









7 11

4 G 17 77

ONAJIM

# DIZIONARIO

DEGLI

ARCHITETTI, SCULTORI, PITTORI,

EC., EC.



http://www.archive.org/details/dizionariodeglia02tico

# DIZIONARIO

DEGLI

### ARCHITETTI, SCULTORI, PITTORI,

INTAGLIATORI IN RAME, IN PIETRE PREZIOSE, IN ACCIAJO PER MEDAGLIE E PER CARATTERI,

#### NIELLATORI, INTARSIATORI, MUSAICISTI

D' OGNI ETÀ E D' OGNI NAZIONE

D I

## STEFANO TICOZZI

SOCIO ONORARIO

DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA, DELL'ATENEO DI VENEZIA, ECC.

TOMO SECONDO

#### MILANO

FRESSO LUIGI NERVETTI TIPOGRAFO-LIBRAJO

Corsia del Duomo N. 992.

M. DCCC. XXXI.

Non porria mai di tutti il nome dirti, Che non uomini pur, ma Dei gran parte Empion del bosco degli ombrosi mirti Petrarca. Trionfi,



EARLOM (ROBERTO) valente disegnatore ed intagliatore inglese, nacque in Sommerset in sul cominciare del diciottesimo secolo. Apprese il disegno e l'intaglio in patria, e secondo la comune opinione venne in Italia, dove s'innamorò dei paesaggi di Salvator Rosa, e ne incise molti all'acqua forte. Tornato in patria, continuò a pubblicare altre stampe, tra le quali:

Venere ed Adone, tratta da Poussin. Giacobbe e Labano, da Seba-

stiano Bourdon.

Una serie di stampe alla maniera nera, da Rubens e da altri maestri.

Serie di 240 paesaggi all' acqua forte ed all'acquarello, dai disegni di *Claudio Lorenese*, posseduti dal duca di Dévonshire, che formano due volumi in foglio.

RICCARDO, probabilmente figlio di Roberto, intagliò in Londra diversi soggetti tratti da Romney e da altri secondo la maniera in-

glese a granito.

EBERST (GIOVANNI ENRICO) piuttosto dilettante che intagliatore di professione, incise molti piccoli soggetti con grande spirito all'acqua

forte, tratti da Boucher.

ECATODORO, illustre scultore greco, o della Magna Grecia, fece, tra le altre cose, la statua di Minerva in bronzo, che secondo la testimonianza di Polibio, fu posta nella rocca della città d'Alife, Ebbe a compagno in tale lavoro Sostrate, che divise con lui la gloria di questa eccellente opera.

ECHIONE viene da Plinio annoverato tra i greci pittori che liorirono nella olimpiade centossette, e che usarono nelle opere loro più che quattro colori. Giustamente, dice Cicerone, lib. de Clar. Orat., debbono lodarsi le forme, ed i lineamenti di Zeusi, Polignoto e Timante e di coloro che non fecero uso che di quattro colori: ma in Echione, Nicomaco, Protogene ed Apelle ogni cosa è perfetta.

ECKMAN (EDUARDO) nacque in Malines nel 1658, e fu uno de' più lodati intagliatori in legno dell'età sua. Pubblicò molte cose tratte da Callot e da altri maestri; ed in particolare fu molto lodata la copia fatta del Ventaglio di Callot. Operava ancora in principio del diciottesimo

secolo.

EDELINCK (GERARDO) nacque, secondo la più probabile opinione, in Anversa l'anno 1641, ed apprese in patria gli elementi del disegno e dell' intaglio da Cornelio Galle. Io non prenderò parte alle dispute che dividono i biografi intorno all'anno della nascita, e ad altre circostanze della privata vita del più sorprendente intagliatore del suo secolo. " Grande, dice il Milizia, e " di una facilità sorprendente; la " sua Maddalena di le Brun ha un » colorito che si desidera nell'originale. La s.Famiglia di Raffaello, la Famiglia di Dario, il Cristo cogli Augeli, i Ritratti di de Jardin, di Le Brun, di Rigaud, di " Campagne, sono stampe di una

» vivezza e di un lavoro insupera-" bile. " Non è noto quali cose pubblicasse in patria avanti il 1665, epoca della sua chiamata a Parigi per parte dell'illustre mecenate delle belle arti , il ministro Colbert. Il re Luigi XIV che riguardava l'incoraggiamento delle arti siccome una delle cose più utili al ben essere ed alla gloria della Francia, lo beneficò, occupandolo lungamente ai Gobelins.Intanto fu con universale soddisfazione ammesso all'accademia della pittura di Parigi; ed ottenne altre lusinghiere distinzioni ed onori. Ma egli era di semplici e modesti costumi, e riguardava anche i piccoli favori come superiori al proprio merito. Non ometterò di addurre a tal proposito un fatto narrato da Huber, perchè mirabilmente giova a dare un'adequata idea del suo carattere. Scrive dunque, che essendo la Corte rimasta soddisfattissima della stampa dellas. Famiglia di Rallaello, desiderò sapere quale ricompensa sarebbe stata di suo aggradimento. Allora, arrossendo innanzi al ministro che lo aveva interpellato, disse con modesta ingenuità, che avrebbe avuto caro di essere fatto santese della sua parrocchia. Se non che il re lo creò cavaliere, assegnandogli inoltre una ragguardevole pensione. Ma Edelinck occupò troppo gli scrittori colle sue opere, perchè avessero tempo di tener dietro alle private vicende della sua vita. "Lo stile, scrive Watelet, niero ad un tempo e prezioso, an-» nunzia un profondo sentimento del » colore. Il suo bulino è più ac-" curato che non è quello di Bol-" swert e dei Puntius, senz' essere " meno pittoresco: ma in Gerardo la diligenza non degenerava in pic-» ciolezza, nè richiedeva quella im-" mensa perdita di tempo, che al " presente consumano gl'intagliatori " intorno alle opere loro. Attestano " la sorprendente sna facilità la qua. " lità e la quantità delle stampe.

" Diamo una rapida occhiata alla " Maddalena penitente, ne ammi-" reremo l'elfetto, e l'espressione, la proprietà. Osserviamola più attentamente, e ci sorprenderà l'ardito tocco, quel tocco precisamente, " che diffonde su tutta la stampa uno spirito di vita, che soltanto » Edelinck seppe dare; e che sembra » essere morto con lui per gli intagliatori a bulino. Le Brun sembra " in questa stampa grande coloritore, " ma egli ebbe la fortuna di avere nelle traduzioni di Edelinck e di " Audran diversi meriti che gli man-» cavano. Edelinck non fece veruna " opera mediocre. Ad ogni modo " riguardansi come suoi capi lavo-» ro la s. Famiglia , tratta da Raf-" faello, la Famiglia di Dario innanzi Alessaudro, il Cristo tra gli Angioli da le Brun, i ritratti di " Rigaud, di Dejardin , di le Brun. Ma egli dava su tutti la pre-" ferenza al ritratto di Champa-

Non è perfettamente avverato l'anno in cui le arti perdettero questo gran lume, ma comunemente credesi essere vissuto fino al 1707.

Oltre le preallegate stampe ricorderemo tra i quaranta ritratti ed i trenta e più soggetti storici da lui intagliati, i seguenti:

Statua Equestre di Luigi XIV. Carlo Perault.

Biagio Pascal. Giovanui de la Fontaine.

Giovanni Raciue.

Abramo Teniers. Alberto Durero.

Tiziano, con gran barba.

Egidio Sadeler, Abramo Bloemaert.

Giovanni Dryden, Poeta inglese.

Il Commediante Crispin.

Madama Hault.

Il Duca di Borgogna, padre di Luigi XV.

Maria Vergine intenta a cucire presso al Divino Infante che dorme, da Guido Reni.

Combattimento di quattro cavaheri, da Lionardo da Vinci.

La s. Famiglia, da Le Brnn. La Maddalena penitente in atto di calpestare i suoi ornamenti.

Gran Tesi in cui vedesi LuigiXIV a cavallo su di uno scoglio. Altra ove si vede lo stesso re a cavallo preceduto dall'angelo sterminatore, e tutti i suoi nemici rovesciati ai di lui piedi, coll' iscrizione: Lodovico Magno, Europa terra marique composita vot, pub.

Altra collo stesso re sopra un

carro trionfale.

Mosè a mezzo corpo , che tiene le tavole della legge, da Fil. de Champagne.

Salomone ispirato da Dio, dal

medesimo.

La Samaritana, dal medesimo. La Vergine della Pietà, seduta a piè della croce, dal medesimo.

S. Ambrogio a mezza figura, dal

medesimo.

S. Basilio e s. Giorgio mezze fi-

gure, dal medesimo.

(GIOVANNI) fratello di Gerardo, nacque in Anversa circa il 1616. In età di trentacinque in quarant'anni raggiunse il minor fratello a Parigi, cercò d'imitarlo, ma rimase a dietro a non breve distanza. Ebbe non pertanto diverse commissioni, tra le quali quella d'intagliare le statue di Versailles. La sua più lodata stampa è quella rappresentante il Diluvio universale, tratta da Alessandro Turchi ed eseguita, secondo alcuni, sotto la direzione è coll'aiuto del fratello.

- Nicolo', figlio di Gerardo, nacque in Parigi circa il 1680. Ammaestrato dal padre, cercò d'imitarlo, ma lo fece con poco successo di meccanismo. E noto che per migliorare nello studio delle arti, risolse di venire in Italia, e che ebbe motivo di lodarsi di aver presa questa risoluzione. Tornò a Parigi, dove viveva tuttavia nel 1766. Intagliò i

seguenti ritratti:

Gerardo Edelinck , suo padre. Adriano Billet, da un quadro di Raffaello.

Il conte Baldassarre Castiglione,

dal medesimo.

Il card. Giuliano de'Medici, dal

medesimo. Filippo, duca d' Orleans, reg-

gente del regno di Francia, a cavallo.

EDEMA (N.), nato probabilmente nella Frisia, fu un riputato pacsista, che per amore dell'arte andò a Surinam per copiarvi gli insetti e le piante di quel clima. Di là viaggiò nelle colonie inglesi dell'America, disegnando le più belle vedute, e facendo ancora alcuni quadri che portò seco a Londra, ove li vendette a caro prezzo, non tanto pel loro merito intrinscco, quanto per rappresentare le vedute di un continente che tanto stava loro a cuore. Morì giovane in conseguenza del suo vivere sregolato, ne' primi anni del diciottesimo secolo.

EDESIA (Andrino d') di Pavia, viene ricordato dal Lomazzo tra i pittori lombardi che fiorivano ai tempi di Giotto, trovandosi alcune memorie d'Andrino nel 1550,

EDIE (J. IV.) pittore ed intagliatore inglese, che operava circa il 1750, fu probabilmente allievo di

Conosconsi di quest'artista pochi quadri di paesaggi e marine, ed alcuue stampe di porti di mare che ricordano lo stile del suo maestro.

EECKHOUT (GERBRANT VAN DEN) pittore ed intagliatore all'acqua forte, nacque in Amsterdam nel 1620. Allievo di Rembrandt, dipinse alcuni ritratti, che lo fecero vantaggiosamente conoscere, non tanto perchè somigliantissimi agli originali, quanto a motivo d'una sorprendente forza di colorito. Applicossi in appresso a dipingere storie; ed in queste come nei ritratti si avvicinò più di qualunque altro al maestro. Fu quindi osservato che lo imitò egual-

mente nelle virtù e nei disetti; cioè difetti nel disegno, ma tocchi fermi e pieni di spirito. Intagliò collo stesso spirito all'acqua forte, ma sgraziatamente non si esercitò molto in questo genere di incisione. Mori in patria nel 1674.

Conosconsi le seguenti stampe: Busto di un giovane veduto quasi di profilo, vestito all'orientale.

Ritratto di Cornelio Tromp. EECKHOUTE (ANTONIO VAN), nato in Bruges circa il 1656, venne giovane in Italia e si accompagno con Deyster, facendo questi le figure, ed Antonio i fiori e le frutta. Tornato dopo alcuni anni in Fiandra, comperò una carica di consigliere oratore; onde occupato dalle incombenze annesse all' acquistata carica, non poteva che interpolatamente volgersi alle cose della pittura. Non tardava peraltro a stancarsi del suo nuovo stato più onorifico che lucroso, ed imbarcavasi per tornare in Italia; ma appena allargatosi in mare, trovossi esposto a fiera burrasca, che lo spinse sulle coste del Portogallo. Entrato in Lisbona, vendeva ad alto prezzo i pochi quadri che seco teneva, ed ebbe varie commissioni per altre opere. Non contenta la fortuna di averlo suo malgrado portato in un paese dove esercitava l'arte sua con grandissimo vantaggio, lo faceva sposo di ricchissima e nobile signora. Parve ai parenti di sua moglie che venisse danno al decoro della famiglia da un matrimonio contratto con un artista forestiero; e l'infelice Antonio fu dopo uno o due anni colpito nel 1695 da un' archibugiata mentre attraversava in cocchio la maggior piazza della città.

EGARO, pittore di Efeso, su, secondo Svida, il primo maestro d'Apelle, avanti che fosse ammesso

nella scuola di Pamfilo:

EGAS (PIETRO), fratello dello scultore Giacomo Egas, di cui non abbiamo che il nome; e Pietro non è

conosciuto che per l'incarico av nell'anno 1533 di tassare con G vanni Borgone le pitture fatte Francesco Comontes nella cappe de' Magi della cattedrale di Toled

EGESIA, greco scultore, vie da Quintiliano annoverato tra qu gli artefici, le di cui opere erat alquanto dure e d' uno stile som gliante a quello degli scultori to

EGIA, greco scultore, fiori, se condo Plinio, nell'Olimpiade 83, o: sia circa 300 anni dalla fondazion di Roma. Osserva questo illustr scrittore, che vivea in pari tempe Fidia, e che Egia fu nel numero de' suoi emuli. Fra le opere attribnite a quest'artefice furono assai lodate le statue di Minerva e del re Pirro, come ancora quelle de'giovanetti domatori di cavalli, non che le duedei fratelli Castore e Polluce poste innanzi al tempio di Giove

EGIDIO, scultore fiammingo, che fioriva in sul declinare del sedicesimo secolo; probabilmente aveva appresa la scultura in Roma, dove indubitatamente ebbc lunga dimora e condusse diversi lavori, che lo mostrano non degli ultimi nell'arte sua. Chiamato ad operare nella Cappella di Sisto V in concorrenza di tanti buoni e mediocri artefici, seppe distinguersi con quattro bassi rilievi in marmo; il primo rappresentante il Pontefice che da lo stendardo del generalato contro Selim II ad Antonio Colonna: il secondo lo stesso Papa quando consegna il bastone del comando al conte Sforza di Santa Fiora; l'altro Sisto V che canonizza il minor osservante frate Diego d'Alcalà; e l'ultimo allorchè spedisce il cardinale Aldobrandini, che poi su papa, a far cessare la guerra tra la casa d'Austria e Sigismondo re di Polonia. Ignorasi l'epoca della morte di questo scultore.

EGINARDO o EINARDO, notaio ed architetto di Carlo Magno,

fo creduto nell'età sua talmente versato nelle cose dell'architettura, che gli fu affidata la direzione di tutte le opere reali, e dell'innalzamento dell'imperiale palazzo di Aquisgrana. Ed Eginardo seppe in tal modo giustificare la confidenza in lui riposta dal sovrano, che si meritò il titolo di magno, di cui fu onorato aucora il suo padrone. Era Eginardo un monaco, per i tempi in cui visse, molto doto e costumato. Ritiratosi nel cenobio di Mulenheim, terminò colà i suoi giorni, ed ebbe sepoltura nella sua chiesa con magnifico epitafio dell'arcivescovo di Magonza, Rabano Mauro, del quale non riferirò che i quattro seguenti versi.

Ingenio hic prudens, probus actu, atque ore facundus. — Extitit, ac multis arte fuit utilis. — Quem Carolus princeps propria nutricit iu aula, — Per quem et confecit mul-

ta satis opera.

EGMONT (GIUSTO VAN), nacque in Leida del 1602, ove imparò l'arte, non è noto da quale maestro. Dopo lunghi viaggi intrapresi in gioventù, si stabilì in Francia, ove fu pittore di Luigi XIII e XIV, ed uno dei dodici preposti nel 1648 allo stabilimento della reale Accademia di pittura e scultura di Parigi. Ebbe parte nelle grandi imprese di Vovet, e fu riguardato sempre dalla corte con occhio di singolare parzialità. Tornò di quarantacinque anni a rivedere la patria, e morì in Anversa nel 1648.

EGOGNI (AMBROGIO). Di questo pittore milanese, che fiori ne'tempi di Lionardo da Vinci e de' suoi primi scolari, conservasi una bella tavola nella terra di Nerviano, fatta

nel 1527.

EHINGER (GABRIELLO), spiritoso intagliatore all'acqua forte, pubblicò varie stampe di paesi, popolati di belle macchiette di pastori e di animali di varie specie.

EIIRENHEICH (N.), intagliatore tedesco, ormai dimenticato, in tem-Diz. degli Arch, ec. T. II.

po dell' nuiversale entusiasmo tedesco e fiammingo per la maniera di Rembrand, pubblicò alcune stanipe a sua imitazione, ma senza la forza di quelle di quest' illustre capo scuola.

EICHLER (MATTIA GOTTIFREDO), nato in Erlangue nel 1746, era ormai giunto a provetta gioventù quaudo si fece a studiare il disegno e l'intaglio sotto suo padre, maestro di disegno nelle pubbliche scuole di Erlangue. La sua prima produzione fu la stampa numero ventidue della Galleria di Dusseldorf, tratta da un quadro di Rubens. In appresso si recò in Augusta, dove in-tagliò varie cose sotto Théloot e Verhelst , coll'ultimo dei quali passava poi a Menlieim. Ebbe pure non piccola parte nell' opera dell'intendente Ritter di Berna, intitolata: Memoire abrégé et Recueil de quelques antiquités de la Svisse avec dessins lévèes sur le lieux depuis 1785, che fu pubblicata in Berna nei 1788. Conosconsi pure di quest'artista le seguenti stampe;

Salomone Gessner.

La piccola famiglia Svizzera.

Il primo quaderno di disterenti abbigliamenti distintivi della città di Berna, disegnati da Freudenberger, ed intagliati da Eichler.

Piano ed elevazione della città di Berna con i principali edifizi disegnati da Carlo di Sinner ed incisi

da Eichler.

EIMART (Giorgio Cristoforo) di Ratishona, sebbene da Giovachino Sandrat si chiami pittore, disegnatore ed intagliatore a bulino e ad acqua forte in legno ed in rame, pare che non abbia di proposito esercitata che quest'ultima arte; avendo fatti per Sandrart tre frontespizi per il suo libro Accademia nobilissimae artis picturae, i ritratti di Cimabue, Gaddo Gaddi, Giotto Stefano, Simone da Siena ed Angelo Gaddi, ed altre incisioni nou prive di merito.

2

EISEN (FRANCESCO), nacque in Brusselles nel 1700, aprese gli elementi del disegno e dell'intaglio in patria, indi recossi a Parigi, dove pubblicò alcune stampe tratte da Rubens, tra le quali una rappresentante Gesù Cristo che dà le chiavi a s. Pietro. Morì nel 1777.

— CARLO, figlinolo ed allievo di Francesco, nacque in Parigi nel 1721, dove intagliò diversi piccoli pezzi all'acqua forte di sua composizione, tra i quali:

Una Vergine con s. Girolamo. Un Santo in orazione.

Un Fanciullo assiso presso ad un

mucchio di legumi.

ELADA d'Argo non meno famoso per le opere di Scultura da lui condotte, che per essere stato precettore di Fidia. Fu l'autore della statua d'Ercole che si venerava in una tribù dell'Attica, chiamata Melise. Dicesi essere stato fatto questo delubro in occasione di una fiera epidemia, che cagionava grandissima mortalità, e cessò tostochè fu consacrata la statua d'Elada.

ELEBRUCT (GIOVANNI VAN), detto Gianpiccolo, nacque in Eleburg del 1500, e nel 1535 fu ammesso al corpo accademico di Anversa. Un suo quadro rappresentante la Pescagione miracolosa conservasi nella chiesa di Nostra Signora di Anversa con altri piccoli quadri di storie evangeliche: questo pittore contornava assai bene le figure, e seppe rappresentare con molta verità il mare in burrasca:

ELENA, pittrice egiziana, e figliuola di Timone, rappresentò la guerra di Lajazzo, combattuta nell'età sua, in un quadro che l'imperatore Vespasiano consacrò nel tempio della Pace. Vedi Fozio, che trasse tale notizia dalla storia di Tolommeo

Efestione.

ELGER (OTMAN IL VECCHIO) nacque a Guttemburgo nel 1652 e fu dal padre destinato alle lettere, sebbene fosse di già manifesta la sua

invincibile inclinazione alla pittura Un giorno presentossi un mendic a suo padre, il quale gli espose il diverse lingue l'infelice suo stato Era presente la madre di Otman la quale comprendendo da quante udito aveva, che ancora i letterat lasciavansi languire nella miseria voltasi al marito: poichè, gli disse. non meno i letterati che gli artisti possono ridursi all'indigenza, sono indifferente chenostro figlio si appigli a quella professione che più gli aggrada. Mandatolo ad Anversa, apprese in breve, sotto il gesuita Daniele Seghers, a dipingere fiori e frutta con tanta verità, che dopo pochi anni, chiamato dall'elettore di Brandeburgo, Federico, Guglielmo, e creato suo pittore, visse alla di lui corte in felice stato fino alla morte. Lasciava di già ammaestrato all'arte il figlio.

(OTMAN IL giovine) nato nel 1666, al quale sembrando, che poca lode gli verrebbe dalle opere di un limitato genere, in cui il padre aveva acquistato quel grado cui egli difficilmente giugnere potrebbe, ottenne di recarsi in età di anni 20 alla scuola di Gherardo Lairesse. Rapidissimi furono i progressi di lui sotto il nuovo maestro, che dai primi saggi del giovane allievo comprese che avrebbe in esso un illustre emulo. Sono i quadri del giovane Elger ricchi di belle architetture, di rottami d'ogni maniera, egiziani, greci, romani, e di eruditi bassi rilievi allusivi all'azione rappresentata. L'elettore di Magonza, avendo veduti in Amsterdam alcuni palchi di sale dipinti da Elger, gli commise due grandi quadri rappresentanti la morte di Alessandro, e le nozze di Pelco e Teti, ne'quali mostrò quanto valesse nell'arte sua; onde fu dall'illustre committente generosamente premiato, ed in pari tempo chiamato alla sua corte in qualità di primo pittore. Ma Elger, preserendo la libertà ad una splendida schiavità.

ritirossi in patria. Fece colà diverse importanti opere, tra le quali ebbe celebrità un quadro rappresentante il Convitto degli Dei. Ginnto oltre i 60 anni, cominciò, in sull'esempio di molt'altri pittori fiamminghi, ad abbandonarsi all' ebbrezza, e più non fece lavori degni del suo nome. Morì di 68 anni nel 1754.

ELGERSMA (M), probabilmente Olandese, e forse allievo di Picart, si fece conoscere tra gl' intagliatori per diversi pezzi destinati ad ornare alcune opere di letteratura stampate

in Olanda dopo il 1750.

ELIAS (MATTEO) nato a Peen presso Cassel da miserabili parenti nel 1658, ebbe con un oscuro pittore di Dunquerque l'avventura di Giotto con Cimabue. Lo scolaro superò ben tosto il maestro, il quale avendogli preso grandissimo amore, lo mandava di 20 anni a Parigi. Grato a tanti benefizj, spedì in dono al maestro i primi suoi quadri più pregevoli per regolare composizione che per disegno e per colorito. Ebbe non pertanto frequenti commissioni in Parigi ed in patria, dove si ritirò alloreliè si vide prossimo alla vecchiaja. Fu Elias sempre tardo nell'operare, ed i suoi quadri, qual più qual meno, risentonsi tutti della fatica dell'artelice. Ad ogni modo tutti convengono, che, dopo il ritorno in patria, migliorò il colorito, ma con qualche scapito del buon stile, che declinò nel manierato. Morì a Dunquerque in età di 85 anni.

ELIODORO, rinomatissimo scultore, cui Plinio attribuisce diverse statue di Gacciatori, di Sacerdoti e di Lottatori che a'suoi tempi orna-

vano i portici di Ottavia.

ELLA, scultore ateniese, viene rammentato da Vitruvio tra quegli artisti, che sebbene abbiano eseguite pregevoli opere, per sola colpa di contraria fortuna, non ottennero celebrità.

ELLIOT (GUGLIELMO), nacque

in Hamptoncourt nel 1717, e riusci buon disegnatore ed intagliatore a punta ed a bulino. Ma più che in ogni altro genere si distinse nel paesaggio, che trattò con molto gusto; e grandi erano le speranze fatte concepire dalle sue opere, ma fu dalla morte rapito nel fiore della virilità, nel 1766. Fu uomo di socievole temperamento, che amava tutti coloro che conosceva, ed era da tutti egualmente amato. Soggiungo un breve indice di alcune tra le migliori sue stampe:

La seconda moglie di Rubens a mezza figura, abbigliata da contadina, e veduta a traverso di una specie di finestra, da un quadro di

Rubens.

Diversi piccoli paesi, da Smith. Veduta di Tivoli con una torre ed una vacca, dal Rosa di Tivoli. Veduta dei contorni di Mastrich,

da Coppel,

Paesaggio rappresentante la Fuga in Egitto, da Poelembourg.

Ricco paesaggio inglese, da Smith. Seguito di sci stampe, tratte dai quadri dello stesso Smith, ec.

ELLIS (GUGLIELMO), nato in Inghilterra circa il 1748, operava in Londra nel 1774. Il costui uno dei più eccellenti intagliatori inglesi di paesaggio, ed alcun tempo compagno di Voollet. Ecco la nota di alcune sue stampe.

Paesaggio storico tratto dal romanzo inglese, il Vicario di Wakefield, dipinto da Hearne. Ellis fece il paesaggio, Voollet le figure; 1780.

Altra simile stampa che serve di

accompagnamento.

Le Quattro stagioni, dipinte da Hearne per un'edizione del poema di Thompson ed incise da Ellis, 1784.

La solitudine, bellissimo paese, da Riccardo Wilson, inciso da Ellis e Voollet nel 1778.

Veduta dell'abbadia di Duubroty

in Irlanda.

Veduta del castello di Kilcairs nella Scozia. Veduta di Loch-Leven nella Sco-

ELOTTA, egualmente versato nella pittura e nella scultura, era nato nell'Etolia, ed operava iu Italia, non è ben noto in quale epoca. Celebri furono le pitture da lui eseguite nel tempio d'Ardea, sotto alle quali aveva scritti alcuni versi latini.

ELSIIAIMER (ADAMO), nacque a Francfort nel 1574 da padre di professione Sartore, il quale vedendolo fino dalla fanciullezza alla pittura inclinato, lo mandava alla scuola d' Offembach. Ma non ebbe appena appreso il disegno, che associatosi ad alcuni giovani artisti, passò a Roma, dove, frequentando i luoghi più remoti, renduti a lui cari dal suo tetro ed insociabile umore, disegnava in pochi anni tutti gli antichi monumenti di quella metropoli. Provveduto di maravigliosa inemoria, che fedelmente gli ricordava tutto quanto aveva veduto molti di prima, e fattosi, mercè un ostinato studio, profondo conoscitore degli effetti del chiaro-scuro, ogni cosa rappresentava con somma facilità, con isquisito gusto e verità. Pochi o nessuno artista aveva prima di lui saputo meglio esprimere i vari accidenti della notte e del lume della luna. Ma perchè consumava lungo tempo nel rintracciare entro e fuori di Roma le antichità, condusse pochi ma tutti pregevolissimi quadri; tra i quali vien dato il primo luogo a quello della Fuga in Egitto. Sebbene non gli mancassero occasioni di ntili lavori, morì nella fresca età di 46 anni nel 1620, oppresso da tetra malinconia, che, non gli consentendo di operare, lo aveva ridotto ad estrema indigenza. Alcuni suoi quadri furono intagliati da valenti incisori.

ELSTRACKE (RIGJNALDO), nacque in Londra circa il 1590, e fiorì durante gli ultimi anni del regno d'Elisabetta. Non è noto da chi ap-

prendesse il disegno e l'intaglio, e soltanto sappiamo che sebbene laboriosissimo, si restrinse a lavorare per i librai, ed a fare ritratti dietro i propri disegni. Convien confessare che le sue incisioni sono piuttosto ricercate a cagione della verità che per alcuno distinto merito. I ritratti per altro intagliati a bulino non mancano di qualche proprietà, ma sono privi di gusto. I più conosciuti sono i seguenti:

Maria regina di Scozia con alcuni emblemi. È riguardato come il mi-

glior ritratto di Elstracke.

Sir Filippo Sidney.

La Regina Elisabetta, pubblicato dopo la sua morte.

Sir Tommaso Moro, sopra la di cui testa leggesi l'epigrafe: Disce mori mundo, vivere disce Deo.

Roberto conte di Essex.

Giovanni Harrington, barone di Exton.

Lord Daunley e la regina Maria in piedi, in un solo rame.

Villiam Knollis, Visconte di Vallingfor-od.

Padesha Shassellem, Gran Mo-

gol, ec.

ELVIN (B14G10), allievo di Beauvarlet, nacque in Abbeville, e si fece conoscere non indegno del suo valente maestro con varie stampe, tra le quali

L'Offerta di Amore, da Dugourg. Altro pezzo che gli fa riscontro. Vignette per diverse opere lette-

rarie, ec.

EMANUELE; fu un prete greco, che circa il 1660 dipingeva Madonne e Santi ad imitazione delle pitture de' secoli del medio evo, non perchè egli non potesse far meglio, ma perchè erano dal volgo greco avuti in maggior venerazione che non le madonne ed i santi di moderno stile. Così troviamo in Pausania, che ancora ai tempi di Fidia, di Zeusi, di Apelle si preferivano gl'informi simulacri degli Dei, fatti avanti il cominciamento delle Olimpiadi, alle

inimitabili opere de'sommi maestri.

EMBRIACO (GUGLIELMO) geno. venese, fiorì nel secolo undecimo. È costui quel Guglielmo illustre ingegnere militare, di cui fece onorata ricordanza nella Gerusalemme Torquato Tasso. Nel 1099 eletto generalissimo nella condotta del soccorso a Goffredo Buglione per l'acquisto di Gerusalemme, inventò e diresse i lavori per la costruzione delle torri di legno, ed altre macchine destinate ad agevolare l'espugnazione della Santa città. Tornato glorioso alla patria, fu nuovamente spedito con poderosa squadra verso la Palestina, ed espugnò Cesarea. Dicono gli storici genovesi che nello spoglio di tale città si accontentò della così detta regina delle gemme, cioè di quel catino creduto di smeraldo, donato da lui alla cattedrale di Genova. Mori in patria nel 1102 mentre era console.

Ecco come di questo grand'uomo

cantò il Tasso.

Pur artefice illustre a questa volta È colui che alle travi i vinchi intesse:

Guglielmo, il duce Ligure, che

prıa

Signor del mare corseggiar solia. Poi sforzato a ritrarsi, ei cesse i regni

Al gran navilio Saracin de'mari: Ed ora al campo conducea dai

legni

E le marittim'arme e i marinari. Ed era questi infra i più illustri ingegni

Ne'meccanici ingegni uom senza

pari;

E cento seco avea fabbri minori, Di ciò, ch'egli disegna, esccutori. Costui non solo cominciò a comporre

Catapulte, baliste ed arieti,

Onde alle mura le difese torre Possa, e spezzar le sode alte pareti:

Ma fece opra maggior, mirabil

Ch'entro di pin tessuta era e di

E nelle cuoja avvolto ha quel di

fore, Per ischermirsi dal lanciato ar-

Per ischermirsi dal lanciato ardore.

Si scommette la mole e ricompone Con sottili giunture in un congiunta:

E la trave, che testa ha di mon-

lone,

Dall'ime parti sue cozzando spunta: Lancia dal mezzo un ponte; e spesso il pone

Sull'opposta muraglia a prima

giunta:
E fuor da lei su per la cima n'esce

Torre minor, che in suso è spinta,

e cresce.
Per le facili vie destra e corrente
Sovra ben cento sue volubil rote,
Gravida d'arme e gravida di gente,
Senza molta fatica ella gir pote:
Stanno le schiere rimirando in-

La prestezza de'fabbri e le arti ignote:

E due torri in quel punto anco son fatte

De la prima ad imagine ritratte.

IL GOFFREDO, canto XVIII'

ott. 41 e segu.

EMEBE (GARZIA D') fioriva in sul declinare del sedicesimo secolo in Ispagna sua patria. Nel 1594 eresse sui propri disegni la chiesa parrocchiale di Valera presso Cuenca, la di cui facciata ha quattro colonne joniche sopra piedestalli, con un poggio ornato di statue. Il corpo della chiesa si risente dello stile gotico, che in Ispagna continuò più che altrove a non cedere il posto all'architettura greca e romana. È però cosa notabile il vedere l'altar maggiore di miglior gusto, con due ordini di colonne di ordine composito e corintio.

EMERRAELT, contemporaneo ed amico di Meyssen, operò lungamente iu Roma ed in altre città di Italia, nelle quali aveva acquistata una più larga maniera di dipingere il paesaggio, di quello che si costumasse nella sua patria. Ad ogni modo non sentesi ne'suoi quadri il caldo clima d'Italia, ne vi si vede il suo bel cielo. Di ritorno nelle Fiandre si stabilì in Anversa, dove fu molto adoperato dai pittori figuristi per fare il paesaggio ne'loro quadri. Dice il de Champe, che le più belle pitture di Emerraelt si trovano nella chiesa de'Carmelitani scalzi di Auversa. Ignorasi l'epoca della morte.

EMERY (ANTONIO ERANCESCO), nacque in Parigi nel 1731, studiò in patria i principii del disegno e dell'intaglio, ed ebhe molto incontro per diversi oggetti tratti da varii maestri. Tra questi sono celebri i

seguenti:

La Creazione di Eva, da Camillo Procaccini, intagl. nel 1782.

La Inaugurazione della statua di Luigi XV, da Machy.

La Melodia, da Legrenée.

La Promessa approvata, da Le-

La Mercantessa d'uova e la Mercantessa di noci, due pezzi, da Touze.

— MARGARITA, sorella di Anton Francesco, nata nel 1745, fu moglie di Ponce, ed incise a bulino varie cose da Mariller. Sua minor sorella

TERESA ELEONORA, nata nel 1753, sposò Lingée, ed intagliò con non comune riuscita nella maniera a lapis da diversi maestri. Sono suoi lavori:

Il ritratto di Carlo Pietro Calar-

dean, tratto da Tronqueste.

Pietro Lenoir, disegnato da Pajos nel 1786.

Il Ratto delle Sabine, da Cochin. La famiglia di Buonagente, dallo stesso.

EMPEREUR (GIOVANNI DENIS L') nacque in Parigi nel 1710, e fu uno de'più distinti dilettanti di stampe che abbia avuto la Francia nel secolo decimottavo. Esercitossi ancora nell'intaglio all'acquaforte, ed incise molti pezzi da Pietro da Cortona, da Benedetto Castiglione, da Antonio van Dyck e da altri. Fu uomo in patria assai riputato, e fu alcun tempo Scabino di Parigi, ove morì nel 1760.

— (I.UIGI SIMONE L') nacque in Parigi circa il 1755, ed apprese l'arte dell'intaglio da Pietro Aveline. Superiore in fatto di gusto al maestro, fu membro dell'accademia di pittura. Egualmente felice nei ritratti e nella storia, seppe esattamente rendere il carattere de'quadri che facevasi ad intagliare. Ignoriamo l'epoca della sua morte.

Catalogo delle sue principali opere.

#### Ritratti.

Stefano Jeaurat, pittore del re dipinto da A. Roslin. inc. 1775.

Buinétte de Belloy poeta francese,

da Jollain.

Filippo Cayeux, scultore, da Cochin.

Claudio Enrico Watelet, dallo stesso.

#### Soggetti storici.

Trionfo di Sileno, da Carlo Vanloo.
Titone e l' Aurora, da Pierre.
Sagrifizio al Dio Pane, dallo stesso.
Bacco ed Ariana, dal medesimo.
Piramo e Tisbe, da P. I. Cazes.
Le Grazie che tormentano gli Amori, da Lagrenée il vecchio

Gli Amori che tormentano le Gra-

zie, dallo stesso.

La Conversazione tra molti amau-, da Rubens.

Passatempo de' Fiamminghi, da Teniers.

Il Ratto di Proserpina, fatto da la Fosse nel 1673, ed iuciso da L'Empereur nel 1778.

(CATERINA LISABETTA COU-SINAT) moglie del precedente, nacque in Parigi nel 1726, ebbe i prin-

cipi del disegno da Cars, e fu ammacstrata nell' intaglio da Fessard. Le sue più rinomate stampe sono le seguenti:

La Piramide di Cestio, da Pannini.

Le tre colonne di Campo Vaccino,

dal medesimo. La Credula venditrice di latte, da

La Foresta pericolosa, da Wower-

La Partenza di Giacobbe, da Boucher.

Sette pezzi da Vernet, tra i quali la Partenza delle Scialuppe, il Felice Passaggio, i Pescatori fiorentini,

l'Incendio di un porto.

-- GIOVANBATTISTA DIONIGI L'), figlio di Giovanni Dionigi, nacque in Parigi circa il 1740, ed creditò il gusto e le cognizioni paterne. Intagliò molte stampe all'acqua forte di propria composizione, o tratte da altri maestri.

EMSKERKEN (MARTINO), nato nel 1498 da povero contadino olandese, manifestò fino dalla fanciullezza una straordinaria inclinazione all' imitazione della natura; perchè fu più volte veduto disegnare, come meglio sapeva, piante, fiori, animali, e quanto gli offriva la campagna. La qual cosa venuta a notizia di Cornelio d'Arlem, lo accolse nella sua scuola, dove apprese i principi del disegno. Passava poi sotto Giovanni Schorel, che ben tosto vedendo i rapidissimi progressi del suo allievo, sotto frivoli pretesti lo scacciava dalla scuola, per timore di essere superato da lui. Tenendosi offeso da così ingiusto procedere, prendeva la via dell' Italia, e giunto a Roma poco dopo il 1520, prese a disegnare le migliori cose antiche e moderne che più lo colpirono, e dipinse diversi quadri. Tornato in patria con miglior fondamento di disegno e d'invenzione, andò a dimorare in Arlem, dove non tardò ad aver nome di valente pittore ed intagliatore all'acqua forte ed a bulino. Conservansi tuttavia in Olanda alcuni quadri di storia, e ritratti stupendi di questo maestro. In Dresda si ammiravano nel p. p. secolo, nella galleria del conte de Brill, due grandi quadri con ritratti verissimi di persone disposte in guisa di rappresentare fatti storici. Secondo Sandrart morì Martino in patria nel 1574 ed ebbe in Arlem onorata sepoltura.

EMPOLI (JACOPO), terra del territorio fiorentino in su la via di Pisa, nacque nel 1554, e fu allievo di Sebastiano da S. Friano; dalla di cui maniera s'andò presto allontanando, poichè si fece a studiare le opere di Andrea del Sarto. Di questo secondo stile è il S. Ivo che conservasi nella reale galleria di Firenze: quadro veramente pregevolissimo, che sebbene posto in mezzo ad eccellenti opere di grandi maestri, a sè richiama e lungamente occupa l'attenzione degli artisti e dei dilettanti. In Firenze fu più volte adoperato dalla corte granducale in occasione di feste o per apparecchi di principesche nozze. Dipinse eziandio quadri di piccole dimensioni rappresentanti frutta, confetture ed altre cose dello stesso genere, nelle quali fu da pochi superato. Giunto decrepita vecchiaja operava a stento e poco bene, onde morì povero nel 1640.

ENDEO, scultore ateniese, dicesi essere stato scolaro di Dedalo, ed avere seguito il maestro in Creta per sottrarsi al gastigo che gli sovrastava per l'uccisione del nipote. In quest'isola lece una statua di Minerva, a piè dalla quale pose il proprio nome.

ENDIO, o ENDEO, altro greco scultore, fu l'autore di quella statua d'avorio della dea Minerva, che Augusto, al dir di Pausania, consacrò nel foro.

ENDELEIN (DANIELE) intagliatore tedesco, che fiorì nel sedicesimo sccolo, credesi autore di un piatto

in stagno leggiadramente ornato di storie, di mascherette, di animali e fogliami minutissimi, il tutto di

stile cellinesco.

ENFANT (GIOVANNI L') nacque in Abbeville circa il 1615, apprese da vari maestri gli elementi del disegno e la pittura a pastello, e studiò sotto Claudio Melani l'arte dell'intaglio. Osservano i conoscitori che imitò benissimo la prima maniera del maestro a tagli incrocicchiati. Furono molto stimati i suoi quadri a pastello tanto di storia che di riratti, che poi furono da lui medesimo incisi. Morì in Parigi nel 1674. Tra le sue incisioni sono meritamente lodate le seguenti:

Ritratti di Niccola Blasset archi-

tetto e scultore

Di Francesco du Tillet
Dell' arcivescovo d' Arlay
Di Egidio le maitre
Di Andrea de Pajot ec.
Ricorderò tra i quadri storici:
La B. Vergine in adorazione,
da Guido Reni.

La B. Vergine seduta, che allatta il divin Figliuolo, da Lod. Ca-

racci , ec.

ENGELHAARD (DANIELE) di Norimberga, morto nel 1552, fu valente intagliatore di sigilli, armi, e somiglianti cose, talvolta eseguite ancora in stucco ed in cera. Osserva l'autore della Storia della Scultura, che sebbene molti artisti italiani portassero fuori d'Italia le arti mumismatiche e glittografiche nel sedicesimo secolo, e vi fossero ben accolti, non vi propagarono però quel sacro fuoco creatore da cui erano animati, e le opere degli stranieri in quest' epoca si ridussero a sigilli, arme e simili cose.

ENGHELBRECHTEN (CORNE-LIO) nacque in Leiden nel 1468, studiò le opere di Giovanni van Eyck e fu il primo che nella sua patria si valesse del metodo di dipingere all'olio, richiamato in pratica da Giovanni. Le sole sue pitture sot-

trafte alle religiose turbolenze, che lungamente travagliarono l'Olanda, si osservano con piacere nel palazzo di Leiden. Sono due quadri d'altare rappresentanti Gesù crocifisso tra i ladroni ed il Sagrifizio di Abramo. Ma se dobbiamo prestar fede al suo biografo patrio, la sua miglior opera è una tavola con doppia imposta, che stava nella chiesa di S. Pietro di Leiden, e che in principio del diciassettesimo secolo passò in Utrecht. Rappresenta questa l' Agnello dell' Apocallisse circondato da molte figure con nobili e graziose arie di volto. Aveva Cornelio profondamente studiate le passioni dell'anima; e seppe dottamente esprimerle in ogni fisonomia. Per questo e per altri titoli fu risguar. dato come il miglior maestro dell'età sua. Dalla scuola di Cornelio uscì Luca d'Olanda che occupa per avventura il più distinto luogo tra gli artisti olandesi che fiorirono nella prima metà del sedicesimo secolo. Mori Cornelio in patria nel 1553.

ENGHELRAMS (Cornelio) uno de' più rinomati pittori a tempra che vantino i Paesi Bassi, nacque in Malines nel 1517. Nella chiesa di S. Rembout rappresentò in un solo quadro di grandi dimensioni le opere della Misericordia. Moltissime sono le figure e tutte diligentemente disegnate, tra le quali distinguousi quelle che meritano la nostra compassione, e quella che, a creder suo, non la meritano. Vedesi nella chiesa di S. Catterina di Amburgo la sua più dotta e meglio condotta opera, la Conversione di S. Paolo. Mancò all' arte nell' età di 56 anni.

ENRICO, scultore del dodicesimo secolo, scolpì diversì architravi e capitelli con figure in varie chiese di Pistojà, senza uscire dalla rozzezza propria di que'tempi, che precedettero di mezzo secolo e più il risorgimento della scultura dovuto principalmente a Niccola Pisano.

ENRICO o GUGLIELMO scul-

tori tedeschi, o piuttosti brabantesi, circa il 1450 operavano in Ferrara, nella sagristia di quella cattedrale, ove intagliando alcuni armadi, diedero prova del pessimo gusto che allora signoreggiava in Germania. Condussero eziandio altri simili lavori nella sagrestia di S. Francesco della stessa città, sotto ai quali lasciarono intagliato il seguente ricordo: Hoc opus fecerunt duo Alemanni de partibus Brabantiae Henricus et Guillelmus 1455.

ENRICO, scultore spagnuolo, operava in patria in sul declinare del quattordicesimo secolo. Di quest'artista, che doveva essere tenuto tra i migliori che avesse la Spagna nell'età sua, conservavasi il monumento del re Enrico II in Barcellona.

ENTINOPO di Candia, dicesi essere stato il primo ad avere parte alla fondazione della città di Venezia. Ecco ciò che intorno a quest'architetto trovasi negli archivi di Padova. Quando Radagiso entrò in Italia, e le stragi e le crudeltà dei Visigoti costrinsero i popoli a cercar salvezza io diversi luoghi, un architetto di Candia, chiamato Entinopo, fu il primo a ripararsi nelle lagune dell'Adriatico, e vi fabbricò una casa che restò sola per alcuni anni. Ma continuando Alarico a desolare quei contorni, altre famiglie si rifugiarono nelle isolette delle stesse lagune, e vi labbricarono le ventiquattro case, che furono, diremo così, il germe di Venezia. Soggiungono alcuni storici, che attaccatosi l'anno 420 il fuoco alla casa d'Entinopo, e comunicatosi alle altre, restarono tutte incendiate, tranne quella dell'architetto per una pioggia miracolesamente caduta sulla medesima, onde, secondo il voto fatto in tale occasione, converti quella sua casa in una chiesa dedicata a S. Giacomo. I magistrati di già stabiliti fca i nuovi abitanti contribuirono alla fabbrica ed all' ornamento di tale chiesa, tuttavia esistente nel quar-

Diz. degli Arch. ec. T. II.

tiere di Rialto, che universalmente credesi il più antico di Venezia.

ENTOGO, antico scultore greco, fece, secondo Pausania, hb. Îl, nu simulacro di legno. Narra Plinio che tra i monumenti di scultura raccolti in Roma da Asinio Pollione vedevansi due statue di questo scultore rappresentanti l'Occano e Giove.

EPEO, figlio di Panopeo, viene da Platone annoverato tra gli scultori; e Pausania scrive essere autore di una statua in legno rappre-

sentante Mercurio.

EPEO, artefice che fiorì in tempo dell'ultima guerra trojana, non è probabilmente diverso dal precedente. Grandissima fama procacciò a quest' uomo Virgilio, facendolo autore del celebre cavallo fabbricato sotto Troja. Intorno a tale macchina Servio, nei commenti al secondo libro dell' Eneide, fa le segventi osservazioni: " Varie cose leggonsi " nelle storie intorno a questo ca-» vallo. Dicono Igino e Tuberone » essere stata una macchina da guer-" ra, chiamata cavallo, come hanno " il nome di testugine e di ariete " le macchine che servono a rompere " le mura. Perciò dissero, vedendo » tale macchina i Trojani: aut haec " in nostros fabricata est machina " muros. " Pausania nel lib. I dice: " il cavallo che presentemente Arie» " te si chiama , raccontasi che fu » inventato sotto Troja da Epeo. »

EPICIÈ (BERNARDO L'), nacque in Parigi nel 1699, su allievo nell'arte dell'intaglio di Giovanni Audran, di cui ne imitò persettamente lo stile, sebbene sosse lontano dall'imitarlo nell'eccellenza del disegno. Fu chiamato a Londra da Tommaso Bouwles per incidere in compagnia di altro intagliatore i cartoni di Rassallo di Hamptoncourt; ma non ottenne da quest' impresa nè lucro, nè onore. Di ritorno in paltia continuò a lavorare diverse opere che gli venivano giornalmente commesse. Nominato segretario e stenograso

della reale accademia di pittura e scultura, pubblicò l'opera intitolata: Les Descriptions des tableaux du roi, et les vies des premiers peintres du roi, depuis Charles le Brun jusqu'a François le Moine. Morì di 57 appi nel 1755.

Le principali sue stampe sono le

seguenti:

Ritratti di

Niccola Bertin, pittore del re, tratto da Lien.

Luigi Boulongne, da Rigaud. Giovan Battista Molier, da Carlo

Coypel.

Francesca d' Aubigné, marchesa

di Maintenon, da Mignard. . Carlotta Desmarés, da Carlo Coy-

pel.

Soggetti storici

La Circoncisione, da Giulio Ro-

Giove ed Io, dal cartone dello

stesso Pittore.

Predicazione di S. Giovanni nel deserto, da Giovan Battista Gauli, detto il *Bacciccio*.

Vertunno e Pomona, da Rem-

brandt.

Il Filosofo fiammingo, da Teniers. Amor precettore, da Carlo Coypel. Il Bassà che fa dipingere la sua amante da Carlo Vanloo ec.

EPIFANIO (DA FANO DON) monaco di Vall'Ombrosa, cercò nome tra gl' intagliatori coll' incidere a bulino il libro: Idea dello scrivere di Giuseppe Segaro Genovese. Ope-

rava nel 1607.

EPIGONO, scultor greco, viene da Plinio con lode rammentato nel Lib. XXXIV, cap. 8, in seguito agli artisti che scolpirono sacerdotesse, matrone, oratori, filosofi, atleti e simili. « Epigono che fu imitatore in n quasi tutte le precedenti cose, andò ninnanzi ad ogni altro nel trombetta e nel fanciullo che accarezza la madre miseramente uccisa n.

EPIMACO, nobilissimo architetto ateniese, fu da Demetrio Poliorcete condotto sotto Rodi, onde con macchine di súa invenzione di maravigliosa mole ne abbattesse le mura. Ved. l'artic. *Diogneto*.

EPISCOPIO (GIUSTINO) detto de' Salvioni, di Castel Durante, operava nel 1594 con Lucio Dolce intorno alla tavola dello Spirito Santo, che fu posta nella chiesa della Badia. Altre opere fece per la stessa terra, e per altre città e borgate, le quali fanno testimonianza degli studi eseguiti in Roma sotto Federigo Zuccari ed altri maestri. Vi fu poscia chiamato per diversi lavori di non molta importanza, e si mostrò degno di quella scuola.

EPITINCANO, intagliatore in gemme, fioriva in Roma nell'età di Augusto. Di questo egregio artista si conoscono due gemme, in una delle quali è intagliata la testa di Marcello nipote di Augusto, e nell'altra vedesi effigiato Germanico. Leggesi in ambedue: Epimaco faceca. Possono leggersi intorno a queste gemme, il Fabri, il Dati, Ful-

vio Orsini, cc.

ERACLIDE, macedone, fu allievo del pittore Carneade, il quale da principio fu pittore di navi. Recossi col re Perseo in Atene, dove fioriva Metrodoro, e colà lasciando pochissime testimonianze della sua virtù, morì in ancor fresca età.

— Di Taranto trovasi rammentato da Ateneo e da Polieno ne'suoi Stratagemmi. Costui assicurò Filippo padre di Perseo, che gli dava l'animo d'incendiare co' suoi artifizj e senza soccorso altrui la squadra navale de'Rodiani. Chi desiderasse sapere con quali accorgimenti procedesse, potrà leggerlo nel Lib. V. di Polieno:

ERACLIDE, di Focea, esercitò con lode la scultura, di che ne abbiamo chiara testimonianza in Laer-

zio, lib. V. in Eraclide.

ERASMO (DIEGO), nacque in Roterdam nel 1465, e fu per le sue virtù scientifiche e letterarie avuto in grandissima stima dai principi

dell'età sua, e dall'universale consentimento dei dotti collocato tra i più graudi nomini che conti l'Europa. Stanco di vivere tra i fastidi del secolo, ritirossi, quasi in tranquillo porto, nel monastero d'Emacy-Teusteén presso a Gouda, dov'era la più bella e copiosa libreria che si conoscesse di que' tempi : e colà Iontano dalle dispute letterarie e teologiche, applicossi per inclinazione e per divertimento alla pittura, nella quale fece rapidi progressi. Vero è che non raggiunse i grandi maestri che contava allora l'Olanda, la Germania, non che quelli d'Italia, ma fece tali quadri che ben mostrano, che se in più fresca ctà si fosse a tali studi rivolto, non avrebbe avuto molti eguali. Tra i quadri ch'egli condusse colla debita diligenza, si ammirò universalmente quello rappresentante Nostro Signore nell'atto di essere posto sulla croce. Mancò alla gloria delle lettere e delle arti nel 1535. Amsterdam onorò la memoria di questo sno illustre figlio con una statua in brouzo.

ERBA (G1ACOMO) cremonese, fioriva nel 1652 e teueva studio di pittura in patria, nella quale ebbe i principi dell'arte l'architetto Alessandro appartenente alla numerosa famiglia dei cremonesi Capra, architetti ed intersiatori assai riputati. Parla dell' Erba lo Zaist, ma non addita veruna sua pubblica opera

di pittura,

ERCOLANETTI (ERCOLANO), nato in Perugia in principio del sedicesimo secolo, non tardò ad avvedersi che troppo difficilmente riuscirebbe distinto pittore di Storia, e si appigliò al prudente consiglio di colorir quadri di vedute e paesi, che talvolta popolava di helle figurine di pastori, pastorelle ed animali di più specie. Lumeggiava con somma intelligenza le parti più importanti, e la prospettiva era trattata con arte grandissima.

ERCOLE da Ferrara, V. Grandi Ercole.

EREDI (BENEDETTO)nacque in Firenze nel 1750 ed intagliò coll'ainto di altro artista le stampe dell' opera intitolata: Lo stato antico del sepolero di Dante Alighieri, che esiste nella città di Ravenna, e di più lo stato attuale, nel quale è stato dai fondamenti eretto dalla generosità di sua eminenza il cardinale Valenti Gonzaga, legato di detta città, col disegno e carta del celebre architetto Camillo Morigia. Questa serie di stampe contiene l'architettura del monumento, il ritratto di Dante, un frontespizio e varie iscrizioni. Oltre quest'opera intagliò l'Eredi altre stampe tratte da diversi macstri italiani; tra le

Il ritratto di Luca Cambiasi, pittor genovese, dipinto da lui stesso. Quello di Federico Zuccari, di Angiolo Bronzino e di Annibale Ca-

racei, dipinti da loro stessi,

La Donna adultera, da un quadro del Bronzino.

Lucrezia, da Luca Giordano. La Trasfigurazione di Gesù Cristo, da Rallaello.

ERIGONO, disemplice macinatore di colori nella scuola di Neacle, tantò s' avanzò nella pittura, che tutti superò gli allievi del suo maestro.

ERMELLA (GIOVAN FRANCESCO) nacque in Colonia, o suoi contorni, nel 1621, e poi ch'ebbe appresigli elementi di pittura e d'incisione in patria, circa il 1660 andò a stabilirsi in Norimberga, dove morì in sul finire del secolo diciassettesimo. Pare che assai poco siasi esercitato nel comporre quadri storici e ne' ritratti; e che dopo il suo stabilimento iu Norimberga siasi esclusivamente consacrato al paesaggio. Regna in tutte le sue opere una non so quale oscurità, che sembra formar parte della sua maniera, e che basterebbe a porle in discredito se non fosse ricompensata dalla bellezza della composizione. Conosconsi di Ermell molti paesaggi, ornati di ruine e di animali toccati con grande spirito e forza. Sono assai pregiati i seguenti:

Paesaggi con alcuni antichi monumenti, ed in mezzo un toro.

Altro simile con un pastore che riposa: lavori della vecchiaia eseguiti nel 1697.

Paesaggio colle figure di un Fau-

no e di una Baccante.

Paesaggio con un disegnatore vicino ad un antico monumento.

Simile con un pastore che dà a mangiare ad un cane.

ERMODORO di Salamina, fioriva circa cent'anni avanti l'era volgare; quando per ordine di Postumio Metello fece al tempo di Giove Statore un portico perittero, cioè un porticato avente tanto nell'aspetto davanti, quanto in quello di dietro sei colonne per parte, ed ai fianchi undici, compresevi quelle dei cantoni: e queste colonne tanto sono lontane dal muro della cella, quanto è il loro intercolonnio. Credesi che quest' artelice edificasse eziandio il tempio di Marte nel circo Flamminio, e che di costui intendesse parlare Cicerone nell' Oratore, come dell'architetto più capace per la co-

struzione di un porto di mare. ERMOGENE di Citera, non ignobile scultore, fu, secondo Pausania, l'autore di un Apolline e di una Venere in bronzo che si vedevano

in Corinto.

ERMOGENE nato in Alabanda, città della Caria, non è ben noto in qual teropo, fece in Teo un tempio consacrato a Bacco. Raccontasi che avendo fatto il primo disegno di ordine dorico, quand'ebbe fatti tagliare i marmi ed apparecchiata ogni altra cosa, trovandosi in grande imbarazzo per quella legge, che i triglifi debbano essere a piombo nel mezzo della colonna, le metope quadrate, ed innoltre che i triglifi ai cantoni siano all' estremità della colopna, mutò idea, e lo fece d'ordine jonico. Fu una vera disgrazia per Ermogene di non essere vissuto ai tempi postri, ne' quali molti architetti non si tengono inceppati da tante regole ; e fanno perlino edifizi battezzati d'ordine dorico, anche senza i fastidj delle metope e

de' triglifi.

Lo stesso architetto fece un altro tempio di ordine jonico in onore di Diana, a Magnesia città dell'Asia Minore, con portico pseudodittero, cioè fatto doppio alato consistente in otto colonne davanti ed altrettante di dietro ed in quindici per parte ai fianchi comprese quelle degli angoli. Fu Ermogene per questa invenzione di porticato assai lodato da Vitruvio. Înventò altre cose in architettura, e ne compose un trattato che si conservava tuttavia nell'età di Augusto. facendolo risguardare per uno dei più dotti architetti dell' antichità; onde venne da Vitruvio chiamato " il padre della bella architettura: " la quale gli è debitrice non solo " dell' invenzione dello Pseudodit-" tero, ma della maggior parte delle " altre disposizioni, per le quali la " rozzezza e la semplicità ch'ella " aveva alla sua nascita, è stata " pulita ed arricchita ".

- Del pittore di tal nome altro non sappiamo, se non che fu affricano, e che scrisse un libro in difesa delle opinioni degli Stoici, che fu confutato da Tertulliano.

ERMOLAO viene aunoverato da Plinio, lib. XXXVI, cap. 5, tra i sette egregi scultori che ornarono di eccellenti statue i palazzi de'Cesari. Fiori Ermolao in sul principio dell'era volgare, e fu ne lavori sovr' indicati collaboratore di Polidette.

ERMONE di Trezene, fece per testimonianza di Pausania, la statua dedicata da Aulisco, e le effigie in legno di Castore e Polluce. - figlio di Pirro e fratello di Leocrate, autichissimi architetti greci, costrussero in Olimpia per gli Epidamui un edifizio chiamato il Tesoro, dove Teocle innalzò due statue di cedro, una delle quali rappresentava Ercole vicino all'albero delle Esperidi, e l'altra Atlante in atto di sostenere il cielo.

ERNEST (CARLO MATTEO ) nacque in Manheim nel 1758, ed apprese i principi del disegno in patria da Werbelst e da Verschasfalt. In appresso recavasi a Basilea cou intenzione di lavorare nell'istituto d'incisione di Cristiano de Mechel; ma ben tosto abbandonò tale stabilimento per lavorare per conto proprio. Le prime sue opere furono la caduta del Reno, e due in tre altre stampe tratte da Francesco Schultz-, le quali non ottennero felice successo. Recavasi poscia alla corte di Wirtemberg a Montbelliard, indi a Kirckeim-Polanden in qualità di maestro di disegno del principe regnante di Nassau-Veilbourg. È probabile che morisse in patria circa il 1815.

Le più conosciute sue stampe

La madre di Rubens, dipinta dal

figlio, 1775. Figura di una donna che allatta

tre Genj.

Federico-Luigi-Francesco, princi-

pe, vescovo di Basilea.

Il principe Carlo di Nassau-Weilbourg, morto nel 1783 e dipinto da Oesfeld.

Carolina di Nassau-Weilbourg, nata principessa Nassau-Orange e

Dietz, e morta nel 1787.

ERODO IO scultore d'Olinto, trovasi rammentato nell'orazione di Taziano contro i Greci, siccome autore delle statue delle cortigiane Frine ed Elicerni.

ERONE, chiamato Seniore, fiori circa 120 anni avanti l'era cristiana, nell'età di Tolomeo Evergete II. Posteriore di un secolo ad Euclide, precedette di un secolo Vitruvio; e fu nelle arti meccaniche e nelle cose dell' architettura non inferiore ad alcun di loro. Era nato in Alessandria, e fu allievo di Ctesibio. Chi desiderasse avere di quest' artelice più circostanziate notizie, potrà leggere la vita di lui diffusamente scritta da Bernardino Baldo, che tradusse ed illustrò la sua opera intitolata Belopoia.

come autore di molti libri intorno alle cose maccaniche, fiorì ne'tempi dell'imperatore Eraclio, ossia nei primi anni del settimo secolo.

ERTINGER (FRANCESCO) nacque a West nella Svevia nel 1640; apprese il disegno e l'intaglio in Colmar, di dove recossi a Roma, e dopo alcuni anni a Parigi, dove morì circa il 1700.

Ecco le più conosciute stampe. Storia d'Achille, in 8 pezzi, tratta

da Rubens.

Le nozze di Cana, da la Fage. Storia del conte di Tolosa in dieci pezzi.

Ritratti di Niccolò Macchiavelli, di Gabriele de Pinau e di Giovanni Ferdinando di Beaghem vescovo d'Anversa.

Serie di dodici pezzi rappresentanti le scienze matematiche sotto

l'aspetto di genj ec.

ERWIN di Stembach, nato circa il 1250, lavorò ventott'anni intorno alla cattedrale ed al campanile di Strasburgo, che ebbero poi compimento dopo il 1555 in cui morì, sui disegni di lui. È questa una delle più magnifiche opere di moderna-gotica architettura. La nave ed il coro hanno circa 120 piedi di altezza, le braccia della crociera e la parte che fiancheggia la chiesa ne hanno meno. La facciata, cosa veramente singolare, ha circa 240 piedi d'altezza, cd il campanile, che ne occupa una non picciola parte, e ne forma il principale ornamento, si erge su questa grande elevazione 354 piedi; onde

tutta l'altezza della torre dal suolo al sno vertice è 574 piedi. Questa torre è quadrata in tutta la facciata della chiesa, ed ai tre lati sporgenti in fuora traforata a giorno. Al terminare della facciata diventa ottagona, aperta da tutte le parti ed accompagnata da quattro scale esteriori a trafori fin dove la torre comincia a diventar conica o piramidale, ed è coronata all'ultimo da una specie di lanterna, Portentoso è il numero delle colonne e delle figure di quest'edifizio rassomigliante ad un merletto. Al di dentro presso uno dei grossi pilastri della crociera sta la statua dell'architetto Erwin. Gli ornamenti effigiati nel fregio di questa chiesa fanno conoscere il gusto del secolo. Un porco porta l'acqua santa seguito da molti altri porci e da asini tutti vestiti in abiti sacerdotali. Una processione di scimie, una volpe in un reliquiario, una monaca partoriente a canto ad un monaco, ed altri consimili strambotti furono scelti per fare la satira di quel tempo. Ma i depravati costumi di quell'età non cessarono.

Ad Erwin succedette Giovanni Hilts di Colonia, che prosegui la torre, la quale non ebbe compimento che nel 1449 sotto la direzione di un architetto di Sveyia.

di cui ignorasi il nome.

ES (GIACOMO VAN), nacque iu Anversa circa il 1570, ed avanti che terminasse il secolo aveva acquistato nome tra i pittori liamminghi di genere. Si vuole da taluno che abbia fatti parecchi quadri di paesaggi assai belli; ma egli deve la fama di valente pittore a quelli di fiori e frutta d'ogni maniera, uccelli, farfalle e simili produzioni dei regni vegetabile ed animale. Anzi i più singolari quadri di quest' egregio fiammingo rappresentano pesci, conchiglie d'ogni specie, gamhari, ed ogni sorta di così detti frutti di mare con tanta verità da

illudere i più esperti. Ogui cosa dipinse con tutta leggerezza, e dispose così naturalmente che non lascia desiderare nè più nè meglio. Certi fiori di gentile tessitura, l'acqua, le pigne d'uva vedonsi trasparenti e fresche come in natura. Operava aucora nel 1640.

ESCALANTE (GIOVANNI ANTO-NIO) nacque in Cordova nel 1630. e su mandato a Madrid sotto Francesco Ricci, il quale come pittore del re, gli porse ogni facilità di copiare i più rinomati quadri del reale palazzo. Escalante preferì a quelle di tutt'altri le pitture del Tintoretto, sulle quali formò principalmente il suo stile. Di ventiquattr'anni ebbe la commissione di dipingere in più quadri i principali fatti della vita di s. Gerardo per ornare, il convento de' Carmelitani Scalzi di Madrid; in appresso lavorò come aiuto del maestro intorno al celebre monumento di Toledo. Gli furono poscia ordinati alcuni quadri per la corte; ma quando ogni cosa gli prometteva un felice avvenire, fu da subita infermità sorpreso in Madrid, e tratto al sepolero nella fresca età di 40 anni.

ESCOBAR(ALFONSO) fioriva in Siviglia in sul declinare del diciottesimo secolo. Poche opere si conoscono di questo pittore, che alcuni pensano essere stato scolaro del Murillo. Certa cosa è che, se non uscì dalla scuola di così illustre maestro, cercò d'imitarne lo stile, come ne fa prova un' Apparizione di nostra Signora, che cooservasi nel convento della Mercede di Siviglia.

ESCOBEDO (FRA GIOVANNI DI) apprese in Segovia la geometria e l'architettura, ed ebbe bastante ingeguo per riparare il celebre acquidotto di Segovia, opera romana in gran parte ruinata. Fu di tale lavoro incaricato dalla regina Isabella, onde si conducessero di nuovo in Segovia le acque. Fra Giovanni Escobedo ottenne l'intento dal canto

dell' utilità, ma i tre ponti da lui eretti quale meschina figura fanno mai in confronto della magnificen-

za romana l

ESHAW (PIETRO VAN) intagliatore olandese fu l'autore delle seguenti stampe, ma non si hanno particolari notizie risgnardanti la patria, le epoche della nascita e della morte, gli studj, e simili cose.

Una giovinetta che porta un paniere di ciliege in compagnia di due giovanetti armati di fucile, tratta da

Rubens.

La Barca di S. Pietro agitata dalla

burrasca, da Rembrandt.

ESPANNA(GIOVANNI), spagnuolo, abbandonava la patria nel 1498 per apprendere la pittura sotto Pietro Perugino; ed ebbe la fortuna di essere condiscepolo di Raffaello. Poichè seppe lavorare da sè, stabili la sua dimora in Spoleto; ed in questa ed in altre vicine città lasciò pregevoli quadri di stile totalmente peruginesco; di che convengono tutti i conoscitori, senza che fin oltre la metà del p. p. secolo ne fosse conosciuto l'autore. Dietro più diligenti indagini si trovò in alcuni quadri il nome di Giovanni di Spagna, che pose fine alle dispute insorte tra i biografi pittorici intorno al vero autore di tanti pregevoli quadri perugineschi.

ESPINAL (GREGORIO) nacque in Siviglia in sul declinare del diciassettesimo secolo, ed apprese in patria sotto mediocre maestro a disegnare ed a dipingere di pratica Madonne, Gesit ed altri Santi, che avevano spaccio nella fiera di Siviglia, di dove passavano negli stabilimenti spagnuoli d'America. Ed era questo il maggior traffico de'quadri che si eseguivano dai pittori di Siviglia e di altre città, i quali si accostumavano piuttosto a far presto che hene. Tali furono i cominciamenti dello stesso Murillo. Gregorio non mancava di buon gusto; ed i suoi dipinti di vivace colorito trovavano grazia presso i mercanti americani. Morì in patria nel 1746. Suo figliuolo

--- (GIOVANNI) studiò gli elementi dell'arte nella scuola paterna, poscia sotto Domenico Martinez, che diedegli in isposa sua figlia, e lasciollo erede dello studio, che gli rinsci molto utile per le sue composizioni. Fu direttore della scuola del disegno di Siviglia, dall'epoca in cui fu stabilita fino al 1783, quando Giovanni mori. Era Giovanni Espinal di singolare ingegno dotato, ed abbastanza versato nella teoria dell'arte; ma gli mancarono buoni esemplari sui quali formare lo stile. Chiamato a Madrid dal cardinale Delgado. patriarca delle Indie, vide nel real palazzo, tante opere de'sommi maestri, e ne rimase ad un tempo maravigliato e confuso in modo, che, tornato in patria, più non volle toccare nè matita, nè pennello, ed in breve morì di malinconia. Lasciò in Siviglia diversi quadri di uno stile originale e vigoroso, che mostrano quanto sarebbesi avanzato nell'arte, se avesse avuto migliori principi.

ESPINOS (GIUSEPPE), nato in Valenza nel 1721, fu allievo di Luigi Martinez ed in appresso di Evaristo Munnos, Fece il quadro di Nostra Signora dei dolori che vedesi all'altar maggiore delle claustrali servite di Valenza, e pochi altri ragionevoli quadri; indi si diede totalmente all'intaglio, nella quale arte se non ottenne i primi gradi, riuscì tale che a pochi fu in patria secondo. Nelle stampe di lui, tratte in gran parte da maestri spagnuoli e poche di sua invenzione, scorgono gl'intelligenti dolcezza di bulino e dottrina non comune di chiaro scuro. Lasciò talvolta desiderare correzione di disegno e più diligente esecuzione delle estremità. Morì in patria nel 1784.

ESPINOSA (Andrea ed Alfonso Fratelli) fiorivano circa il 1524, nel quale anno, in compagnia di Cristoforo d'Herrera, dipinsero molti

quadri per la cattedrale di Palencia. - (GIACINTO GIROLAMO DE) nacque in Cocentayna nel 1600, ed apprese a disegnare e colorire sotto il padre Nicola Borras e sotto Francesco Ribalta. Ma lo scolaro superò i maestri in risolutezza di disegno ed in forza di chiaroscuro, e seppe dare alle ligure più graziosa e nobile espressione e maggior leggerezza di mosse; onde fu generalmente creduto che l' Espinosa studiasse in Italia di preferenza la maniera della scuola holognese. In età di 25 anni dipinse il celebre Cristo di Lescate, e non molti anni dopo colori per i Carmelitani Scalzi quei grandiosi quadri, che lo fecero annoverare tra i principali maestri della Spagna. In molte chiese di Valenza trovansi opere dell' Espinosa; ma non tutte degne della sua fama. Mancò all'arte in Valenza nel 1670.

--- (GIOVANNI D') nato a Puento della Reyna nel 1655, non era appena uscito dalla scuola del maestro, ch'ebbe l'incombenza di fare ventiquattro quadri rappresentanti altrettanti fatti della vita di S. Millan, per il convento della Cogolla. Di già ne aveva condotti a fine dodici, bastanti a dare una vantaggiosa idea del suo straordinario ingegno, quando fu sorpreso da subita morte. Eseguirono gli altri diversi provetti pittori di gran nome, i quali fecero più chiaramente conoscere, che il giovane Espinosa avrebbe in matura età uguagliati i migliori maestri della Spagna.

(MICHELE) nato nell' Aragona in principio del diciassettesimo secolo, fu chiamato nel 1654 al monastero di S. Millan della Cogolla per ristaurare molti quadri de migliori artisti spagnuoli del precedente secolo. Colà trovandosi da qualche anno, aggiunse ai ristaurati quadri due di propria invenzione, che non sono i meno pregevoli della chiesa di S. Millan, uno de'quali rappresenta il miracolo del pane e del vino,

e l'altro è quella Nunziata, che tuttavia si conserva in quella chiesa. Gli fu pure proposto di dar mano ai quadri della vita di S. Millan, ma Michele ricusò di avventurarsi in lavoro di così lunga lena; onde ne fu data la commissione a Giovanni d'Espinosa, come si è detto nell'articolo di questo artista.

ESQUARTE (PAOLO) poi che ebbe appreso il disegno in Valenza, passò a Venezia, dove i biografi spagnuoli lo fanno scolaro di Tiziano. In sul finire del sedicesimo secolo il duca di Hermosa lo riconduceva dall'Italia in Spagua, e gli commetteva di dipingere a Saragozza il suo palazzo e la sua villa. Esquarte che erasi, più che a tutt' altro, dato ai ritratti, fece nelle case di città e di campagna dell' Hermosa tutta l'infinita serie genealogica de'suoi illustrissimi antenati.

ESQUIREL (GIACOMO) non ignobile frescante sivigliano, fu nel 1594 uno dei molti ristauratori dei monumenti di Siviglia. Ignorasi quali altre opere abbia fatto Giacomo E-

squirel.

ESTEBAN MURILLO (BARTO-LOMMEO). Di questo grande artista, che tanto onora la sua patria, e di cui va così alto grido anche fuori della Spagna, darò più circostanziate notizie, che comunemente non si trovano nelle biografie straniere a quel regno. Nacque egh in Siviglia l'anno 1618, e fu in età ancora fanciullesca mandato alla scuola di suo cugino Giovanni del Castillo onde apprendere il disegno; ma per la subita andata del maestro a Cadice, rimasto senza precettore, continuò a copiare i disegni lasciatigli dal cugino e quante stampe gli venivano alla mano con tanta assiduità, che avanti di toccare i quindici anni sapeva ritrarre dal vero qualunque oggetto. In tale ctà, piuttosto consigliato dal bisogno che dagli amici, fecesi a dipingere piccoli quadri per la fiera di Siviglia, da mandarsi in

America : alcuni dei quali conservansi come preziose cose nella sua patria. Intanto giugneva a Siviglia Pietro Moya, che in Londra era stato più anni allievo ed ajuto di Antonio van Dyck. Murillo vide alcune sue cose, e rimase da tanta maraviglia compreso, che risolse di tentare ogni via ond' essere ammesso tra gli allievi del Moya. Ne' pochi mesi che rimase sotto la disciplina di questo illustre maestro, non è a credersi quanto approfittasse Murillo! ma partito il Moya, stava per imbarcarsi alla volta dell' Inghilterra, quando ebbe sicure notizie della morte di van Dyck, Risolve di passare in Italia; e fatto acquisto di molte tele, le divide in piccoli pezzi; e fattine molti quadri, li vende a basso prezzo ad un mercante che salpava per le Indie occidentali. Provveduto in tal modo di danaro, lascia la patria senza farne motto ai parenti ed agli amici, e si pone in su la via d' Italia. Giunto a Madrid, si presenta al suo compatriotto Velasquez che amorosamente lo accoglie, e lo persuade a trattenersi coll'allettamento d'aver libero l'accesso in tutti i reali appartamenti. Tre anni di ostinato studio sui capi lavoro de' più grandi maestri, ed i consigli di Velasquez hastarono a farlo per avventura il più compiuto pittore che conti la Spagna. Di ritorno a Siviglia in età ormai di trent'anni, sece alcuni quadri per il convento di S. Francesco, che riscossero l'universale applauso. Appartengono questi alla terza maniera, se pure può darsi il nome di prima ai quadri fatti avanti che si ponesse sotto la direzione del Moya, e s'accostano allo stile di Velasquez, come quelli della seconda ricordano alquanto la maniera di van Dyck. La fama di queste egregie opere gli aprono la porta della fortuna. Obbligato ad uu assiduo lavoro onde soddisfare alle importanti commissioni che da ogni banda gli giugnevano, Diz. degli Arch, ec. T. II.

acquista in breve quella straordinaria facilità di operare, che sommamente contribui a spogliare le sue pitture da certa quale timidità, forse figlia del suo modesto temperamento e del vivo desiderio di volere ogni cosa condurre a perletto finimento. Le opere fatte dopo tale epoca, che può fissarsi nell'età sua di circa trentacinque anni, appartengono alla quarta e più perfetta maniera, che gli meritò il titolo di principe dei coloritori Spagnuoli. Di questa splendida maniera sono i SS. Leandro ed Isidoro fatti nel 1655: figure maggiori del vero, ne' di cui volti ritrasse Alfonso di Herrera e Giovan Jacopo Lopèz de Talavan. Forse superiore in bontà fu il S. Antonio di Padova dipinto nel susseguente anno per la cappella del Battistero di Siviglia, che dal capitolo di quella cattedrale gli fu pagato diecimila reali; somma per que'tempi ragguardevole. A questi tennero dietro i quadri di S. Maria la Bianca, che furono poi trasportati a Parigi; e nel 1667 e 1668 diresse i lavori della sala capitolare della cattedrale, in una cupola della quale dipinse egli stesso una maravigliosa Concezione. Ad ogni modo la più gloriosa epoca di Murillo convien fissarla dal 1670 al 1680, in cui fece, per tacere di tutt'altri, i ventitre quadri de'Cappuccini di Siviglia, che resero la loro chiesa il più magnifico tempio della Spagna. Passava poscia a Cadice, chiamatovi a dipingere nella chiesa di que'Cappuccini lo Sposalizio di S. Catterina: ma quando stava per terminarlo si fece sul palco una ferita, che aggravandosi ogui di più, gli cagionò, finchè visse, tali acerbi dolori, che lo rapirono alla gloria dell' arte e della patria nell'aprile del 1682. Lo stile di Murillo è caratterizzato da una persetta soavità, dall'armonia de colori, dai contorni dottamente condotti e dolcemente ssumati, dall'intelligenza del chiaroscuro, dalla semplicità e dal decoro

delle situazioni, da fisonomie piene di caudore, da piacevoli profili, da facile e largo panneggiamento, e più che da tutt'altro, dalla splendidezza del colorito. Fu Murillo uomo di semplici e modesti costumi, onorato e gentile; e tutte queste doti dell'animo egli trasfuse ne'quadri. Oltre le moltissime opere onde arricchi la Spagna, cinque magnifiche tavole vedevansi nella reale galleria di Parrigi, ed altre, ma non in gran numero, altrove. Suo figlio

lettere, e morì nel 1709.

(FRANCESCO) di Valladolid, pittore del diciassettesimo secolo, è assai più conosciuto per le vive opposizioni fatte all'ordinanza che assoggettava gli artisti alla tassa della milizia, che per le sue opere pittoriche.

— (GIOVANNI) Nei primi anni del diciassettesimo secolo dimorava a Jaen, dove condusse varj quadri per chiese, tra i quali furono in pregio tenuti quelli di S. Clemente e della Nunziata. Ma più che i quadri storici gli fecero onore i molti ritratti lasciati in Jaen ed altrove, che da Pons sono molto lodati

(DOTTOR GIOVANNI) avanti il 1650 ebbe in Madrid riputazione di valente pittore di storia, di paesaggio e di prospettiva. A giustificare questa opinione conservansi molti suoi quadri nel palazzo d'Aranjucz, e due graziosissimi in quello

di S. Idelfonso.

della reale biblioteca, che contiene varie partite di pagamenti fatti eseguire da questo principe nel 1291 e 1292, trovasi registrato: A Rodrigo Esteban, pittore del re, in pagamento della parte spettante al Vescovo per pitture che gli ordinò

di fare nel vescovado, 100 maravedis d'oro. Un atto così autentico, sebbene non rimanga verun' opera di quest'antichissimo artista, fa prova che nel tredicesimo secolo i re di Spagna avevano pittori in titolo, e che i sovrani di un paese, che fu poi tanto fecondo di grandi uomini, sapevano onorare la nobilissima professione della pittura.

ESTENSE (BALDASSARE) di Ferrara viene annoverato tra i pittori quattrocentisti per alcnne pitture che portano il suo nome e la data del 1472. Ma più che da quest'arte ottenne lode da quella di coniatore di Medaglie. Diligente intagliatore e castigato e gentile disegnatore lo mostrano in particolare le due medaglie eseguite nella sovraccennata epoca per il duca di Ferrara Ercole

d' Este.

ESTRADA (GIOVANNI ED IGNA-ZIO FRATELLI) nati a Badajoz, il primo nel 1717, l'altro nel 1724. Il padre loro, meno che mediocre pittore, aveva non dimeno passione per l'arte, e quindi fecesi ad ammae. strarli nel disegno come meglio sapeva; ma sgraziatamente avendo perduta la vista, fu da Giovanni accompagnato a Madrid per l'operazione della cateratta. Colà trovandosi Giovanni ebbe la fortuna di contrarre domestichezza con Paolo Pernicaro e di essere ammesso alla sua scuola. Dopo tre anni, avendo il padre ricuperata la vista, tornò Giovanni in patria valente pittore, onde potè ammaestrare ancora il minor fratello, che in ogni parte acquistò la maniera di lui. Ma Giovanni era tardo d'invenzione, pronto e fecondo Ignazio, il quale aveva studiato la mitologia, la storia, le matematiche, l'architettura e la prospettiva. Perciò Giovanni lasciava al fratello la cura dell'invenzione, ed egli teneva gran parte dell'esecuzione. In tal modo giovandosi eglino a vicenda, acquistarono nome in tutta la Spagna, ed cbbero importanti ed ntili commissioni. Ignazio vivendo e pensando filosoficamente rifiutò costantemente le cariche e gli onori offertigli, per timore di perdere la libertà. Giovanni fu nominato socio dell'accademia di Belle Arti di Siviglia, e pittore in titolo di questa diocesi. Ignazio morì nel 1790, ed il fratello gli sopravvisse due anni.

ETCHER (MARCO GABRIELLO) nacque in Salzburgo nel 1757, ed acquistò qualche nome tra gl'intagliatori con alcune stampe di divoto argomento, e specialmente con il ritratto, figura intiera di Papa Pio VI.

ETERIO, celebre architetto, che fiorì ne'tempi dell'imperadore Anastasio, fu a cagione delle sue politiche cognizioni annoverato tra i consiglieri di questo principe, cui servi pure in qualità di architetto. Nel grande palazzo di Costantinopoli cresse uno stopendo edifizio, chiamato Calci, che forse era un salone di straordinaria grandezza, destinato alle pubbliche adunanze. Viene universalmente creduto che avesse la direzione di quella forte muraglia, che, audando dal mare fino a Selembria, autica città della Tracia, impediva ai Bulgari ed agli Sciti di accostarsi a Costantinopoli. In tale stato di debolezza e di vigliaccheria erano caduti i superbi capi dell'impero orientale!

ETHENARD DE ABARCA (FRAN-CESC'ANTONIO) quantunque semplice dilettante, sarebbe pure riuscito valente pittore, se meno fosse stato distratto dalle cure della milizia, cui era addetto. Applicossi eziandio all'intaglio, e pubblicò alcune stampe all'acquasorte ed a bulino tratte dai propri disegni e da quelli d'altri autori. Morì in Madrid circa il 1710.

EUBIO, tebano scultore, scolpi in compagnia del suo compatriotto Zenocrito una statua di Ercole in marmo pentelico, della quale parla Pausania nel Lib. IX.

EURULIDE, ottenue onorato no-

me tra i greci scultori non tanto per aver fatto una bella statua di Apollo, quanto per essere stato padre e maestro dello statuario Eucliro.

EUCHIONE, il quale fiori nell' Olimpiade 107, fu nobile pittore, e selibene non adoperasse che quattro colori dipinse egregiamente cose tragiche e comiche, e Semiramide che acquistava il regno da una damigella.

EUCHIRO, cognato di Dedalo, viene riguardato come l'inventore della pittura tra i Greci. Plinio riferisce tale notizia, nel Lib. VII, cap. 56, sull'autorità d'Aristotele.

scultore atenicse, figlio ed allievo di Eubulide, scolpi egregiamente lottatori, guerrieri, cacciatori e sagrificatori. *Plin. L.* 54. cgp. 8.

EUCHIRO ED EUGRAMMO plastici di Corinto accompagnarono in Italia Demarato, padre di Tarquinio Prisco, e furono, secondo Plinio, L. XXXV, cap. 12, maestri in Italia dell'arte loro.

EUCLIDE, scultore atcuiese, scolpi, per testimonianza di Pausania, diverse statue in marmo pentelico, e segnatamente quelle di Cerere, di Venere, di Bacco e di Lucina, come pure quella di Giove tonante.

EUCLIDE, scultore assai più antico del precedente e forse dello stesso Dedalo, fu padre e maestro di Smilide di Egina, il quale scolpi la statua di Giunone per l'antichissimo tempio di Samo.

EUCLIDE chiamato anche Eutichide, vieue celebrato da Plinio per una pittura rappresentante la Vittoria sopra un carro tirato da due cavalli.

EUDORO, lodato da Plinio come pittore di cose sceniche, fece eziandio opere di scultura in bronzo.

EUFORIONE ed EUNICO di Mitilene furono due argentieri assai distinti per opere intagliate in argento; onde Plinio li ricordò con lode nel L.XXXV, c. 12, e XXXIV, c. 8

EUFRANORE d'Istmo, fu scolaro d'Aristide, ed uno de'più illustri artefici ateniesi; perocchè, dice Plutarco, de gloria ateniensium, fu ad un tempo pittore e scultore eccellente. Fioriva, secondo Plinio, nell'olimpiade cento quattro. Facile nell'apprendere ogni arte, superò tutti nella pittura dopo Pausia; e scolpi in marmo, in bronzo ed in argento. Diede agli eroi quella maestà che loro si addiceva, fu osservatore delle proporzioni e seppe degradare le figure. Plinio per altro gli appone a difetto d'avere nel totale fatti i corpi più esili che non conviene, e per avventura le teste soverchiamente grandi. Ebbero tra le sue opere celebrità un combattimento equestre, dodici figure di dei, e quel Teseo, di cui ebbe a dire essere composto di carne, mentre quello di Parrasio lo era di rose. Dipinse in Efeso Ulisse in atto di addestrare un bue ed un cavallo al giogo, ed altre molte opere eseguì in Atene ed altrove. Aveva pure scritti alcuni libri intorno alla simmetria ed ai colori.

EUGRAMMO, antichissimo plastico, venne in Italia con Demarato, pochi anni dopo la fondazione di Roma, come all'art. Euchiro.

EUMARO di Atene fiorì alcun tempo prima di Romolo, nella età del quale, secondo Plinio L.XXXV, cap. 8, l'arte della pittura aveva ottenuto fama. Perocchè lo annovera coi pittori monocromi Hygienonte, Dinia e Casmidi, soggiugnendo che Eumaro, fu il primo a dare un distintivo carattere alle figure dell'uomo e della donna, ed a fare distinti ritratti.

EUPALINO, figlio di Naustoso, nato 700 anni all'incirca avanti l'era volgare, nella città di Megara, acquistò celebrità per un acquidotto fatto a Samo. Per eseguire questo maraviglioso lavoro aveva traforato un monte per lo spazio di sette stadi, facendovi un cammino

alto otto piedi ed altrettanto largo, costeggiato da un canale profoudo trenta cubiti e largo tre, che serviva a condurre per diversi tuhi l'acqua in città. E questo lavoro era ben tutt' altra cosa, che non sono le moderne gallerie che si cavano per aprire un cammino di qualche centinaio di piedi a traverso ad una rupe, e talvolta senza precisa necessità, e peggio ancora se non abbastanza solidamente. Forse fu pure opera d'Eupalino il molo della stessa città alto venti piedi, che si avanzaya due stadi entro al mare. Oltre questi due maravigliosi edifizi possedeva Samo il tempio di Giunone, il più grande, dice Erodoto, che si conosca. Ad un mezzo miglio dal mare vedonsi tuttavia immense congerie di rottami, che gli abitanti additano come quelli del famoso tempio sacro a Giunone, di

cui parla Erodoto.

EUPOMPO di Sicione fu pittore tanto autorevole nell'arte sua, che fu universalmente ammessa la sua divisione della pittura in tre generi o scuole, attica, asiatica, sicionia, sebbene non si conoscessero prima di lui che i due primi generi o scuole. Comunque fosse uscito dalla scuola di Eussenida, interrogato quale maestro degli antichi seguitasse, rispose la Natura. Non vorrei che di questa sentenza abusassero certi moderni artisti e scrittori d'arte, i quali ricusano di riconoscere il bello ideale. Nell'età di Eupompo, non erano ancora fissati gli estremi della bellezza, nè divisi i caratteri della medesima convenienti agli dei, agli eroi ed agli uomini. Anche presentemente si può formare una bellezza ideale, riunendo le più belle parti della bella natura, ma poichè troviamo i tipi della bellezza ideale nei capi-lavoro dei Greci, perchè ricuseremo di studiarla su questi, per trovarla a grande stento e con sommo pericolo nella natura, che non offre un soggetto in ogni parte

29

perfettamente bello? Altronde la Grecia offriva tipi più perfetti e con maggiore facilità agli artisti dei tempi presenti. Ma di ciò si parlerà più acconciamente nel volume contenente la storia delle arti. Tornando ad Eupompo, soggiugueremo che fu emulo di Zeusi e maestro di Pamfilo e di Apelle. Fiori nell' Olimpiade novantesima terza.

EURIPIDE, che acquistò tanta celebrità come scrittore di tragedie, avanti di consacrarsi al teatro eser-

citò l'arte della pittura.

EUSSENIDA, più conosciuto per essere stato il precettore del pittore Aristide, che per le proprie opere, trovasi rammentato da Plinio nel L. XXXV, c. 10. Ved. l'art. Aristide.

EUSTERIO (MARIANO D') pittor perugino, che operava nel 1570, lasciò poche opere che gli si possano con certezza attribuire; ma la tavola indubitatamente sua, rappresentante la Vergine e S. Lorenzo, che conservasi in S. Domenico di Perugia, basta ad assicurargli la gloria di buon disegnatore e di ottimo coloritore.

EUTICHIDE, scultore di Mileto, avrebbe per avventura raggiunto, se non superato, lo stesso Prassitele, se immatura morte non lo rapiva all'arte in fresca gioventu. Plinio parla

di un altro

Eutichide, pure di Mileto, e statuario ancor esso, il quale operava nell'Olimpiade CXX.

- pittore, Vedi Euclide.

EUTICRATE, scultore di Sicione, era figlio ed allievo di Lisippo. Più robusto del padre, preferi all'eleganza paterna la robustezza. Perciò ottimamente rappresentò Ercole ed Alessandro per i cittadini di Delfo; i cacciatori Tespi e Tespiade, ed un combattimento equestre all'antro di Trofonio. Fu maestro di Tisicrate Sicionio.

EUTIGRAMMO. Vedi Demerato. EVANGELISTI (FILIPPO) sco-

laro del caval. Benedetto Luti. Sebhene meno che mediocre pittore elibe l'accortezza di farsi credere autore di pregevoli pitture, quali sono in Roma due quadri di S. Margarita in Aracoeli, uno in S. Gallicano del titolare, ed un altro della Natività di Cristo nella chiesa del bambino Gesù. Era l'Evangelisti cameriere del cardinale Corradini, onde si valse della sua protezione per avere importanti commissioni: ma, conoscendosi incapace di lodevolmente eseguirle, prese per suo ajuto Marco Beueficiale, cui faceva dipingere ogni cosa, dividendo col compagno il prezzo dell'opera, ed a sè riservando tutta la gloria. Perchè il povero Marco, stanco di così ingiusto procedere, pubblicò alcuni quadri sotto il proprio nome, onde dar prova della propria virtii: ma l'Evangelisti seppe tanto adoperarsi, che da molti maestri furono biasimati. All'ultimo quando il mascherato artista, abbandonato da quello che chiamava suo ajuto, osò dipingere da solo la tavola di S. Gregorio per la chiesa de' santi Pietro e Marcellino, rimase la cornacchia spennacchiata d'Esopo, ed il Beneficiale riebbe il fatto suo.

EVANTE, non ignobile pittore, colori i due quadri rappresentanti Andromeda e Prometeo legati, i quali vennero diffusamente descritti da Achille Tazio nel terzo libro degli Amori di Clitofonte e Leucippe. Ilo fatto cenno di questa descrizione perchè serva d'avviso alla detta gioventù dedita alla pittura, che tali descrizioni, siccome quelle di Luciano e di altri greci e latini scrittori, possono tener luogo dei perduti quadri dei più insigni greci maestri, per conto della composizio-

ne e delle attitudini.

EVELIN (GIOVANNI) nato in Wotton, nella provincia di Surrey, nel 1620, poi ch'ebbe appreso in patria il disegno e l'incisione, intraprese diversi viaggi, che non lo tolsero allo studio delle scienze e

delle arti. Fu il primo tra gl'Inglesi che abbia scritto intorno all'arte dell'intaglio; oltre che pubblicò pure un libro intitolato la Scultura: nella qual opera mostrossi piuttosto dotto scienziato, che conoscitore dell'arte. Gli si attribuiscono le seguenti stampe:

Ritratto di Guglielmo Dobson e cinque piccoli pezzi che portano il titolo di Journey from Rome te Naples. Io. Evelinus delin. Morì in

patria nel 1750.

EVENORE di Efeso, fiorì nella nonagesima olimpiade, contemporaneamente ad Aglaofone, Celissodoro e Fryillo; tutti, dice Plinio, di già illustri pittori, che affrettarono l'eccellenza dell' arte. Aggiugne celebrità e merito ad Evenore l'essere stato padre e maestro di uno de' quattro principali pittori della Grecia, Parrasio.

EVERARDI (Angelo) chiamato Fiamminghino, nacque in Brescia nel 1647, da certo Giovanni oriondo siammingo; che destinandolo allo studio del disegno, lo acconciava con Francesco Monti, rinomatissimo pittore di battaglie. Sebbene studiasse in appresso con graude impegno le opere del Borgognone, sovrano pittor di battaglie, non lasciò l' Everardi d'imitare, finchè visse, lo stile del Monti. Pensano alcuni ch'egli per molti rispetti abbia superato il maestro, e che sarebbesi accostato all'eccellenza del Borgognone se fosse più lungamente vissuto. Ma egli mancò all'arte nella fresca età di 31 anni, compianto da tutti gli amici e conoscenti per la virtù sua, per la piacevolezza de' suoi modi e per il dolce e gentile carattere, che lo rendevano a tutti caro.

EVERDINGEN (CESARE VAN), nacque in Alkmar, avanti il 1620, e su posto ancora fanciullo presso Giovanni van Bronkorst, sotto al quale riusci valente ritrattista e buou pittore di storia. Assai rinomati sono

gli sportelli dell'organo della maggior chiesa della città patria, nei quali Cesare rappresentò il trionfo di Davide e la morte di Golia. Molti altri quadri vedonsi nelle chiese e nelle private case di Alkmar, che tutti lo dimostrano facile disegnatore e robusto coloritore. Allo studio della pittura aggiunse quello dell'architettura, dall'esercizio della quale trasse maggiori utilità che non dalla prima arte. Morì in età di 73 anni dopo il minor fratello

--- (Alberto Van), pittore ed intagliatore, nato in Alkmar nel 1621 fu successivamente scolaro di Racclant Savery e di Pietro Molyn, che si lasciò ambidue a dietro. Postosi in viaggio per il mare settentrionale. fu da improvvisa burrasca trasportato sulle coste della Norvegia, dove soggiornò più di un anno. Durante questa dimora, occupossi nello studio della selvaggia natura di quelle contrade, e sedelmente la co-piò ne suoi quadri, nei quali si ammirano eccellentemente colorite masse di scogli coperti di musco, folte antiche foreste, e vedute alquanto piccanti e chiare mercè un dottissimo contrapposto di lumi maneggiati con arte. Dipingeva ogni oggetto con grandissima facilità, e sc. delmente copiava dalla natura le figure d' nomini e di animali che disegnava con isquisito gusto.

Maravigliose sopra modo sono le burrasche di mare ch'egli dipinse con arditissimo tocco, nelle quali le acque si confondono colle nuvole e vanno a rompersi contro gli scogli, che ti pare, direi quasi, di vederli vacillare scossi dall'impeto loro. A qualche distanza dal fido le biancheggianti onde si rompono le une contro le altre, e sollevandosi verso il cielo sciolgousi in vapori. L' Olanda possiede vari quadri di Alberto, e due bellissimi si conservano nella reale galleria di Parigi. Queste pittoriche qualità manifestansi eziandio in grau parte nelle molte

stampe fatte da lui all'acqua forte. Abbiamo di quest'illustre artelice una serie di circa cento paesaggi di varie dimensioni, tutti rappresentanti con maravigliosa varietà le più spaventevoli vedute del settentrione. Così alpestre pacse, dice il signor Huber, non operò meno sullo spirito di Everdingen, che le cascate di Tivoli sul genio di Salvator Posa. Oggetto de' suoi disegni e delle sue incisioni furono i più selvaggi siti della Norvegia, ch' egli seppe rappresentare con facile e spiritosa punta. Alcune delle stampe di questo raro maestro sono segnate Albert van Everdingen, altre colle sole iniziali. A. V. E.

Oltre le vedute della Norvegia. formanti una serie di 68 stampe di varie dimensioni, abbiamo di Everdingen una preziosa raccolta d'incisioni fatte sui propri disegni, in 56 pezzi, il di cui argomento è tratto dal poema o favola, che dir si voglia, intitulata la Volpe, ossia il Processo delle Bestie. Trattandosi di un libro in Italia poco conosciuto, non spiacerà a coloro che conoscono un altro poema di sommigliante argomento pubblicato in principio del presente secolo, l'averne una alquanto circostanziata notizia L'autore dell'antico poema fu Enrico d'Alkmar che lo fece stampare in Parigi nel 1498per far cosa grata a Renato II duca di Lorena, di cui Enrico era governatore. È questa opera scritta con forse soverchia franchezza; ma racchiude ottime lezioni politiche e morali. L'autore fa uno spaventoso quadro delle corti dei suoi tempi. Tra i diversi animali, che sono gli eroi del poema, la volpe accortissima, vi rappresenta una delle principali parti, e continuamente inganna il re Lione, cui fa commettere, co'suoi nequitosi consigli, infinite ingiustizie. Questo libro che era stato da principio tradotto in diverse lingue, lo fu nel 1752 in tedesco dal professore Gottsched

di Lipsia; la di cui edizione è ornata di copie delle incisioni d'Everdingen, fatte dai Bernigerot di Lipsia. Lo stesso poema, tradotto in francese e stampato in Brusselles nel 1739, è arricchito di stampe,

EVERDYCK (CORNELIO) appartenente ad illustre famiglia originaria di Tergves, fioriva circa il 1650. Sebbene si fosse acquistato nome di valente pittore di storia, pare che operasse piuttosto in qualità di dilettante che di professore di pittura: perocchè non è noto che ricevuto abbia commissioni per conto altrui, nè che si trovino altri quadri oltre quelli assai pregievoli che nel p. p. secolo gelosamente si conservavano nella galleria della sua famiglia.

EVESQUE (PIETRO CARLO) naeque in Parigi nel 1727, e studiò in patria l'arte dell'intaglio. Recossi poscia a Pietroburgo, dove fu aggregato all' Imp. Accademia di Belle Arti. Colà dimorò sette anni, esclusivamente occupato negli studi letterari; e pubblicò una storia della Russia favorevolmente accolta. Di ritorno in patria fu fatto membro dell' accademia d' Iscrizioni e belle lettere, ed intraprese la continnazione del Dizionario di Belle Arti, lasciato da Watelet imper-fetto. Tra le sue incisioni, che non eccedono il numero di undici o dodici, ricorderemo le tre seguenti: Venere ed Amore, tratta da

Pierre, Il Sonno e la Vigilia in due

pezzi, da Boucher.

Lot colle sue figlie, da Diepen-

beck.

EXGUERRA (PIETRO), nato in Ojebur presso Perayas in sul declinare del quindicesimo secolo, fu l'architetto delle chiese di S. Matteo de Caceres, di Robredillo vicino a Plasencia, di Malpartida e della cattedrale di Plasencia: tutte ragguardevoli opere, e specialmente le due ultime. La chiesa di Malpartida la una facciata seria a due ordini;

EXSHAU (c) nato in Olanda

il primo di quattro colonne con statue in mezzo, il secondo di due, fiancheggiato di vasi. Il finale è di candelabri di buon disegno. Tutto è di granito, come ancora l'interno. consistente in una grande navata con colonne corintie all' arco del coro. La cattedrale di Palencia ha due facciate a settentrione ed a mezzodì. La prima a tre piani è tutta di granito, ed è fiancheggiata da due torri ornatissime ed altissime. L'altra facciata è alquanto più semplice e meno bizzarra. L'interno è formato da una vasta navata, con altare di tre ordini corintii, ciascuno di otto colonne, con all'ollamento di statue e bassi rilievi, in gran parte del celebre Gregorio Hernandez. Il coro è arricchito di sculture in pietra rappresentanti satiri, animali di più maniere, argomenti burleschi sconvenienti ad un tempio.

Mori Pietro quando la chiesa di Malpartida non era ancora terminata, e si proseguì sotto la direzione di suo figlio,

—— (GIOVANNI), che poi si fece frate domenicano.

EXIMENO (GIOACHINO), nato in Valenza avanti la metà del diciassettesimo secolo, fu uno de'migliori allievi di Giacinto Girolamo Espinosa, che gli accordava sua figlia in isposa. Ma Eximeno si appigliò ad un genere di pittura diverso da quello del maestro; perocchè questi fu pittore di storia, e Gioachino si applicò a ritrarre quadrupedi ed uccelli morti in sul fare del suo concittadino Tommaso Yeppe, che lo vinceva d'assai nell'arte del chiaroscuro. Ebbe un figlio, chiamato pure

— (GIOACHINO), che allevato da lui nell'arte propria, non si diparti dallo stile e dal genere paterno, onde i quadri dell'uno e dell'altro vedonsi conservati senza distinzione nelle principali quadrerie della Spagna. Il figliuolo, che lungamente sopravisse al padre, morì in Valenza nel 1754.

Abeyk.

circa il 1750 apprese iu patria la pittura e l'incisione all'acquaforte, indi sembra che passasse in Inghilterra, dove fece così lunga dimora, che il signor Brandes lo pose nella scuola inglese. Pure non è a porsi in dubbio la sua origine olandese; ed i suoi quadri e le stampe all'acqua forte lo mostrano uno de'più distinti imitatori di Rembrandt. Mancava all'arte in sul declinare del p. p. secolo. Ecco il catalogo delle sue stampe tenute in molto pregio: Busto di Vecchio con barba quadra, e gran cappello rotondo, tratto da Rembrandt ed intagliato da C. Exshau nel 1758.

Testa di Vecchio con gran barba, e con capelli corti, idem, idem.

Giuseppe accusato dalla moglie di Putifarre, Idem, Idem. Stampa rarissima e di grande effetto.

La barca di S. Pietro sbattuta dalla tempesta, come sopra.

Una Giovinetta con la conocchia, che porta a due mani un paniere di ciliegie, accompagnata da due giovinetti, tratto da Rubens.

EYCK (UBERTO E GIOVANNI). V.

- (GIOVANNI VAN) nacque nel borgo di Imaremondo presso Oude. narde circa il 1580, dimorò lungamente in Roma , dove nel duca di Bracciano ebbe un generoso protettore che lo provvide di utili lavori. Sebbene da principio non facesse che quadri di genere con fiori e frutti ch'egli soleva disporre in modo di trarne il maggior possibile effetto; in progresso si avventurò pure a dipingere paesaggi, che popolava di gentili figure d'uomini e d'animali di più specie. Formano il principale carattere dei quadri di questo pittore certi vasi di elegantissime forme tratti dall'antico, imitanti il bronzo, l'argento, il porfido. Rivide la patria in età d'oltre 60 anni, e morì in Anyersa dopo il 1660.

--- (GASPARE VAN) nato in An-

versa circa il 1625, si fece vantaggiosamente conoscere per alcuni quadri rappresentanti marine e battaglie combattute tra i Cristiani ed i Turchi. Le figure vedonsi ben disegnate e toccate con singolare finezza. Ma ciò che gli procacciò, più che tutt'altro, nome di valoroso pittore, fu la perfetta imitazione del fuoco e del fumo del cannone.

EYCKENS (PIETRO) detto il vecchio, nacque in Anversa nel 1599, e rinsci valente pittore di Storia, spezialmente nel genere grazioso. Ebbe fiorita scuola, dalla quale uscirono, tra molti altri, due suoi figliuoli

- (GIOVANNI E FRANCESCO), i quali più che per pitture storiche, si fecero conoscere buoni pittori di genere, pubblicando quadri di frutta e fiori.

- ( PIETRO ) diverso dal preccdente, e chiamato ancor esso il Vecchio e nato parimenti in Anversa, era nel 1689 direttore dell'accademia di pittura in patria. Ottenne costui maggiore celebrità dell'altro Pietro il Vecchio per opere di più nobile argomento e di miglior stile, le quali conservansi tuttavia in diverse chiese d'Anversa, di Malines e di altre città delle Fiandre. Fu per avventura suo figlio quel

- (CARLO), che nel 1748 copriva la stessa carica di direttore dell'accademia di Anversa, ed aveva

nome di distinto pittore.

EYNHOUEDTS O EYNHOVECK (ROMUALDO) nacque in Anversa nel 1605, e colà apprese l'arte della pittura e dell'incisione all'acqua forte, Il suo disegno, sebbene lasci desiderare maggiore correzione, supplisce collo spirito alla castigatezza; e le suc masse di luce e di ombre sono dottamente trattate. Pare che poco abbia operato come pittore, ma lasciò un ragguardevole numero di buone stampe all'acqua forte, tra le quali

Gesù Cristo morto sopra un lenzuolo, tratto da Palma il giovane.

Diz. degli Arch. ec. T. II.

L' Adorazione dei Magi, da Ru-

bens, rara

La Vergine seduta sopra un dragone, circondata da santi e saute. Cambise re di Persia che fa scorticare un cattivo giudice. Eynhoveck pinx, idem fecit.

S. Anna ava di Cristo, da Schut. L' Assunzione della Vergine. Il Martirio di S. Giorgio.

EZQUERRA (DOMENICO), sebbene ragionevole ritrattista, sarebbe ormai dimenticato, se il nome di lui non fosse associato a quello del figliuolo

- ( GIROLAMO ANTONIO ). Nasceva questi alcun anno prima del 1660, ed apprendeva a dipingere dal Palomino, Molti quadri di Girolamo Ezquerra conservaronsi fino al principio del presente secolo al Retiro, indi furono trasportati nel palazzo reale di Buenavista. La chiesa di S. Filippo Neri in Madrid possedeva pure una raccolta di santi dipinti dallo stesso artista, che vennero nella stessa epoca trasportati al Rosaire. Operava ancora circa il 1720.

F

FABER ( P. GABRIELE ) nato in Lione circa il 1560, si fece frate conventuale, e fu assai versato negli studi teologici. Il Gaudellini lo crede intagliatore in rame per una stampa intitolata: Arbor Religionis graphice cupri incisa, dicata Carolo Barberino pronipoti Urbani VIII 1633. Ma chi assicura il Gaudellini che abbia incisa la stampa quello che ne somministrò l'idea e la dedica, o altra persona? Morì questo buon frate nel 1657.

- (Giovanni il vecchio) nacque in Olanda nel 1650, o in quel torno. Era di già ammacstrato nel disegno e nell'intaglio quando passò a stabilirsi in Londra; dove occupossi a disegnare vari ritratti dal naturale su la pergamena colla penna. Un considerabil numero di ritratti, disegnati da lui, tratti da altri maestri, intagliò alla manicra nera, che lo mostrano non più di mediocre artista. I più pregievoli sono i seguenti:

Ritratto del fondatore del collegio d'Oxford, mezza figura.

Busti dei filosofi, da Rubens. 11 matematico Giovanni Wallis, da Kneller.

L'antiquario Humphrey Lloyd de

Debigh.

(GIOVANNI JUNIORE) nacque in Olanda circa il 1684, e su portato a Londra in età di tre anni, dove su dal padre ammaestrato nei principi dell'arte sua, e si rese migliore del padre mercè gli studi fatti nell'accademia di Vauderbank. Praticò ancor esso la maniera nera con assai migliore stile del genitore; onde non su meno riputato del suo contemporaneo Smith. Morì in Londra nel 1756.

Tra i suoi molti ritratti incisi in diversi tempi, ebbero celebrità i seguenti:

Michele Rysbraech, scultore, da Vander Banck.

Lamber Giorgio paesista, dallo

Isacco Newton, dallo stesso, inciso nel 1726.

Giuseppe Earras spagnuolo, da Kneller.

Il padre Couplet, gesuita in abito di mandarino.

Serie di tredici ritratti conosciuti sotto titolo di: Bellezze ad Hempton Court, dip. Kneller, incise Giovanni Faber.

FABIO di Gentile, pittore che operava avanti la metà del quindicesimo secolo, fu uno di coloro che mostrarono somma accuratezza di esecuzione, e fecero pure volti tratti dal vero assai lodevoli, ma non fecero di un solo passo progredire l'arte verso la perfezione; perocchè si accontentarono di attenersi allo stile de' loro maestri ed alle loro invenzioni (se pure può chiamarsi

invenzione la consueta simmetrica disposizione di alcune figure.) Di questo Fabio conservavasi a s. Ginesio, e forse conservasi ancora parte di un dipinto di non cattivo colorito.

FABRI (GIOVANNI) Bolognese, fiori nella prima metà del diciottesimo secolo. Intagliò molte stampe all'acqua forte ed a bulino, tra le quali le seguenti:

Transito di s. Giuseppe, da Marco

Antonio Franceschini.

S. Sebastiano, dal medesimo. S. Girolamo Emiliani, dal Calvi. La Beata Vergine, da Guido-Reni.

Dai Caracci s. Girolamo.

FABRIANO di Bocco, pittore che fioriva in principio del quattordicesimo secolo, lasciò varie pitture a fresco nel territorio perugino, tra le quali una entro una chiesa rurale sotto alla quale leggevasi il nome dell'autore e l'anno 1506. Troyasi memoria di Fabriano di Bocco nella storia dell' Ascevolini, che lo suppone perugiuo, ma non vedendolo annoverato tra i pittori perugineschi dal diligentissimo illustratore delle memorie dell'arte di quella città, il signor Mariotti, conviene supporlo di altro paese. - (ANTONIO DA) fiorì alla metà del quindicesimo secolo, come ne fa prova un suo Crocifisso in tavola che conservasi a Metelica in casa Piersanti, avente la data del 1454. È questa pittura bastantemente pregevole per il tempo in cui fu fatta, ma non tale da pareggiarsi alle pitture eseguite molt'anni prima da

— (GENTILE DA), uno dei più rinomati pittori della prima metà del quindicesimo secolo ed uno di coloro, che se non videro il lume del moderno stile, qualche cosa però aggiunsero all'arte, e furono maestri de' maestri de'sommi pittori del secolo d'oro. Gentile in particolare aveva, giusta l'espressione di Michelangelo, saputo dare una co-

tal gentilezza alle sue pitture, che i suoi emuli non conobbero. Le prime opere di Gentile vedonsi nel Duomo d'Orvieto segnate coll'anno 1417; ed il suo nome in tale cpoca era di già grande, come lo dimostrano i registri dell'opera di quel tempio, ne' quali è chiamato; Magister magistrorum. Da Orvieto passava a Venezia, dove in concorrenza d'altri dipinse la sala del Gran Consiglio, e fu dalla repubblica largamente premiato con un'annua provvigione, e col singolare privilegio di vestire la toga patrizia. Atto memorabile fu questo, che onora egualmente il governo e l'artefice creduto degno degli onori della sovrana nobiltà veneta, Così segnalato favore, e gli allettamenti d'ogni maniera di quella in allora doviziosa capitale, consigliarono Gentile a farvi lunga dunora. Perchè, aperta scuola di pittura, ebbe tra i suoi allievi Jacopo Bellino, cui, secondo il Vasari, fu maestro e come padre. Probabilmente dopo tale epoca recossi a Roma, chiamatovi da papa Martino V, e lavorò in Laterano a concorrenza del Pisanello; ma queste pitture e quelle di Venezia perirono tutte nel sedicesimo secolo, ed altro non ripane per averne un'imperfetta idea che la descrizione di quelle di Roma pubblicata dal Facio. Dicesi in essa che Gentile seppe non solo rappresentare al naturale uomini, edifizi, paesi, ma perfino la furia de'turbini in guisa che sentivasi orrore a mirarli; che nella storia di s. Giovanni Laterano, e ne'cinque profeti dipinti sopra questa a color di marmo superò sè stesso, quasi presagendo essere le ultime opere. Perchè non aveva ancora ultimati questi lavori. quando fu colpito da subita morte in età di circa 70 anni. Egli aveva molto operato in altre città, e spezialmente in Vienna, Firenze, Perugia, Gubbio, Città di Castello ec.; nelle quali ultime due città, siccome in Perugia, conservasi tutt'ora qualche tavola di lui e de'suoi allievi. Una bella opera può eziandio vedersi alla Romita, chiesa rurale del territorio di Fabbriano; ed altre due in Firenze, una delle quali eseguita nel 1425: pregevoli avanzi delle infinite opere di quest'illustre quattrocentista.

— (GIULIANO DA) pittore apcor esso dello stesso secolo, e forse della stessa famiglia di Gentile, esegui nella terra patria alcune pregevoli pitture, delle quali conservasi memoria nell'archivio della collegiata di S. Niccolò di Fabbriano, ed in particolare di due tavole fatte per S. Domenico e per le Cappuccine.

FABRIZZI (ANTON MARIA) nacque in Perugia nel 1586, e fu allievo in Roma di Annibale Caracci e forse suo ajuto quando dipingeva la galleria Farnese. Morto il maestro, si restitui alla patria, dove non gli mancarono occasioni per dipingere a fresco in luoghi pubblici e privati. Vedonsi tuttavia in diverse chiese di Perugia molti pregevoli suoi freschi, tutti di stile caraccesco, ma non tutti colla debita diligenza condotti. Ebbe fertilità d'invenzione e bella maniera di comporre unite a franchezza di pennello, della quale ultima dote soverchiamente abusò.

FACCHETTI (PIETRO) nacque in Mantova nel 1535, e poi ch'ebbe apprese i principi dell' arte in patria, recossi a Roma, ove durante il ponteficato di Gregorio XIII ebbe fama di eccellente pittore di ritratti, non tanto per merito d'arte quanto per la perfetta somiglianza che sapeva loro dare. Fu osservato che uno dei non ultimi pregi de'suoi dipinti consisteva nella vaghezza del colorito, onde si disse ch'egli sapeva comporre e mescolare i colori meglio d' ogni altro. Ritrasse pressochè tutti i graudi personaggi e prelati che a' suoi tempi trovavansi presso

la corte pontificia; onde guadagnò assai, e visse splendidamente fino al 1718, epoca della sua morte.

FACCHINETTI (GIUSEPPE) di Ferrara, uscito dalla scuola di Francesco Ferrari negli ultimi anni del diciassettesimo secolo, fu uno dei migliori frescanti di architetture e prospettive della scuola ferrarese. Forse il più nobile testimonio della sua virtù, che abbia la sua patria, è la chiesa di S. Caterina da Siena, di uno stile sodo e delicato, e totalmente alieno dalle stranezze dei frescanti suoi contemporanei. Peccato che non si possa in ogni parte giustificare da mancanza di sveltezza!

FACCINI (BARTOLOMMEO) nato circa il 1520 in Ferrara, o come alcuni vogliono in una terra di quella provincia, studiò la pittura sotto Girolamo da Carpi, che probabilmente conoscendolo più inclinato a dipingere architetture ed ornati, che la figura, lo diresse per questa via, nella quale esercitossi pure con somma lode lo stesso Girolamo. Venuto a morte il maestro nel 1568 mentre stava dipingendo in Ferrara il cortile del palazzo ducale, ne fu commessa la continuazione a Bartolommeo, il quale volendo mostrare, che sapeva non meno dipingere la figura dell'ornato, pose entro a bellissime nicchie altrettante statue monocrone imitanti il bronzo, rappresentanti tutti i principi estensi. Sgraziatamente avanti che avesse potuto condurre a fine così bel lavoro, cadde dal palco in età di circa 57 anni, e terminò l'opera il suo minor fratello

(GIROLAMO) il quale con altri due pittori ajutava Bartolommeo. Sembra che questi non abbia operato che sui disegni di Bartolommeo: o per lo meno non è nota verun opera di sua invenzione.

—— (PIETRO) bolognese, frequentava per solazzo e perchè amico di Annibale, l'accademia dei

Caracci. Vedendo Annibale con quanta attenzione e piacere stava Pietro osservando i valenti allievi che lavoravano in quella scuola, lo consigliò ad esercitarsi nel disegno, di cui ne aveva appresi i principi, e specialmente a disegnare il nudo. Pietro ubbidi; ed in breve operava con tanto spirito e facilità, sebbene non si piccasse di molta esattezza, che pure non è mai soverchia, che lo stesso Annibale non tardo a pentirsi di essersi creato un emulo. Perciò trovava pretesti per allontanarlo dall' accademia, credendo con ciò di precludergli la via a maggiore avanzamento. Ma il Faccini, chiamandosi gravemente offeso dal simulato procedere dell'amico, ardì dichiararsi suo rivale, aprendo un accademia di pittura, che in breve cominciò ad essere frequentata non meno di quella dei Caracci. Sebbene Pietro mancasse di castigato disegno, possedendo in sommo grado l'arte di dar vivacità alle teste e di collocare le figure in leggiadre attitudini e facili mosse, come pure d'imitare la naturale tenerezza delle carni assai meglio di Annibale, non mancò di esagerati lodatori, che lo mettevano al di sopra di questo. Ebbe in Bologna ed altrove importanti commissioni per chiese e signorili quadrerie con grandissimo dispiacere del suo maestro. Ma a terminare cosi calda rivalità, che a stento tenevasi sopita dalle persuasioni di comuni amici, sopraggiunse la morte di Facino che nel 1602 liberò Annibale da tanti sospetti.

FACCIOLINO (N) meritò di essere annoverato fra gl' intagliatori in rame per avere inciso a bulino una Vergine seduta col Bambino in braccio, tratta da Correggio.

FACIUS (GIORGIO E SIGISMONDO FRATELLI) nacquero in Ratisbona circa il 1750. Il loro padre, che fu lungo tempo console della corte di Pietroburgo a Brusselles, li fece educare per le belle arti, e riuscirono

valenti disegnatori ed intagliatori a granito. Nel 1776 si recarono a Londra, dove pubblicarono molte stampe avute in gran pregio non tanto per il merito dell'esecuzione quanto per la scelta della materia, ed operavano ancora in principio del presente secolo. Si veggono prove delle loro stampe in nero, in turchino ed a colori. Riferirò alcune delle più rinomate.

La Natività, pezzo capitale. Fu dipinta sulla vetrata di una cappella di Oxford da Jervaise, disegnata da Giosuè Reynolds, ed intagliata dai fratelli Facius : 14 fogli incollati insieme. Vedonsi a basso le sette virtù teologali e cardinali.

Busti di Rubens e di sua moglie,

dipinti dallo stesso

Danae con la pioggia d'oro, da Tiziano.

Venere nuda addormentata, dallo

Dedalo che appicca le ali ad Icaro, da Carlo le Brun.

Arianna abbandouata da Teseo,

da Angelica Kauffmann.

Saffo che inspirata da Amore compone un ode in onore di Venere, dalla stessa.

Abramo che riceve i tre Angeli, da Murillo.

Sofonisha regina di Cartagine, dalla Kauffmann.

FACTOR (BEATO NICCOLA) 11acque in Valenza nel 1520, e fu dai parenti destinato allo studio delle lettere; ma vedendolo in appresso inclinato assai alla pittura, fu posto sotto non so quale maestro, che lo istruì nel disegno. Ciò accadde quando ormai contava quattordici anni, perocchè, giunto ai sedici, aveva cominciato ad operare col pennello. Nel susseguente anno si credè chiamato alla vita monastica; e si fece frate ne' Francescani di Valenza. Passato l'anno del noviziato, durante il quale non d'altro si occupò che di cose ascetiche, accordò qualche ora alla pittura; onde in progresso di

tempo potè illustrare il suo ordine non meno colle virtà pittoriche che colle morali. Un suo S. Michele trionfante fa prova della somma intelligenza nel disegno, e ci fa desiderare che si fosse, più che non aveva fatto, esercitato ancora nel colorire prima di farsi frate, onde rendere ancor più belle che non sono quelle tante sue Madonne e Bambini spiranti grazia e dolcezza, che dipinse per sua divozione. Fece pure alcuni Santi in divotissime attitudini, che fecero dire a taluno, che Factor fu eccellente in quella parte della pittura, in cui i suoi compatriotti mostransi in generale inferiori agli artisti stranieri, e mediocri nel colorito, nel quale gli Spagnuoli occupano un così elevato grado. Mori in Valenza di 63 anni in odore di santità; e dugento cinque anni dopo lu da Pio VI creduto degno d'essere registratro nell' album dei Beati.

FAENZA (OTTAVIANO DA) fu uno dei tanti discepoli di Giotto, e suo ajuto mentre operava ora in una, ora in altra parte d'Italia, dovungue lasciando esemplari di quel nuovo stile, che dovunque imitato, portò, nel periodo di due secoli, la pittura al più elevato grado di eccellenza. Le pitture eseguite da Ottaviano in patria ed in Bologna lo fecero risguardare come uno de'migliori allievi del pittore di Vespignano, Erano celebri quelle del monastero del monte Oliveto a Bologna, e specialmente la Vergine in mezzo ai Santi apostoli Pietro e Paolo dipinta sopra la porta della chiesa di S. Fran-

- (M. ANTONIO DA) di questo più che mediocre artefice, che operava in principio del sedicesimo secolo, conservavasi nella Marca di Ancona, presso i Conventuali di Monte Lupone, un hel quadro portante la data del 1525. Non si conoscono altre opere di quest'artista, ne cosa alcuna attinente alla sua vita. Suo contemporaneo cra

FAENZA(FIGURINO DA) fu annoverato da Giorgio Vasari tra i migliori allievi di Giulio Romano; ma non avendo, per quanto sembra, operato che in qualità di ajuto dal maestro, pare che non abbia lasciata verun' opera di sua invenzione.

Jacopo. (JACOPONE DA) V. Bertucci

duto figliuolo, ma certamente debole imitatore di Jacopo, operava nel 1580, il quale anno vedesi registrato a'piè di un suo quadro esistente nella galleria Ercolani, in Bologna.

- ( MARCO DA) V. Marchetti. FAES (PIETRO VANDER) chiamato Lely, nacque a Soest, nella Vestalia, nel 1618, ed apprese la pittura in Arlem sotto Pietro Grebber, che in breve fu dall' allievo superato. Non contava questi ancora i 25 anni, che annoveravasi tra i migliori ritrattisti dell' Olanda. Guglielmo II principe d' Orange lo condusse in İnghilterra. Colà gli furono commessi i ritratti del re Carlo I e di tutta la reale famiglia, che furono trovati migliori di quanti se ne eseguirono da Van Dyck in poi. Fu perciò nominato primo pittore di corte. Sebbene in ciò non convengano tutti i suoi biografi, è assai probabile che non abbandonasse l'Inghilterra durante la prigionia o dopo la morte di Carlo I, perocchè sappiamo aver fatto il ritratto bellissimo di Cromwel, indi quello di Carlo II, che lo nominò cavaliere e gentiluomo di camera coll'annua pensione di quattro mila fiorini, senza verun obbligo di lavoro. Lely videsi allora giunto all'apice di sua fortuna. Tenuto a corte in grandissima stima, uon si mostrò meno splendido di van Dyck o meno generoso verso gli amici e gli artisti, comechè moderatamente usasse di sua fortuna colle amiche, e non prestasse fede alle follie dell' alchimia. Ad amareggiare tanta felicità sopraggiunse il giovane Godofredo Kneller, che quantunque cedesse in merito pittorico a Lely, aveva per sè quello della fiorente gioventit. Vedendolo da tutti, e dallo stesso re tenuto in grandissima stima, il vecchio pittore si credè ingiuriato, e ne concepì così fiera gelosia, che in breve morì di crepacuore nel 1680. Lely era troppo generoso per non sentire egli stesso vergogna di così bassa passione, onde non ardi versare in seno di qualche amico la cagione della malinconia che lo divorava.

FAGE (RAIMONDO LA) nacque probabilmente nel 1654, in un villaggio della Linguadocca, chiamato Isola degli Albigesi, e su allievo del pittore ed architetto Giovanni Rivalz. Studiò pure l'anatomia in Tolosa; ed all'ultimo si consacrò all'intaglio. Fu lungamente in Roma ed in Parigi, ed in un luogo e nell'altro occupò un eminente posto tra i più famosi disegnatori. Ebbe una prodigiosa facilità di disegno unita a fecondissima e pronta invenzione. Ma sgraziatamente amava il vino a dismisura, onde il suo studio aveva per l'ordinario l'apparenza di bettola. Stanziando una volta in casa di un albergatore, spendeva più che non comportavano le sue forze; perchè essendogli un di dall'ospite presentato il conto, formò sul rovescio del toglio un disegno, e lo diede in pagamento, dicendo di portarlo ad un ricco dilettaute. Questi pagò subito l'albergatore, e mandò altro danaro all'artista. Innumerabili sono i suoi disegni, e pressochè tutti fatti a penna. Trattò argomenti d'ogui maniera, ma mostrossi sgraziatamente oltremodo proclive ai satirici ed ai lascivi. Molti furono intagliati da Gerardo Audran, da Edelinck, Vermeulen, Simonneau, Ertringer, e da altri. Egli pure ne intagliò alcuni, de'quali daremo il breve catalogo. Si dice morto di 42 anni. Oltre le stampe all'acqua forte dei disegni di sua invenzione, ne fece altre tratte da altri, delle quali tutte formossene un volume in foglio, pubblicato in Parigi da Giovanni vander Bruggen, contenente 60 pezzi.

Stampe di sua invenzione Giunone che parla ad Eolo. Giove in atto di presentarsi a Semele.

Danza di Bambini. Pesca di Bambini.

Il Serpente, ec.

FAISTENBERGER (Antonio e GIUSEPPE FRATELLI ). Era Antonio nato nel 1678, ed aveva apprese le pratiche della pittura da certo Boutsch meno che mediocre pittore di Saltsbourg; ma vedendo che non uscirebbe dall'ingrata mediocrità attenendosi agl'inseguamenti del maestrò, s'appigliò al consiglio d'un amico, e continuò i suoi studi sui migliori quadri dell' imperiale galleria di Vienna, dov' erasi a tale oggetto recato, e sulla natura. Intauto ammaestrava nell'arte il minor fratello Giuseppe; e dopo pochi anni furono l'uno e l'altro adoperati in servizio dell'imperial corte, durante il governo di Giuseppe I, cui piacevano i loro paesaggi, che sapevano arricchire di belli edifizi, di naturalissime cascate de' fiumi, di limpidi laghi e montagne che si confondevano con lontanissimi orizzonti. Chiaro e vigoroso è il loro colorito, e le fronde de'loro alberi sono verissime. Operarono in diverse altre corti germaniche, ed in tutte lasciarono paesaggi che attestano le virtù loro, ma non mi è noto che se ne trovino in Italia. Ignorasi l'epoca ed il luogo della loro morte.

FAITHORN, o FAYTHORNE (GUGLIELMO) chiamato il vecchio, nacque in Londra circa il 1620, e fu discepolo del pittore e librajo Poack, presso al quale, dopo avere appreso il disegno e l'intaglio, lavorò quattro anni continui. In occasione delle civili turbolenze avendo unitamente al maestro abbracciato le parti di Carlo I, fu dagl' insorgenti imprigionato a Bassinghouse, indi condotto a Londra. Per fuggire la noja della carcere prese ad incidere il ritratto del duca di Buckingham. Per l'intromissione dei suoi amici fu posto in libertà avanti che terminasse il cominciato lavoro; ma non avendo voluto prestare giuramento ad Oliviero Cromwel, fu bandito dall' Inghilterra. Trovò in Francia vari dilettanti che caldamente lo protessero; e dicesi pure che migliorasse assai nell'arte per i buoni consigli e le direzioni di Filippo Champagne e di Nantevil. Di ritorno in patria nel 1650 stabili commercio di stampe, vendendo le proprie e quelle di altri artisti inglesi. Erasi in Francia esercitato pure a fare ritratti in lapis dal naturale per poscia inciderli; e dicesi che dipiuse in miniatura con buona riuscita. Il vecchio Faithorn e Fayne occupano uno de'primi posti fra gli intagliatori inglesi del diciassettesimo secolo. Sono, più che le stampe storiche accusate di qualche scorrezione di disegno, stimate quelle di ritratti, alcuni dei quali sono di un' ammirabile esecuzione, di uno stile libero e delicato, e di forte colore. Morì nel 1691.

Ecco alcune stampe di ritratti

e di storie.

Il principe Roberto coi capelli sparsi e cinto da larga fascia, tratto da G. Dubson, stampa capitale ed assai rara.

Sir Villiam Paston con i capelli cadenti sulle spalle, ed un ferrajuolo di stoffa, di suo disegno.

Lady Paston, da van Dyck. William Sauderson d'auni 68,

tratto da Soust.

Anna Brigida coutessa d'Exeter,

da van Dyck.

Tommaso Hobbes in età di 76 anni. Enrichetta Maria, con velo e le armi reali di Scozia.

Enrico More assiso sotto un albero in bel paesaggio.

Roberto Boyle con una macchina pneumatica.

Enrico Somerset, marchese di Worchester, nella sua armatura con un grosso bastone.

Milton in ctà di 62 anni. Il cardinale di Richelien. Una S. Famiglia, da Vovet.

Busto del Salvatore che tiene il globo del Mondo, da Raffaello.

Stampa emblematica in cui vedesi Oliviero Cromwel in piedi ed armato, con molte sentenze diverse. stampa di estrema verità.

FAITHORN, GUGLIELMOIL giovine) nacque a Londra nel 1656 da Gugliemo il vecchio, che lo ammaestrò nell'arte sua. Abbracciò il consiglio d'incidere alla maniera nera e vi riuscì. Caduto in miseria per avere totalmente trascurati i propri affari, si accorò in modo che non bastarono i sussidi e conforti del padre a liberarlo da una tetra malinconia, da cui fu tratto al sepolcro in età di soli 50 anni.

Ecco alcuni de' suoi migliori

intagli.

Maria Stuart, principessa d'Orange, da Hanneman,

La regina Anna con i capelli sparsi, in abito confidenziale.

Lady Caterina Hyde.

La Principessa di Hannover.

Giovane personaggio che tiene in mano un collare invece di una ghirlanda.

Federico, duca di Schomberg, da Dahl.

Giovanni More vescovo d'Ely. FALBE (I. M.) fece alcune lodevoli incisioni all'acqua forte da Dietricy, tra le quali

La Presentazione di Gcsù al tem-

pio.

Innoltre intagliò diverse teste da

Glume e da altri maestri.

FALCE (ANTONIO LA) allievo dello Scilla, ottenne distinto nome tra i valenti ornatisti tanto a guazzo che all'olio; ma perchè volle pure dipingere a buon fresco, quand'era ormai giunto a matura virilità, onde non perdere utili occasioni di layoro,

cadde da quella vantaggiosa opinione che aveva acquistata in gioventù. Pochissimi sono i grandi ingegni, che in così vasto campo, come è quello della pittura, possano mietere ogni sorta di produzioni; onde coloro, cui natura non fu prodiga de' suoi doni, debbono accontentarsi di quella messe, alla quale furono da principio destinati per inclinazione, o per caso, e non lasciarsi strascinare dall'amor di guadagno, da emulazione, o da temerità a far ciò che è fuori della periferia della propria intelligenza. Moriva Falce in Messina sua patria nel 1712, in età di circa 70 anni.

FALCINO ( DOMENICO DEL ) intagliò in legno con tre tavole, scuro, chiaro e mezza tinta, tutte le pitture eseguite da Andrea del Sarto nella compaguia dello Scalzo in Firenze, rappresentanti i principali fatti della vita di S. Giovanni Battista. Per tale lavoro si servi dei disegni di Giovan Battista Vanni. Incise eziandio scudi per Tesi, e tra questi uno in rame assai hello collo stemma della famiglia Borghesi appeso ad un architrave lateralmente sostenuto da quattro colonne in forma di portico, fuori del quale sono assise le figure di Roma colla lupa ed i bambini da una parte, e dall'altra quella del Tevere.

- (Pietro) intagliò varic opere dei Caracci, e fra le altre un S. Francesco in ginocchione avanti alla

beata Vergine.

FALCK o FALK (GEREMIA) nato in Danzica circa il 1629, apprese l' arte dell' intaglio in patria, indi passò in Olanda, dove incise molte stampe per il celebre gabinetto di Reynst. Lavorò poscia presso Giovacchino Sandrast; e chiamato alle corti di Dauimarca e di Svezia, consumò in Copenaghen ed in Stocolma con suo utile alcuni anni. All'ultimo si stabili in patria, dove mori in età molto avanzata. Sono celebri i suoi ritratti di

Tycho Brahé, di Cristina regina di Svezia, di Adolfo Giovanni principe palatino, di Carlo Gustavo principe di Svezia, ec.

Tra le stampe storiche ricorde-

remo

Il Concerto di musica, dal Guercino; i Ciclopi al lavoro, dal Caravaggio; Esaù che vende la primo-

genitura, dal Tintoretto.

FALCIERI (BIAGIO) nasceva in Verona nel 1628; e poi ch'ebbe appresi in patria gli elementi della pittura, passò a Venezia, trattovi dalla fama del cavaliere Liberi, che di straordinario ingegno dotato, si era formato un seducente stile mercè gli attenti studi fatti in Roma, in Parma, in Venezia sulle opere di Raffaello, Correggio e Tiziano. Accolto il Falcieri nella scuola del Liberi, se non giunse ad imitare il macstro in ogni parte, lo emulò in alcune e specialmente nelle tinte calde e succose, che formano la principale malia dei quadri di lui. Ai Domenicani di Verona vedevasi una delle più importanti pitture del Falcieri rappresentante il Concilio di Trento, nella quale ammiravasi l'abbondanza dell'invenzione, ed arie di teste bellissime svariate giudiziosamente. Mancò all'arte in patria, nell'età di 75 anni.

FALCO (FELICE) di Valenza apprese per diletto i principi della pittura da Giacinto Girolamo Espinosa, ma lontano dall' imitarlo, si diede a dipingere fiori, verzure, e somiglianti cose, senza rigorosamente attenersi all'imitazione della natura; onde sebbene abbiano qualche merito di freschezza e di facilità di pennello, sono i suoi quadri riputati a ragione capricciosi ed ammanierati. Operava dopo la metà

del diciassettesimo secolo.

in sul declinare del quindicesimo secolo, è noto che nel 1515 dipingeva l'altar maggiore di Nostra Siguora della Sapienza, ossia Univer-

Diz. degli Arch. ec. T. II.

sità di Valenza. Il suostile è il puro spagnuolo, quale era avanti che vi s'introducesse la maniera italiana.

FALCONE (ANIELLO) napolita. no, nato nel 1600, fu uno de'più rinomați allievi del Ribera, compagno, e per alcuni rispetti maestro di Salvator Rosa. Falcone, seguendo avvertitamente la naturale sua inclinazione, non dipinse che battaglie in quadri di grandi e piccole dimensioni. Ma le sue battaglie non sono semplici aggruppamenti di uomini e cavalli combattenti, bensi erudite storie tratte dalla sacra e profana antichità, e dai sommi epici greci, latini ed italiani. Seppe variare, come richiedeva il costume dei tempi e delle diverse nazioni, armi, vesti, edifizi, alberi ec. Vivo nelle espressioni, offre sceltezza di figure e di volti e varietà di mosse, e rappresenta le battaglie quali furono, o quali hanno dovuto essere. Corretto disegnatore, colori con diligenza. Fu amico del Borgognone, e si amarono e stimarono a vicenda. La sua scuola aperta in patria ebbe molti ed illustri allievi: ma credendosi compromesso per quanto aveva operato in tempo della rivoluzione di Masagnello, ritirossi in Francia, dove lasciò non pochi quadri egual« mente apprezzati che in Italia. Colà mancò all'arte nel 1666.

(ANDREA), scultore napolitano, fu allievo in Napoli di Cosimo Fansaga, uno de più rinomati scolari del Bernini. Il Falconi totalmente ligio al maestro, contribui a propagare nella scuola napolitana il gusto berninesco, che, passando di uno in altro allievo, andò poi sempre peggiorando. Fioriva il Falconi in sul declinare del diciassettesimo secolo e ne' primi anni del susseguente. Condusse in Napoli diversi lavori, che, se non altro, lo mostra-

no ingegnoso esecutore.

FALCONET (STEFANO MAURI-ZIO) da poveri parenti originari di Exilles nacque in Parigi nel 1716,

e fu allievo di Lemoine, che conoscendolo d'ingegno atto a grandi cose, aggiunse agli ammaestramenti nell'arte della scultura, frequenti sussidi. S' avvicinava ai 30 anni quando fece la statua di Milone Crotoniate, che gli meritò l'onore di essere ammesso alla reale accademia di belle arti. Invaghitosi dello studio delle lettere e della filosofia. apprese le lingue greca e latina. Piacquero universalmente le sue statue di Pigmalione e della Bagnajuola; ma non ottenne lo stesso favore quella dell'Amore minacciante. Altre molte opere esegui per alcune chiese di Parigi, che pressoche tutte perirono negli ultimi anni del p. p. secolo. Sorprese il pubblico l'Assunzione della Madonna fatta per S. Roc. co, al di sopra della quale inalzavasi una Gloria tra le nubi entro ad un fondo trasparente ed illuminato, in sul fare delle decorazioni teatrali, la cui altezza giugneva a 50 piedi parigini. Altra opera da macchina fu il S. Ambrogio in atto di vietare all' imperatore Teodosio l' ingresso della cattedrale. Chiamato nel 1776 da Caterina II a Pietroburgo, ebbe commissione di fare la colossale statua equestre di Pietro il grande, che fu collocata su quel prodigioso masso di granito, che tratto dal fondo delle paludi, fu con maraviglioso artifizio da un italiano macchinista trasportato in quella capitale. Preso di mira da'suoi emuli, fu acerbamente calunniato, e posto in gravissimo pericolo. Pressoche nell'istante del maggior bisogno d'assistenza per parte dei fonditori, trovossi abbandonato, ma seppe ad ogni modo con maravigliosa destrezza e fortuna uscire da così difficile passo. In sull'esempio altrui praticò abbastanza lodevolmente la riunione del getto caldo al freddo, senza bisogno di rifondere tutta la statua. Versato, come si disse, nell'antica letteratura, potè acremente difendersi dagli assalti de'suoi emuli; attaccò scopertamente

le altrui opinioni, e mosse aperta guerra ai pregiudizi più cari. Le sue opere polemiche intorno alle arti formano sei grossi volumi. Vi si trovano molte dotte illustrazioni sui libri XXXIV, XXXV e XXXII di Plinio, e la più severa critica degli artisti de' suoi tempi, di Winckelmann, di Huber, di Mengs, e di altri scrittori d'arti ed artisti. Certo è ch'egli lasciossi spingere agli estremi dalla passione, ma non pertanto le sue dottrine contribuirono al rinnovamento del buon gusto. Tornava da Pietroburgo a Parigi nel 1778, mal ricompensato da quella corte per gl' intrighi di un ragguardevole personaggio suo nemico. Risolse di vedere l'Italia: ogni cosa era apparecchiata per il viaggio, e fissato il giorno della partenza, quando in principio di marzo del 1783 fu sorpreso da quella violenta paralisia, che lo tenne infermo di corpo, sebbene sano di mente fino al 1791, in cui mancò alla glo. ria della scultura e delle lettere.

FALCONETTO (GIOVAN ANTO-NIO) nacque in Verona in sul declinare del quindicesimo secolo; e fu, secondo alcuni, scolaro di Melozzo e discendente dà quel Stefano Zevio, ch'era stato allievo di Gaddo Gaddi. Ebbe un fratello per nome Giovan Maria, che fu valente architetto. Giovan Antonio ebbe per lo contrario fama di huon pittore di animali e di frutti, che aveva costume di copiare dal vero, e disporli pit-

torescamente.

— (GIOVAN MARIA) architetto veronese che fioriva avanti la metà del sedicesimo secolo, era tenuto uno de' primi nell' arte sua, onde fu dato per compagno a Jacopo Sansovino per i disegni e l'erezione della cappella dell'arca di S. Antonio nella sua chiesa in Padova: edifizio che, per conto dell'architettura e dei lavori di scultura d'ogni maniera, riusci della più grande eleganza e magnificenza. Fece il Fal-

conetto altre insigni opere in patria ed in altre città. Fu uomo versato assai negli studi delle lettere e delle arti, ed amico di tutti gli uomini di distinto merito che fiorirono ne'domini della Signoria di Venezia.

FALDA (GIOVAN BATTISTA) nacque in Valduggia, altravolta provincia milanese, ora novarese, l'anno 1640. Ammaestrato negli elementi del disegno in patria, renduta illustre da Gaudenzio Ferrari e da altri valenti artisti, recossi in età giovanile a Roma, e colà disegnò ed intagliò all' acqua forte, seguendo le regole dell'architettura e dell'ottica, la città di Roma in pianta ed alzato in dodici grandi fogli, ed in minore dimensione in due fogli, l'anno 1776. Hannosi in parte diseguate soltanto, e parte incise moltissime vedute del-l'Italia, e pressochè di tutte le chiese, palazzi, ville e fontane di Roma: tutte le quali cose ornò di graziose figure ottimamente disegnate, e con grande intelligenza collocate. Le principali stampe del Falda sono le seguenti, oltre la grande pianta ed alzato di Roma.

Due belle vedute di Piazza Na-

vona.

Veduta della basilica di S. Pietro in Vaticano.

Veduta della fontana della stessa

basilica.

Veduta della fabbrica di S. Pietro, della sua gran piazza, delle fabbriche all' intorno con 12 pezzi de'più famosi edifizj di Roma intagliati nel medesimo rame, con sotto l'iscrizione: Giov. Battista Falda dis. e scol. l'anno 1662. Stampa assai rara.

Gran veduta di Castel S. Ange-

lo ec. ec.

FALDONI (GIOVAN ANTONIO) nato nella Marca Trivigiana circa il 1690, apprese a disegnare e dipingere paesaggi da Antonio Luciani; ed in appresso ad intagliare a bulino. Da principio fecesi a copiare alcune stampe di Egidio Sadeler,

poscia adottò la maniera di Mellan con non infelice successo. Ignorasi l'epoca della sua morte. Tra le stampe di lui, tutte avute in molta stima, rammenterò le seguenti

Ritratti, del Doge di Venezia.

— del Procuratore di S. Marco.

— di Antonio Maria Zanetti. — di Luca Carlevaris.

— di Marco Ricci.

- di Sebastiano Ricci in età di 60 anni.

Sacra Famiglia in Del paesaggio, da Sebas Ricci.

Campas Micci

Concezione della Vergine, del medesimo.

Natività di Gesù, da Pietro da Cortona.

David che suona l'arpa innanzi a Saulle, dallo stesso.

David che si sottrae alla collera

di Saulle, dallo stesso.

Una compaguia in villa di gentili persone che prendono il caffe, e in un canto un contadino che li osserva, da Pietro Loughi.

(Bernardo), scultore luganese, operò lungamente in Venezia nel diciottesimo secolo per private famiglie ed in luoghi cospicui, sebbene fosse piuttosto scarpellino che scultore. Ne sia prova, per tacere di tutt'altro, la statua in marmo di S. Sebastiano scolpita per la chiesa degli Scalzi in Venezia, la quale mancante di buon stile, di proporzioni e perfino di paziente esecuzione, può a ragione risguardarsi come un complesso di tutti gli esagerati difetti del secolo.

FALGANI (GASPARE) nacque nei primi anui del diciassettesimo secolo, ed apprese a dipingere da Valerio da Marucelli. Gaspare applicossi quasi esclusivamente al paesaggio; e se non fu de'primi nell'età sua, nou ebbe per avventura chi gli vada al pari tra i secondi. Molte sue opere d'ogni dimensione trovansi sparse nelle quadrerie d'Italia, e distinguonsi sgraziatamente da quelle de'sommi nostri paesisti a

cagione dei verdi anneriti a segno da non permettere agl' intelligenti di conoscere il merito dell'autore. Pur troppo l'alterazione dei colori rendesi sensibile più o meno eziandio nelle opere de'sommi maestri: ed è questo un avviso a chiunque adopra pennello, perchè non creda mai soverchia la diligenza nell'apparecchio de'colori. Sgraziatamente per fuggir la fatica sogliono presentemente molti maestri acquistare i colori belli ed apparecchiati per la tavolozza dai mercanti, che loro ne risparmiano l'incomodo con gravissimo detrimento dell'arte, perchè verun pittore può conoscere la forza delle mestiche quand' egli non ha presieduto all'apparecchio dei colori, e specialmente alla qualità degli olj. Ignorasi l'epoca della morte del Falgani.

FALLARO (GIACOMO). Giorgio Vasari sece onorata menzione di questo pittore nella vita di Giacomo del Sansovino, annoverandolo tra i più valenti frescanti della scuola veneziana. È cosa notabile, che nei migliori tempi dell'italiana pittura, in Venezia specialmente, anche i pittori meno distinti avevano buona maniera di pratica e vaghezza di colorito. Così sappiamo essere accaduto tra i pittori e scultori greci e romani da'tempi di Pericle fino a quelli degli Antonini; che ancora le opere de' mediocri artisti si fanno ammirare per bello stile e maniera ormai rendutasi universale.

FALLER (FERDINANDO) è conosciuto vantaggiosamente fra gl'intagliatori di grotteschi, moresche e somiglianti cose, che possono servire di esemplare per ornamenti ca-

pricciosi.

FALLOURS (SAMUELE) nato in Olanda dopo la metà del diciassettesimo secolo, dipinse una raccolta di curiosità naturali, pesci, gambari, ostriche di più specie ec., che si trovano sulle coste delle Molucche. Le quali pitture incise egli stesso accuratamente, e pubblicò in Amsterdam nel 1718 in due volumi in fo-

FAMBRINI (FERDINANDO) artista lucchese, intagliò molti dei rami annessi alla grande Enciclopedia francese dell'edizione di Lucca e di quella di Livorno. Operava ancora negli ultimi anni del p. p. secolo.

FANCELLI (JACOPO ANTONIO) sebbene oriundo di Settignano, nacque questo scultore in Roma in principio del diciassettesimo secolo, e fu uno de' più accreditati allievi di Lorenzo Bernini. Quest' uomo straordinario, cui erano affidate presso che tutte le opere di grande importanza che si eseguivano in Roma, volendo distinguere i suoi più riputati scolari, dicde loro a scolpire le statue de' quattro principali fiumi che ornano la fontana di Piazza Navona. Perciò una ne assegnò al Fancelli, e fu quella del fiume Nilo. che indubitatamente non perde al paragone di quelle eseguite dal Baratta, da Claudio francese e da Antonio Raggi. Altri lavori eseguì in Roma ed altrove il Fancelli sotto la direzione del maestro, e dopo la morte del maestro. Ebbe un figlio chiamato

- (FRANCESCO), che istrutto da lui nella propria arte, operò pure non senza lode, ma in tempi in cui il gusto era ancora più decaduto che non lo fosse quando ancora vi-

vea il Bernini.

FANELLI (VIRGILIO) scultore fiorentino, si era nel 1646 domiciliato in Genova, e vi era tenuto in molta stima per le sue virtù. Avendo Filippo IV, re di Spagna, mandato al marchese Villa-Allegre il disegno per la lumiera del Panteon dell'Escuriale, perchè la facesse eseguire dal miglior artista in tal genere che fosse in Italia, il Marchese ne affidò la commissione al Fanelli, che, terminata l'opera, la condusse eglistesso in Spagna, dove fu dal monarca largamente premiato. Tale lumiera,

sospesa in mezzo a quest'unico maraviglioso edificio, ha ventiquattro rami, alcuni sostenuti dagli angioli, altri distribniti con molto gusto simmetricamente. Nella inferior parte vedonsi i quattro evangelisti, e termina con un ramo raunodato da serpenti. Nel 1655 il Fanelli andò a Toledo per lavorare il magnifico trono di Maria Vergine del Santuario sul disegno di Sebastiano Herrera di Barnnero; e terminò quest' opera nel 1674.

Fece altre opere, tra le quali la statua d'argento di S. Ferdinando, gli ornamenti in bronzo dell'altar maggiore dei Cappuccini di Toledo, un Crocifisso con molte figure per la città di Casarubias ec. Mori in

Totedo nel 1678.

FANO (BARTOLOMMEO E POM-PEO DA), fiorivano nella prima metà del sedicesimo secolo. Era il primo nato circa il 1460; ed a fronte che fosse universalmente invalso il moderno stile, mostrossi tanto affezionato all'antico, che nel 1554, dipinse in patria una storia di S. Lazzaro, in compagnia di Pompeo suo figlio ed allievo, che sarebbe giudicata opera del quattordicesimo secolo, senza il breve postovi col nome de' pittori e l'anno in cui fu eseguita. Pure considerando attentamente l'artifizio del colorire e del panucggiare, è forza confessare che possedevano molte delle parti che formano il valente pittore; onde è da credersi che Bartolommeo operasse e facesse in tal maniera operare il figliuolo per non dipartirsi dall'esempio degli antichi maestri. Dirò cosa che parrà falsa a quelli che verranno dopo di noi: cioè, che ancora all'età presente non mancano ammiratori e seguaci dello stile antico, quale praticavasi in principio del quindicesimo secolo in Italia e molto più tardi in Germania, nelle Fiandre ed altrove; quasi che non si possa sottrarsi al manierismo che invalse nel diciassettesimo e diciottesimo secolo, scuza tornare alla crudezza dei maestri che precedettero i Viuci, i Bonarotti, i Raffaelli, i Tiziani, i Correggi c tant' altri sommi maestri del sedicesimo secolo. Depo la morte del padre, Pompeo cercò d'accostarsi al fare dei moderni; ed erasi acquistato nome di mediocre pittore, onde ebbe la gloria di essere stato uno de'maestri di. Taddeo Zuccari.

FANSAGA (COSIMO) scultore ed architetto bergamasco, nacque nel 1591, e passò in età giovanile a Roma a studiare la scultura e l'architettura sotto Pietro Bernini, padre del caval. Lorenzo. Terminati gli studi, fece in Roma la facciata della chiesa dello Spirito Santo dei Napolitani, che sebbene non gli procacciasse gli applausi de'conoscitori, lo fece chiamare a Napoli, dove non gli mancarono occasioni di lavoro finchè visse. Appartengono a Cosimo un chiostro di S. Severino, il gran refettorio e l'altar maggiore; l'altar maggiore della Madonna di Costantinopoli, quello del Gesir Nuovo ed i due laterali, la scalinata della chiesa di S. Gaudioso, la facciata della Sapienza, molti altari architettati e scolpiti in varie chiese di Napoli, Sono pure di sua invenzione le facciate di S. Francesco Saverio, di S. Teresa degli Scalzi e della cappella del Tesoro, come ancora le capricciose guglie di S. Gennaro e di S. Domenico Maggiore.

Il vice re di Medina las Torres si prevalse del Fansaga, che su creato cavaliere, per sar uso di quella sontana che stava alla strada di Platamone senz' acqua. Egli la trasportò al largo di Castello, la rese più maestosa, l'ingrandi e provvide di abbondanti acque che vi sanno molti giuochi. Questa è Fontana Medina, la più bella sontana di Napoli, che ancora più bella sarebbe, se sosse più semplice. Fu suo lavoro eziandio la sontana posta nella via che dal palazzo reale conduce a S. Lucia a Mare. Disegnò il portone e le scale

del palazzo del duca di Mataloui. e sece tant'altre cose di architettura e di scultura, che troppo lunga opera sarebbe il venirle tutte annoverando. Ebbe fiorita scuola, e nella lunga ed onorata vita ch'egli condusse fu sempre attento al lavoro. Mori di 87 anni nel 1678.

FANSHAW (MISS. ELISABETTA) appassionata dilettante di belle arti. nacque in Inghilterra circa il 1775, ed intagliò per semplice divertimento una ventina di pezzi storici, e di figure di propria invenzione con

buon gusto e spirito.

FANTETTI (CESARE), nato in Firenze circa il 1660, apprese in patria i principi del disegno, indi passò a Roma, dove si fece ad intagliare ad acqua forte da diversi maestri. Unitosi con Pietro Aquila, intagliò le Storie della Bibbia dipinte nelle logge Vaticane da Raffaello, trentassette delle quali appartengono a Cesare, le altre a Pietro. Soggiungo un breve catalogo di altre opere del Fantetti.

Orazione di Gesù Cristo nell'orto degli ulivi, da Lodovico Caracci.

La carità con due bambini, da Annibale Caracci.

Latona insultata da Niobe, dal medesimo.

La morte di S. Anna, da Andrea Sacchi.

Flora in aria coronata da piccoli Amorini, da Ciro Ferri.

Transito di S. Giuseppe, da Carlo Maratta.

Deposito di Raffaello inventato e disegnato dello stesso Maratta.

Profeta con due puttini, dipinto da Raffaello d'Urbino in un pilastro della chiesa di S. Agostino in Roma, che sa ancora parte delle storie bibliche tratte dello stesso.

FANTUZZI (ANTONIO), nacque in Viterbo avanti il 1520, ed apprese i principi del disegno dal Primaticcio. Altro non sappiamo di certo intorno alla sua vita. Il Basan preude abbaglio dicendolo nato nel 1631, perocchè abbiamo alcune stampe marcate cogli auni 1543 e 1544. E perchè le stampe all'acqua forte di quest'artista sono assai ricercate, e ad un tempo rarissime, ne soggiugniamo il catalogo.

Marcia di Sileno portato da due Baccanti e seguito da molti Satiri,

dal Rosso, 1545.

Contesa delle Muse colle Pieridi. dal Primaticcio.

Alessandro e Rosane, dal medesimo.

Feste date da Alessandro a Talestri in un edifizio a colonne, dal medesimo, 1543.

Sardanapalo bruciato nel suo pa-

lazzo, dal medesimo.

Giove seduto in compagnia di altre deità ordina a Minerva di cercar Venere Cupido e Psiche, dal medesimo, 1545.

Titauo che riposa in seno al marc con cifra dell intagl. e l'anno 1544. Quattro pezzi rappresentanti le

virtù, la Fede e la Speranza. FANZONE, o FAENZONE, o FINZONI (FERRAÙ), nacque in Faenza nel 1558, e fu allievo in Roma del cavalier Vanui, e probabilmente ancora del Titi, il più provetto scolaro del Vanni. Era ancora giovane quando ebbe diverse commissioni a Roma per lavori a fresco, che gli ottennero un distinto luogo fra i migliori frescanti, in guisa che fu poi, a competenza del Salimbeni, del Gentileschi e di altri buoni pittori, incaricato di dipingere alla Scala Santa, in S. Giovanni Lateranno ed in S. Maria Maggiore: nè ssigurò in tale cimento, perocchè aveva Ferraù castigato disegno, vaghezza di colorito e non comune facilità di pennello. Giunto a matura virilità lasciava Roma, ed è probabile, che alcun tempo si trattenesse in Bologna, dove studiò le opere dei Caracci, che avevano di già nome di eccellenti maestri, e forse ne frequentò alcun

tempo la scuola. Certa cosa è che tornato in patria, si mostrò imitatore degli illustri maestri holognesi, e diverse opere condusse in Faenza e nelle vicine città che vincevano di lunga mano quelle eseguite in Roma. Tra le più conservate pitture di Faenza si annovera il quadro della Probatica piscina. Morì in patria nella grave età di 83 anni, lasciando alcuni buoni scolari.

FARACIDE viene da Vitruvio annoverato fra que' valenti architetti, ai quali per avere glorioso nome non mancarono nè ingegno. nè accortezza, ma soltanto fortuna.

FARELLI (CAVAL. GIACOMO), napolitano, nacque nel 1624, fu allievo di Andrea Vaccaro, e non ispregevole emulo di Luca Giordano. Un bel quadro di lui conservasi in Napoli nella chiesa di s. Brigida fatto in gioventù, che grandi speranze fece concepire del suo pennello. Ma chiamato a Napoli il Domenichino per dipingere la cunola del Tesoro, il Farelli, dovendo dipingere la sagristia, cercò d'imitare lo stile di così grande maestro, e si scostò dalla propria maniera, senza aver saputo avvicinarsi a quella del maestro bolognese. Morì vecchio in patria nel 1706.

FARIAT (BENEDETTO), nacque in Lione nel 1646, ed apprese i principi dell' intaglio da Guglielmo Château. Era nella prima gioventit quando venne in Italia col maestro che ben tosto si lasciò a dietro. avendo sull'esempio di migliori artisti, adottato un taglio più dolce c più molle. Mentre era ancora con Château a Roma sposò la figlia del celebre paesista Grimaldi, chiamato il Bolognese. Tra le molte stampe intagliate a bulino dai grandi maestri italiani ricorderò le seguenti:

M. Vergine seduta col Bambino che accarezza il piccolo s. Giovanni, intagliato da Fariat sotto la direzione di Château, da un quadro dell' Albano.

La s. Famiglia, ove il fanciullo Giovanni presenta al bambino Gesù una croce.

Lo sposalizio di S. Caterina; grande composizione, da Agostino

Altra sacra famiglia. da Appibale Caracci.

S. Francesco Xaverio spirante, da Battista Gauli.

La comunione di S. Girolamo, dal Domenichino.

Il Battesimo del Salvatore nelle acque del Giordano, da Carlo Maratta.

Intagliò pure diversi ritratti dei cardinali Federigo Coccia, Cornaro, Tommaso Ferrari, Celestino Sfondrato.

Operava ancora nel 1707.

FARINA (FABRIZIO), uno degli scultori in porfido, che in sul finire del sedicesimo secolo e ne' primi anni del susseguente operavano per conto dei gran duchi di Toscana. " Del Farina", dice il Baldinucci " nelle sue Notizie, si conserva il " busto di Francesco I, che ora " sarà passato altrove, vedendovisi " invece quello fatto dal Tadda ". Oltre questo lavoro che richiede lungissimo tempo ed infinita pazienza, ebbe parte il Farina eziandio ne' lavori in porfido ed in altre pietre dure per i sepoleri grauducali a S. Lorenzo.

FARINATI (PAOLO), la di cui famiglia fu anticamente illustrata dal generoso Farinata degli Uberti, nacque in Verona nel 1522, e dopo avere appresi i principj della pittura in patria, secondo alcuni credono, da Antonio Badile, passò a Venezia col Brusasorci, ende studiare sotto i grandi maestri, che fiorivano in quella capitale. Esaminando le sue opere si crederebbe allievo nel disegno di Giulio Romano, di cui ne imitò lo stile: ma il suo colorito s'accosta indubitatamente a quello de' migliori veneziani. Visse lietamente fino agli 84

anni: e nell' estrema vecchiezza aveva costume di darsi vanto di così lunga età, nella quale sapeva ancora dipingere come ne' migliori anni della virilità. Di che ne fa testimonianza il quadro fatto per san Giorgio della moltiplicazione dei pani nel descrto, sul quale scrisse il proprio nome e l'età di 79 auni. In questa maravigliosa composizione introdusse una quantità di figure, di età, abiti e volti diversi, nelle quali ritrasse se stesso, la sua famiglia e molti amici. Il Farinati è infatti uno de' pochi pittori, che in avanzata età tutto seppe mostrare il fuoco e la diligenza della gioventù; c nel quadro di cui si parla vedesi meglio che negli antecedenti pienezza di contorni, bizzaria e varietà sorprendente di vesti e di acconciature, ed una preziosa finitezza nelle figure e nel paesaggio. Conservasi in S. Onofrio il bellissimo S. Tomaso sedente, tratto dal celebre torso di Belvedere. Nè in quest'opera soltanto mostrossi Paolo studioso delle cose degli antichi; che anzi tra i maestri veneti gli si deve un distinto posto come diligente imitatore delle greche e romane arti. Nelle carni, secondo la giusta osservazione del Lanzi, mette un colore bronzino che piace agli intelligenti perchè serve all'accordo delle tinte che egli usò moderate e basse ancora nei fondi, onde dare all' occhio una quiete che lo trattiene senza nojarlo. Oltre le non poche opere lasciate in patria in pubblici e privati luoghi, altre ne possedono Venezia, Mantova, Piacenza, Padova ed altre città. In alcuni suoi quadri vedesi dipinta una lumaca, forse ad imitazione del suo grande concittadino Paolo Calliari, per dimostrare che ancor esso portava la casa in capo onde cozzare coi soverchiatori. Intagliò all'acqua forte diverse sue composizioni, delle quali diamo il seguente catalogo:

S. Giovanni.

S. Giovanni in ginocchioni appoggiato ad una panca.

S. Maria Maddalena seduta con un libro in mano ed un crocifisso avanti ad essa.

La B. Vergine assisa in bel paesaggio, sostenendo con una mano il divino Infante e coll'altra il fanciullo S. Giovanni.

Alcuni Angioli cogli strumenti

della passione.

Una Carità in bel paesaggio con tre bambiui.

Venere ed Amore nella fucina di Vulcano.

L' invenzione della Croce con S. Francesco e le pie Donne, 1585. Faraone colla sua armata sommerso nel Mar rosso, 1585.

E quest' ultima stampa d'invenzione di Paolo Farinati, ma intagliata da suo figlio e discepolo.

--- (ORAZIO) nato circa il 1560. Dava questi grandi speranze di riuscire non da meno del padre; ed in S. Stefano di Verona vedesi una sua tavola della Pentecoste. che sebbene vicina a bellissimi quadri de' migliori artisti veronesi, non cede che a quelli di Paolo Calliari. Poche altre sue opere sono pure per molti rispetti pregievoli; ma sembra che non fosse troppo amico del lavoro. Credettero alcuni scrittori che morisse in età giovanile, ma la stampa del Faraone, intagliata nel 1585, non permette di crederlo nato molti anni dopo il 1560; ed è noto che ancora vivea nel 1615.

FASANO (Tomaso) napolitano, nato circa il 1650, fu uno de' buoni scolari di Luca Giordano, e suo aiuto in alcune opere a fresco, nelle quali ebbe le parti della prospettiva e dell'architettura, dietro i disegni del maestro. In tal genere di pittura fece a guazzo prospettive architettoniche e boscherecce per decorazioni de' Santi Sepolcri, e delle Quarant'ore; genere di pitture nelle quali si fece in Napoli ed altrove grandissimo nome. Lasciò pure alcuni ragionevoli lavori a fresco di propria invenzione; ma ignorasi che

facesse quadri all'olio.

FASOLATO (AGOSTINO) scultore veneziano che operava in sul declinare del diciassettesimo secolo ed in principio del susseguente, fu uno di coloro che ad una portentosa pratica d'esecuzione in marmo, aggiugnendo uno smisurato amore del maraviglioso ed il pessimo gusto che predominava nell' età sua, scolpì gruppi d'alti rilievi stravagantissimi : oggetti di ammirazione e di maraviglia prima che le arti sossero richiamate all'imitazione dell'antico e del vero bello. Conservasi uno di tali gruppi, eseguito dal Fasolato a Padova in casa Papafava. Rappresenta la Caduta degli angioli ribelli, e non conta meno di sessanta intere figure di nudi, alti circa un piede, che formano una piramide, in cui per ogui verso vedousi intrecciate gambe, braccia, corpi; e quasi non si può capire, con quali ingegnosi ricurvi istrumenti si giuguesse per ogni verso dallo scultore a traforare e condurre quel marmo, ove non sono trascurate le più piccole estremità di quella numerosa famiglia. Oltre quest'opera, fatta per il balì di Malta Trento, il Farinato ne scolpi altre due dello stesso genere sebbene meno copiose di figure; una delle quali con sei figure più grandi delle precedenti rappresenta il Ratto delle Sabine e conservasi a Padova in casa Maldura. L'altra era stata fatta per lo stesso bali Trento, che speditala al gran maestro di Malta, fu col bastimento che la portava predata dai barbareschi, senza che si sappia quale ricapito abbia avuto.

FASOLO (GIO. ANTONIO) dall'Orlandi creduto veronese, ma indubitatamente vicentino, operava dopo la metà del sedicesimo secolo. Fu probabilmente scolaro dello Zelotti, sotto al quale apprese gli ele-

Die, degli Arch, ec, T, 11.

menti della pittura, indi frequentò la scuola di Paolo Calliari, di cui ne imitò poi sempre la maniera, ma non servilmente. Stabilitosi poscia in Vicenza sua patria, ebbe frequenti occasioni di lavoro, in alcuni de' quali si mostrò poco da meno del suo grande maestro. Tra questi devesi il primo luogo al quadro della Probatica Piscina fatto per la chiesa di s. Rocco in Vicenza, che per copia e varietà di figure, se non per dovizia di ornamenti , s'accosta alla splendida ricchezza di Paolo. Sono pure pregievolissime le storie di Muzio Scevola al cospetto di Porsenna, di Orazio al Ponte, e di Curzio in atto di gettarsi nella voragine, che il Fasolo dipinse nel palco di una sala del pubblico palazzo di Vicenza con molta bravura e non comune intelligenza del sotto in su. Iguorasi l'epoca della sua morte.

FASSETTI (GIO. BATTISTA) nacque in Reggio da poveri parenti nel 1686, e prese scrvizio presso Giuseppe Dallamano, al quale macinava i colori. Da questa pratica si fece strada a trattare il pennello, avendo dal padrone, che pareva meno che mediocre disegnatore, appreso a disegnare. Ma perchè i sottili guadagni del Dallamano tenevano il povero Fassetti in continui bisogni, questi trovò modo di acconciarsi con Francesco Bibiena, presso al quale non tardò a diventare pittore da teatro, e tale, che non furono molti i pittori da scena nell' età sua che lo superassero. Operava ancora, sebbene vec-

chissimo, nel 1772.

FASSI, V. Conca Caval, Seba-

FASSOLO (BERNARDO), pittore sconosciuto fino alla fine del p. p. secolo, nella quale epoca comparve in Roma un quadro del più bello stile lionardesco, coll'epigrafe; Bernardinus Faxolus de Papia fecit 1518, Fu acquistato dal duca Bra-

schi, come cosa veramente rara, non sapendosi trovar ragione che un pittore di tanto merito sia rimasto ignoto per quasi tre secoli a tutti i biografi pittorici, e non si trovino altrove opere di artista di così distinto merito. Ma se ciò fu cagione di maraviglia ai Romani, non lo può essere per i Lombardi. ai quali è noto come tanti eccellenti allievi fatti dal Vinci in Milano, non ebbero alcuno scrittore che si degnasse di registrarne il nome e d'indicarne le opere ; potendosi chiamare fortunati coloro, che Paolo Lomazzo o Giorgio Vasari ricordarono, e non sempre in modo al merito loro conveniente. A quattro o cinque scolari del grande pittor fiorentino, che fu autore in Milano della seconda scuola, si attribuiscono tutti i quadri de' suoi numerosi allievi, oltrecchè non pochi si danno allo stesso maestro, comunque si sappia, che distratto da infiniti lavori d'altro genere, non potè condurre a fine un decimo delle pitture che gli sono dai possessori loro liberalmente attribuite. Quante opere, anche pubbliche non si vanno, mercè le accurate indagini di dotti artisti e dilettanti, restituendo ai veri loro autori, che finora furono credute del Vinci, del Luino, del Lomazzo, di Cesare da Sesto, o d'altri tra i più rinomati allievi ed imitatori del primo? Che non fece per illustrare la nostra storia pittorica l'egregio nostro concittadino il caval. Bossi? quanto non dobbiamo sperare dalla diligenza, dallo zelo e dai sommi lumi dell'egregio Direttore dell'I. R. Gabinetto numismatico di Milano?

FATIGATI (ANDREA) di Chiari, grossa borgata del territorio bresciano, viene ricordato non senza lodi dall'Averoldi per aver dipinto l'altar maggiore delle monache di S. Girolamo di Brescia.

FATOURE (PIETRO) nacque in Venezia nel 1584 e fu allievo del Giuseppino e del Caravaggio. Pare che disperando di riuscire più che mediocre pittore, abbandonasse in età giovanile quest' arte per consacrarsi interamente a quella dell'intaglio. Tra le stampe di lui, che non sono molto conosciute, le migliori sono tratte dal Caravaggio. È comune opinione che accompagnasse questo suo maestro all'isola di Malta, dove morì nel 1629.

FATTORE. V. Penni.

FAVA (CONTE PIETRO), nacque in Bologna nel 1669, e fu scolaro del Pasinelli. Sebbene avesse la modestia di credersi semplice dilettante dipinse alcuni ragionevoli quadri, aintato, per quanto fu detto, dal Creti e dal Graziani, ch'egli cbbe lungo tempo suoi ospiti. Questo degno cavaliere vuol essere annoverato tra i migliori dilettanti dell'età sua, e tra gli splendidi protettori dell'arte e degli artefici ; nè sarebbe giusto di giudicare il suo merito pittorico col regolo dei professori. Morì in età quasi ottuagenaria, compianto da tutti i suoi concittadini e dagli amici delle arti.

FAVANNE (GIOVANNI) nato in Parigi da padre pittore, nel 1724, apprese sotto di lui il disegno; ma conoscendo che non sarebbe miglior pittore del maestro, sebbene onorato dal titolo di pittore del re, si diede all'intaglio, e pubblicò un quadro del padre rappresentante il Trionfo della Religione. Altro di

lui non sappiamo.

FAUCCI (CARLO) nacque in Firenze nel 1729, ed apprese l'arte dell' intaglio all'acquaforte ed a bulino da Carlo Gregori; ed era appena uscito dalla scuola di questo maestro quando intagliò alcuni quadri della galleria del marchese Gerini. In appresso incise diverse antiche statue della galleria di Firenze ed altri soggetti in società con Gregori, Pazzi, Zocchi e Bartolozzi; indi passò a Londra, ove operò molto per il negozio Boydel.

Delle stampe incise in Firenze

ebbero nome le seguenti:

Ritratti di Niccolò Macchiavelli, di Giovan Maria di Baccio Cecchi da un quadro dell'Allori, di Benedetto Menzini, da un disegno del Traballesi, e di Giovan Domenico Gabbiani, dipinto da lui medesimo. I. B. Cipriani del. Carolus Faucci fec. Florent.

Soggetti storici incisi in Londra. Natività della Vergine, dal Cor-

tona.

Il martirio di S. Andrea, da Carlin Dolce.

Cupido nell'isola di Cipro, da Guido Reni.

Baccanale, da Rubens.

FAUCCI (RAIMONDO) nipote di Carlo, dopo avere incisi molti ritratti, fecesi ad intagliare in più rami, dietro i propri disegni, le pitture della libreria del Duomo di Siena eseguite dal Pinturicchio e da Raffaello. In appresso disegnò ed incise gli specchi degli stalli della chiesa di S. Pietro in Perugia, con grotteschi e figure a basso rilievo, egregiamente intagliati in noce nel 1535 sui disegni di Raffaello, o di Giovanni da Udine, per opera di Stefano da Bergamo, di Nicola da Cagli, Battista da Bologna, e da altri intagliatori di Firenze. In principio del presente secolo erano pubblicati nove specchi; ma credo che l' opera non sia stata portata a termine, per essere il Faucci mancato all'arte da pochi anni.

FAVENNES (GIOVANNI DE) nacque nel 1716, fu allievo di Dupuis, ed intagliò da un quadro di Vatteau I Diletti dell' Estate. Probabilmente fu piuttosto dilettante che professore d'intaglio, nè si conosce verun altro suo lavoro.

FAUNO. Di questo artista che appartiene alla storia mitologica, mi restringerò a riferire quanto ne scrisse Svida. "Fauno figliuolo di Pico, chiamato ancora Giove, che dal nome di un pianeta er-

" rante fu detto Mercurio, fu lo
" scopritore dell' oro, dell'argento
" e del ferro. Insegnò agli abita" tori delle regioni occidentali il
" modo di lavorare tali metalli,
" onde fu dagl' indigeni chiamato
" datore di ricchezze ". Aggiugueremo all' autorità di questo greco
scrittore quanto ne scrisse Cesare
nel sesto libro della Guerra Gallica. " I Galli adorano specialmente
" Mercurio, del quale hanno molte
" immagini, e lo risguardano come
" l'inventore di tutte le arti".

FAY (NICOLO' DE LA) di professione ricamatore, appartiene alla Provenza. Fu buon disegnatore, ed intagliò alcune stampe all'acqua forte abbastanza lodevolmente per farlo annoverare tra gl'intagliatori

francesi.

FAYT (GIOVANNI) nato in Anversa circa il 1620, venue di già ammaestrato nella professione della pittura in Italia: e dopo aver visitate le principali scuole, si stabili in Venezia, dove si fece conoscere valente pittore di frutta e verzure, d'istrumenti rurali, di masserizie, non che d'animali d'ogui specie vivi e morti. Ebbe grandi commissioni da molte case patrizie, e specialmente ne' palazzi Sagredo e Contarini, lasciò tali opere, che lo fecero in Venezia risguardare come uno de' migliori fiamminghi.

FAXARDO (ALFONSO, GIOVANNI e NICOLA fratelli) trovansi descritti tra i primi scolari che furono ammessi nella nuova accademia di pittura, aperta in Siviglia loro patria nel 1666 dai generosi professori di belle arti in quella città. Sebbene vantaggiosamente ricordati negli atti accademici, non si conosce in Siviglia, nè altrove veruna loro indubitata opera. dietro la quale formar giudizio del rispettivo merito.

FEACIO, o FEACIDE, illustre architetto, probabilmente di Girgenti, antichissima città della Sicilia, fu dai suoi concittadini nominato ispettore e curatore di tutti i pubblici edilizi onde ornavasi la città loro, e specialmente dei templi e degli acquidotti, i quali ultimi, a cagione della maravigliosa loro costruttura, ebbero poi il nome di Feacidi.

FEBBRARI (GIOVAN BATTISTA e GIUSEPPE ) padre e figlio, scultori in legno cremonesi, operarono dal 1740 circa, fino al 1785. Sono in gran parte lavoro di Giovanni Battista gli stalli del coro della chiesa di s. Domenico di Cremona, eseguiti in compagnia del frate veneziano Gio. Battista Gasparini. Fece poi solo, e probabilmente sui propri disegni, l'altare di legno dorato della cappella maggiore della chiesa colleggiata di S. Bartolommeo in Busseto, celebre horgata del territorio parmigiano, nel quale altare vedonsi alcune figure dipinte a somiglianza di bronzo. Era nato Gio. Battista circa il 1700, e nel 1725 ebbe il figlio Giuseppe, che ammaestrato nell'arte sua forse lo superò. Sono sue pregievoli opere, in Cremona, la statua di s. Gaetano Tiene a S. Abbondio e le quattro statue appoggiate ai pilastri nella chiesa suburbana di S. Maria del Campo. In Busseto vedesi con piacere nell'Oratorio di S. Nicolò una SS. Trinità, lavorata con grande amore. Mori colpito d'apoplesia nel 1785.

FEBRÉ (VALENTINO LE) nacque in Brusselles nel 1642; studiò in patria gli elementi della pittura e dell'intaglio; e passò in età giovanile a Venezia, Sembra che in questa città continuasse alcun tempo i suoi studi sulle opere de' grandi maestri, e specialmente disegnando i migliori quadri di Tiziano Vecellio e di Paolo Veronese. Poichè ebbe raccolto un conveniente numero di disegni delle loro opere, si fece ad intagliarli all'acqua forte; e nel 1680 pubblicava la Raccolta delle sue stampe in Venezia col titolo di: Opera selectiora quae Titianus Vecellius Cadubriensis et Paulus Calliari Veronensis invenerunt et pinxerunt, quaeque Valentinus le Febre Bruxellensis delineavit et sculpsit. Chi crederebbe che stampe indegne di un artista di qualche merito, di ordinario troppo languide per rendere l'effetto degli originali e prive totalmente di armonia, siano state beo accolte? A ciò s'aggiunga che i nudi, senz'essere corretti, sono eseguiti con un manierismo che li rende spiacevoli. Vi si ravvisa non pertanto spirito e facilità d' esecuzione, particolarmente nelle acque forti. Una nuova edizione di queste stampe fu fatta nel 1682, ed una terza, con i rami ritoccati da Giovan Adamo Schweigkart di Norimberga. vide la luce nel 1749.

FEDDES (PIETRO) fu annoverato da Hombreken tra i buoni pittori per aver fatto il proprio ritratto coll'iscrizione: Petrus Feddes pictor. Non trovo chiara testimonianza per asserirlo pittore sul vetro o all'olio; bensì non è a porsi in dubbio la professione d'incisore all'acquaforte, vedendosi alcune stampe, segnate P. Harlingensis; dalle quali rimane eziandio dimostrato essere egli nato in Harlingen. Operava ne'primi anni

del diciassettesimo secolo.

FEDERIGHI (ANTONIO) uno degli artisti che operarono intorno al pavimento del duomo di Siena lasciato imperfetto da Duccio. Devesi in parte al Federighi il miglioramento del lavorare a graffito, che fu poscia portato a più elevato grado dal Beccafumi. Antonio faceva le figure a graffito nel 1481.

FEDERIGO da Parma, eccellente coniatore di medaglie, operava dopo la metà del sedicesimo secolo. Tra le medaglie ch'egli fece, tutte degne della sua fama, celebratissime sono quelle dei pontefici Pio IV e Gregorio XIII, la prima delle quali ha nel rovescio la Disputa di Gesù tra i Dottori, colla marca F. P., e sulla seconda che si riferisce all'anno del

giubileo del 1575 leggesi più este-

samente Fed. Parm.

FEDRIGNANI (GIROLAMO) intagliatore, è conosciuto per l'incisione all'acqua forte di un arca di marmo antica, che vedevasi nel portico del Panteon io Roma, nella quale vedevansi alcune storie in basso rilievo dell'antico e del nuovo testamento.

FEHLING (ENRICO CRISTOFORO) di Sangerhausen, nacque circa il 1655. Samuele Botschild pittore suo parente, vedendolo fino dalla fan-ciullezza inclinato alla pittura, ottenne dal padre di averlo presso di sè, onde ammaestrarlo nell'arte sua. In breve si mostrò talmente degno delle suc cure, che l'amoroso maestro volle accompagnarlo in Italia e dirigerlo nella conoscienza delle opere de' grandi artisti. Era di già fatto pittore quando Samuele lo Jasciava a Roma tutto inteso allo studio dell'antico e de' grandi esemplari del secolo di Leon X. Di ritorno a Dresda fu dall' elettore Giovan Giorgio IV nominato pittore di corte; e dopo la morte di Botschild, gli fu sostituito in qualità di direttore dell' Accademia di pittura, e d'ispettore della galleria elettorale. Oltre i quadri di piccole dimensioni ed alcuoi ritratti, dipinse vari palchi e volte nel palazzo del giardino di Dresda ed in quello di Zwinger: ma forse le sue più insigni pitture sono quelle eseguite nel palazzo del principe Lubomirski. Mancò all'arte nel 1725, lasciando due allievi degni di lui, i fratelli Zinck

FEHRMAN (DANIELE), illustre coniatore di medaglie, nacque a Stocolma nel 1710, ove fu scolaro del celebre Hedlinger intagliatore del re. Fehrman accompagnò il maestro nel viaggio fatto in Danimarca ed in Russia, ed appena di ritorno iu patria, venne impiegato alla zecca di Stocolma. Poco appresso, avendo Hedlinger determinato di ritirarsi, ottenne di rinunciare la sua carica al suo più caro allievo, il quale si

mostrò ben degno di possederla. Intagliò moltissime medaglie, gettoni e suggelli gentilizi, che sono avidamente ricercati dai dilettanti. Riconoscente verso l'amoroso maestro. coniò una medaglia in onor suo. rappresentandolo sotto l'emblema del sole, che presta la sua luce alla luna: coll'iscrizione: Lucem dat sidus amicum. Nel 1764 Fehrman fu colpito da apoplessia, che più non gli permise di lavorare; nia non pertanto ebbe la soddisfazione di vedersi supplito dal proprio figlio, che con altri distinti artisti aveva formati alla sua scuola. Dopo sedici anni di precaria salute, pagò il trihuto dovuto alla natura nel 1780. Giovanni Hallemberg, storiografo svezzese pubblicò nel presente secolo il catalogo di tutte le medaglie di Fehrman.

FEI (Alessandro d.º del Barbie-RE ) nato in Firenze del 1545, fu da prima scolaro di Ridolfo del Ghirlandajo, morto il quale, si acconciò con Piero Francia. Erano l' uno e l'altro valenti maestri e specialmente Ridolfo, da cui chbe i primi elementi della pittura, onde riuscì assai huon disegnatore. La tavola della Flagellazione in S. Croce di Firenze, e certi quadri di piccole dimensioni che si conservano a Pitti, ed in poc'altre gallerie fiorentine, sono le migliori sue opere; ammirandovisi, oltre l'ottimo gusto del disegno, nobile e naturale espressione e lodevole colorito, la quale parte tanto importante nella pittura frequentemente fu dal Fei trascurata. Morì in patria in sul declinare del sedicesimo secolo.

FEILG (GIOVANNI) intagliatore tedesco, operò nel 1776, come ne fa prova una sua stampa rappresentante una Donna che ripulisce la testa del suo bambino, soggetto tratto da G. Dow, e che non dovrebbe essere trattato da giudizioso artista, che mira al decoro della pittura, la quale anche rappresentando argomenti domestici, deve rifuggire da quelli che ricordano le sudicerie e le miscrie dell'umanità. Questa stampa non senza merito, fu dall'intagliatore dedicata all'arciduca Ferdinand' Austria in allora governatore di Milano. Iutagliò eziandio da Freudeberg altre stampe, una delle quali intitolata il Mazzetto del Fittajuolo.

FELIBIEN (ANDREA) nacque a Chartres nel 1619; nel 1647 fu nominato segretario d'ambasciata a Roma, dove la vista degli antichi monumenti risvegliò in lui il gusto delle arti. Conobbe in Roma i più illustri artisti, e fu intimo amico di Poussin. Di ritorno in Francia passò di uno in altro impiego, e fu uno degli otto individui che formarono l' accademia delle iscrizioni, stabilita da Collbert nel 1663. Morì nel 1695. Ho voluto dar luogo nel mio dizionario a quest'uomo tanto benemerito delle arti per le utili opere che egli pubblicò, tra le quali rammen-1erò le seguenti: Description des tableaux, statues et bustes des maisons royales; Origine de la Peinture ec. Principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture et des autres arts, qui en dependent, avec un dictionnaire des termes propres; Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes. Traités des dessins, estampes, de la connaissance des tableaux, et du goût des nations. Vies des architectes et description des maisons de Pline.

FELNER (P. KOLOMANUS) intagliatore tedesco, è conosciuto per una stampa portante la data del 1779, e tratta da Dietricy, rappresentante la Circoncisione. In tale epoca Felner dimorava in Vienna.

FENTZEL (GREGORIO) di cui fa menzione il Gandelini, intagliò a bulino i cinque sentimenti del corpo, tratti da de Vas, oguuno dei quali è rappresentato con figure tratte dalla mitologia, dalla storia profana e dalla storia sacra.

FENICIO, scultore, fu allievo di Lisippo, e scolpì, per testimonianza di Plinio, Epitersene.

FERABOSCO (PIETRO), universalmente creduto lucchese, apprese secondo alcuni scrittori a dipingere in Roma, e fu ascritto a quella illustre accademia di pittura ne'primi anni del diciassettesimo secolo. Passò in età di circa trent' anni nel Portogallo, dove è noto che operava nel 1616. L'Italia non possiede alcun quadro di questo suo artista; ma dicesi che i quadri onde arricchì varie chiese e palazzi del Portogallo, sono coloriti alla tizianesca, onde molti hanno creduto di collocarlo tra i seguaci della scuola veneta. E questa opinione acquista forza dal sapere che

- (GIROLAMO) nacque nello stato veneto, comunque non sia per anco deciso se propriamente appartenga a Venezia o a Padova. Costui fiori ai tempi di Marco Boschini, che lo aonovera tra i più insigni pittori dell'età sua. E non è a porsi in dubbio che il Ferabosco, o Forabosco non sia stato un gentile e vago pittore da piacere egualmente ai professori ed ai dilettanti per la forza dell' immaginazione e per la correzione del disegno congiunti a non stentata finitezza e ad un amabile soavità di contorni e di chiaroscuro. Vivaci, studiatissime sono le mosse delle figure ed i volti parlanti. Poche cose lasciò nelle chiese, ma conservansi molti ritratti e mezze figure di santi in diverse quadrerie degli stati ex Veneti. Tre quadri pregevoli assai possiede la reale galleria di Dresda. Morì dopo il 1660.

FERABOSCO (MARTINO) nacque in Napoli nel 1629, e si fece vantaggiosamente conoscere tra gli intagliatori italiani dell'età sua per una serie di trenta stampe, rappresentanti in differenti aspetti la basilica di S. Pietro di Roma, disegnate ed incise da lui. Il Ferabosco fece probabilmente questi disegni in

gioventù, mentre studiava in Roma l'architettura, ch'egli professò in patria con lode, e li avrà poscia incisi all'acqua forte, quando si avvicinava alla vecchiaja, poichè li pubblicò nel 1684.

FERANDINI (CLAUDIO), nato nel 1724, intagliò a Parigi molte Marine di Claudio Lorenese e di Vernet. Caduto in sospetto del governo per alcune sue opere, nelle quali si suppose esservi allusioni criminose, fu confinato a Tolone.

FERDINAND (LUIGI) nacque in Parigi circa il 1620 e probabilmente alcuni anni prima, da Ferdinand Helle, dal quale apprese i principi del disegno e della pittura. Fu infatti non ignobile pittore ritrattista; ma sembra che siasi più lungamente esercitato nell'intaglio all'acqua forte ed alla punta. Nominato professore dell'accademia di Parigi, si diede alli studj teorici delle belle arti, e pubblicò alcune scritture sulle arti di non molta importanza. Non così dobbiam dire del suo libro elementare pubblicato sotto il titolo: Le livre original de la Portraiture pour la jeunesse, tirè de Boulogne et autres bons péintres, a Paris 1644. Scrive il sig. Huber, che le figure di questo libro sono eccellentemente eseguite, e proprie a formare il gusto della gioventù. Tra le altre sue stampe conosconsi le seguenti:

Testa di Matrona, tratta da Van

Dyck.

Ritratto di Niccolò Poussin.

Seguito di sei stampe con gruppi di bambini.

Altro seguito di decorazioni in forma di fregi con genietti intralciati da festoni e ghirlande.

— (PIETRO), fratello di Luigi, fu pure intagliatore di non comune merito, come ne fa prova, per tacere di altre, la bella stampa rappresentante S. Potenziana, mezza figura, tratta dal Correggio.

FERG (FRANCESCO DE PAOLA) nato in Vienna d'Austria nel 1689,

fu dal padre, meno che mediocre artista, mandato alla scuola di certo Baschucber, di cui ignorasi quasi l'esistenza e sotto quest'inetto maestro Ferg perdette inutilmente quattro anni. Ciò vedendo il padre e non sapendo trovargli miglior maestro, lo consigliava a disegnare le stampe di Callot e di Le Clerc. Fu dopo alcun tempo ammesso tra gli scolari di Giovanni Graat, indi acconciossi col paesista Orient per tre anni; dopo i quali, ormai fatto buon pittore di paesi, recavasi a Bamberga, dove trovò estimatori e compratori delle sue opere. Passò quindi a Dresda, chiamatovi da Thièle, col quale aveva contratta domestichezza in Bamberga, e lavorò qualche tempo a quella corte. Per ultimo essendo andato a Londra, si accasò con una femmina che fu la principale cagione di una lunga serie di sventure, dalle quali lo sottrasse la morte in età di 51 anni. I quadri di Ferg ricordano quelli di Berghem: festini campestri, lavori rusticali, ec. in paese quasi sempre arricchito di rottami di edifizi e di belle architetture. Intagliò alla punta con molto gusto una serie di otto stampe rappresentanti paesaggi ornati di ruine, di fontane e di graziose macchiette, ed ebbe il titolo di Capricci fatti da F. F.

FERGIONI (BERNARDINO), romano, operava in principio del diciottesimo secolo. Dicesi che aveva cercato di farsi nome tra i pittori di animali e di frutta; ma che convinto che battendo questa strada non farebbe fortuna, si volse a dipingere porti e marine, che seppe popolare di belle macchiette; onde in tal genere fu tenuto de' migliori che fiorissero nell' età sua.

FERMO (LORENZINO DI) che su contemporaneo di Carlo Maratta, dipinse in patria ai Conventuali la tavola di S. Catterina; ed altre pubbliche e private opere condusse nei vicini paesi di così vario stile, che non somministrano verun lume intorno alla scuola da cui uscì Fermo, seppure frequentò alcuna scuola.

FERNANDEZ DE CASTRO (An-TONIO) di Cordova, nato circa il 1650, applicossi in gioventù allo studio della pittura, che poi abbandonò per essere stato nominato ad una prebenda nella cattedrale di Cordova. In appresso, volendo contribuire all' abbellimento di questo celebre tempio, fece come meglio sapeva i due quadri della Concezione e di S. Fernando. Avendogli questo primo esperimento ottenuti gli applausi de'suoi colleghi, pose mano ad altri più importanti lavori, che formano non l'ultimo ornamento del duomo di Cordova. Il riconoscente capitolo fece l'anno 1759 porre sul sepolcro di lui onorevole epitallio.

rescante sivigliano del sedicesimo secolo, operava in patria intorno a quella magnifica cattedrale, che arricchì di molte statue e bassi rilievi, ed ancora di pitture, se non belle, delle migliori che si eseguissero in Siviglia in principio del detto secolo. Mancò alle arti, ch' egli professava

dopo il 1527.

DE LAREDO (GIOVANNI) nacque in Madrid nel 1652, e fu uno de'migliori coloritori a guazzo dell' ctà sua. Allievo, poscia ajuto del rinomatissimo pittore Francesco Rizzi, fu nel 1687 nominato da Carlo II suo pittore, alla quale carica si aggiunse, dopo la morte del maestro, quella di direttore delle opere del teatro del Retiro. Mancò all'arte nel 1692.

NAVARRETE EL MU-DO (GIOVANNI) nacque in Logrouno circa il 1526, e di tre anni infermatosi, perdè totalmente l' udito. Incapace di nulla apprendere dagli altri, manifestava una straordinaria inclinazione per la pittura, copiando col carbone tutto ciò che gli veniva sotto gli occhi, Per lo

che suo padre lo conduceva al con-vento de' Gerolimini, affinchè apprendesse qualche cosa sotto gl'insegnamenti di un buon religioso, che sebbene pochissimo sapesse di pittura, subito concepi grandi speranze dell' ingegno di così raro fanciullo : e poiche l'ebbe tenuto alcun tempo alla sua scuola, consigliò il padre a mandarlo in Italia. Il celebre biografo pittorico delle Spagne, Palomino Velasquez, scrive che fu alcun tempo a Napoli, Roma, Firenze, Venezia e Milano, e che lavorò sotto Tiziano e sotto altri illustri pittori; ma non sapremmo che lasciò in Italia alcune pregevoli opere senza la testimonianza di Pellegrino Tibaldi, il quale vedendo all'Escuriale diverse pitture del Mudo, dichiarò essere migliori di quelle vedute da lui in Italia dello stesso pittore. Era nel 1557 succeduto a Carlo V in qualità di re delle Spagne suo figlio Filippo II, il quale, informato del valore di questo suo suddito, lo fece tornare in patria per lavorare all' Escuriale. Dopo alcuni anni lo nominava suo pittore, onde, volendo il Mudo mostrarsi grato al suo benefico sovrano, gli regalava un piccolo bellissimo quadro rappresentante il Battesimo di Gesu Cristo. In tale epoca fu costretto di recarsi a Logronno, onde col favore del clima natale ricuperare la sanità. Rivedeva Madrid nel 1571 seco recando diversi assai pregevoli quadri, che gli furono da Filippo generosamente pagati.

Molte sono, e tutte degue di così raro maestro, le opere eseguite dopo il ritorno da Logrouno nell' Escuriale, che troppo ci scosterebbe dalla propostaci brevità il formarne un compiuto catalogo. Mi ristringerò quindi a ricordare le seguenti: Sacra Famiglia, le di cui teste fanno annoverare quest' artista tra i piu illustri conoscitori del bello ideale; l' Abramo innanzi agli Angeli pel quale ebbe in dono 500 ducati d'oro;

la Natività, quadro di maraviglioso effetto per tre diverse luci da cui viene illuminato, una delle quali parte del Bambino, la seconda da una gloria d'Angeli, l'ultima da una fiaccola che tiene in mano S. Giuseppe; il Martirio di S. Giacomo, che Filippo II risgnardava come il capolavoro di questo suo artista; ec.

Aveva coll'asseuso del re convenuto nel 1576 coi Girolamini dell' Escuriale di fare trentasei quadri. Otto ne aveva terminati ne'due susseguenti anni, e stava lavorando intorno ad altri otto co'suoi allievi, quando esseudosi recato a Toledo per visitare l'amico suo Niccola di Verzara, il giovine, fu colà sorpreso da grave malattia che lo rapì alla gloria dell' arte nel 1579.

Questo grand' uomo, aveva fecondata la sua mente collo studio della storia della mitologia; e collo studio delle più eccellenti opere de' sommi maestri italiani, si cra formato uno stile suo proprio, che alla correzione del disegno ed alla più sublime e nohile espressione univa il più florido colorito, onde su chiamato il Tiziano spagnuolo. Il seguente aneddoto, che riferisco siccome di non leggere importanza per dare un'idea del vero carattere del Mudo, merita un distinto luogo nella storia pittorica. Quando giunse all' Escuriale la famosa Cena, intorno alla quale Tiziano aveva lavorato sette anni, volendosi collocare in testa al refettorio dell'Escuriale, e trovatala alquanto più grande, il re ordinò che si tagliasse parte della tela. Il Mudo che si trovava al fianco del re. comprese dai gesti l'ordine dato, e secesi a gridare ed a dare tali dimostrazioni di violentissima commozione d'animo, che convenne ascoltarlo. Venuto l'interprete, fece sapere al re che il Mudo offrivasi di eseguire in sei mesi una copia del quadro della dimensione richiesta; potendosi

poi collocare altrove l'originale; e Diz. degli Arch. T. II.

ciò prometteva di eseguire a prezzo della vita. Filippo che mostravasi così splendido protettore delle arti, e che voleva esserne creduto esimio conoscitore, volle che inesorabilimente fosse eseguito il suo ordine in presenza del Mudo, cui la maestà del re non ritenne dal manifestare la più alta indignazione.

della cattedrale di Siviglia conservasi un ordine di pagamento a favore di questo artista per le pitture da lui eseguite all'altare della cappella di S. Pietro nel 1555. Questi quadri sebbene di stile antico spagnolo, non lasciano di essere per alcuni rispetti commendevoli.

- (Francesco) nacque in Madrid nel 1605, e fu uno de'huoni allievi di Pietro Carducho. Chiamato ad essere uno de'pittori incaricati di fare i ritratti di tutti i re di Spagna per ornamento del palazzo di Madrid, seppe vantaggiosamente distinguersi tra i compagni. La buona riuscita di questi lavori gli procacciò utili commissioni per ritratti. Condusse nella stessa epoca eziandio alcuni quadri storici, che facevano sperare di vederlo in breve, se non migliore, eguale al maestro: quando venuto accidentalmente a contesa con un suo conoscente, chiamato Francesco Varvas, riportò una pugnalata nel petto, di cui morì dopo poche ore nel 1646.

— (LUIGI) nacque in Siviglia circa il 1580; e tenue in patria liorita scuola di pittura, dalla quale uscirono, tra molti altri, il vecchio Herrera, Agostino del Castillo e Francesco Pacheco. Quest'ultimo lo chiama buon maestro, ma non ricorda veruna opera a conferma di un'asserzione, che potrebb'essere dettata da semplice gratitudine.

nel 1696, fu allievo in patria di Eugenio Caxes, del quale ne imitò assai da vicino la maniera nei quadri dipinti per il chiostro della Mercede di Madrid, rappresentanti alcuni principali fatti della vita di S. Raimondo. Alcune sue pitture a liesco, che vedevansi nella chiesa di S. Croce, furono distrutte da un incendio. Morì in patria in età di 58 anni. Suo figlio o nipote fu probabilmente un altro

— (LUIGI) che nacque in Madrid nel 1745, fu scolaro di Antonio Gonzales Velasquez. Otteneva nel 1766 il secondo premio della prima classe dell'accademia; e faceva alcuni quadri di piccole dimensioni, che davano a sperare di vederlo emulare i primi artisti della capitale; quando sorpreso da grave infermità, morì in età di circa 25 anni.

(Manuele Santo). Era ancora giovinetto quando dipinse i santi Francesco d'Assisi ed Antonio da Padova, che vedevansi a Madrid al ponte di Segovia; ma lo fecero conoscere, più che tutt'altre opere, valente pittore un S. Brunone preso dalla celebre statua di Pereyra, che tuttavia conservasi in Madrid, dov'era nato in principio del diciottesimo secolo, e dove apprese a dipingere da Girolamo Antonio Exguerra.

FERNANDI (FRANCESCO) detto Imperiali, avanti la metà del diciottesimo secolo operava in Roma nella chiesa di S. Eustachio, dove vedesi un suo pregevole quadro rappresentante il martirio del Santo titolare. Couvien dire che mancasse all'arte in fresca età; o che sia passato a lavorare altrove, perocchè non trovo indicato nelle guide delle principali città d'Italia altri quadri di un artista, che aveva dato così belle speranze.

FERON (MARINO) esperto fonditore francese in bronzo, venne in Italia di già ammaestrato nell'arte circa il 1630, e nel 1633 trovandosi in Venezia, eseguì in compagnia del suo compatriotto Giovanni Chinet, il basso rilievo in bronzo che conservasi nella sagrestia di san Moisè.

FERRADO (P. D. CRISTOFANO) nacque in Anjeva, terra del principato delle Asturie, circa il 1620, e nel 1610 professava i voti monastici ne' Certosini di S. Maria de las Cuevas, presso Siviglia. Aveva prima di farsi monaco studiati i principi della pittura, onde tosto che trovossi nominato rettore della Certosa di Cuzzalla, vedendo alcuni pittori lavorare nel suo convento, prese ad imitarli. Dopo alcuni anni era diventato ragionevole pittore, e fece per i conventi del suo ordine diversi quadri di paesaggi popolati di figurine ottimamente disegnate, rappresentanti alcune storie della Vergine Maria e e di Gesù. Morì in età di 73 anni.

FERRACUTI (GIOVANNI DOMENICO) di Macerata fiori in sul declinare del diciassettesimo secolo, Fu vago pittore di paesaggi, e molti se ne trovano in Macerata e nelle vicine città. Convien dire che avesse singolare simpatia per la neve, poichè vedonsene coperte quasi tutte le sue campagne. Forse com'altri, trovò di poter trarre miglior partito dalle nevate, ma avrebbe dovuto avvertire, che la fiorita primavera si guarda più volontieri che

il gelato inveruo. FERRAJUOLI DEGLI AFFLIT-TI (Nunzio) nacque in Nocera dei Pagani l'anno 1660. Apprese gli elementi della pittura nella scuola di Luca Giordano, indi recatosi a Bologna, fu allievo di Giuseppe del Sole. Poiche si conobbe capace di operare da sè, stabilitosi in questa città, cominciò a dipingere paesi all' olio ed a fresco, nel qual genere di pittura sperava di potersi più facilmente distinguere che non lavorando quadri di storia e ritratti, che pur sapeva ragionevolmente fare. Nè s'ingannò, perocchè si accostò ai migliori paesisti: quindi l'Orlandi non dubitò di paragonarlo al-

59

l'Albano, a Poussin, a Salvator Rosa. Ed è cosa certa che pochissimi conobbero meglio di lui la prospettiva, onde i suoi paesi degradano con giustissima proporzione e con maraviglioso effetto. Il suo stile partecipa di quello dell'Albano e del Bril, se non che il colorito è meno naturale di quello de' suoi esemplari. Credettero alcuni di ravvisare ne' suoi paesi ritratte diverse vedute delle coste marittime di Napoli, e dei contorni di Bologna: ma se Nunzio ebbe presente nel dipingere qualche sito pittoresco degli accennati, o di altri siti, convicu dire, che v'abbia introdotte tali variazioni, da formarne paesi di sua invenzione, e non copie di originali esistenti in natura.

FERRAMOLA (FIORAVANTE), bresciano, era in principio del sedicesimo secolo di già celebre pittore, come ne fa prova quanto gli accadde in occasione del sacco dato a Brescia da Gastone di Foix. Spogliato dalle milizie francesi di ogni suo avere, si presentò al generalissimo, e datogli parte dell'accaduto, questi lo invitò a fare il suo ritratto. Fioravante soddisfece con tanta brayura alla commissione, che Gastone, non potendogii procurare le cose sue, lo regalò in modo che si trovo doppiamente ricompensato di ciò che gli era stato tolto. Diverse sue pitture si conservano in Brescia, e tra queste alle Grazie un bellissimo S Girolamo con vago paese e di così piacevole colorito, che direbbesi dipinto dal Muziano, di cui fu probabilmente maestro. Mori in patria nel 1528.

FERRAND (GIACOMO) figliuolo di un medico di Luigi XIII, nacque a Joigni nel 1653, e fu cameriere di Luigi XIV e membro dell'accadenia di pittura, Invagliitosi di vedere le opere de' migliori artisti, visitò l' Olanda, le Fiandre e l'Italia; e di ritorno a Parigi, mostrò con alcuni suoi quadri il prostro

fitto che aveva latto grandissimo studiando le cose de' grandi maestri. Giunto a matura virilità applicossi a dipingere a smalto, intorno al qual genere di pittura, pubblicava a Parigi nel 1752 un utile libro, cui va unito un trattello intorno alla miniatura. Morì nello stesso anno.

FERRANTE (CAVAL. GIOVANNI) nacque in Bologna circa il 1600, e fu in patria scolaro del Gessi. Chiamato a Piacenza per opere di grande importanza, vi si trattenne lungo tempo, e probabilmente vi fece stabile dimora, sapendosi avere tenuta in quella città fiorente scuola di pittura, dalla quale, per tacere di tutt'altri, usci il Baderna. Mancò all'arte nel 1652.

FERNANTI (DECIO ed ACOSTO padre e figlio) fiorivano in Lombardia circa il 1500, e furono due de' principali favoreggiatori dello studio della miniatura. Conservausi di questi miniatori in Vigevano un Evangeliario, un Epistolario ed un Messale, con estrema diligenza dipinti in modo, che poche cose possono in questo genere vedersi di uguale merito.

FERRANTINI (GABRIELE) detto anche Gabriele degli occhiali , nacque in Bologna circa il 1550, e fu scolaro ed imitatore dei Caracci, come ne fanno prova alcuni freschi eseguiti in patria. È noto che circa il 1590 teneva ancor esso scuola di pittura in Bologna, specialmente frequentata da coloro, che non aspiraudo all'eccellenza dell'arte, vole. vano farsi pittori per la più breve via Pare che poche cose abbia colorito all'olio, insofferente com'egli era di ogni indugio; ma fu veramente buon frescante, non però di pratica, onde le opere sue si raccomandano per castigato disegno e vago colorito.

dei Caracci, lasciò in Bologna sua patria poche lodevoli opere, ma non tali da dargli luogo tra i mi-

gliori caracceschi.

FERRARA (ANTONIO ALRERTO DA) fioriva nella prima metà del quindicesimo secolo. Il Vasari lo chiama scolaro di Agnolo Gaddi, dicendo che in S. Francesco d'Urbino ed in Città di Castello fece diverse belle opere. In Ferrara ormai nulla rimane delle pitture fatte in palazzo per Alberto d' Este marchese di Ferrara nel 1458, in occasione che in quella città si era adunato il concilio ecumenico in presenza di papa Eugenio IV e dell'imperatore Giovanni Paleologo. Volle il Marchese che Antonio rappresentasse questo augusto consesso in nna vasta sala, ritraendovi al naturale i diversi personaggi che lo componevano. In altre camere rappresentò la gloria de' beati, pittura che diede a quel luogo il titolo di Palazzo del Paradiso. Da poche reliquie di tale lavoro si potè arguire con molta probabilità, che Autonio sapesse meglio di Galasso suo contemporaneo sar belle e vere le teste, le attitudini più morbide e svariate. L'Orlandi scrisse che ope-1ava circa il 1500; ma non è probabile che chi era tanto rinomato pittore nel 1458, vivesse ancora nel 1500.

--- (Cristoforo DA). Modena, Bologna e Ferrara disputansi la gloria d'aver dati i natali a questo distinto artista, e la lite pende ancora indecisa. Perciò trovasi da taluna chiamato anche da Modena o da Bologna. Infațti lungo tempo dimorò in quest'ultima città, dove condusse molte opere, e spezialmeute nella chiesa di Mezzarata. in cui dipinse un altare, che fino al presente porta il suo nome. Eziandio la galleria Malvezzi possedeva in sul finire del p. p. secolo una tavola con molti Santi, divisa in dieci scompartimenti. Rozzo è il disegno delle figure e languido il colorito, ma vi si trova un certo

arieggiare di teste, che s'accosta al far de' Giotteschi, e lo mostra uscito dalla scuola liorentina. Operava circa il 1380.

(RAMBALDO e LAUDADIO DA) fiorivano ancor essi nella stessa epoca di Cristoforo, ed è noto che nel 1380 dipinsero la chiesa dei Servi di Marano, ora demolita. Credesi

di Marano, ora demolita. Credesi che appartengano pure a questi artisti certe pitture a fresco eseguite lo stesso auno nel monastero di S. Antonio; le quali non fanno troppo vantaggiosa testimonianza

della loro virtu.

- (STEFANO DA) scolaro o contemporaneo dello Squarcione viene ricordato dal Vasari come autore di alcune storie de' miracoli di S. Antonio dipinte in Padova intorno all'arca del Santo. Il biografo aretino accorda a queste pitture il titolo di ragionevoli; ma convien dire che meritassero più largo encomio, perocchè altri scrittori le rammentarono quali opere di straordinaria bellezza e vivacità: altronde non è supponibile che si chiamasse un mediocre pittore a lavorare in così distinto luogo di quel celebre tempio. Si pretende conservarsi tuttavia altre sue pitture in Padova ed in Ferrara, e che morisse poco avanti il 1500, lo che mal si accorda colle memorie del Savonarola scritte nel 1450.

— (PIETRO DA). Il Malvasia nella Felsina pittrice lo chiama uno dei buoni scolari di Lodovico Caracci insieme allo Schidone; ma convien credere che o morisse assai giovane, o che fosse di merito troppo lontano dal suo illustre condiscepolo, poichè non trovasi di lui più circostanziata memoria, nè verun' opera indubitatamente sua.

— (GALASSO GALASSI DA) fiori poco dopo il 1400, quando i pittori fiorentini, tra i quali il B. Giovanni da Fiesole, il Lippi e Masaccio cominciavano ad allargarsi alquanto dallo stile giottesco. Ap-

prese Galasso l'arte in Bologna o in Firenze? Importante quistione che in tapta lontananza di tempi, e collo scarso sussidio di poche pitture malmenate dagli anni mal può essere definitivamente decisa. Fu giudiziosamente osservato, che le sue pitture della Passione nella chiesa di Mezzarata di Bologna, in cui poco prima aveva dipinto un altare Cristoforo da Ferrara, hanno un carattere totalmente diverso da tutte le altre di quel luogo, nè s'avvicina a quello de' Bolognesi suoi contemporanei. Tale pittura fu eseguita nel 1404; e sembra che dono quest' epoca facesse Galasso stabile dimora in Bologna; sapendosi dal Vasari che in tale città ritrasse alcuni anni dopo Niccolò d' Arezzo; e condusse altri molti lavori, di alcuni de' quali conservansi tuttavia gli avanzi. La più riputata sua opera era una storia a fresco rappresentante l'esequie della Vergine Maria fatta di commissione del cardinale Bessarione quand'era a Bologna in qualità di legato pontificio, a S. Maria del Monte. Oltre il testimonio delle conservate opere, attestano la virtù di Galasso Leandro Alberti e Giorgio Vasari, chiamandolo uno de'migliori artisti del suo tempo. E non è pure a porsi in dubbio, ch'egli non abbia contribuito in qualche parte al miglioramento dell'arte. Sebbene non si conosca la precisa epoca della morte di lui, non deve fissarsi molto al di là del 1450, sapendosi che in principio del secolo aveva digià nome di eccellente pittore.

FERRARA (GELASIO DI NICOLÒ DA) dicesi che fioriva nel 1243 quando Cimabue, creduto il ristauratore della pittura in Italia, non contava che dodici in tredici anni, Nell' enunciato anno Azzo d'Este, primo signore di Ferrara, gli ordinò una pittura rappresentante la caduta di Feroute in Po. Fece pure per il vescovo di Ferrara un'immagine di

Nostra Donna, e quel Gonlalone di S. Giorgio, che fu portato incontro al Tiepolo quando andò a Ferrara, come ambasciatore della repubblica di Venezia. In un codice de' Carmelitani vednto dal Baruflaldi, vien detto che Gelasio abitava nella contrada di s. Giorgio, e che fu scolaro in Venezia di Teofane di Costantinopoli.

FERRARI (GAUDENZIO) nato in Valdogia, nella Valsavia, provincia Milanese, l' anno 1484, apprese gli elementi della pittura in Vercelli sotto Girolamo Giovannone, poi frequentò in Milano la scuola dello Scotto, e secondo alcuni ancora quella di Bernardino Luini. Intanto divulgavasi in Lombardia la fama delle opere che Raffaello d'Urbino, chiamato a Roma da Papa Giulio II, andava facendo in Vaticano ed altrove, quando Gaudenzio, uscito dalle scuole lomharde, cominciava ad aver nome di buon pittore per alcuni quadri sattinella cattedrale di Novara è nella chiesa di S. Anna di Vercelli. Ma egli sentiva, che per quanto facesse, non gli riuscirebbe di distinguersi tra i principali allievi di Leonardo da Vinci, e risolse di recarsi a Roma, dove fu da Raffaello ricevuto come suo aiuto mentre dipingeva le storie di Psiche; ed in appresso lo ebbe collaboratore nelle opere di Torre Borgia. Poco tempo si trattenne presso questo gran lume dell' arte, richiamato in patria per opere di grande importanza circa il 1514 : e le cose fatte dopo il ritorno in Novara ed in Vercelli, mostrano quanto avesse ingrandito lo stile. La prima maniera di Gandenzio, teneva ancora il fondo, dirò così, della scuola lombarda del quindicesimo secolo, ingentilita per altro dalla grazia lionardesca e dalla diligenza mantegnesca; ma la seconda ha grandiosità di disegno, nobiltà di espressione, vagliezza di colorito, stu-

diate e gagliarde mosse, che ricordano il fare di Giulio Romano, copia d'invenzione, fecondità di partiti. Il Lomazzo non ebbe perciò difficoltà di annoverarlo tra i sette principali pittori del mondo, ommettendo con troppo manifesta ingiustizia il Correggio. Ebbero però torto coloro che vollero misurare il merito di questi due grandi artisti col confronto della cupola del duomo di Parma, che è il capolavoro del Correggio, colla cupola della Madonna di Saronno che non è la migliore opera di Gaudenzio. Quando pur si volesse istituire un confronto, che l'universale prevenzione chiamerebbe temerario, dovrebbesi ricorrere alla Crocifissione di Gesù Cristo, rappresentata dal pittore di Valdugia in una cappella det Santuario di Varallo con Javori di plastica e di pittura. È questa un'opera che sorpassa l'immaginazione eziandio di quanti conoscono le più maravigliose cose de' sommi maestri, sia per conto della quantità, che della qualità del lavoro. Chi desiderasse formarsene un'approssimativa idea, potrà leggerne la descrizione nell'accuratissima vita di Gaudenzio scritta dal suo degno compatriotta, l'egregio intagliatore Gaudenzio Bordiga, che i circoscritti confini degli articoli d' una biografia universale degli artisti a me non consentono di fare. Molte statue in plastica maggiori del vero e tre vaste pareti popolate di sigure d'ogni età, sesso e condizione, disposte in gruppi con maravigliosa arte, prendono parte all'azione rappresentata e formano colle figure in plastica un insieme perfetto e sorprendente. In tanta copia di attori infinita è la varietà degli assetti diversamente espressi, delle mosse, delle attitudini, degli abbigliamenti, delle carnagioni, delle arie dei volti, tra i quali non pochi di femmine e di fanciulli bellissimi. Ad ogni modolasciando da

banda gli odiosi confronti, non è a dubitarsi che Gaudenzio non sia uno de' maggiori lumi della scuola milanese, e veramente grandissimo artista.

Ora verrò accennando altre tra le sue più conosciute opere. Milano possedeva nella chiesa delle Grazie un S. Paolo in bellissimo paesaggio che sosteneva il paragone della vicina Coronazione di spine di Tiziano. Passarono amendue colle più rare pitture d'Italia a Parigi nel 1797, e più non rivalicarono le Alpi. Ma la nostra città conserva tuttavia un grande Cenacolo nella chiesa della Passione, ultimo lavoro del l'Ferrari, il battesimo di Gesù Cristo alla Madonna di S. Celso, S. Girolamo a S. Giorgio in Palazzo, il martirio di S. Caterina nella reale pinacoteca di Brera ed i freschi di una cappella delle Grazie in alcune parti abbastanza conservati. Vercelli nella chiesa de' conventuali mostravasi una caduta di S. Paolo ed in quella di S. Cristofano alcune storie del Redentore e della Maddalena, Altre opere del suo secondo stile vedonsi in Novara, in Varallo ec.

Ebbe Gaudenzio fioritissima scuola, dalla quale uscirono, tra molti altri, il Lanimo, Giovan Battista della Cerva e Fermo Stella. Fu uomo onorato, liberale, costumato, affezionato alla patria, amico di tutti i buoni e specialmente degli artisti. Gioviale e talvolta faceto, non lo fu mai con danno altrui. Pochissimi pittori lo sorpassarono nella speditezza del lavoro, che sempre esegui senza strapazzarlo, mai non lavorando, come suol dirsi, di pratica; vedendosi per lo contrario tutte le sue opere, poco più poco meno diligentemente finite. Mancò alla gloria dell'arte nel 1550.

FERRARI (BERNARDO) scolaro o imitatore di Gaudenzio, fiori alla metà del sedicesimo secolo, e trovasi ricordato con molta lode da Paolo

Lomazzo. Era costui nato in Vigevano, ove si conservano ancora due sportelli d'organo dipinti da lui. Convien dire che non siano delle migliori sue opere, altrimenti avrebbe avuto torto il Lomazzo di annoverarlo tra i buoni imitatori di Gaudenzio.

FERRARI DE PAPIA (ANTONIO) pittore cremonese che fioriva nel 1419 dipinse in patria la cappella di S. Giovan Battista a S. Luca, pittura che lo Zaist credette perduta, ma che il vivente accuratissimo biografo cremonese, signor Giuseppe Grasselli, riconobbe in parte conservata. " La volta, egli scrive, » non fu coperta che dal bianco " soltanto, per cui travedesi tut-" tavia la traccia di quel dipinto " istoriato di figure, facilissimo a " farsi rivivere ". Egli poi crede potersi attribuire allo stesso artista la pittura che vedesi esteriormente sopra la porta di detta chiesa rappresentante la Vergine che sta adorando il nato Gesù, ed ai lati S. Luca e S. Francesco.

— (GIACOMO) nato in Cremona da famiglia mantovana, operava nel 1664, nella chiesa di S. Pietro, ove dipinse tre grandi storie rappresentanti, la prima l'avvenimento accaduto nella selva Ardenna ai principi del Brabante Plettrude e Pippino col celebre Beregiso, sotto alla quale leggesi - Jacobus Ferrarius F. 1664, nella seconda, eseguita nel 1667, dipinse il martirio di S. Guarrino, e nell'ultima condotta nel susseguente anno, il martirio di S. Alessandro. È pure sua opera un vasto quadro nella chiesa di S. Domenico rappresentante S. Domenico con Simone di Monforte in atto di scacciare gli Albigesi. Dicesi che il Ferrari abbandonatosi, quando fu vecchio, alle illusioni dell'Alchimia, morì miseramente impazzito.

— (GREGORIO DE) di Porto Maurizio, nacque nel 1644, ed ap-

prese la pittura in Genova sotto Domenico Fiasella; ma non gli soddisfacendo il troppo minuto stile di questo maestro, recatosi a Parma, si fece a studiare di proposito le pitture del Correggio : e tanto s'invaghi della maniera di si grande maestro, che non solo copiò più d'una volta i più eccellenti suoi quadri, ma condusse con tanta diligenza ed amore una copia della cupola del duomo, che cent' anni dopo fu, come cosa rarissima, acquistata a caro prezzo da Raffaello Mengs. Quindi di ritorno in patria vi spiegò uno stile assai più vago che non era quello del maestro, onde più non gli mancarono occasioni di lavoro. Ma perchè troppo tardi cominciato aveva a studiare le opere di quel divino ingegno; sentendo di non poterlo imitare in ogni parte, gli si accostò soltanto nelle arie dei volti, e negti scorti di alcune isolate figure, ma non nell'insieme, e meno poi nella forza del chiaro scuro e nella fusione de' contorni. Tra le migliori opere eseguite in Genova lodansi assai il S. Michele alla Madonua delle Vigne e due tavole in S. Pier d'Arena. Lavorò pur assai in Torino ed in Marsiglia: e la sua patria, sebbene vada superba da possedere le migliori opere di non pochi egregi artisti; mostra al forastiere con giusta compiacenza le pitture di Gregorio nel palazzo Balbi. Morì ricco ed onorato in età di 82 anni, lasciando erede delle proprie virtù il figliuolo

(LORENZO DE) il quale da lui ammaestrato ne' principi dell'arte, poscia mandato alla scuola di Carlo Maratta in Roma, uni alla grazia ed agli scorti correggeschi del padre la castigatezza del disegno della scuola romana. Viene però accusato, e non sempre a torto di languidezza nel colorito. Tra le opere a fresco suol darsi un distinto luogo e quelle eseguite da Lorenzo nel palazzo Carega in Genova, dove

egregiamente rappresentò diversi fatti dell'Eneide di Virgilio, e fece certi fregi o rabeschi di chiaro scuro così maravigliosi, che non può vedersi cosa più bella. Fu questo l'ultimo suo lavoro; terminato nel 1744, anno 64 ed ultimo della sua vita,

FERRARI (GIOVAN ANDREA) nato in Genova nel 1598, apprese i principi della pittura nella scuola di Bernardo Castello, e si perfezionò in quella dello Strozzi. Le più riputate suc opere sono il Presepio della cattedrale di Genova, e la Natività di Matia Vergine in una chiesa di Voltri. Morì in patria nel 1669.

(Orazio), altro pittore della Riviera genovese, era nato in Voltri nel 1606, e fu allievo di Andrea Ansaldi sno parente. Sebbene abbia Genova dovizia di eccellenti quadri di tanti suoi egregi pittori, risguardasi tra i più rari la cena di Gesù cogli Apostoli, fatta da Orazio per l'oratorio di S. Siro. Morì in patria in età di 51 anni.

tato scolaro del Lanino di Vercelli suo compatriotta. Ciò desumesi da una deposizione di Croce che conservasi in una privata quadreria di Vercelli, e ricorda, ma ben da lontano, la scuola del Lanino.

--- (FRANCESCO) nato nel territorio di Rovigo nel 1634, fu prima scolaro di un pittore francese, poi studiò in Bologna sotto Gabriele Rossi la quadratura e l'ornato. Valendosi degli studj fatti sotto il pittor francese, arricchi le sue architetture di storie; ciò che far non sapeva il Rossi che per altro rimase sempre superiore a Francesco in certa quale maestosa grandiosità delle architetture. Erasi il Rovigano stabilito in Ferrara, che arricchi di bellissime pitture. Lavorò eziandio in altre città d' Italia ed all' ultimo fu chiamato a Vienna dall' imperatore Leopoldo; ma non reggendo la sua salute in quel clima,

tornava a Ferrara; dove aprì scuola di pittura, dalla quale uscirono molti buoni allievi, tra i quali suo figlio.

- (ANTON FELICE) nato in Ferrara nel 1688. Costui, ristringendosi allo studio dell'architettura, aggiunse graudiosità al paterno stile e sorprese il pubblico. Poi ch'ebbe abbelliti in patria diversi palazzi di vaghissime architetture, spiegò i miracoli dell'arte sua in Venezia, Ravenna ed altrove. All' ultimo conobbe che dal dipingere a fresco ne tornava gravissimo danno alla salute, e si ridusse a dipingere quadri d'ogni dimensione all'olio: ma i tenui guadagni che ritraeva da questi, obbligandolo a più ristretto vivere che non aveva costume di fare, concepi tanto odio contro l'arte, che facendo testamento, dichiarò il figlio decaduto dall' eredità, se mai avesse fatto il frescante. Mori in patria nella età di 31 anni.

(Luca) nacque in Reggio nel 1605 ed apprese la pittura nella scuola dell'Albani dalla di cui gentilezza si allontanò per riuscire più grandioso. Poi ch' ebbe fatte poche cose in patria, e specialmente a S. Maria della Giara, dove s'avvicinò molto al fare del Tiarini, andò a stabilirsi in Padova, dove si vedono tuttavia molte belle opere di questo maestro, tra le quali ricorderò una Pietà in S. Antonio, e la Pestilenza ai Domenicani.

(PIETRO), nato in Parma circa il 1750, dava speranza di riu-

scire assai valente pittore, ma non aveva fatte che poche opere quando

morì nel 1787.

FERRATA (ERCOLE) valente scultore comasco, fioriva alla metà del diciassettesimo secolo. Apprese in Genova gli elementi dell' arte sotto meno che mediocre maestro, e di là passato a Napoli, si andò da sè stesso cen un po'di pratica e molto ingegno adoprando in servigio di architetti, lavorando statue ed altri oggetti di

decurazione, finchè dal suo buon genio condotto a Roma, si pose sotto i vessilli del Bernini e dell'Algardi. Sentiva che nell'antico era molta hellezza, ma sgraziatamente non ebbe il coraggio di proporselo per suo unico modello, onde non scostarsi dalla maniera 'dei due preallegati corifei della scultura; di modo che quando ancora lavorò di propria invenzione mostrò di non conoscere il bello degli antichi. Molto lavorò quest' artefice in Roma ed altrove, facendo statue, busti, ritratti e bassi ed alti rilievi, che perduta opera sarebbe il venirli tutti annoverando. Le migliori sue opere vedonsi in Roma a S. Agnese in piazza Navona, ma dobbiamo consessare che i suoi bassi rilievi non pareggiano in merito quello escgnito dall' Algardi in S. Pietro. Avendo contratta in gioventù l'abitudine di scolpire per la decora-zione esteriore degli edifici; il bisogno della prontezza e della facilità nel lavoro, gl'impedi di fare quell'avvanzamento nell'arte, che prometteva l'acume dell'ingegno, e lo resero alquanto trascurato. Sono assai stimate l'immagine di S. Agnese in mezzo alle fiamnic con alcuni putti, i bassi rilievi del martirio di S. Emerenziana e di S. Eustachio dato coi figli a divorare ai leoni; l'ultima delle quali opere era stata lasciata imperfetta dallo scolaro Melchior Caffa. (V. il relativo articolo.)

FERRATI (VINCENZO), Sanese, valente disegnatore ed architetto, fioriva negli ultimi anni del diciassettesimo secolo. Inventò e dipinse molti pensieri architettonici, tra i quali il grande catafalco per l'esequie della gran duchessa Vittoria della Rovere, eretto nel duomo di Siena; e molte delle proprie invenzioni intagliò con molto spirito al-

l'acqua forte.

FERRERO (GIROLAMO) scultore Romano, operava in Roma nel 1651,

Diz. degli Arch. T. II.

nel quale anno, chiamato alla corte di Filippo IV re di Spagna, gettò in bronzo molte statue che Giacomo Velasquez aveva portate da Roma nell'ultimo suo viaggio eseguito nel 1619. I suoi lavori piacquero tanto al re, ai cortigiani ed allo stesso Velasquez, che ebbe stabile domicilio nell'antico palazzo reale di Madrid.

FERRETTI (GIOVANNI DOMENIco), detto l'Imola, nacque in Firenze nel 1692; fu scolare di Giovan Giosesso del Sole, e condiscepolo ed emulo di Vincenzo Meucci, che venne riputato il miglior frescante dell'età sua. Il Ferretti lavorò molto in Firenze ed in altre città del Gran Ducato; e la sua cupola ai Filippini di Pistoja ed il Martirio di S. Bartolommeo nella sua chiesa titolare in Pisa, lo mostrano per forza di fantasia superiore al Mencci. Fece poche cose, ma lodate assai, anche in Bologna, che per altro non raggiungono quelle di Pisa e Pistoja. Mori dopo il 1750.

FERRI (ANDREA), frate francescano e valente architetto milanese, esercitava l'arte sua con grande riputazione negli ultimi anni del quattordicesimo secolo, onde ne'registri della fabbrica del Duomo di Milano lo troviamo annoverato insieme a Giovanni da Giussano frate Domenicano, come giudice nelle dispute insorte tra gli ingegneri lombardi e

fiorentini.

(CIRO), uno de'più illustri e fedeli allievi ed ajuti di Pietro da Cortona, nacque nel territorio romano nel 1634: e quando morì il maestro, sebbene non contasse che poco più di trent'anni, fu creduto il più capace di terminare le molte opere che il Cortonese lasciava imperfette in Firenze ed in Roma. Nè egli smentì la comune opinione, perocchè non è facile il giudicare quali parti appartengano al maestro ed allo scolaro senza il sussidio della tradizione che ricorda quello che

aveva fatto il primo e quello che rimaneva a farsi. Belle, fin dove possono esserlo le pitture di stile cortonesco, sono le opere eseguite da Ciro nel palazzo Pitti, ed i freschi in S. Maria Maggiore di Bergamo. Tra le cose fatte in Roma pregiasi assai il S. Ambrogio nella chiesa titolare di questo santo, sebbene trovisi a canto ad una stupenda storia del maestro. È comune opinione che Ciro Ferri sentisse il difetto del suo colorito, del quale era stato accagionato ancora il Cortona, onde aveva determinato di recarsi a Venezia per migliolarlo mercè lo studio delle opere di que'sommi coloritori; ma morì, senza poter appagare questo buon desiderio, in età di 55 anni nel 1689. Conosconsi di questo valent'uomo diverse stampe all' acqua forte tratte dalle proprie e dalle altrui invenzioni, le quali hanno il merito di aver conservato il carattere degli originali.

FERRIER (GIUSEPPE) nacque in Alorca, ed ottenne il primo premio della prima classe nel concorso dell'accademia di S. Carlo di Valenza l'anno 1776: come pure ebbe il primo premio come pittore di fiori nel 1780. Effettivamente tanta è la freschezza e la verità de'fiori e delle verzure dipinte da Ferrier, che illudono piacevolmente l'osservatore: ma i suoi quadri sono assai rari e perciò ricercatissimi ancora in Spagna; perocchè la somma diligenza con cui li eseguiva e la precoce morte, che lo tolse all'arte in principio del presente secolo, non gli consentirono di soddisfare alle commissioni dei numerosi dilettanti di questo gentil genere di pittura.

— (P. GIOVANNI) dell'isola di Majorica, fu scolaro in patria di Guglielmo Meschida avanti di emettere i voti religiosi. Fattosi frate, non ripigliò-l'esercizio della pittura che per abbellire il suo convento di Palma dal 1750 in poi.

FERRONI (GIROLAMO) nacque,

secondo il Basan, in Parma, ma effettivamente in Milano nel 1687. Apprese i principi della pittura in patria, indi passò a Roma, dove frequentò la scuola di Carlo Maratta. Di ritorno a Milano, dipinse nella chiesa di S. Eustorgio il Transito di S. Giuseppe, e fece altri lavori che lo mostrarono, per i tempi in cui visse, più che mediocre pittore. Applicossi poi all' intaglio, ed incise molte storie tratte dal Maratti, tra le quali

Giosuè che arresta il Sole. Debora che dopo la vittoria di Sisara canta il celebre inno.

laele che uccide Sisara. Giuditta che taglia la testa ad Oloferne.

La Castità di Giuseppe ec. A piè della prima e dell'ultima stampa leggesi Hieron. Ferroni.

FERRUCCI (POMPEO), ultimo di quest'illustre famiglia Fiesolana, dopo avere appresi gli elementi della scultura in patria, recossi a Roma, dove ristaurò abbastanza lodevolmente molti antichi monumenti, e condusse molte statue di grandiose dimensioni per decorazioni di edilizi. Ma la sua più rinomata opera è la tavola in assai sporgente rilievo, posta alla Vittoria nella cappella Vidoni, rappresentante l'Assunzione. con S. Girolamo ed il ritratto di un cardinale di questa patrizia famiglia cremonese. Sgraziatamente lo stile di un'opera eseguita con grande amore non corrisponde a quello che ammirasi ne'preziosi lavori dei suoi antenati. Cessò di vivere durante il ponteficato di Paolo V.

(ANDREA) nacque in Fiesole da padre scultore in sul declinare del quindicesimo secolo, ma per avventura alcun tempo prima di Michelangelo Bonarroti, Contemporaneo e compatriotto di Mino, se non lo superò nell'eccellenza dell'arte, non rimase al certo secondo, quantunque per ragioni a me ignote, venga da Giorgio Vasari riputato

mediocre ingeguo. È questi uno di quegli artefici che avendo operato in due distinte epoche dell'arte, partecipò dell'una e dell'altra; onde vedonsi nelle opere di lui lo stile di Donatello, e quello che già cominciava a prevalere del Bonarroti. Allevato da scultori fiesolani, cominciò a lavorare da squadratore, poi ad intagliare fogliami ed ornamenti, e fioi per essere un graziosissimo artista e semplice e vigoroso disegnatore, come ne fanno prova le molte cose scolpite da lui e registrate dallo stesso Vasari. Tra queste non rammenterò che l'altare eseguito nella chiesa de' frati gerosolimitani di Fiesole, ora annessa all' amenissima villa de' marchesi Ricasoli di Fiesole. Vedesi ornato di varj preziosi bassi rilievi, uno de'quali rappresenta un Leone che si arresta senza arrecar nocumento innanzi ad un santo Monaco, mentre i suoi due compagni fuggono spaventati: nell'altro vedesi il miracolo della mula inginocchiata davanti il Sacrameuto. Sono queste storie scolpite con indicibile grazia ed espressione, mentre direbbesi, che i due angioli volanti che pongono in mezzo la croce, sono disegnati da Michelangelo.

- (NICODEMO), fiorentino, fu uno de' prediletti allievi del Passignano, e suo ajuto in tutte le opere eseguite in Roma. Seguendo la pratica del maestro non dipingeva che a caro prezzo. Discendeva da lamiglia originale di Fiesole, e mostrossi costantemente affezionato alla patria de' suoi antenati. Volle perciò lasciarvi onorata memoria della sua virtù ; e le pitture colà eseguite lo mostrano quasi eguale al Passigna. no, comecche anche in Firenze siasi mostrato valente pittore. Mancò al-

l'arte l'anno 1650.

FERTÉ (M. DE LA) dimorò lungamente in Venezia, dove pubblicò varie stampe intagliate da lui, e tra queste alcune eseguite nel 1758.

FERTH (BERTRAND DE), celebre intagliatore, nato ad Huring nel 1723, incise varie stampe tratte da Vanden Bosc, da Fontaine, e da altri.

FESSARD (STEFANO) nato in Parigi nel 1714, fu allievo di Hedme leaurat, ed incisore del re. Le prime sue incisioni all'acqua forte ed a bulino, sebbene non siano le migliori, fecero concepire una vantaggiosa idea de' suoi non comuni taleuti; ma posero il colmo alla sua gloria le sedici stampe delle pitture eseguite da Natoire nella chiesa dei Trovatelli di Parigi, e le vedute prospettiche di tutte le cappelle, tratte dai disegni di Agostino di St. Aubin. Mancò in patria nel

Soggiungo un breve catalogo delle sue più riputate stampe.

## Ritratti.

Ortensia Mancini duchessa di Mazarin, da Oudieuvre.

Maria Maddalena Piche de Lavergne, contessa de la Fayette, dal medesimo.

Marchese di Mirabeau, da Carlo Vanloo.

Duca di Choiseul, seduto al suo bauco, da L. M. Vanloo.

## Soggetti Storici.

Diana al bagno, con due ninfe, nell'atto di convertire Atteone in Cervo, da Giacomo da Ponte.

S. Giovan Battista ed altri Santi,

dal Correggio.

Le quattro Arti liberali rappresentate da altrettanti bambini, da Carlo Vanloo, in 4 pezzi.

Giove ed Antiope, dal medesimo. Leda col Cigno, da I. M. Pierre. La Natività di N. Signore, da Boucher.

Il Baciare, ovvero, le belle tue rose! da Watteau.

Chi è mai? forse la tua mano? dallo stesso.

I Figliuoli di Bacco, dallo stesso. Il Gatto, allegoria con quattro versi francesi, da la Grenée.

La Costanza, ossia ritratto di Mimi, cane della marchesa di Pampadour, dipinto da G. B. Huet.

Gli Óperai della Vigna, da Rem-

brant.

Psiche abbandonata da Amore, da le Moine. Fu questa stampa incisa all'acqua forte da Fessarde, terminata a Bulino da Necher suo allievo.

—— (MATTEO), non appartenente alla famiglia del precedente, nacque a Fontainebleau nel 1740 e fu allievo di Longueil. Conosconsi di quest'artista le seguenti stampe:

Un seguito di differenti animali. Ritratto di M. de Juiguè, arcive-

scovo di Parigi.

Molti paesaggi che ornano il Viag-

gio di Francia.

FETI (DOMENICO) romano, uscito dalla scuola del Cigoli, ebbe la fortuna di essere vantaggiosamente conosciuto dal cardinale Ferdinando Gonzaga, il quale diventato duca di Mantova, so condusse alla sua corte. Colà avendo di continuo sotto agli occhi le maravigliose opere di Giulio Romano, di Tiziano, del Mantegna, del Correggio, del Genga, del Tintoretto, dell'Albano, del Rubens e di altri eccellenti artisti, ebbe modo di migliorare lo stile. Fanno de' suoi progressi luminosa testimonianza il quadro rappresentante il Miracolo della moltiplicazione dei pani che ora conservasi nell'accademia di belle arti di Mantova ed i freschi del coro del Duomo. Ma quando speravasi a ragione che arricchirebbe quella città di più studiate opere, morì in Venezia sconsigliata vittima di giovanili disordini, in età di 35 anni, nel 1624.

FEUVRE (CLAUDIO LE) nasceva a Footainebleau nel 1653, e fecesi, per così dire, pittore da sè studiando le opere dei grandi artisti italiani del buon secolo nelle sale e nelle gallerie della real villa della sua pa-

tria, finchè trovò modo di frequentare le scuole di Le-Sueur e di Le-Brun. Avendo quest'ultimo veduto un suo ritratto, lo consigliava ad applicarsi unicamente a tal genere di pittura. " È questo, gli disse, il " meno difficile, e perciò creduto men " nobil genere di pittura destinata » a perpetuare l'effigie degli uomi-" ni, ma superiore di lunga mano " ai triviali argomenti che occu-" pono tanti begl' ingegni special-" mente nelle Fiandre e nell'Olan-" da. Costretto a non tradire la » rassomiglianza, sarai talvolta sfor-"zato a ritrarre volti insignifi-" canti, deformi, in cui si leggono » aperti indizi di malvagità; ma in » compenso ti si presenteranno in-» genue fisionomie di gioventù vi-» vace e vigorosa non ancora solcato " dal vizio, volti di grandi uomini, » e talvolta tali, che con leggeris-» sime modificazioni potrai ridurre " al hello ideale, che sebbene ra-" rissimo, non è totalmente dell'u-" mana natura sbandito. Potrai ri-» durre i quadri di ritratti a quadri " storici, con alcuni episodi orna. " mentali. Potrai . . . . ma che » più? riesci buon ritrattista ed avrai » sempre utili occasioni di lavoro, " e potrai addestrarti ad essere pit-" tore di storia. " Bentosto Claudio mostrò grande facilità di colpire le rassomigliauze, ed esprimere il carattere delle persone che ritraeva. Fu ammesso alla reale accademia di Parigi; recossi a Venezia per migliorare la pratica del colorito; e colà prese ad intagliare diverse opere de' migliori maestri e vi fece lunga dimora. Di ritorno a Parigi ritrasse il re e la regina, ed ebbe in corte altre occasioni di lavoro. All'ultimo passò in Inghilterra, dove visse in grande riputazione fino alla morte che lo rapì nella fresca età di 42 anni. Le Feuvre lasciò eziandio alcune pitture storiche, che sebhene per molti rispetti pregevoli, non uguagliano i ritratti.

FEUVRE(ROLANDOLE)pochissimo conosciuto pittore d' Anjou, morì

in Inghilterra nel 1577.

FIACCO o FLACCO (ORLANDO) veronese fioriva circa il 1560, avuto in conto di buon ritrattista. Quantunque venga comunemente creduto scolaro di Autonio Badile, il Vasari pretende che appartenga a diversa scuola. Fece ancora alcuni quadri di storia, nei quali si attenne ad un ombreggiare così forte, che si direbbe aver additata la via dello stile caravaggesco.

FIALETTI (ORLANDO) nacque in Bologna nel 1575 da famiglia originaria della Savoja. Apprese i principi della pittura sotto Gio. Battista Cremonini, indi passò a Venezia e fu allievo del Tintoretto. Usci dalla scuola di questo grande maestro valente disegnatore e ben fondato in tutti i precetti dell'arte. Conoscendosi non da tanto da sostenere con onore la competenza dei Caracci, si stabili in Venezia, dove lasciò molte belle pitture, tra le quali la Circoncisione alla Croce. Il Boschini rammenta trentasette sue pitture pubbliche e private che conservavansi ai suoi tempi in Venezia. Si applicò eziandio all'intaglio all'acqua forte di varie opere del Tintoretto c del Pordenone. Sono di sua invenzione i due libri contenenti i principi del disegno. Pubblicò pure un segnito di 20 stampe, intitolato gli Scherzi d' Amore, un altro contenente gli abiti di tutti gli ordini regolari della Cristianità, ed uno di Frontespizi e di macchine da Guerra. Tutti belli sono i suoi disegni, ma quelli fatti a penna sono eseguiti con tanta franchezza che sembrano intagliati a bulino. Morì in Venezia nel 1657.

Soggiungo l'indice di altre sue

stampe.

Un fregio composto di Tritoni, Sirene, Fanciulli, Delfini e mostri marini, di sua invenzione.

Le Nozze di Cana Galilea, dal

Tintoretto.

Venere ed Amore. Diana alla Caccia. Il Dio Pane.

Un nomo che tiene un vaso, tutti

dal Pordenone; ec. ec.

—— (BARTOLOMMEO) ricordato dal Gandellini per avere intagliato le Cerimonie dell'Agnus Dei, ec.

Flammeri (Giovan Battista). scultore fiorentino che operava in sul declinare del sedicesimo secolo. Giunto a matura virilità vestì l'abito gesuitico, e perchè sapeva correttamente disegnare, e non mancavagli ingegno inventore, ma non sapeva colorire; dipingeva cartoni a chiaro scuro, che poi venivano eseguiti da altri pittori, e specialmente da Gaspare Celio per gli altari del suo istituto. Si dice pure che talvolta provossi a dipingere alcuni quadri all'olio con non felice riuscita. Morì assai vecchio ne'primi anni del pontificato di Paolo V.

FIAMMINGHI (ANGIOLO, VIN-CENZO, GUALTIERI, GIORGIO, GIO-VANNI, NICCOLÒ) conosciuti in Italia dal nome della comune loro patria; si parla di ognuno di loro individualmente sotto i relativi cognomi.

FIAMMINGHINI. V. (ROVERE

DELLA).

FIAMMINGHINO. V. (EVERAR-DI).

FIAMMINGO Lodovico. V. (Poz-zo.)

\_\_\_ (IL) V. (Longe.)

— Üherto. (V. Calvarí Dionigi.)
— (GIOVANNI), detto Vasanzio, dalla professione di ebanista passò
a quella di architetto. Dopo aver
fatti molti di que'ricchi studioli di
ebano ornati di vaghi lavori di metallo, che tanto piacevano avanti
il diciottesimo secolo, e che richiedevano nell' artista qualche cognizione architettonica, pose mano in
Roma a terminare la chiesa di S.
Sebastiano, facendovi una facciata
con portico sostenuto da colonne binate. Ebbe parte nel palazzo di Mondragone a Frascati, e costrusse per

il cardinale Scipione Borghese entro la Villa Pinciana quel palazzino piuttosto di buona pianta, che sarebbe più bello che non è, se non fosse soverchiamente ornato di statue e di bassi rilievi, che non permettono di fissar l'occhio, ne lasciano

luogo a riposo.

FIASELLA (Domenico) dal nome della patria chiamato il Sarzana. Nacque l'anno 1589 da civili parenti, che lo destinarono agli studi delle latine ed italiane lettere. Trovavasi di que'tempi nella chiesa dei Domenicani di quella città una bellissima tavola di Andrea del Sarto; della quale il fanciullo s'invaghì in guisa, che avendo veduto taluni diseguarne le figure colla penna, comiuciò anch'egli, come meglio poteva, a far lo stesso; perchè conosciuta dal padre la sua inclinazione per la pittura, prudente com' egli era, non volle contrariarlo, e condottolo a Genova, lo acconció con Giovan Battista Paggi, che in sul cadere del sedicesimo secolo aveva nome in Genova di singolare pittore. Passò in appresso a Roma, dove si trattenne dieci anni, studiando le cose di Rallaello e di altri maestri; finchè il Passignano, poscia il caval. d'Arpino lo presero per loro ajuto nelle grandi opere che stavano allora conducendo. Di ritorno in patria ebbe importanti commissioni per Genova e per altri luoghi, per terminare le quali fu costretto a valersi dell'opera di alcuni suoi allievi. La quale pratica fece gran torto ad un artista di non comune merito; perocchè possedeva facilità grandissima d'invenzione, castigato disegno, vaghezza, senza manierismo di colorito; oltrechè sapeva, secondo i soggetti che rappresentava, imitare senza stento lo stile ora di uno, ora d'altro maestro. Tenendo dietro alle diverse sue maniere, il Lanzi lo trovò rassaellesco in un S. Bernardo a S. Vincenzo di Piacenza; caravaggesco nel S. Tommaso

di Villanova a S. Agostino di Genova; seguace di Guido nella Strage degl' Iunocenti del duomo di Sarzana ed in un Gesù hambino della galleria arcivescovile di Milano; altrove di Annibale Carracci, ec. Una delle sue migliori opere è il S. Paolo primo eremita, che stava nella chiesa delle Agostiniane di Genova. Nella casa Remedi in Sarzana ed in molte quadrerie di Genova conservansi del Fiasella alcuni quadri tutti pregevoli, ma non egualmente pregevoli. Morì in Genova nel 1669.

FICATELLI (STEFANO) nato in Gento circa il 1630, fa allievo dell'illustre suo compatriotto Giovan Francesco Barbieri. Dicesi che abbia in più luoghi condotte ragionevoli opere di sua invenzione, ma quelle che lo fecero vantaggiosamente conoscere sono le fedelissime copie delle pitture del maestro, che poste al paragone degli originali, lasciano talvolta indecisi i più fini conoscitori. Morì ne'primi anui del

diciottesimo secolo.

FICHERELLI (FELICE) fiorentitino, nacque l'anno 1605, e fu allievo di Giacomo da Empoli, Fino dalla prima gioventù fu chiamato Felice Riposo perchè era d'indole quietissima, ed agiatamente trattava ogni sua faccenda. In conseguenza della riposata sua natura condusse a fine pochissime pitture, ma queste sono tali, che ben possono servire per esemplari non solo per conto della pittorica diligenza, ma eziandio per rispetto allo stile semplice, naturale ed aggraziato. Il suo S. Antonio a S. Maria Nuova e l' Adamo di casa Rinuccini sono forse le più belle opere che di lui si trovino in Firenze, ne so che altre ve n' abbiano in altre città. Morì nel 1660.

FICQUET (STEFANO) nato in Parigi nel 1731, acquistò nome tra gl'intagliatori dell'età sua per una Raccolta di Ritratti di celebri let-

terati francesi. Intagliò pure alcuni dei ritratti che ornano le vite dei pittori fiamminghi di Descamps, tra i quali distinguousi i due bellissimi di Rubens e di van Dyck. Fece in appresso non pochi dei ritratti spettanti alla Raccolta di Odieuvre, e per nominarne alcuni, del gesuita Maimbourg, del cardinale di Balue, di Alessandro Farnese, di Carlo XII di Svezia e della duchessa di Fontanges. Ma uno de'primi e più bei ritratti di Ficquet è quello di madama di Maintenon, tratto da Mignard, ed ora diventato rarissimo. Ammirasi nelle incisioni di questo singolare artista nettezza e delicatezza d'esecuzione unita a precisione e facilità di bulino. Il Basan adduce per esempio il ritratto di Chennevier, che è veramente di una non comune delicatezza. Il viso è tagliato come a granito, ma così sottilmente e con tanta delicatezza. che si passa dalle ombre ai chiari della carne con tanta facilità, che sembra al naturale. Il taglio non è mai lasciato. Gli occhi sono minutamente ritrovati, vivaci e senza i rimboboli di tanti intagliatori, che per intagliar minuto, sogliono degenerare in confusione; tanto tempestano le loro opere l Le trine sono trasorate e trasparenti, sebbene in minuto. Le tele sono con naturalezza sottilmente piegate; ed il ricamo del vestito è chiaro, distinto. e tutto con arte finissima ricercato. Pure, ch' il crederebbe ? In mezzo a tanti meriti il disegno è difettoso l Sia questo un avvertimento alla gioventù di non prendere il bulino. finchè non sanno correttamente disegnare.

Oltre i già nominati sono celebri ad un tempo ed assai rari i ritratti dei vescovi appellanti al futuro concilio generale, Pietro de le Brove vescovo di Mirepoix, Giovanni Soanen vescovo di Senez, Pietro de Langhe vescovo di Bonlogne e Carlo Gioacchino Colbert vescovo di Mont-

pellier. Operava ancora nel 1770. nel quale anno s'intitolava intagliatore delle loro Maestà imperiali e reali.

FIDANI (ORAZIO) nato in Toscana circa il 1610, riuscì facile e spedito pittore: In luoghi pubblici e privati vedonsi in Firenze diverse sue pregevoli pitture; tra le quali ottenne grandissimo nome il quadro del Tobia fatto per la compagnia della Scala. Forse ha potuto essere miglior coloritore, ma compensano qualche secchezza di colorito la castigatezza del disegno e la dolcezza delle attitudini, che non è totalmente scompagnata dalla grazia. Ignorasi l'epoca della morte.

FIDANZA (FILIPPO) discendente da distinta famiglia originaria di città di Castello, nacque nella Sabina circa il 1720 ed apprese in Roma da Marco Benefiale i principi della pittura. Cercò poscia di migliorare lo stile studiando le opere de grandi maestri e specialmente di Guido-Reni. cui in alcune parti felicemente si accostò. Dipinse in Roma per luoghi pubblici e privati a fresco ed all'olio con felice successo; ma sarebbe per avventura meno noto che non è, se non fosse stato padre di tre figli, due dei quali acquistarono grande celebrità nell' arte avanti c dopo la morte di lui, accaduta nel 1790.

- (Francesco) il primogenito dei fratelli nacque nel 1747, e dalla scuola paterna passò a quella de La Croix, uno de' più riputati allievi di Vernet, e ne uscì valente pittore di paesaggio; onde non gli mancarono frequenti commissioni, sebbene fosse accagionato di soverchio tritume, sempre pregiudicevole al bello e grandioso stile, comunque non si scosti dal vero. In principio del presente secolo recossi a Parigi', e colà trovò raccolti nella galleria imperiale i più bei paesaggi di tutte le scuole d'Europa. Scosso alla vista di tante maravigliose opere

si senti capace di porsi in su la via battuta dai sommi artisti, ed il quadro che espose in quella capitale giustilicò i suoi presentimenti. Francesco Fidanza fu il paesista di moda. Si credé di vedere nelle sue opere la bella e larga maniera di Teniers, e non vi fu ricco dilettante che non cercasse di possedere qualche suo quadro del nuovo stile. Il nostro conte Sommariva, splendido protettore delle arti e degli artefici. non permise che il quadro esposto fosse perduto per l'Italia; ed attualmente conservasi nella sua villa sul lago di Como, che può risguardarsi come il santuario delle Belle Arti moderne. Il principe Eugenio vicerè d' Italia restituiva alla patria il suo pittore, incaricandolo con larghi assegnamenti di fare nel reguo d'Italia ciò che Vernet aveva fatto in Francia, le vedute di tutti i porti del regno. Francesco diede alacremente principio a così bella intrapresa, ed eseguì da suo pari quelli di Lido, Malamocco, Chiozza, Rimini ed Ancona, che si ammirano raccolti nella reale galleria di Brera in Milano, e fanno vivamente sentire la mancanza degli altri. che Francesco, ormai giunto al limitare della vecchiezza, ed abbandonatosi alla crapula, non si curò di eseguire. Mori in Milano nel 1819.

- (Gregorio) fu condiscepolo di Francesco nella scuola del La Croix, ma appena uscitone, si propose di formarsi un miglior stile di quello del maestro, e si fece a studiare di proposito le 'opere di Salvator Rosa e di Claudio, ch' egli non senza ragione, risguardava per i più grandi pittori paesisti, dei quali fossero in Roma eccellenti quadri. Una Burrasca di mare mandata da Gregorio al gran maestro di Malta decise la sua supériorità sul fratello Francesco, e gli meritò generoso premio, oltre il titolo di cavaliere donato di quell'illustre

ordine. Erasi Gregorio talmente anpropriato, dirò così, lo stile di Claudio e del Rosa, che ormai i più esperti conoscitori non si assicuravano di giudicare se ai due sommi macstri o al Fidanza appartenessero i suoi paesaggi. Il principe Chigi desiderava di avere una pregevole copia del Mulino di Claudio esistente in casa Doria. N'ebbe Gregorio la commissione e fu detto che aveva fatto il miracolo di duplicarlo. Il duca di Bedford, tuttavia vivente, raccolse quanti quadri potè avere di quest' egregio pittore, e tanti gliene commise che pochi ne rimasero in Italia. Due piccolissimi paesaggi a tempra ho veduti presso il valente professore Fidanza suo figlio, rappresentanti la caduta di Tivoli ed un aperto paese con rocche e villaggi; i quali sebbene non eccedano il diametro di tre in quattro pollici, presentano tanti oggetti e con tanta verità, che direbbesi che Claudio non avrebbe potuto fare nè più nè meglio. Mancò alla gloria dell'arte un anno o poco più dopo i fratelli Francesco e

(GIUSEPPE) il quale fu molto lontano dal merito di Gregorio e di Francesco, comunque abbia saputo condurre alcune pregevoli opere che gli danno diritto ad onorato

luogo tra gli artisti.

— ( PAOLO ) di famiglia diversa da quella dei precedenti, nacque in Camerino nel 1751, e non tardò a farsi conoscere come valente pittore ed intagliatore. Dal 1757 al 1765 pubblicò una serie di teste d'illustri personaggi nelle lettere e nell'armi, tratte dall'antico, o dall'originale, o dipinte in Vaticano da Raffaello; o altrove da Guido Reni. É l'opera divisa in quattro parti formanti 144 fogli, dieci dei quali contengono cose di Guido. Non dobbiamo passare sotto silenzio che queste teste dovevano essere tirate in tocca, ed essere esattamente disegnate: ma oltre che non si soddisfece a queste

condizioni, furono eziandio incise assai male. Ma dobbiamo in pari tempo avvertire per onore di Paolo, ch' egli non intagliò che la prima parte e le altre lo furono da alcuni giovani. Megtio provvide al suo nome con altre incisioni, tra le quali

La Deposizione dalla Croce, tratta

da Antonio Caracci.

Apparizione de'SS. Pietro e Paolo a S. Francesco, dallo stesso.

Il Monte Parnaso, da Raffaello. Il Miracolo della Messa di Bolsena, dal medesimo.

L' Incendio di Borgo, dal mede-

simo.

FIDANZIO (PROSPERO). Altro non venue a mia notizia di questo pittore se non che operava in Roma dopo il 1650, e che nel 1663 fu scritto nell'albo dei pittori di Roma.

FIDIA scultore ateniese, è uno dei grandi nomini dell'antichità, la di cui fama si mantenne fino all'età nostra in tutto il suo splendore. Tutti i leggitori mi avranno per iscusato se in quest'articolo mi estenderò oltre i consueti confini, perocchè quest'artista fu indubitatamente uno de' principali antori dei rapidi, maravigliosi progressi della scultura in Grecia, onde importa assai il notare circostanziatamente le epoche di così straordinari cambiamenti accaduti nell'arte; tanto più che le epoche delle sue opere non appartengono meno alla storia del suo secolo che alla sua propria.

Nacque egli in Atene nell' anno terzo o quarto dell' Olimpiade settanta, ossia 498 o 497 anni avanti l' era cristiana, e suo padre chiamavasi Carmide. Secondo Dione Grisostomo apprese l' arte sotto lo scultore Ippia, ma secondo altri fu scolaro di Agelada, uno de' più rinomati maestri del suo tempo, da cui appresero l'arte eziandio Mirone e l'olicleto di Sicione. Scostandomi in ciò dalla seutenza di Plinio e di Winckelmann, credo di at-

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

tenermi alla più verosimile. Sebbene alquanto più provetti fiorivano a' tempi di Fidia Callone ed altri scultori, appartenenti alla scuola chiamata egnetica, ossia di antico stite, come a' tempi di Michelangelo e di Raffaello molti artisti italiani scolpivano ancora e dipingevano secondo l' antico stile. E fu appunto alla loro maniera alquanto secca, che Fidia, Mirone e Policleto sostituirono un' imitazione della natura più libera, più larga ed in pari tempo più espressiva.

La prima opera di Fidia fu probabilmente la statua di Minerva Aerea, ossia Minerva guerriera di Platea. Sebbene fatta col prezzo delle spoglie tolte ai Persiani nella battaglia di Maratona , non fu probabilmente eseguita che dopo le battaglie di Salamina e di Platca. Era questa statua di colossale altezza; avea il corpo di legno dorato; la testa, le mani, i piedi di marmo pentelico. A questa tenne dietro la Minerva Poliade, cioè, protettrice della città, eretta nell'acropoli d'Atene ; la quale pure è un prodotto delle spoglie di Maratona: ma non fu collocata nella rocca, che dopo che quest'edifizio, demolito da Serse, venne rifabbricato per opera di Cimone. Questa statua colossale era di bronzo, e di così smisurata altezza, che dal capo di Sunnio i naviganti scuoprivano il pennacchio del suo elmo. Forse Fidia non contava più di ventidue anni quando esegui così sterminato lavoro. Ancora giovane, com'egli era, gli furono dati compagni nell' esecuzione di così importante opera. Sappiamo che Parrasio disegnò i bassi rilievi dello scudo, e che Mys li modellò. Circa lo stesso tempo Fidia prese a fare un'altra statua di Minerva per la città di Pellene nell'Acaja. Era questa di oro e d'avorio. L'unione di queste due materie nelle opere di scultura costumavasi prima di Fidia; ma era a Fidia riservato, mercè l'ingrandimento del lusso e delle ricchezze, il poter formare colossi di tal sorta, da vincere in magnificenza tutti i precedenti e di creare modelli che i susseguenti secoli non penserebbero pure ad uguagliare,

non che a vincere.

L'amministrazione di Cimone fu renduta gloriosa da un altro lavoro di Fidia, l'Offerta consacrata dagli Ateniesi nel tempio di Delfo, per eternare la memoria della vittoria di Maratona. Consisteva questa in tredici statue, probabilmente di bronzo, rappresentanti Apollo e Minerva ai di cui lati stavano Milziade ed altri dieci eroi, simboli delle dieci tribù di Atene. Questo lavoro appartiene probabilmente alla 77.ª o 78.ª olimpiade. Ad un di presso nello stesso tempo esegui la statua di Minerva in bronzo, che gli abitanti di Lemno offrirono agli Ateniesi, chiamata perciò Minerva Lemnia. Era in allora Fidia giunto all'apice del sapere; onde seppe, dare a questa figura quella bellezza cui l'arte non era ancora giunta. Luciano e Pausania la risguardavano, tra le statue di Fidia, come la più degna della Dea; e fu questa la prima statua su cui l'artista scrisse il proprio nome. Forse appartengono alla stessa epoca le statue della Madre degli Dei e dell' Amazzone del tempio di Delfo, annoverate fra le più belle di Fidia.

È noto, che in quel tempo eransi di già formati nella sua scuola due grandi scultori Alcamene ed Agoracrito. (V. i loro articoli) e che le tante egregie opere eseguite da lui lo avevano renduto famoso in tutta la Grecia e nell'Asia minore. Pericle fu fatto capo del governo della repubblica d'Atene, e Fidia in età di circa quarantotto anni fu nominato soprintendente di tutti i lavori intrapresi per ordine del popolo. Convien credere ch' egli fosse profondamente versato negli studi dell'ar-

chitettura; tanto più che di que' tempi l'esercizio di un'arte non escludeva quello dell'altra, come ne fanno prova Callinaco, Poli-cleto di Sicione, Scopa ed altri. Probabilmente il tempio di Minerva. chiamato il Partenone, ebbe cominciamento ne' primi tempi dell'amministrazione da Pericle, cioè nell'anno quarto dell' Olimpiade 82. Lo eressero insieme, non successivamente, Ictino e Callicrate. Fidia esegui la statua di Minerva, posta nell'interno del tempio, e non piccola parte di quelle che ne ornano l'esterno; tutte le altre furon fatte coi suoi disegni e sotto la direzione di lui dai molti allievi ed aiuti che si era procurati. Lungo fu il tempo impiegato da Fidia nella statua principale della Dea titolare; ed è noto che generalmente procedeva con prudente maturità nell'esecuzione delle opere, per le quali chiedeva sempre quiete e tempo. Sappiamo inoltre ch' egli aveva costume di consultare l'opinione del pubblico, e che si uniformava alle decisioni di questo supremo giudice. Plutarco fa le maraviglie della prontezza con cui vennero terminati i lavori ordinati da Pericle e tutti condotti con straordinaria solidità.

Ma devesi osservare che la sua ammistrazione durò vent'anni, che i tre principali edifizi costrutti in tale periodo di tempo, il Partenone, il tempio d'Eleusine ed i Propilei furono diretti da diversi architetti. Fu opinione d'alcuni che Fidia avesse da principio risolto d'eseguire la statua di Minerva in marmo e non in avorio. Volle consultare il popolo, cui espose, che eseguita in marmo costerebbe assai meno: il popolo d'Atene, gli fu risposto, non vuole che materiali preziosi e magnifici. L'altezza della figura era di ventisei cubiti (circa piedi trentasei e pollici dieci parigini). Eccone la succinta descrizione.

Era la Dea in picdi, coperta del-

l'Egida, e vestita d' una tunica che scendeva fino ai taloni. Con una mano teneva la lancia, coll'altra una Vittoria alta circa cinque piedi e sei pollici. Il suo elmo era sormontato da una sliuge simbolo del sapere, nelle parti laterali vedevausi dne grifoni, il di cui significato era conforme a quello della sfinge : e sopra la visiera stavano otto cavalli di froute in atto di slanciarsi al galoppo, probabilmente immagine della rapidità con cui opera il divino intelletto. Le drapperie crano d'oro, e le parti nude d'avorio, ad eccessione degli occhi formati da due pietre preziose. Sulla parte esteriore dello scudo, collocato ai piedi della Dea, era rap-presentata la pugna degli Ateniesi e delle Amazzoni; e sull'opposta parte quella dei giganti e degli dei; sui calzari la zusta dei Lapiti e dei Centauri. Vedevansi sul piedestallo la nascita di Pandora ed altre storie. Il popolo che voleva a sè riservato tutto l'onore di così prodigiosa opera, vietò con pubblico decreto a Fidia di apporvi il proprio nome. Onde deludere questo ingiusto ordine l'artista pensò di ritrarre sè stesso nella figura di un Ateniese, rappresentato nella battaglia delle Amazzoni in atto di scagliare una grossa pietra contro un' Amazzone.

Furono impiegati in questo lavoro quaranta talenti d'oro, equivalenti a circa due milioni e novecento sessantaquattro mila lire italiane. Niuno ignora, che per suggerimento di Pericle, Fidia acconciò le vesti in modo di poterle staccare senza guastarnulla, prevedendo che tosto o tardi si dovrebbe render conto del peso dell'oro.

Le sculture che ornavano i due frontoni del tempio esteriormente rappresentavano argomenti mitologici. Erano le figure di tutto tondo poste sulla cornice, quasi teatralmente, Dal lato di levante, ov'era

l'ingresso del tempio, vedevasi nel centro Minerva uscente dal cervello di Giove; a sinistra due dee sedute, credute Cerere e Proserpina. Veniva poscia un giovane eroe seduto, probabilmente Tesco, e nell'angolo il carro d'Iperione, che riconduceva il giorno. Stavano nell'altra parte una Vittoria alata, tre femmine sedute, credute le tre Parche ed il carro della notte.

Sul frontone occidentale occupavano il mezzo Minerva e Nettuno, la prima in atto di dare agli Ateniesi l'ulivo, l'altro il cavallo. Erano a sinistra delle due principali deità Vulcano e Venere, e nell'angolo il fiume llisso in parte sdraiato, a destra Anfitrite, Palemone, Leucotoe e Latona avente i suoi due fanciulli sulle ginocchia, e verso l'angolo un eroc ignudo. Non descriverò le infinite altre sculture di così magnifico tempio, nelle cui metope vedevansi i Lapiti azzuffatti coi Ceutauri.

Non fu appena terminato il tempio che i nemici di Pericle fecero da un lavoratore di Fidia dichiarare innanzi al popolo, che questo artista si era appropriato una parte dell' oro destinato alla statua di Minerva. Miravano costoro ad implicare Pericle nella processura, il quale trovandosi presente all'assemblea, chiese che l'oro fosse pesato. A tale parola cadde l'accusa, perciò i nemici di Pericle si presero ad un nuovo ripiego, chiamando Fidia sacrilego per aver posto il suo ritratto e quello di Pericle nello scudo di Minerva. Quest'accusa era derisoria; ma perchè quando fosse stata dal popolo ammessa, lo esponeva alla pena della morte, Fidia rifugiossi in Eleusine. Pericle posto iu timore da un 'accusa intentata contro Fidia per perdere lui stesso, volendo occupare il popolo in cose di maggiore importanza, ottenne il decreto che escludeva i Megaresi dai porti d'Atene e delle città sue allente, e si alleò ai Corciresi contro Corinto; le quali cose trassero tutta la Grecia in una disastrosa guerra, chiamata del Peloponeso. Intanto Fidia lavorava in Megara la statua colossale di Giove, ed a cagione della guerra rimase

interrotto il lavoro.

Fino nel primo anno dell' olimpiade 81 gli Elei avevano fatto voto d'innalzare a Giove un tempio ed una statua. L'edificio era ormai terminato nell'olimpiade 85 per opera dell'architetto Libone, e fu commessa a Fidia la statua del Nume: lavoro sorprendente, di cui può leggersi la circostanziatissima descrizione fattane dal dottissimo Quatremére de Quincy nella sua elaboratissima opera del Jupiter Olimpien. Interrogato Fidia da suo fratello Peneo, dove avesse presa l' idea della testa del nume, rispose di aver posta in azione l'immagine presentata in tre versi da Omero. -Disse ed abbassò le sopracciglia in atto di approvazione; la sacra chioma del gran Dio si agitò sull'immortale suo capo, e tremò il vasto Olimpo. - Di tutti i capi lavoro della scultura creata dal sublime ingegno dei Greci, tranne forse la Veuere di Prassitele, non avvenc alcuna che abbia eccitata così viva ed universale ammirazione, come il Giove di Fidia. Sembrava, fu detto, aver aggiunto alla religione nuova grandezza : impossibile era a descriversi l'impressione che produceva sullo spirito degli spettatori: era una specie di subito profondo terrore misto a rispetto che non si dileguava dopo essersi allontanati dal tempio.

Si attribuiscono a Fidia altre statue. Egli morì in Elide quando Pythodoro era arconte di Atene, cioè nel primo anno dell'olimpiade 87, 434 anni avanti l' era cristiana. Altri antichi e moderni storici scrissero che Fidia fu da prima esigliato per delitto di furto, e per altro furto

condannato a pena capitale. Quatremére de Quincy lo difende vittoriosamente dalle ingiuriose opinioni di alcuni moderni scrittori, tra i quali lo stesso Winckelmann. Seguendo la più probabile e più universale opinione, amo di crederlo morto pacificamente in Elide in seno alla felicità, ed onorato dalla stima e dalle lagrime degli ammiratori della sua virtù.

Dopo che le sculture, che ancora ornavano ai giorni nostri il di fuori del Partenone di Atene, furono quasi tutte strappate da quest'edifizio da lord Elgin e trasportate a Londra, si trattò di sapere quale sia il grado di bellezza di tali lavori in confronto delle altre sculture greche, più o meno antiche che conservansi ne' diversi musei. Il governo inglese, che voleva acquistarli, invitò abilissimi conoscitori a Londra a tale oggetto. I pareri furono divisi, nè io posso dar luogo a così lunga discussione. Ben soggiugnerò, che chiamato a Londra l'illustre archeologo Ennio Quirino Visconti per darne definitiva sentenza, rimase talmente colpito dalla singolare bellezza di quelle sculture, e specialmente da quella delle figure di tutto tondo, che al vederle esclamò di non aver avuto fin allora che una imperfetta idea del sublime ingegno di Fidia. Parvegli che la statuaria fosse di già giunta al colmo nel secolo di Pericle; aggiuguendo per altro, che la scultura andò pure debitrice a Prassitele di qualche nuova vaghezza, di qualche raffinamento di grazioso stile, e spezialmente di qualche più delicata e seducente cosa nelle teste femminili. Quatremére de Quincy non dubitò di collocare le figure dell'Ilisso e del Teseo al di sopra di tutte le conosciute sculture. Le vide all'ultimo il più grande scultore de' moderni tempi, Antonio Canova, ed ebbe la compiacenza di trovare nelle maravigliose

onere di Fidia avverata l'idea che egli erasi formata dello stile e dell'eccellenza dello scultore del Giove Olimpico, della Minerva del Partenone. Se le opere di Fidia colpirono d'inusitata maraviglia, un Visconti, un Quatremére, un Canova nello stato di deperimento in cui si trovano per le ingiurie del tempo e degli uomini. che avrebbero fatto nella loro perletta conservazione? Che avrebbe fatto la vista di una Minerva, del Giove. Olimpico? Sebbene tutti più o meno guasti e mutilati, i marmi d' Elgin formano ormai il più prezioso corredo delle accademie di belle arti di tutta l'Europa, e contribuiranno potentemente, siccome giova sperarlo, al miglioramento delle artil

FIELDING (TOMMASO) uno de' buoni allievi del Bartolozzi, fecesi vantaggiosamente conoscere in Londra, dove nel 1784 incise le due se-

guenti stampe:

Teseo accompagnato da Aetra sua madre trova la spada ed i sandali del padre, tratto da Angelica Kauffman.

La morte di Proci, dalla stessa. Questa stampa su pubblicata col

nome di Bartolozzi.

FIESOLE (GIOVANNI DA) frate Domenicano, detto comunemente Beato Giovanni Angelico, nacque in Fiesole nell'anno 1387 ed apprese da un suo fratello a miniare libri; e tanto s'accostumò a tale pratica, che sebbene lasciasse poi la miniatura per occuparsi intorno ad opere di grandi figure, conservò sempre tauta diligenza nel terminare le più piccole cose, che i suoi quadri da stanza a stento si distinguono dalle miniature. Nè solamente ne' quadri di piccole dimensioni, ma eziandio nelle figure grandi al vero distinguonsi l'andamento dei vasi sanguigui, il nereggiare della barba rasa e de' capelli che spuntano dalla cute, le articolazioni pronunziate delle dita; il contorno finitissimo delle

ugue, non che l'andamento delle meno risentite rughe. Di ciò ne fa prova, oltre diverse cose meno note, il quadro che vedesi ottimamente conservato sul muro del primo chiostro del convento di S. Marco in Firenze, con s. Domenico grande al vero a' pie' della Croce. Che egli prendesse ad imitare le opere di Masaccio nella cappella del Carmine non ardisco asserirlo, nè impugnarlo. Furono queste le ultime cose eseguite da Masaccio circa il 1439. cioè quando Giovanni da Fiesole era giunto ai 53 anni; ed è altronde più probabile che il primo imitasse l'ultimo nato tredici anni avanti di lui. Più probabilmente avrà preso per suo modello Giotto, come pensa il Lanzi. Certo è ad ogni modo che gli si deve la gloria d'aver superati tutti i precedenti pittori per conto della bellezza e della grazia dei volti, e per la soavità delle tinte, comunque non abbia conosciuta l'arte del dipingere all'olio. Chiamato a Roma da Nicolò V, ne dipinse la privata cappella, indi condusse molte opere a fresco nel duomo d'Orvieto. La reale Galleria di Firenze possiede alcuni suoi quadri; ed una bella tavola rappresentante il Paradiso trovasi a Firenze a S. Maria de' Pazzi. Altre pitture l'asciò nel suo convento di S. Marco; ma la Crocifissione che occupa una vasta parete della sala del capitolo dello stesso convento è così maravigliosa cosa, che a torto si tiene soverchiamente celata al pubblico. Otteoni più volte dalla gentilezza di que' buoni religiosi di esaminarla a mio grand'agio, e sempre la rividi più bella e più miracolosa. Forse il suo contemporaneo, frate Filippo Lippi, fece opere più macchinose, ma non ebbe ne la grazia, nè la diligenza di F. Giovanni. Del 1457 lavorava in Orvieto. La sua umiltà gli fece ricusare il vescovado di Firenze.

FIESSINGER (G.) operava in

Vienna dopo la metà del diciottesimo secolo, e fu assai stimato il ritratto somigliantissimo del Barone

di Laudon.

FIGHERROA (FRATE FRANCEsco) fiorì in sul declinare del diciassettesimo secolo, e nel proprio convento dei Domenicani di Granata lasciò diversi quadri con molta intelligenza composti, ne' quali il colorito freschissimo non permette d'accorgersi del disegno alquanto licenzioso.

- (FRANCESCO) nacque nella Gallizia, e passò a Madrid fra le persone addette ai servigi del principe Pio. Il suo natural gusto per le cose delle Belle Arti, e la stretta domestichezza contratta coi pittori Miranda, che circa la metà del diciottesimo secolo, avevano fama di valenti pittori, lo consigliarono a studiare di proposito la pittura. Sebbene si trovasse giunto a matura gioventù, fece in breve tempo così rapidi progressi, che dopo due anni di studio, ottenne nome di buon paesista: e le molte opere pubbliche e private fatte nella capitale della Spagna giustificano la vantaggiosa opinione de' suoi contemporanei. Mancava all'arte in sul declinare del p. p. secolo.

FIGINO (GIOVAN PIETRO) milanese, fu uno de' più valenti lavoratori all'azzimina, che conti il sedicesimo secolo. Quest' arte, chiamata eziandio alla gemina, e che per molti rispetti s'accosta alle opere, che si dicono damaschine o di Tausia, ebbe in Milano molti coltivatori e non pochi in Venezia, Firenze ed altrove. Può quest'arte risgnardarsi, secondo osserva il conte Cicognara, come l'anello intermedio che unisce l' intaglio alla scultura; presentando i suoi lavori quasi una superficie piana in cui vedonsi intarsiati nell'acciajo ornamenti di figure d'oro e d'argento, col tagliare con piccioli ferri il metallo più duro a sottosquadra, e battervi poi i fili d'oro

rotondi con un martellino; cosicchè venendosi questi a spianare, e nell' interno di que' solchi entrando il metallo più dutile, nè potendo più uscire dai sotto-squadri, riceve un pulimento bellissimo ed una durevolissima connettitura. Tengonsi pure altre pratiche, mercè le quali i lavori di tausia ricevono contorni e delineamenti quasi fossero un basso rilievo: e si giunse ancora a dare a questi oggetti un rilievo reale. Ho voluto dare una leggere nozione di tale arte nel presente articolo onde serva di schiarimento a quanto accaderà di dover dire in altri articoli. Ma chi desidera averne più estese nozioni potrà leggere quanto ne scrisse il celeberrimo ab. Francesconi nel suo opuscolo pubblicato in Venezia nel 1800 intorno ad una cassettina all'azzimina fatta dal veneziano Paolo Azzemino. Avverto per ultimo che quest'arte fu a torto creduta invenzione del sedicesimo secolo, avendosi indubitate prove ch' era conosciuta ancora ne' tempi romani.

FIGINO (AMBROGIO) allievo di Paolo Lomazzo, nacque in Milano circa il 1548, e riusci non solo eccellente ritrattista, ma ancora buon pittore di storie, nelle quali mirava più che al numero, alla perfezione delle figure. Il grandioso suo stile si avvicina forse più d'ogni altro tra lombardi a quello del Gaudenzio. Il Figino, così scrive il suo maestro nel Trattato della pittura, si era proposto il lume e l'accuratezza di Leonardo, la maestà di Rafsaello, il colorito del Correggio, il contornare di Michelangelo. La sua Concezione a S. Antonio, l'Assunta a S. Fedele ed il S. Matteo nella chiesa di S. Raffaello possono dare una sufficente idea delle sue felici imitazioni. Nelle private quadrerie si conservano assai più ritratti che composizioni storiche; ed il maestro di campo della famiglia Foppa, figura intera di grandezza vicina al

vero, che ammirasi nella reale pinacoteca di Milano, è tale opera, che non teme il paragone delle più rinomate pitture di tal genere di quanti insigni ritrattisti produssero le italiane o le stranicre scuole da Leonardo da Vinci fino ad Antonio van Dyck. Pure Ambrogio Figino è uno di que'pittori milanesi che fuori di Milano non hanno opere, nè nome. Vivea ancora nel 1595.

— (GIROLAMO) amico e forse congiunto d'Ambrogio, come fu pure scolaro del Lomazzo, trovasi ricordato dal Moriggia, scrittore delle cose patric, come eccellente pittore ed accuratissimo miniatore, sebbene a molta distanza dal suo

grande condiscepolo.

FIGOLINO (GIOVAN BATTISTA) detto pure Marcello Fogolino, fiori avanti la metà del sedicesimo secolo in Vicenza, dove dipinse in S. Bartolommeo un' Epifania di una maniera totalmente originale, con bella varietà di abiti e di volti, esatta prospettiva, ornati gentili, paese naturale. Se questi avesse fatta tale opera nell' ctà dei due Montagna, come pensa Carlo Ridolfi, dovrebbe essere risguardato per il pittore dei tempi suoi, che s'avvicinò più al moderno stile: ma parmi più probabile l'opinione di coloro i quali pensano, che operasse ne'primi anni del sedicesimo secolo, e forse dopo il 1515.

FILARETE (ANTONIO) fiorentino, fioriva dopo il 1450. Chiamato a Milano dal duca Francesco Sforza, fu incaricato della fabbrica dell'Ospedale maggiore, nella quale si mostrò assai migliore architetto, che non fu scultore in Roma. È l'Ospedale un grandioso e comodo edifizio. Il ricetto per gli nomini (parlo della originaria pianta costrutta sotto Francesco Sforza) è in croce, per ogni lato lunga 160 braccia e larga 16. Negl'intervalli sono quattro cortili porticati, con camere per gli assistenti. Il canale che gli scorre a

fianco, serve per portar via le lordure, e per far macinare un mulino. Un altro consimile edifizio è per le donne, con un chiostro frammezzo, largo 80, e lungo 160 braccia, in mezzo al quale chiostro è una Chiesa servente per l'uno e l'altro Ospedale. Il Filarete disegnò ancora il duomo di Bergamo. Eugenio IV. lo fece venire a Roma dove in compagnia di Simone fratello di Donatello fuse quella porta di bronzo che è a S. Pietro Vaticano, che sebbene eseguita posteriormente, è di lunga mano meno pregevole di quelle fatte dal Ghiberti per la S. Chiesa di S. Giovanni in Firenze. Il Filarete pubblicò un libro d'architettura, che nel 1464 dedicò a Pietro de'Medici figlio di Cosimo, nel quale trovausi tra alcune buone parti mescolate molte inezie.

FILEONE, greco architetto, trovasi rammentato da Vitruvio nel proemio al settimo libro, per aver scritto un trattato intorno al tempio eretto a Minerva in una città della

Jonia, chiamata Palazia.

FILESIO di Rocco, città dell'Eubea, trovasi da Pausania annoverato tra i valenti scultori, specialmente per aver fusi in bronzo diversi buoi, due dei quali vedevansi in Elide, uno in Corcira, ed un altro nella patria città.

FILIGHER (CORRADO), pittore tedesco, sceso a Venezia circa il 1650, fecesi vantaggiosamente conoscere in qualità di valente pittore di pacsi. Marco Boschini che personalinente lo conobbe, scrive che sapeva naturalmente rappresentare le diverse luci dell'aurora, del meriggio, della sera, e le varie temperature delle arie tranquille, burrascose, ec.

FILIPPI (GIACOMO) scolaro dei Ferrari da Rovigo, necque circa il 1675. Sebbene cercasse di imitare i suoi maestri, sirimase a dietro assai; e le sue quadrature non olirono mai nulla di nuovo e di grandioso. Morì

nel 1743.

FILIPPI (CAMILLO) ferrarese, nato circa il 1500, non è noto sotto quale maestro apprendesse a dipingere; ma osservando il suo stile, credettero alcuni di ravvisarvi lo stile lionardesco. Certa cosa è che la Nunziata fatta in Ferrara a S. Maria in Vado, mostrava tanta risolutezza di diseguo che, se non altro, suppone nel Filippi un lungo studio delle opere di quel grande Fiorentino. Fu

suo figliuolo

- (Sebastiano) detto poi Bastiano Gratello dal frequente uso che faceva della rete per ridurre in piccolo le grandi pitture. Poi che ebbe nella scuola paterna appresi gli elementi della pittura, senza che si sappia il perchè, fuggi all'insaputa del genitore, ed andò a Roma. ove fu ammesso nella scuola di Michelangelo in allora vecchissimo: Non passò gran tempo, che, consentendolo il maestro, disegnò tutte le parti del famoso Giudizio di Michelangelo. Di ritorno in patria ebbe commissione di dipingere nel coro della Metropolitana il finale Giudizio: opera per vastità di dimensione e per quantità di figure di grandissima lena, ch'egli condusse diligentemente a fine in meno di tre anni. Non è altrimenti una copia del Giudizio del maestro, ma pittura originale, che dimostra come Bastiano si fosse renduto libero padrone della maniera del Bonarroti, in guisa di esserne il più vicino imitatore senza servilità. Sembra che in sull'esempio di Dante, dell'Orgagna e forse del maestro, ritraesse diversi volti dal naturale per collocarli, secondo che gli erano amici o nemici, tra gli eletti o tra i reprobi. Esempio da fuggirsi da chiunque non vuol essere creduto capace di non meno atroce che vile vendetta! E tradizione troppo universalmente ricevuta per poterne dubitare, ch' egli ritrasse tra la gente a Dio ribelle una giovane, che, dimenticata la data fede, ricusò di sposarlo, e col-

locò tra la beata gente colei che sposo in sua vece, in atto d'insultare la mal accorta rivale. Altre non poche opere fece Bastiano in Ferrara, deviando in alcune dallo stile di Michelangelo, cui però rimase costantemente fedele quando doveva dipingere ignudi. Gli si dà colpa e non senza ragione, d'avere più volte replicate le proprie composizioni ; e ciò che gli la ancora maggior torto, di avere in alcune pitture lavorato di pratica, contento di qualche tratto magistrale, che lo mostra valente maestro, sebbene trascurato. Morì in patria di circa ottant' anni nel 1602. Era suo fratello

CESARE), il quale ammaestrato da lui a dipingere grotteschi ed ornati d'ogni maniera, fu sempre suo ajuto per tali lavori, per i quali non fu tenuto in minor conto del fratello, che faceva le figure. Mori pochi mesi dopo il fratello, ch'egli

teneramente amava.

— (GIACOMO) scolaro d'Anton Felice Ferrari, ma di lunga mano inferiore al maestro, morì nel 1743, lasciando in Ferrara ed altrove diverse opere.

--- FILIPPI. V. BOTTICELLI

(SANDRO).

FILIPPO di Campello, era di già valente maestro ingegnere, quando nel 1228 furono posti i fondamenti della chiesa di S. Francesco in Assisi. Il primo architetto di questo lamoso tempio fu Jacopo Alemanno, probabilmente però della Valtellina, al quale successe nella direzione della fabbrica Filippo, chiamato dall'autore della storia del convento d'Assisi: tolius operis prefectus. Durante così grande lavoro il buon architetto si fece frate nello stesso convento, ed ebbe onorata sepoltura dove aveva date tante testimonianze di sapere e di pietà. Morì circa il 1260.

capo maestro spagnuolo, ottenne celebrità dal ristauro della cattedrale di Siviglia, ch'egli eseguì

nel 1512. Quest'edifizio aveva avuto cominciamento nel 1401, e su terminato nel 1506; ma sei anni dopo mancò un pilastro, e tutto rovinò. Mastro Filippo lo rifece meno elevato, ma per avventura più bello che non era. È questa chiesa lunga da levante a ponente 420 piedi, e larga 273; ed è divisa in cinque navi, e circondata da cappelle. Le volte girano 32 archi per ciascun lato. Tutto è di pietra paonazzetta, e fa le veci di tetto una gran volta in piano contorno di balaustri. Sonovi ottanta finestre con vetriate dipinte, che fanno assai buon effetto. Per quanto si possa essere prevenuti contro questo genere di architettura a favore della greca, entrando in questa chiesa non si può fare a meno di non essere sorpresi dalla grandiosità e dalla facilità con cui tutto è disposto. Ignorasi il nome del primo architetto, che pur meriterebbe di aver luogo tra gli Alberti, i Brunelleschi ed altrigrandi maestri del quindicesimo secolo.

FILISCO, pittore greco di oggetti famigliari, ebbe celebrità, secondo Plinio, da un quadro rappresentante la scuola di un pittore, nella quale fece un fanciullo chesofia nel fuoco.

— scultore di Rodi, ebbe nome presso i Romaui per una statua d'Apollo, collocata nel tempio a questo Dio eretto ne'portici di Ottavia. Eranvi pure le statue di Latona, di Diana sua figlia, delle nove Muse,

e di un Apollo ignudo.

FILIUS (GIOVANNI) narque a Bois-le-Duc circa il 1660. Apprese gli elementi della pittura sotto Slingeland, diligentissimo artista, onde in sull'esempio del maestro vedonsi le cose di Giovanni con estrema diligenza finite, ed in modo che talvotta lasciano ravvisare lo stento dell'artefice. Ebbe costantemente il buon giudizio di scegliere i soggetti che prendeva a trattare, traendoli dal vero. Ebbe corretto disegno e morbido e fresco colorito. I suoi

Diz. degli Arch, ecc. T. II.

quadri sono piuttosto rari: e così deve essere di qualunque pittore che consuma soverchia diligenza nel finirli. Ignorasi l'epoca della sua morte.

FILLEUL (GILBERTO) nacque in Parigi nel 1614, e fu allievo in patria di Pietro Daret. Le sue più ce-

lebri stampe furono

Un' Aununziata dall' Angelo, in due fogli, tratta da Carlo le Brun.

S. Teresa, dallo stesso.

S. Giuseppe con Gesù in braccio, da Corneille.

— (PIETRO), figlio di Gilberto e suo allievo, intagliò alcune favole di la Fontaine, ed i Vetturali, da Wouvermans, il quale soggetto fu

pure intagliato da Fischler.

FILOCANO (ANTONIO, PAOLO, GAETANO FRATELLI) di Messina, fiorirono circa il 1740. I primi due avevano lungamente frequentata in Roma la scuola di Carlo Maratta, onde, tornati in patria, ebbero frequenti commissioni per lavori a fresco, tanto nelle chiese che presso private famiglie, e dovunque acquistarono nome di valenti frescanti non meno nelle figure che in architetture ed ornati. Dipinsero eziandio all'olio. ma nou con eguale riuscita, sebbene lodevolmente, ed aprirono scuola di pittura che fu assai frequentata. Gaetano loro minor fratello ed allievo si restrinse agli ornati, ed operò sempre in compagnia de'medesimi. Caddero tutti vittima della peste che desolò Messina nel 1743.

FILOCLETE Egiziano, è uno di quegli antichissimi artisti, ai quali viene attribuita l'invenzione della

pittura lineare.

FILOMACO, scultore greco, cui da Svida viene attribuito una statua accuratamente scolpita, rappresen-

tante Esculapio.

FILONE, fu uno de' più celebri architetti che conti la Grecia nell'età di Demetrio Falerio. Avendo questi grandissima autorità in Atene circa 330 anni avanti l'era volgare, incaricava Filone d'ingrandire l'ar-

senale ed il porto del Pireo: e l'architetto soddisfece tanto bene alle viste del principe e del popolo, che nel renderne conto alla pubblica adunanza descrisse quant'egli aveva operato con tale eloquenza, purità e precisione, che gli Ateniesi, competenti giudici in cosissatta materia, lo troyarono non meno valente architetto, che facondo oratore. Disegnò pure alcuni templi, e ridusse a prostilo il tempio di Cerere e Proserpina in Elensina, fabbricato da Ictino, avendovi situato delle colonne solo nella facciata davanti; e con allargare così il vestibolo, non solo aggiunse comodo per gl'iniziati, ma ancora maestà all'edifizio. Diede pure il disegno, e cominciò il teatro d'Atene, che fu poi compito da Ariobarzane, e ristabilito da Adriano. Era questo teatro tutto di marmo bianco, il di cui maggior diametro era di 247 piedi, ed il diametro dell'orchestra di 104. Questo teatro, di cui si veggono tuttavia gli avanzi, porta l'impronta della prima origine dei teatri, e l'idea de' principali abbellimenti, de' quali furono in appresso arricchiti. I snoi scalini sono in gran parte appoggiati al sasso vivo della cittadella d'Atene. Il teatro di Sparta è disposto nella stessa maniera, come pure quello d' Argo, i di cui scalini erano disposti ne'cavi di una montagna. I Greci perfezionarono poi molto questa disposizione; ma i Romani li superarono in magnificenza, facendo i teatri isolati con colonnate al di sopra della gradinata per comodo delle donne; uso che i Greci non ebbero mai. Filone lasciò di tutte le sue fabbriche accurate descrizioni ora tutte perdute. Pretendono alcuni che costui fosse lo stesso che quel Filone di Bizanzio che compose un Trattato intorno alle macchine da guerra, che ne' moderni tempi fu stampato al Louvre sopra un manoscritto della biblioteca del re di Francia.

FILONE scultore greco, cui Taziano dà colpa di sfacciata incontinenza, per avere fatta l'effigie della

cortigiana Efestione.

--- esso pure scultor greco, è più rinomato del precedente, siccome uno di coloro, che per testimonianza di Plinio, fecero statue di atleti, guerrieri, cacciatori e sagrificatori. Tanta era nei fiorenti tempi della Grecia la copia degli scultori, e tanto eccessivo il lusso delle belle arti per i luoghi pubblici e privati, che qualunque si fosse il genere di lavoro cui il pittore e lo scultore si applicavano, mai non mancavano di commissioni!

FILOPINACE, antichissimo pittore, del quale fu detto, come di Pigmalione, che perdutamente s'invagliì d'una fanciulla dipiuta da lui medesimo. Vedi l'artic. Pigmalione.

FILOSSENO, pittore di Rocco in Negroponte, allievo di Nicomaco, acquistò somma celebrità da una tavola ch'egli dipinse per il re Cassandro, rappresentante la battaglia combattuta da Alessandro Magno contro Dario, la quale, per testimomanza di Plinio, non era a verun'altra pittura seconda. Dipinse altri quadri, tra questi la Lascivia presso la quale stanno in gozzoviglia tre Sileni. Dicesi che Filosseno, in sull' esempio del maestro, dipingesse con grande celerità, ed avesse pure alcune più compendiose maniere che non le praticate per dipingere.

FILOTIMO, del quale altro non sappiamo se non che esercitò l'arte della scultura, attestandolo Pausa-

nia nel lib. VI.

FINIGUERRA (TOMMASO, detto MASO) nacque in Firenze circa il 1415, e destinato dal genitore all'arte dell'oreficeria, apprese il disegno dal celebre pittore Masaccio, e la scultura sotto Lorenzo Ghiberti. trovandolo in una lettera di Baccio ·Bandinelli ricordato tra gli allievi che lavorarono intorno alla seconda porta del Battistero cominciata nel

1425 ed ultimata vent' anni dopo. E siccome non trovasi nominato tra i molti orefici che l'Opera di S. Giovanni impiegò nel 1477 in diversi lavori per questa chiesa; siamo indotti a credere che in tale anno fosse di già morto. Erano già dugent'anni, che l'Italia godeva senza contrasto della gloria di avere prodotto l'inventore delle stampe in rame, quando alcuni letterati alemanni, tra i quali Lorenzo Sandrart, sorsero a negare che Maso ne sia stato l'inventore. Ma indubitati fatti recentemente avverati, non lasciano ormai veruna incertezza sull'invenzione dovuta all' orefice firentino. Riservandoci a parlarne più diffisamente nelle Considerazioni sulla storia delle arti che formeranno l'ultimo volume o appendice del presente Dizionario, daremo non pertanto a quest'articolo, che tanto ci interessa, qualche maggiore estensione, che non si diede alla maggior parte degli artisti.

Sebbene Vasari non faccia risalire che al 1460 l'invenzione della stampa in rame, resta dimostrato avere avuto luogo nel 1452. L' invenzione non consiste nell'aver trovata l'arte d'intagliare in incavo sopra lastre di metallo, ma si hene nell' imprimere stampe sulle lastre intagliate. Gli antichi incidevano in incavo sul bronzo, sull'oro, sul ferro con un bulino risoluto, esatto e sovente assai spiritoso; ed altro loro non mancò per imprimere stampe che una carta morbida, come quella del cotone e della canapa, della prima delle quali non fecesi uso in Italia che dopo il nono secolo, e della seconda soltanto dopo il tredicesimo. Erasi Maso Finiguerra renduto celebre nell'arte del niello. Quest'arte praticata in tutto il medio evo per ornamento delle argenterie e de giojelli ; e che cominciò ad essere abbandonata dopo i tempi di Leon X, consisteva nello spargere ne'solchi dell'intaglio eseguito

sull'oro o sull'argento, una materia metallica, nerastra, chiamata in latino nigellum, che vi si fissava fondendola, e che in appresso ripulita col pezzo niellato, produceva sul fondo chiaro dell'argento o dell'oro un elletto ad un di presso somigliante a quello d'un disegno a matita nera eseguito sopra pergamena. Si ese-guivano in tal modo delicatissimi ornati o ritratti, le di cui proporzioni non erano maggiori di quelle delle presenti miniature, ed eziandio composizioni storiche. Un eccellente niellatore doveva di necessità essere un ottimo intagliatore: e tale era il doppio merito di Maso Finiguerra, ricordato come il miglior niellatore de' suoi tempi. Iucaricato di lavorare a niello una pace per la chiesa di S. Giovanui Battista di Firenze, vi segnò, sopra una superficie di quattro pollici ed otto linee di altezza, e di tre pollici e due linee di larghezza, una composizione di quarantadue figure, rappresentanti la Coronazione della Vergine. Mentre intagliava la tavola, volendo giudicare con fondamento dei progressi e dell'effetto del lavoro, formò sul metallo un'impronta d'argilla, e fuse su questa del solfo, nelle profondità del quale sparse del negrofumo, ridotto all'acqua tiepida in istato di pasta liquida. Sembra che questo processo fosse in allora praticato da tutti viellatori: ma ciò che diventò proprio del solo Maso, fu l'immaginare, che calcando una carta umida sul solfo ove disegnavasi il negrofumo, poteva a piacere moltiplicarne le prove, e quindi meglio conoscere i suoi lavori. L'esperienza fu fatta, e riuscì. L' esempio degli intagliatori in legno, che ottenevano in tal guisa ogni giorno degli esemplari in carta sulle tavole intagliate a rilievo, gli e ne avrà per avventura ispirato il pensiere. Ma Finiguerra fece un passo più in là , e merce di questo diventò realmente l'inventore dell'arte d'imprimere

stampe sopra tavole di metallo intagliate in incavo. Quando il lavoro dell'incisione fu terminato, prima di fissare il nigellum sopra la lamina d'argento, v'impresse degli esemplari con un vero inchiostro, formato di negrofumo e d'olio; ed ottenne con tale impressione delle stampe nette e vivaci: le prime stampe propriamente tali che abbiano esistito. Il Vasari che ci trasmise il primo fatto, non parla dell'ultimo, cioè delle impressioni eseguite sulla tavola di metallo; ma n'ebbe sicura prova l'illustre Emerico David in due maniere; in primo luogo per mezzo dell'ispezione della prova conservatasi fino all' età nostra nel gabinetto delle stampe di Parigi, nella biblioteca del re; la finezza, la solidità, il tono brillante della quale stampa non permettono di supporre essere stata impressa sopra una tavola di solfo; in secondo luogo dalla presente condizione dei due solfi, che il tempo ha pure rispettati, uno dei quali trovasi a Genova nel museo del conte di Durazzo, l'altro a Firenze nel museo Seratti. Nel primo il lavoro dell'intaglio è poco inoltrato, e non offre che i tratti esenziali, ed alcun tratteggio incrociato: ed esistono ancora ne' solchi del secondo alcuni resti della mescolanza del negrofumo e dell' acqua, che Maso adoperò nel suo primo esperimento. Per lo contrario la stampa del gabinetto reale è impressa con inchiostro consistente ed indelebile sopra un incisione perfettamente ultimata. Le quali cose tutte non lasciano ragionevole dubbio intorno alla circostanza, che Finiguerra, assicurato del merito e dell'importanza della propria invenzione dalla felice riuscita delle prime prove eseguite sopra le tavole di solfo, non abbia tosto risolto di imprimere sopra tavole di metallo prove durevoli, vere stampe. Dietro ciò è giuoco forza risguardarlo, e per conto del fatto stesso e per conto

dell'intenzione, come inventore dell'arte che riproduce e perpetua non solamente i tratti e l'espressione, ma eziandio il chiaroscuro dei capilavoro della matita e della pittura.

Quella specie di divisione, che un celebre dilettante tedesco da pochi anni ha proposto, tra il Finiguerra che avrebbe, a suo dire, conseguito accidentalmente sopra una tavola di solfo una prova bavosa, e Martino Schoengaver, che sarebbe stato il primo a concepire l'idea d'imprimere stampe sopra tavole di metallo. non è in verun modo ammissibile. Tutti ormai conoscono che il Schoengaver, o Schoen, chiamato ancora Buon Martino, uon impresse veruna stampa avanti il 1460, ne forse prima del 1465: onde resta dimostrato che l'opera di Maso Finiguerra è più antica d'assai, ed è certa l'epoca. La Pace niellata da Maso esiste tuttavia a Firenze in S. Giovanni, ed il registro di quell'amministrazione conservato intatto, attesta che fu terminata nel 1452, e pagata sessanta fiorini, lire una, denari sei ; e siccome l'impressione della stampa dovette eseguirsi necessariamente avanti l'applicazione del nigello sull'incisione, così deve aver avuto luogo nello stesso anno, se non prima. E per tal guisa i monumenti che assicurano al nostro italiano Finiguerra la gloria dell'invenzione, non lasciano veruna dubbiezza intorno a questa importantissima parte della storia delle arti.

La stampa della Coronazione della Vergine del reale galsinetto di Francia è notabile per l'eccellenza dell'esecuzione. Vero e corretto è il disegno e non privo di nobiltà; e perchè s'accosta al fare di Masaccio, hanno alcuni creduto essere questi stato maestro di Finiguerra. Secondo costumavasi di que'tempi, le figure sono distribuite con troppo accurata simmetria, ma con molta intelligenza. Le teste hauno espressione, ed il bulino è sorprendente per conto

della finezza e dello spirito che lo caratterizzano. Abbiamo altrove parlato dei bassi rilievi in argento della chiesa di S. Giovanni di Firenze, intorno ai quali lavorò Finiguerra e tant'altri scultori ed argentieri fiorentini.

Nella reale galleria di Firenze si conservano circa cinquanta disegni coloriti all'acquerello da Maso, ed i signori Heineken ed Huber ricordano ventiquattro stampe di diverse dimensioni. Altre opere gli sono attribuite da altri scrittori, delle quali omettiamo di parlare per amore di brevità. Chi desiderasse più circostanziate notizie può ricorrere all'opera dell'abate Zani-Materiali per servire alla storia dell'origine e de'progressi dell'incisione in rame ed in legno, pubblicata in Farma nel 1802.

FINLAISON, o FINLAYSON (I) nato in Inghilterra nel 1750, erasi stabilito in Londra avanti il 1770. Fu valente disegnatore ed intagliatore in maniera nera, ed il non molto numeroso catalogo delle sue stampe di ritratti e di argomenti storici contiene cose assai ricercate a cagione della bellezza dell'esecuzione, del quale offriamo le principali opere

Ritratti di Lord Gardross, da Gio-

suè Raynolds.

— Signora Zamperini nella parte di Cecchina, ossia buona figliuola. --- Lady Elisabetta Melbourne, da Raynolds.

- Guglielmo Drumond storio-

grafo e poeta scozzese.

🗕 Duca di Northumberland , da Hamilton.

- Duchessa di Glocester, da Raynolds.

 Ladì Carlotta Spencer, dallo stesso.

 Miss-Veyngard, dallo stesso. Ritratto di Gertrude viscontessa di Villers, eseguito nel 1775.

Candaule re di Lidia in atto di mostrare nuda al suo favorito Gige la regina che esce dal bagno, di sua invenzione.

FINOGLIA (PAOLO DOMENICO) nacque in Orta, città del regno di Napoli, c fu uno dei buoni allievi della numerosa scuola dello Stanzioni, risguardata come l'officina da cui si propagò in Napoli lo stile caraccesco. Fu il Finoglia pittore di molta espressione, castigato, fecondo di belle invenzioni e partiti, come ne fanno luminosa testimonianza nella certosa di Napoli la volta della cappella di San Gennaro e la sala del capitolo, dove si conservano alcuni suoi vaghissimi quadri. Morl nel 1656.

FI

FIORA (Niccolò) trovasi descritto nel catalogo dei pittori di Roma dell'anno 1666, e perciò solo compreso nell'Abbeccedario dell' P. Orlandi, senza accennare veruna sua

opera.

FIORE (COLANTONIO DEL) celebre pittore napolitano, operava avanti la metà del sedicesimo secolo. Dalle poche cose di lui conservatesi fino ai tempi del biografo pittorico di Napoli, il celebre Domenici, apparisce inferiore di merito a'suoi contemporanei di altre città d'Italia. onde nasce fondato sospetto, che in quella vasta capitale abbia l'arte dormito un intero secolo. Vero è bensì che nelle ultime opere Colantonio si mostra alquanto più ingentilito, come ne fa testimonianza il S. Girolamo, che del 1436 fece per i Conventuali di Napoli: pittura piena di verità, nella quale traluce qualche lampo foriero di moderno

- (Francesco del) nato poco dopo il 1350, fu, per i tempi in cui visse, uno de' più rinomati pittori di Venezia; dove non resta alcuna sua opera, bensì l'onorata sua tomba ne'Santi Giovanni e Paolo, con epitaffio in versi latini, dai quali appare essere morto nel 1434. Fu suo figliuolo

--- (JACOBELLO DEL) che sol-Jevossi a maggiore celebrità del padre. Era Jacobello di già pittore nel

1401; nel quale anno colori una tavolara S. Cassiano di Pesaro, dove conservasi un'altro suo quadro dipinto nel 1409 coll'epigrafe; Jacopetto de Flor. Nel 1452 faceva a Ceneda per commissione di quel vescovo, Antonio Corner, la stupenda Coronazione di Maria Vergine, che vedesi in duomo, nella quale introdusse tanta copia di figure, che la fece chiamare la pittura del Paradiso. È noto che nel 1456 dipinse in Venezia una Madonna, ora esistente nella galleria Manfrini, e che nel 1421 vi aveva pur fatta una Giustizia in mezzo a due Angioli per commissione del Magistrato de Proprio. A quest' egregio pittore deve l'arte moltissimo per essere egli stato uno de'primi che si attentasse a far figure di grandezza naturale, dando loro bellezza, dignità e certa quale sveltezza e movenza, che cercasi invano nelle opere de'snoi contemporanei. Servendo egli alla costumanza de'tempi, caricò di ornati d'oro le vesti delle sue figure, forse non perchè non si accorgesse del torto che questa pratica faceva alla vera bellezza, ma per non vedere dal volgo i suoi quadri posposti ad altri, sebbene di lunga mano inferiori per intrinseco merito pittorico, perchè più riccamente ornati. Se fosse veramente suo, come da molti viene creduto, il quadro alla Carità in Venezia, ora palazzo dell'accademia di Belle Arti, converrebbe protrarre la sua morte oltre il 1446; ma dietro accurate indagini di dottissimi uomini sembra dimostrato appartenere a pittore più moderno di Jacobello.

FIORENTINO (TOMMASO), fu uno de'molti pittori di grotteschi, che allettati dalla gloria, che in tal genere di capricciose pitture eransi acquistata Morto dal Feltre e Giovanni da Udine, si sparsero alla metà del sediccsimo secolo per tutta l' Europa. La moda che adesso invalse piucchè mai di ornarne non solamente le private camere, ma perfino i templi più augusti, mi vietano di rammentare le giudiziose considerazioni di Vitruvio intorno al delirio da cui furon presi i Romani per cosiffatte stranezze. Tommaso andò in Ispagna, dove tra le molte opere di sua mano mautengonsi tuttavia i grotteschi dal palazzo d'Alva, ed un suo ritratto nel reale palazzo di Madrid portante la data del 1521.

— (GIULIANO). V. Bugiardino Giuliano.

- (MICHELE ). V. Aberti Michele.

FIORENZA (TOMMASO DA) recossi in età aucora fresca nelle Spagne. Dipinse nel palazzo del duca d'Alba di Tormes una piccola galleria, e la rotonda che è nella torre, ornando la cupola di questa con medaglie rappresentanti animali ed altri oggetti con ottimo gusto. Dicesi che seppe unire la bellezza alla precisione. Leggesi nella galleria la seguente iscrizione; illustrissimae Marie Ferdinandi ducis conjugi cariss. et comitis Albae Listicae filiae felicissimae non labore C. D. Thomas Florentinus,

maestro napoletano, che operava in sul declinare del secolo nono e ne' primi anni del susseguente, credesi comunemente l'autore di molti antichi crocefissi in legno e di alcuni monnmenti sepolerali, che tuttavia si conservano in Napoli.

FIORI (CESARE) nato in Milano nel 1656, fu scolaro di Carlo Cane, il quale tenendo a proprie spese secula di nudo in sua casa, se non valse col proprio esempio a richiamare a miglior stile che non era quello del Morazzone, i suoi scolari, potè accostumarli a non lavorare di pratica, come nell'età sua si cominciò a fare spezialmente dai frescanti. Fu Cesare il meno cattivo allievo di questo mediocre maestro. Morì in patria nel 1702.

FIORI (MARIO DAI) V. Nucci Gaspare; V. Lopez Carlo. V. Vol-

gar.

FIORINI (GIOVANNI BATTISTA) operava in Bologna in sul finire del sedicesimo secolo. Fu amicissimo di Cesare Aretusi; e siccome questi sapeva eccellentemente colorire, ma era povero d'invenzione, e per lo contrario Giovan Battista che mal sapeva colorire aveva una straordinaria secondità d'invenzione, accomunarono i loro talenti. E per tal modo questi due artisti, che disgiunti non bastavano a grandi cose, fecero uniti molte pregevolissime opere, delle quali possono non poche vedersi in Bologna, alcune in Brescia ed in altre città della Lombardia.

FIORINO e MATTIA Castaldi da Milano, operavano in Ferrara nel 1458 intorno al Duomo. Erano in allora chiamati scarpellini comaschi tutti i lavoratori lombardi di fregi, ornamenti ed anche bassi rilievi in marmo, schbene alcuni fossero huoni scultori; in quel modo che comaschi si chiamavano dagli antichi romani i capi maestri muratori, perchè la maggior parte uscivano, come n'escono ora, dall'antica provincia di Como. Tra le opere eseguite in Ferrara da Fiorino e da Mattia, ebbero celebrità la mezza figura di S. Maurelio, e le armi ducali fatte dall' ultimo.

FIRENS (PIETRO) intagliatore, nato circa il 1601, copiò con bulino secco e duro gli Eremiti di Sadeler, ed incise diversi altri soggetti, tratti da Simone Vovet, da Claudio Vignon e da Daniele Rabel. Morì nel 1690.

FIRENZE (GIORGIO DA) non è ben noto se fosse scolaro di Giotto o di altro maestro. Comunque siasi, certa cosa è essersi acquistato nome di valente pittore, perocchè del 1514 lo sappiamo chiamato alla sua corte da Amedeo IV duca di Savoia, che lo fece lavorare molto tempo nel

palazzo di Chamberi ed in altri luoghi fino al 1525, nel quale anno dipingeva il castello di Pinarolo. Alcuni letterati piemontesi mossero dubbio intorno a certa tradizione che lo fa dipingere ad olio; lo che rende sempre più problematica la quistione intorno a Giovanni da Bruges voluto inventore e non rinnovatore della pratica del dipingere all' olio. Siccome di Giorgio da Firenze non trovasi memoria presso gli scrittori toscani, è da credersi che dopo la chiamata del duca di Savoja, più non rivedesse la patria.

FISCHERS (GIOVANNI) rinomatissimo argentiere di Augusta, fecesi in matura età a lavorare di pittura: e percliè conosceva perfettamente il disegno, non tardò a superare le difficoltà dell'arte. Visitò l' Italia per continuarvi gli studj pittorici, e riportò in patria un così huon metodo di dipingere a fresco, che lo fece risguardare come uno de' migliori frescanti che avesse la sua patria. Egli era pure eccellente modellature di figurine e di ornati per lavori di oreficeria, e fuse diverse pregevoli cose in bronzo ed in argento. Morì in ctà di 65 anni, nel 1645. Sua figlia.

(SUSSANA) fu nelle cose della pittura allieva del genitore, ma conoscendo di non avere grande fondamento di disegno, si restrinse ai ritratti, e fu in patria adoperata assai, spezialmente per ritratti femminili.

— (GIOVAN BERNARDO ed EMMANUELE) nato in Germania circa il 1650, è l'autore de' più magnifici edifizi di cui vada fastosa la città di Vienna d'Austria. Architettò nel 1696 il palazzo di Schoembrun per servire di casa da caccia per la imperial corte. È opera vastissima, ma non di felice invenzione e mancante di semplicità. Mal intesa è la decorazione esteriore e male ripartita l'interna distribu-

zione; nè contiene quella moltiplicità di camere, che l'esteriore annunzia.

Nel 1699, in occasione delle nozze dell'imperatore Giuscppe I eresse a spese de'negozianti forastieri un arco trionfale, che è la più stravagante opera che possa eseguirsi da uno sfrenato settario del Borromino. Fu pure da Fischers disegnata la Colonna cocleare della piazza del mercato di Vienna; e forse gli appartengono ancora le sculture, perciocchè era eziandio scultore.

Fece iu appresso le scuderie imperiali per 600 cavalli, per le carrozze e famigli della corte; ed è veramente un nobile edifizio con un vasto cortile per i carrosselli ed uno spezioso anfiteatro per gli spettatori; unisce la semplicità alla varietà ed alla magnificenza.

I sacri edifizi di quest'architetto sono la cupola di nostra Donna a Salisburgo, e la chiesa di s. Carlo Borromeo in Vienna. Questa chiesa edificata per un voto di Carlo VI imperatore nel 1716, è opera assai celebre e grandiosa, che i confini di quest' articolo non permettono di descrivere. Descriveremo invece brevemente il palazzo da Fischers architetto entro Vienna per il principe Eugenio di Savoia. Ha quest'edifizio nel pianterreno tre ordini di finestre di non belle forme : ergesi sopra questo una pilastrata jonica, che abbraccia il piano signorile ed i mezzanini. Tutta l'opera è a bugne: il cornicione è coronato da balaustrata con statue : ma gli ornati mancano di grazia. Un altro grande palazzo fece pure nel 1711 per il principe di Frauthson, ma non più felicemente dell'altro. Queste ed altre fabbriche non furono tutte terminate da Giam Bernardo; ma furono continuate fino al compimento da suo figlio ed allievo Emanuele, il quale fu pure ingegnosissimo meccanico, come ne fanno testimonianza la macchina

idraulica del giardino del principe Schwartzemberg in Vienna, e quelle a fuoco fatte da lui costruire per estrarre le acque nelle miniere di Kremnitz e di Schemnitz. Per tali lavori Emanuele si procacciò ragguardevoli ricchezze. Mancò all'arte nel 1758.

Suo padre Giambernardo è l'autore d'una curiosa ed utile opera, intitolata Architettura storica, ricca di rami colla relativa descrizione. Il primo libro contiene i più rinomati edifizi antichi, ebraici, egiziani, siri, persiani e greci; il secondo le principali fabbriche di Roma antica; il terzo alcuni edifizi arabi e turchi, ed alcuni pezzi della moderna architettura persiana, siamese, cinese e giapponese; abbraccia il quarto gli edifizi d'invenzione e disegno dell'autore, e l'ultimo diversi antichi vasi egiziani, greci, romani e moderni, alcuni de' quali inventati dall'autore.

FISCHLERS (STEFANO) intagliatore che fioriva nel prossimo passato secolo, lasciò alcune stampe assai pregiate, tra le quali i ritratti dei seguenti;

Il generale Ligonier a cavallo, tratto da Raynolds.

Elisabetta Keppel. Ladi Sara Bunbury.

Due giovani damigelle, una delle quali abbigliata da Sultana, che tiene un uccello, da Raynolds. Le belle prove di questa stampa sono rarissime per essersi il ramo consumato in poco tempo per l'incisione.

— (A) altro intagliatore inglese, che secondo Gaudellini, intagliò in sul declinare del diciottesimo secolo i Vetturali di Wouvermans, soggetto inciso ancora da Filleul.

— (EDUARDO) nato in Inghilterra nel 1750, erasi stabilito in Londra ed aveva già nome di valente intagliatore alla maniera nera nel 1760.

Sebbene contemporaneo di tanti intagliatori della medesima maniera, non fu da veruno superato. Pare che siasi ristretto ai soli ritratti, perocchè nel suo catalogo, prodotto nel tomo IX del Manuel non trovasi verun soggetto storico. Diciannove ritratti sono dipinti da Rayuolds, tra i quali:

Giorgio Seymour, Ladi Elisabetta Lee.

Lorenzo Sterne.

Lady Amabel e Lady Jemina York' figlie del conte d'Hardwick.

Marchesa di Rockingham.

Lady Elisa Keppel che offre un
sagrifizio ad Imene.

Fra le stampe tratte da altri pittori.

Roberto Browne.

Beniamino Franklin nel suo stu-

Guglielmo conte di Chatam.

FITTLER (GIACOMO) nacque in Londra nel 1758, ed aveva digià nome in patria di buon intagliatore in età di 25 anni. Fu uno de'migliori incisori di paesaggiche conti l'arte.

Delle sue molte stampe ricorde-

remo le seguenti:

Veduta di Lincoln Hill col ponte di ferro.

Veduta a nord-ovest del castello di Windsor. Altra veduta dello stesso a sud-est.

L'arco di Costantino, bellissimo paesaggio ornato di case pastorizie,

da Lovrain.

Imbarco di S. Orsola colle sue compagne, tratto da Claudio Lorenese, ed una delle sue più copiose pitture. Le acque vedonsi da Fittler eccellentemente rappresentate; la prospettiva ottimamente intesa; gli edifici magnifici, di modo che questo capo lavoro di pittura, lo è eziandio dell' incisione.

La capanna olandese; da Te-

niers.

La fiera italiana, da Miel.

Le truppe accampate nel giardino del Museo britannico.

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

Veduta della città di Londondery nell'Irlanda.

FIVIZZANI (ANTONIO) fioriva nell'età del Gandellini. Intagliò all'acqua forte alcuni scudi per tesi, una Concezione in piedi tratta dal Corsini, il Transito di S. Giuseppe, da Marc'Autonio Franceschini, un Gesù Cristo crocifisso, una S. Margarita vergine e martire, ccc.

FLABERT (ALBERTO), pittore ed intagliatore, nacque circa il 1600. Ottenne costui poca celebrità come pittore, ma ottenne un distinto luogo tra gl'intagliatori all'acqua forte dell'età sua. Dimorò gran parte della sua vita in Parigi, dove pubblicò un gran numero di vedute, paesaggi, animali, uccelli e pesci. Comunque abbia trattato con lode ogni genere, viene universalmente data la preferenza ai pesci, in cui con una punta spiritosa si portò al segno di avere superati tutti gl'intagliatori. Soggiungo un breve catalogo delle sue opere.

Quattro raccolte o quaderni di pesci, ognuno de' quali è composto di 12 fogli. I due primi quaderni comprendono i pesci d'acqua dolce, e gli altri due i marittimi; e gli uni e gli altri offrono graziosi

paesaggi e marine.

Serie di sette stampe rappresentanti sei paesaggi ornati di figurine, e frontespizio.

Veduta del porto a l'Angloy dalla

parte di Clarenton.

Veduta di Confians dalla parte di Tnilly.

Altre vedute di Pernay, Mar-

coussi, ec.

(STAZIO) viene annoverato
dal Gaudellini tra gl'intagliatori
per avere intagliate alcune opere di

Federigo Barrocci.

FLAMAEL (BARTOLETTO) nacque in Liegi nel 1614. Fu prima scolaro di un pittore dozzinale, chiamato *Trippes*, iu apresso di Gerardo Douffleit. Scese di 24 anni in Italia, e trovò in Roma largo com-

penso ai disagi del viaggio. Giovane, com'egli cra, avvenente, amico dei piaceri, che sapeva suonare diversi istrumenti e cantare con garbo, trovò continue occasioni che lo distoglievano dallo studio della pittura. Scoglio fatale dove vanno ficquentemente a 'rompere gl' incauti giovani che si recano a Roma per perfezionarsi nelle belle arti, senza che la maggior parte abbiano il buon giudizio di Flamael per salvarsi dal naufragio. Costui non tardò ad abbandonare le compagnie per consacrarsi totalmente allo studio de'sommi maestri. E fu precisamente dopo questo subito passaggio dai piaceri allo studio, che formò quello stile che gli ottenne si grande stima in Roma e lo fece conoscere in Firenze. Il Gran duca lo chiamò alla corte per lavorare nelle sue gallerie e lo colmò difavori e di doni. Nominato poscia pittore del re di Francia, passò a Parigi, ove dipinse la cupola de'Carmelitani Scalzi, e sece altri lavori in diverse chiese; ma non volle obbligarsi a stabile servitù. Dopo nove anni di assenza, tornava in patria nel 1647, ove in S. Giovanni dipinse una bella Crocifissione. Nominato professore della reale accademia di Parigi, rivide questa capitale, e dipiuse alcune opere alle Tuilleries, ma ben tosto l'amor di patria lo ricondusse a Liegi. Si racconta, che dopo pochi anni, a ombrato dai rapidissimi progressi di un suo allievo, lo destinava all' umile ufficio di macinar colori : e che costui vendicossi dipingendo un quadro che fu creduto una delle migliori opere del maestro. Vedendo compromessa la sua riputazione, gittò sul fuoco i pennelli, e più non volle dipingere. Se questa storia è vera (e forse non lo sarà che in parte) conviene protrarla fino agli estremi giorni di un artista, che esegui quadri di grande importanza in Italia, in Francia, nelle Fiandre, c spezialmente in Liegi, dove morì di 60 anni nel 1675. Flamael conosceva l'architettura ed era bastantemente versato nelle cose delle belle lettere, onde seppe arricchire le sue storie di bei pezzi di architettura; e conservare rigorosamente il costume.

FLENNINGER (N) moderno intagliatore, di cui si conoscono alcune stampe rappresentanti paesaggi di Loutherbourg con figure di uomini e

di animali.

FLENT (PAOLO) di Norimberga fu, secondo il Gandellini, uno dei primi intagliatori che invece del bulino introdussero il modo d'intagliare sul rame con un martello appuntato, col quale formansi dei piccoli punti o più gravi o più leggeri, secondo l'esigenza delle ombreggiature; la quale maniera di incidere ebbe il nome di Opus mallei.

FLETSCHER (NICOLA) nacque a Stouger nel 1751 e si fece conoscere tra gl'intagliatori per diverse vedute di Roma, tratte dal Canaletti.

— (N) fiirono di questo intagliatore apprezzati molti piccolissimi ritratti eseguiti per ornamento di varj libri, ed è nota una sua stampa di Bersabea, tratta da Sebastiano Conca.

— (N) forse non diverso dal precedente, intagliò il frontespizio del pocma l'Enriade di Voltaire, dell'edizione eseguita in Londra nel

1728.

FLEUR (NICCOLA GUGLIELMO DE LA) nativo lorenese, operava in Roma nel 1639, nel quale anno intagliò un libro di fiori in dodici fogli, nel di cui frontespizio incise il proprio ritratto, contornato da una ghirlanda di fiori.

FLINCK GOVAERT, nato in Cleves nel 1616, trovandosi contrariato nelle sue inclinazioni dal padre, che lo voleva iniziare nella mercatura, trovò nel padre Jacobs Lambert, predicatore di Lewarde

e valente artista, un protettore che lo liberò dalla paterna violenza, ed uno zelante maestro che in breve tempo lo rese ragionevole pittore. Flinck di ritorno in patria non tardò a guadagnarsi la stima degli artisti, dei dotti, dei grandi. Accasatosi coll' unica figlia di un direttore della compagnia delle Indie, trovossi tutt'ad un tratto assai ricco, onde più non esercitò l'arte che per la gloria. Morì in patria in età di 14 anni mentre stava dipingendo dodici quadri per il palazzo del comune d'Amsterdam. Lasciava un curioso gabinetto pieuo di antiche armature di ogni età e di ogni nazione, di statue, bassi rilievi e quadri che si era procurati da Roma, oltre non pochi quadri di sua invenzione e di molti tra i più rinomati maestri, con una scelta copiosa raccolta di stampe e di originali disegni.

FLIPART (GIOVAN CARLO) nacque in Parigi nel 1700, intagliò diversi soggetti con non comune proprietà, tra i quali due pezzi assai belli per la celebre raccolta di Crozat. Ma ciò che lo rende aucora più benemerito dell'arte è l'essere stato padre e maestro di Gio. Giacomo e di Carlo Francesco. Soggiungo il breve indice delle sue

opere:

Ritratto di Renato Choppin avvocato al parlamento, tratto da Jacnet.

Maria Vergine col Bambino in collo, da Baffaello, che fa parte

della raccolta Crozat.

Gesù Cristo orante nel monte degli Ulivi, coi discepoli che dormono, da Raffaello, per la raccolta Crozat.

La Maddalena penitente, da Le

Brun.

Apollo che insegue Dafne, da Renato Hovasse.

in Parigi nel 1725, ed apprese il disegno e l'intaglio dal padre, « Non » vi fu, scrivono Basan ed Huber,

" verun artistă più modesto di lui, o più disinteressato, poichè fu sempre » sicuro del buon successo de'suoi " lavori, e del suo ingegno ". Pure ottenne, che non è piccola cosa, le Iodi dello stesso Milizia, « Le sue " prime stampe, egli dice, sono » incise in una maniera larga, molle » ed impastata. Considerando poi " che la incisione è una specie di " pittura monocrona, o a chiaro-" scuro, in cui conviene nascon-" dere que' tagli, che lasciano dei " bianchi disgustosi, si diede a " farne dei stretti, e poi dei se-" condi e dei terzi, ed anche dei " punti, così che sulla vernice il " rame pareva fatto. Lo faceva in-» di mordere leggermente all'acqua forte, e lo ripigliava col hulino " con grande pazienza. In questa " maniera è che Soutman o van » Sompeler possono avere inspi-" rato eccellenti stampe, nelle quali " la lunghezza del lavoro non ha punto recato danno al gusto, essendo stimabili tanto per la pre-" cisione del disegno, che per la giustezza dell' effetto. In somma, » e quel che è più, lo ripete ognun " che le vede : sono le sue stampe " mirabili ". Ho voluto estendermi su questi particolari in grazia dei giovani artisti, pei quali i precetti e le osservazioni del Milizia, sebhene talvolta esagerate, non possono che riuscire utilissime. Osserverò per ultimo, che Giovan Giacomo possedeva in sommo grado il disegno, senza una perfetta conoscenza del quale non può esservi perfetto intagliatore. Nel 1755 fu ricevuto nella reale accademia, e mancò all'arte nel 1782, Soggiungo un breve catalogo delle sue opere:

Ritratti di Giovanna di Ronceray e di Giambattista Greuze.

Sacra Famiglia , da Giulio Ro-

Venere che presenta le armi ad Enea, da Carlo Natoire.

La Giovane di Cerinto, da Vier.

Gli sponsali del villaggio, da Grenze.

La tempesta con naufragio iu tem-

po di giorno, da Vernet.

Altra simile in tempo di notte,

dallo stesso.

Gesù alla probatica piscina che guarisce il Paralitico, da Dietricy. Combattimento dei Centauri e dei

Lapiti, da Boullongne, ec.

(CARLO FRANCESCO) suo fratello, morto nel 1815, lasciò non molte stampe, ma tutte pregevoli, tratte da Fragonard e da altri pittori francesi.

FLIPART (GIUSEPPE) creduto da Huber, non saprei su quale fondamento, della famiglia di Giovan Carlo, operava in Venezia nel 1740 per il negozio di Wagner. È conosciuto dai dilettanti un suo Concerto, con sotto quattro versi italiani, e l'iscrizione: Joseph Flipart pin-

xit et sc.

FLODINGH (PIETRO) nacque in Stockolm nel 1741, o come pretende Basan nel 1721, fu disegnatore ed intagliatore a bulino ed all'acquerello. Recatosi a Parigi onde perfezionarsi nell'arte, vel 1760 annunziossi, con Charpentier, come inventore di una nuova maniera di incidere sul rame all'acquerello. Ignorasi l'epoca della sua morte. Tra le sue stampe, che si conoscono, sono celebri le seguenti:

Ritratto d'Alessandro Roslin pittore svedese, da un quadro fatto da

lui medesimo.

Soggetto allegorico rappresentante il re di Svezia come protettore della religione, delle leggi, delle arti e delle scienze, da Cochin.

Apollo e Dafne, da Boucher.

Giovinetta in camicia che dorme, con un cane da parte, da un quadro dipinto a Roma da Deshais.

FLORAS (FRUSTOS) non per altro conosciuto tra gli artisti che per avere dipinte alcune cose nella cattedrale di Toledo l'anno 1500.

FLORENTIN (CESARE) nacque

a Dijon nel 1594, e fu allievo in Parigi di Manperchè. Intagliò, fra le altre cose delle quali uon si hanno che confuse notizie, vary pezzi tratti dalle pitture del Primaticcio e da altri pittori italiani. Le sue stampe sono presentemente assai rare. Morì in Parigi nel 1663.

FLORI (SEBASTIANO) fu uno degli ajuti di Giorgio Vasari nelle opere eseguite nella Cancelleria apo-

stolica in Roma.

TISTA) scolari di Benvenuto da Garofolo, esercitarono la pittura senza
però sollevarsi al di sopra della mediocrità, la qual sorte ebbero comune presso che con tutti gli allievi
di così celebre maestro.

(F. DELLA FRATTA) operava nel sedicesimo secolo nel ducato di Urbino. La sua patria conserva una Cena di lui così ben condotta, che basterebbe sola a dargli il pieno diritto di occupare un distinto luogo tra i buoni pittori della

scuola romana.

FLORIANI (FRANCESCO) di Udine, che operava nel 1568, riusci eccellente ritrattista, da tener testa (se si vuol dar fede agli scrittori Friulani) ai Moroni ed ai Tinelli. Fece pure alcune tavole per chiesa assai pregiate, una delle quali, divisa in tanti piccoli quadri quanti erano i Santi che rappresentava, forma adesso uno de'più rari ornamenti di Udine. Suo Fratello

— (ANTONIO) sebbene lungamente vissuto alla Corte di Massimiliano II, lasciò in patria qualche bella testimonianza della sua virtù.

FLORIANO (FLAMINIO) vien creduto scolaro del Tintoretto a cagione di un quadro di S. Lorenzo, nel quale mostrossi così vicino imitatore dello stile di questo valente uomo, che altri pochissimi usciti dalla sua scuola fecero altrettanto. Fioriva circa il 1550.

FLORIGERIO (SEBASTIANO) da Udine, fu scolaro di Pellegrino da S. Daniele. Dipinse in Udine diverse opere a fresco ora perdute, tranne il quadro del Santo titolare della chiesa di S. Giorgio, che da molti viene riputato il migliore di quella città. Fece pure alcuni freschi in Padova, sotto ai quali si sottoscrisse Florigerio. Fu pittore di gran forza; e tanto nel paesaggio quanto nelle figure sembra che più s'accosti alla maniera del Giorgione, che a quella del maestro. Operava nell' anno 1553.

FLORIMI (GIOVANNI) sanese e discepolo di Cornelio Gallo, intagliò a bulino alquanti scudi per tesi, soggetti storici e frontispiz), tra i quali quello del libro dei Concetti Davidici del P. Orazio Pandolfini, stampato in Pisa nel 1655, che ho riferito perchè fa testimonianza dell'epoca in cui fiorì quest'artista. Le altre sue conosciute stampe sono:

Ritratto del filosofo Francesco Piccolomini dipinto dal caval. Francesco Vanni.

Altro di monsig. Camillo Borghesi arcivescovo di Siena.

Tre Caricature divise in dodici

S. Cecilia moribonda.

Quattro figure con gli stemma

borgliesi.

FLORIS (CLAUDIO), non ignobile scultore di Anversa, era nato in sul declinare del quindicesimo secolo, ma sebbene fosse, per i tempi in cui visse, de'migliori che esercitessero l'arte sua nelle Fiandre, forse sarebbe ormai dimenticato se non era capo di un'illustre famiglia di artisti, il più celebre dei quali fu

— (FRANCESCO) nato în Anversa, nel 1520. Allievo nel disegno di suo padre, attese fino ai venti anni alla professione paterna: ma spinto da naturale inclinazione alla pittura, ottenne dal genitore di frequentare la scuola di Lamberto Lombard. Vedendo questi i progressi rapidissimi che andava facendo, non tardò a permettergli che pubblicasse

alcune opere di propria invenzione, che lo fecero vantaggiosamente conoscere. Il Lombard aveva lungamente studiate in Roma le opere de'grandi macstri e l'antico : onde consiglio Francesco a passare in Italia, e così fece. Giunto a Roma. volse le principali sue cure ai capi lavoro di Raffaello e di Michelangelo, ma sgraziatamente sembra che abbia trascurate le cose degli antichi, sulle quali poteva migliorare più che non fece il sno gusto. Ad ogni modo rivide la patria di lunga mano più perfetto pittore che non lo era quando parti, ed ebbe il nome di Raffaello delle Fiandre. Ben tosto preso di mira dall'adulazione, fu chiamato, secondo il gusto esagerato di que'tempi, gloria, splendore, lume del disegno, ec. Ed era, a dir vero, grande artista, ma forse troppo speditivo; perocchè; raccontasi, tra l'altre cose, che in un solo giorno dipinse un vasto quadro rappresentante una Vittoria con molti antichi trofei, in fondo del quale vedevansi in sommesso atto i prigionicri avvinti: e questo quadro fu da lui stesso intagliato all'acquaforte. Ben tosto ebbe meritata celebrità eziandio fuori delle Fiandre: e Carlo V imperatore e Filippo II re delle Spagne ne facevano grandissima stima, e l'ultimo l'avrebbe voluto alla sua corte, ma egli ricusò costantemente d'abbandonare la patria, dove teneva aperta fioritissima scuola, e gli giuguevano d'ogni banda importanti commissioni. Egli guadagnava assai, ma l'ambiziosa sua consorte, e la sua smoderata passione del bevere consumavano più che non ritraeva dall'arte, ond' cbbe a sostenere grandi travagli. Tra le molte opere che fece per le Fiandre, meritano di essere ricordati il S. Michele fatto per la confraternita di tal nome in Anversa, il Giudizio universale per una chiesa in Brusselles, ed un quadro con doppi sportelli per Gand, nel quale rappresentò i principali fatti della vita di S. Luca. Dei quadri di profano argomento pregiavansi assai le nove Muse possedute da Wyntgis in Middelburgo, e le dieci fatiche d'Ercole che ornano una sala d'Anversa, le quali furono subito intagliate da Cornelio Cort. In età di 29 anni fu ammesso nell'accademia d'Anversa, e morì di 50, nel 1570. Probabilmente suoi fratelli germani e'i suoi allievi furono Girolamo, Francesco ed Ambrogio.

dalla scuola di Francesco, passava in Francia, dove fu tenuto in molta stima, ed ottenne la carica di ritrattista d'Eurico III. Lasciò in Parigi diversi quadri di Storia, tra i quali fu assai lodato quello fatto pei Francescani, rappresentante la Natività

del Redentore.

FRANCESCO) detto il vecchio per distinguerlo da suo figlio, di cui parleremo tra poco, fu ammesso all'accademia di Anversa nel 1561, e mori cinque anni dopo. Ciò è quanto sappiamo intorno alla sua vita. Più conosciute sono le sue pitture, la migliore delle quali credesi il quadro rappresentante il fanciullo Gesù in mezzo ai Dottori che conservasi con molta diligenza in Anversa.

— (Ambrogio) ultimo dei tre fratelli, e creduto il primo di merito, lavorò molto tempo per il vescovo di Tournai. Nella chiesa di Nostra Donna di Anversa conservansi due quadri, che basterebbero essi soli a larlo preporre ai fratelli. Rappresenta il primo il martirio de SS. Crespino e Crespiniano, l'altro S. Luca in atto di fare il ritratto di Maria Vergine.

(SEBASTIANO) figliuolo di Francesco e fratel maggiore di Francesco il giovane, nacque circa il 1573, estudiò la pittura sotto vau Oort. Seguendo la naturale sua inclinazione, quasi altro non dipiuse che fatti di arme, rallegrati per l'ordinario da bei paesaggi. Fece ancora qualche

grande quadro di Storia, ma non del merito delle battaglie. Ignoriamo l'epoca della sua morte.

(Francesco) il giovane, allievo di suo padre Francesco il vecchio, nacque sett' anni più tardi di Sebastiano. Passò in Italia tostocchè ebbe appresi gli elementi dell'arte paterna, e si trattenne lungamente in Venezia per lo studio del colorito. Da principio non faceva che quadri di faceto argomento; ma tornato in patria, si applicò di proposito ai quadri di storia, tra i quali diedegli gran nome quello eseguito per la chiesa della Madonna d'Anversa. Credesi vissuto fino al 1642.

(GIOVANNI BATTISTA) figliuolo di Sebastiano, ingrandi lo stile paterno studiando le opere di Rubeus e di Van-Dyck. E nei grandi quadri di sacro argomento e pei profani di storia romana, come in quelli di piccole dimensioni, vedesi il gagliardo immaginare di Rubens, ed il prezioso finito di Van-Dyck. I molti lavori di questo distinto artefice, dopo il Raffaello delle Fiandre il più riputato della pittorica famiglia dei Floris, fanno credere che morisse vecchio, ma non è noto in quale anno. Lasciò alcuni altri mediocri e forse meno che mediocri artisti apparienenti all'illustre famiglia Floris, tra i quali un Gabriele che ebbe qualche nome in Anversa.

— (COSTANTINO) nato pure in Anversa e da un discendente dei Floris, che le arti esercitarono con lode in sul finire del quindicesimo secolo, nacque in Anversa nel 1660. Nel 1695 era direttore dell'accademia di pittura di Anversa; e come si disse di Sebastiano, non dipingeva che battaglie. Pretendono alcuni che il sno miglior quadro sia quello rappresentante l'assedio di Namur comandato da Guglielmo III re d'Inghilterra. Vedesi la città a grande distanza, ed il re coi suoi principali baroni, tutti

9:

ritratti dal vero, in sul davanti. Non

è noto quando morisse.

FLOS (CLAUDIO DA), nato circa il 1680, fu uno de più laboriosi intagliatori del suo tempo. Nel libro della geneologia della famiglia Gondi pubblicato a Parigi nel 1705 trovansi molti suoi ritratti di maschi e di femmine: intagliò a bulino il frontespizio ed alquanti rami del libro intitolato: Histoire des Yncas Rois au Perou. Operava ancora nel 1744. Daremo un indice delle sue principali incisioni.

Zessiro che con sestoni di siori scherza con Flora, da Antonio

Coypel.

Cristo morto in grembo alla Madre, cui la Maddalena bacia i piedi, con S. Giovanni, Nicodemo e Giuscppe d'Arimatea in piedi, da Raffaello per la raccolta Crozat.

S. Michele Arcangelo che abbatte

i demonj, dallo stesso.

Visitazione di Maria Vergine a S. Elisabetta, da Carlo Maratta.

Apparizione di Ges\(\text{i}\) Cristo alla Maddalena, da Francesco Albano. Ritratti di Newton e di Locke.

— (F. P.), intagliatore parigino, conosciuto per le stampe all'acqua forte delle priucipali pitture di Carlo Le Brun, fiorì in priucipio del p. p. secolo. Intagliò sopra i propri disegni diverse vedute di antichità di Roma ec.

FO (N) svizzero, intagliatore in legno, operava in principio del sedicesimo secolo. Tra le sue opere, ora diventate assai rare, non ricorderò che le belle figure di animali che ornano l'Opera di Storia naturale del medico di Zurigo, Corrado

Gesner.

FOCO (PAOLO) probabilmente di Casale Monferrato, dove se non altro ebbe stabile dimora, fu vago pittore di paesi e di altri curiosi quadretti da stanza maestrevolmente colpeggiati e di bellissimo effetto a qualche distanza. Reso ardito dal buon esito de'piccoli quadri, volle provarsi in opere di grandi dimensioni, e per poco non perdette eziandio la riputazione che si era acquistata colle minori. Operava nel 1660.

FOIX (LUIGI DE) operava dopo la metà del sedicesimo secolo. Era nato in Parigi e fu uno de'più celebri ingegneri ed architetti che conti la Francia nel sedicesimo secolo. Nel 1579 condusse a felice fine il progetto d'otturare l'antico canale dell' Ardour presso Bajona. e di costruirne uno nuovo per il porto. Ma pose il colmo alla sua gloria la torre di Corduara eretta sopra uno scoglio alla foce della Garonna, a sei miglia da Bordeaux. Serve in quel sito ripieno di scogli, di secche, di correnti, di vortici, non solo di fanale per la notte, ma ancora nel giorno di seguo per i bastimenti, che navigano per quel pericoloso marc. Quest' edifizio ebbe cominciamento nel 1584, e fine nel 1610. È di figura rotonda, alto 169 piedi; ma nel 1720 fu alzato ancora di più. Il pian terreno contiene una vasta sala quadrangolarea volta, accompagnata da altre camere e guardarobe. Al di sotto del pian terreno sono praticate diverse canove e grotte, ed una cisterna. Non descriverò le posteriori aggiunte perchè non d'invenzione di Foix. Soggiungerò che i naviganti non hanno in Europa altro Faro di così magnifica ed elegante struttura, vedendovisi impiegati gli ordini toscano, dorico e corintio, con frontoni alle finestre, cupole in cima, e signorili appartamenti, con ornati di sculture entro e fuori. Alcuni biografi scrissero a torto che quest' insigne architetto dimorò lungamente in Spagna incaricato dell'esecuzione del disegno del Vignola nell'edifizio dell' Escuriale.

FOLCHETTI (STEFANO), non ignobile pittore del quindicesimo secolo, pare che abbia avuto stabile domicilio nel Piceno sua patria, dove conservansi alcune sue pitture, che

lo dimostrano non superiore ai me-

diocri pittori de' suoi tempi.

FOLER (ANTONIO) nato ne'paesi Veneti nel 1536, su assai buon coloritore, ma tanto infelice nell' invenzione e nel disegno, che mancando di commissioni, visse sempre in povera fortuna. Un suo mediocre quadro si conserva nella chiesa di S. Stesano in Venezia, rappreseutante il martirio del titolare.

FOLEY, pubblico impiegato in qualità d' Uditore, conosceva bastantemente l'architettura per professarla, ed aveva ottimo gusto; ma non si valse delle sue cognizioni che per sè stesso, avendo nel 1710 architettato e fatto eseguire una magnifica villa con bellissimi giardini nella contea d' Hereford.

FOLIGNO (F. UMILE DA FOLI-GNO) visse in principio del diciottesimo secolo, e fu adoperato in Roma dal cardinale Castaldi per le pitture a fresco eseguite nella tri-

buna di S. Margarita.

FOLKEMA (GIACOBBE) nacque in Dockum nella Frisia, nel 1714 circa, apprese il disegno e l'intaglio da Gian Giacomo suo padre, distinto orefice; ed era ancora giovane quando andò a stabilirsi in Amsterdam. Colà operava avanti il 1737 intorno alle stampe ond'è ornata la Raccolta delle opere d'anatomia, chirurgia e medicina di Federigo Ruysck, il di cui primo tomo fu pubblicato in Amsterdam in detto anno. Intagliò pure molti ritratti ed altre cose sui disegni propri e di Picart fino al 1767, che fu l'ultimo della sua vita. Conosconsi altre sue incisioni, tra le quali le seguenti:

Emblema sulla morte del principe Guglielmo d'Orange, di pro-

pria invenzione.

Il Tempo che scuopre il busto di Francesco Rabelais, con quantità di figure e di emblemi satirici, di propria invenzione.

Ritratto di Michele Cervantes di

Sa avedra da G. Kort.

Martirio di S. Pietro e di S. Paolo, da Niccolò dell' Abate.

(ANNA) sorella di Giacobbe, fu buona pittrice in miniatura, ed intagliò alcune stampe con gusto. Sopravvisse poco tempo al fratello. La sua più conosciuta stampa, probabilmente di sua invenzione, è la seguente

Spethlagius, pastore in Amsterdam, colla leggenda: Anna Fol-

kema pinx. et sc.

FOKKE (SIMONE) nato in Amsterdam nel 1712, fu scolaro di Giovan Gaspare Philips. Buon disegnatore ed intagliatore, potè farsi buon nome in patria, ove fu molto adoperato da diversi librai per piccoli ritratti, viguette ed altri ornamenti per libri. Tra questi non ricorderò che l'opera intitolata: Portraites historiques des Hommes illustres du Dannemarc, 1746, nella quale trovansi molti bei ritratti disegnati ed intagliati da lui. Dicesi che Fokke possedeva una preziosa raccolta di quadri, disegni originali e stampe. Viveva ancora nel 1771. Soggiungo un hreve elenco di altre stampe:

Ritratto di Simone Fokke, da sè

stesso.

Veduta dell' Ypsilon d' Amsterdam.

Due piccole stampe di animali. Statua del principe di Nassau Wei-

bourg.

Giacobbe che custodisce gli armenti di Labano, dallo Spagnoletto. La morte di Didone, da Cornelio Troost.

Paesaggio rappresentante l' Inver-

no, da P. Breughel.

Veduta del porto di Livorno, da Vernet.

Veduta dei contorni di Narni,

dallo stesso.

FOLLI (SEBASTIANO) di Siena, dipingeva del 1608 nella chiesa di S. Sebastiano in concorrenza d'altri pittori, non ammanierati meno di lui. Come però sapeva fare assai benegli ornati e le architetture, non

rimase inferiore che a Rutilio Ma-

FONDULO (GIOVAN PAOLO), discendente dalla nobilissima famiglia di Cabrino Fondulo, un tempo Siguore di Cremona, studiò i principi della pittura sotto Antonio Campi, ed operava da sè nel 1585. Ma ben tosto passò in Sicilia, ove fissò stabile dimora, ed accasatosi, più non pensò a rivedere la patria, trovandosi continuamente occupato in eseguire utili commissioni.

FONTANA (DOMENICO) nacque in Mili, villaggio del lago di Como l'anno 1543, e di 20 anni recavasi a Roma presso Giovanni Fontana suo maggior fratello, che colà studiava l'architettura. Aveva Domenico avuti in patria gli elementi della geometria, ed in breve tempo apprese ancor esso l'architettura. Il cardinale Montalto, avendo concepito una vantaggiosa idea dell'ingegno del nuovo architetto, gli commise la fabbrica della cappella del Presepio in S. Maria Maggiore e di un palazzetto nella villa ora Negroni, in vicinanza dalla stessa basilica. Papa Gregorio XIII vedendo il cardinale Montalto spendere in fabbriche, lo suppose ricco, e gli levò l'assegnamento; e le fabbriche sarebbero, per mancanza di danaro rimaste sospese, se l'architetto non somministrava al cardinale mille scudi, e la cappella si proseguì. Questa generosnà fu la sua fortuna. Morto Gregorio XIII, il Montalto è creato papa sotto il nome di Sisto V, ed il Fontana vien fatto architetto pontificio. All' istante si terminò la cappella ed il palazzetto, che riuscì assai vago. Venne voglia a papa Sisto di trasportare ed ergere in mezzo alla piazza di S. Pietro l'obelisco che stava a canto al muro della Sagristia, alto palmi 107 e mezzo, largo 12 ed in cima 8, del peso, secondo il Milizia, di quasi un milione di libbre. Altri papi avevano avuto lo stesso pensiero, ma ne fu-

Diz. degli Arch, eec. T. II.

rono dissuasi dai loro ingegneri. Furono da Sisto chiamati da tutte le parti ingegneri e matematici, e si tenne in sua presenza un congresso di circa 500 persone, ognuna delle quali presentò le sue invenzioni, disegni o modelli. Domenico spiegò il suo modello di legno con entro una guglia di piombo, che a forza di suste, d'argani ec. si alzava e si abbassava con facilità; espose le ragioni d'ogui ordigno, e di più ne fece un'evidente prova sopra una piccola guglia del mausoleo d' Augusto che giaceva rotta. Dopo molte dispute la sua invenzione fu approvata, ma perchè non aveva ancora acquistato gran nome, ne fu affidata l'esecuzione a Giacomo della Porta ed a Bartolomeo Ammanati; e questi architetti fecero subito piantar un palo in mezzo alla piazza, dove

doveasi collocare l'Obelisco.

Il Fontana dolente con ragione che fosse data ad altri l'esecuzione del suo progetto, presentossi al Papa, al quale espose che niuno meglio di lui poteva eseguire il suo pensiero, ed il Papa ne su persuaso. Il nostro architetto fece dar mano agli apparecchi; fece nella piazza assodare un suolo con palafitte e con grandi massicci, lavorar canapi del diametro d'un terzo di palmo; funi, verghe grossissime di ferro, staffe, chiavardi, cerchi, perni ed istromenti d'ogni maniera nelle officine di Roma, Subbiaco e Ronciglione; mentre giugnevano da Terracina e da Santa Severa smisurate travi, tavoloni d'olmo ed altri leguami in grande abbondanza. Terminati gli apparecchi ed allestita ogni cosa, fu destinato il giorno 30 d'aprile del 1588 per l'esecuzione. Il primo ad entrare nello steccato fu il boja che vi piantò la forca. Il Fontana andò a prendere la benedizione dal papa, che, nell' atto di benedirlo, gli disse di badare a quel che faceva perchè l'errore gli costerebbe la testa, Il euore di Sisto

13

era da due contrarj affetti agitato, dalla gloria e dall' amore che portava all' architetto, il quale aveva fatti segretamente tener pronti a tutte le porte di Borgo cavalli per fuggire. Non descriverò il modo tenuto per alzare l'obelisco, trovandosi descritto dallo stesso Fontana, o per suo ordine minutamente. In dodici mosse si alzò la guglia quasi tre palmi da terra, che tanto bastava per il trasporto, il dì 7 di maggio: ed in autunno, che così volle il Papa, fu elevata in 52 mosse ed inzeppata sul suo picdistallo con universale applauso. Il Fontana fu creato cavaliere e nobile romano, ebbe una pensione di duemila scudi d'oro trasferibile ai suoi eredi, e gli furono coniate due medaglie, e posta nella base della guglia l'iscrizione:

## Dominicus. Fontana ex pago. agri. novocomensis Transtulit et erexit.

Più non gli mancarono grandi commissioni. Fece per ordine del Papa diversi lavori intorno a S. Giovanni Laterano ed in vicinanza un palazzo a tre piani per il papa; gli commise quindi la costruzione della biblioteca vaticana. Ristaurò le colonne Trajana ed Antonina, costruì lo Spedale de'Mendicanti, e diresse il condotto dell'acqua Felice. Altre incombenze ebbe dal successore di Sisto, Clemente VIII, che all'ultimo, dando orecchio a calunniose voci, lo privò della carica d'architetto pontificio. Indispettito, andò a Napoli, ove dal vicerè fu nominato regio architetto ed ingegnere maggiore del regno. I più grandi edifizi fatti in questa capitale furono il palazzo regio, sotto il vicerè conte di Lemos e l'Università. Mancò alla gloria dell'architettura in età di 54

FONTANA (GIOVANNI) suo fratello, ajutò Domenico in tutte le opere eseguite in Roma; indi si applicò

quasi interamente all'idraulica; spnrgò il Tevere ad Ostia, regolò il corso del Velino, condusse l'acqua Algida a Frascati per le ville Belvedere e Mondragone, ristaurò e rifece i condotti d'Augusto. Condusse acque a Recanati ed a Loreto; stabilì a Tivoli il ritegno ed il parapetto alla cascata del Teverone. All'ultimo mandato dal Papa a Ferrara ed a Pavenna per le riparazioni del Po e di quelle acque, che tanto hanno desolato quelle provincie; tornò a Roma infermo, ove morì di 74 anui, nel 1614.

- (DOMENICO MARIA E VE-RONICA PADRE E FIGLIA ) Nacque Domenico in Parma, secondo la più ragionevole opinione, in principio del diciassettesimo secolo, ed ebbe nome tra i buoni disegnatori ed intagliatori a bulino de'suoi tempi. Fu questo artista confuso da molti biografi col celebre architetto ed intagliatore Domenico Fontana del lago di Como, di cui abbiamo diffusamente parlato nel relativo articolo. Ebbe questi una figlia, per nome Veronica, che da lui ammaestrata nell'arte sua, diede in freschissima età tali prove di precoce ingegno, che l'autore della Felsina pittrice ebbe a scrivere: avranno anche al suo tempo le meritate e ben dovute lodi le stampe in legno che con sì bel principio, anzi con sì prodigioso avanzamento si è posta a fare la signora Veronica figlia di pochi anni di Domenico Maria Fontana. Secondo Basan questa fanciulla apprese inoltre a dipingere da Lisabetta Sirani; e tutti i biograficonvengono in ciò che i suoi intagli in legno sono fatti colla massima proprietà, come può vedersi in alcuni della Felsina pittrice. Anzi il padre Orlandi nel suo Abbeccedario, dice che riescì unica nel suo secolo in detto intaglio. Ignoransi le precise epoche della morte dell'uno e dell'altra.

Le più conosciute stampe del padre sono

99

FO

Il Portare della croce, tratto da Domenico Campagnola.

Mosè in atto di spezzare le tavole della legge, tratto da una pittura del Parmigianino nella chiesa della Steccata di Parma.

La Maddalena penitente in atto di adorar la croce, da Francesco Vanni,

Euea accompaguato dalla Sibilla nei campi Elisi.

## Stampe della Veronica.

Alcuni ritratti di pittori della Felsina pittrice, tra i quali quello di Francesco Brizio.

Albero della famiglia Caracci, coi

disegni di Agostino.

Stampe in piccole dimensioni che adornano il libro dell' Offizio della B. Vergine, stampato in Venezia nel 1661; ec. Costumava quest'intagliatrice di marcare le stampe V. F., o ancora V. Fontana.

FONTANA (GERARDO) si fece conoscere tra gl'intagliatori per una stampa a bulino rappresentante la Natività del Redentore tratta da Polidoro da Caravaggio e per poche altre incisioni di minore importanza.

— (GIULIO E CESARE). Del primo nou troviamo indicato che il cognome e nome dal Gandelini; dell'altro dicesi avere intagliate pom-

pe funebri ed epitaffi.

— (Prospero) nato in Bologna nel 1512, fu allievo d'Innocenzo da Imola, che morendo affidava a lui la cura di ultimare una sua tavola. Non si credendo capace di operare con lode da sè, volle, prima d'intraprendere alcuna cosa d'importanza, erudirsi sotto altri maestri, e fu alcun tempo ajuto di Giorgio Vasari e di Picrino del Vaga. Ma sgraziatamente sembra aver appreso da Vasari piuttosto a far presto che benc; onde abbandonata la lodevole diligenza cui erasi accostumato sotto Inuocenzo, fece torto alla prosotto.

pria virtii. Aveva Prospero fecondità d'idee, ardire ed ingegno abbastanza coltivato, onde riuscire in qualsiasi più grandiosa opera; ma la soverchia sollecitudine produtta dal mal esempio del pittore aretino, e dal bisogno di alimentare coi guadagni dell'arte lo smodato suo lusso ad artista mal confacente, non gli consentirono di giugnere a quella perfezione, cui lo destinava il proprio ingegno e l'ottimo esempio del primo maestro. Non è perciò che Prospero non abbia alcune opere con lodevole diligenza condotte. La sua Epifania alla chiesa delle Grazie in Bologna, a piè della quale vedesi scritto il nome di lui in caratteri d'oro, ha una cosiffatta grandiosità, tanta dovizia di vesti e di ornato, che lo stesso Paolo non la rifiuterebbe per sua. Ma tranne questa e poc'altre storie, convien ricor. rere ai ritratti onde giustilicare l'universale ammirazione tributatagli in ogni parte d'Italia. Perciò Michelangelo Bonarroti lo presentava in qualità soltanto di ritrattista a Giulio III; e fu in tale qualità da questo pontefice pensionato, e nella stessa qualità rimase ai servigi della corte pontificia sotto i tre primi successori di Giulio. Nato mentre in Bologna fioriva ancora il Francia, fu testimonio del decadimento dell'antica scuola, e vide formarsi nella scuola propria quella dei Caracci, nati per ristabilire l'onore della pittura, e per discrtare le altre scuole della comune patria. Morì Prospero nel 1597, lasciando ammaestrata nell'arte sua la figliuola

(LAVINIA) che dalla famiglia del marito fu chiamata anche Zappa. Costei seguendo le orme del padre, fece alcuni lodevoli quadri in Bologua ed in Roma, ma conoscendosi nel disegno e nella composizione da meno del padre, prudentemente si vestrinse ai soli ritratti, che le procacciarono grandissimo nome in Italia e fuori. Più

paziente del genitore, tenne dietro ad ogni lineamento del volto; e spiegò negli abiti ed in ogni altro accessorio tutta la dovizia dell'arte. Gregorio XIII, volendo premiare la virtù di questa rara femmina, la nominò sua pittrice; e le matrone romane accorrevano a gara a farsi ritrarre da costei, che sapeva accortamente piegare a bellezza, senza scapito della rassomiglianza, i li-neamenti ed i coloriti meno felici; e render paga la femminile vanità col gusto delle acconciature e colla pompa delle vesti e de' giojelli. Ad ogni modo conviene assegnare un distinto posto ai ritratti eseguiti dopo aver vedute le pitture dei Caracci e dei loro più illustri allievi, a preferenza di quelli eseguiti in gioventù; perocchè alcuni degli ultimi, per certa soavità di pennello e per bellissime arie di volto, furono creduti di Guido. Conservasi nella reale Galleria di Firenze il ritratto di questa nobile pittrice; fatto da lei medesima. Ma più bello assai e più interessante è il ritratto suo unito a quello del genitore, giunto all'età della decrepitezza, che vedesi in Imola in casa dei conti Zappi suoi discendenti. Mancò in Roma alla gloria dell'arte, in età di 62 anni, nel 1614.

FONTANA (ALBERTO) modenese, dipingeva a fresco, nel 1537, le pareti del pubblico macello tanto lodevolmente, che al dire dello Scanelli, poco più avrebbe fatto Raffaello. Fu Alberto veramente un assai distinto pittore di animali, di rabeschi e di ornati; onde potè sostenere la concorrenza del suo celebre compatriotta Niccolò dell' Abate, che tanto in alcune parti seppe avvicinarsi al Correggio. Morì Alberto nel 1568.

—— (BATTISTA) veronese e ragionevole pittore, secondo alcuni allievo del Caroto, abbandonò la patria, sperando di trovare altrove migliore fortuna; e giunto a Vienna ebbe la sorte di essere ammesso a lavorare per qualche anno in quella corte. Fioriva dopo il 1550.

(FLAMMINIO) Urbinate, ebbe celebrità tra i pittori di porcellane in Castel-Durante; ed in appresso chiamato a Firenze dal gran duca Cosimo I, v'introdusse la buona maniera del dipingere le porcellane. Ma più di Flamminio seppe acquistarsi celebrità il fratello di lui

- (ORAZIO) fiorì dal 1540 al 1560, epoca gloriosa per lui, in cui portò a quell'alto grado di perfezione, che prima non ebbero mai, nè mantennero dopo, le forme, le pitture e le vernici delle stoviglie, di modo che molte si mostrano ancora al presente come fossero cose di Raffaello, di Battista Franco, di Taddeo Zuccari e di altri grandi maestri. Ed è cosa avverata, che lo stesso Bonarroti ed altri egregi artisti furono adoperati dal duca di Urbino per invenzioni e disegni di stoviglie, che poscia vennero con somma industria posti in opera dai fratelli Fontana, e dai loro molti allievi.

e della morte di lui.

BATTISTA O GIOVAN BATTISTA) nacque in Verona circa il 1524, apprese in patria i principi del disegno, dell' incisione e della pittura, ma dimorò gran parte de' suoi giorni in Venezia. Passò da questa città in Germania al servizio dell' imperatore, e colà terminò la vita, non è ben noto in quale anno. Le sue stampe sono eseguite con punta facile e sopra bel disegno.

Sue più conosciute opere.

Molte storie tratte dall'Eneide di Virgilio.

Visione di Ezechielle intorno alla

risurrezione dei morti.

Martirio di S. Pietro martire entro una foresta, tratto dal famoso quadro di Tiziano.

La battaglia del Cadore combattuta dai Veneziani contro l'imperatore, dallo stesso.

Cristo crocifisso tra i due ladri,

di sua invenzione.

Ventotto pezzi, compresa la dedica all'arciduca Ferdinando d'Austria, contenenti la storia di Ro-

molo, eseguiti nel 1573.

FONTANELLA (N) intagliò a bulino una Sacra famiglia dipinta da Lodovico Caracci, che per la novità della composizione brevemente descrivo. Vedesi la Vergine Maria chinata sopra un rigagnolo d'acqua, in atto di lavare i panni che le sono presentati dal Bambino, fanciulletto di quattro in cinque anni, il quale li leva da un secchio. Intanto S. Giuseppe li stende al sole sopra una corda tirata da un ramo all'altro di alloro. È questa un'invenzione totalmente di stile fiammingo, ma nobilmente trattata.

FONTANIEU (PIETRO LYABET DE) distinto dilettante di stampe, morto nel 1784, intagliò diversi vasi a bulino, ed alcuni animali in

piccolo all'acquaforte.

FONSECA di Figueroa (G10-VANNI) canonico e maestro della Santa chiesa di Siviglia, fu uno dei più valenti dilettanti di pittura che conti la Spagna. Fece un ritratto somigliantissimo del celebre poeta Francesco de Riva, e generosamente protesse i più distinti artisti. Al Fonseca andò debitore d'ogni sua fortuna il grande pittore Velasquez de Silva, il quale ributtato dalla corte, era tornato a Siviglia. Il buon canonico di Siviglia, che dimorava per lo più nella capitale, lo fece venire a Madrid, lo volle ospite in sua casa, e splendidamente lo tratto,

finche col favore dell'onnipotente conte duca d'Olivarez, lo fece no-

minare pittore del re.

FONTEBASSO (FRANCESCO SAL-VATORE) nacque in Venezia nel 1709 e fu uno degli scolari di Sebastiano Ricci che più si accostarono al fare del maestro : ed è comune opinione che lo avrebbe per avventura superato, se avesse saputo fuggire certe crudezze di contorni e di lumi che poco più poco meno s'incontrano in tutte le sue opere. Forse ha creduto di fuggire con qualche sprezzo l'accusa data a Sebastiano di avere ne' quadri di piccole dimensioni, piuttosto miniate che dipinte le figure, quando nelle grandi opere trattava ogni cosa con grandiosa maniera. Del Fontebasso vedousi molti quadri da cavalletto in Venezia e nelle vicine città. Ignorasi l'epoca della morte.

FONTEBUONI (ANASTASIO) nacque in Firenze in sul declinare del sedicesimo secolo, ed apprese gli elementi della pittura nella scuola del caval. Passignani. Passava poscia a Roma, dove continuò i suoi studi ed ebbe frequenti commissioni per pitture di chiese, delle quali molte conservansi tuttavia in S. Bibiana, S. Giacomo degli Spagnuoli, S. Prisca, S. Paolo e S. Giovanni de' Fiorentini. Durante il pontificato di Paolo V tornava in patria, e vi condusse alcune pitture, che ottennero i comuni applausi, ma in breve sorpreso da grave infermità, mancò all'arte nella fresca età di trentatre

FOPPA (VINCENZO) nato in Brescia poco dopo il 1400, andò a stabilirsi in Milano negli ultimi anni del principato di Filippo Maria Visconti, val a dire, circa il 1445; e fu capo di quella scuola di pitura che si mantenne con decoro fino ai tempi di Lionardo da Vincenzo fosse milanese, ma non permettono di porre in dubbio la vera

in trentaquattr' anni.

sua patria le testimonianze di Ambrogio Calepino suo contemporaneo ed amico, di Giorgio Vasari, e di altri autorevoli scrittori e spezialmente l'iscrizione posta al suo sepolero nella chiesa di S. Barnaba in Brescia, come pure le leggende di alcuni esistenti suoi quadri. Deve il Foppa annoverarsi tra que' buoni pittori dell'età sua, che cominciarono a mostrar qualche lume del moderno stile, e dev'essere annoverato tra i maestri de' sommi maestri. Ambrogio Calepino, nel suo Dizionario, alla voce pingo, edizione del 1505, dopo avere parlato di Andrea Mantegna, soggiugne; huic accedunt Io. Bellinius Venetus, Leonardus Florentinus et Vincentius Brixianus, excellentissimi ingenii homines, ut qui cum omni antiquitate de pictura possint contendere. Nella galleria dell'accademia Carrara di Bergamo può vedersi un Cristo crocilisso del Foppa condotto con grande amore e con non comune intelligenza di scorci, a pie' del quale si legge: Vincentius Brixianus fecit 1455. Mori in Brescia più che ottuagenario nel 1 92.

FORBICINI (ELIODORO) veronese, nato in sul cominciare del sedicesimo secolo, riusci buon pittore ornatista, onde veniva ricercato dai migliori figuristi, per eseguire gli ornamenti delle loro storie. Ignorasi l'epoca della sua morte.

FORBIN (CONTE DI) illustre dilettante nato nel 1721 e morto in sul declinare del decimottavo secolo lasciò alcune belle stampe all'acqua forte di sua invenzione, o tratte da

vari autori.

FOREST (GIOVANNI) nacque a Parigi nel 1636. Scese giovinetto in Italia di già ammaestrato negli elementi della pittura e frequentò la scuola di Pier Francesco Mola. Studiò in pari tempo le opere di Tiziano e di Giacomo da Ponte, risguardati da lui come i più grandi paesisti del mondo, e su questi for-

mava la sua maniera di colorire. Poche cose fece di figura, perocchè applicossi, appena uscito dalla scuola del Mola, quasi esclusivamente al paesaggio. Pregevoli sono i suoi quadri per certi arditi tocchi, per dotti riverberi e contrasti di ombre e di lumi. Ma ciò che richiama specialmente l'attenzione dei conoscitori, sono le figure diseguate con molto spirito e collocate con iutelligenza. Mancò all'arte in Parigi nel 1712.

FORLI (AUSOVINO DA) uno dei buoni scolari dello Squarcione, dipinse in patria ed in altre città diverse cose di sacro argomento. In Padova si vedono ancora alcune sue conservate pitture, che lo dichiarano non da meno de' suoi migliori

contemporanei.

— (BARTOLOMEO DA), che sebbene allievo del Francia, conservò la secchezza del quindicesimo secolo, operava in Forlì sua patria

avanti il 1550.

(Guglielmo da) chiamato ancora Guglielmo degli Organi, fu scolaro di Giotto; ed cbbero grande fama le pitture fatte da lui nella chiesa dei Francescani di Forili, ora totalmente perdute. Se fosse di sua mano un Grocifisso, tuttavia bastantemente conservato nella sua patria, di artista del quattordicesimo secolo, non ci darebbe una troppo vantaggiosa idea del sapere di Guglialmo.

di Guglielmo.

— (MELOZZO DA) nacque circa
1440, e fu, secondo alcuni, scolaro
di Pietro della Francesca di Borgo
S. Sepolcro; ma lo Scanelli racconta, che quantunque nato in
buona fortuna, non isdegnò, per
apprendere l'arte della pittura, di
allogarsi per famiglio e macinatore
di colori sotto i migliori maestri.
Ma siano stati chi si voglia, egli
non deve che a sè medesimo la cognizione e l'artifizio del dipingere
di sotto in su; onde Melozzo deve
aunoverarsi tra que' grandi italiani

ingegni che allargarono i confini della pittura. Vero è che Paolo Uccello ed alcuni Lombardi avevano assai migliorata la prospettiva; ma prima di Melozzo non si sapevano dipingere le volte cou quel piacevole inganno di cui Melozzo diede così luminosi esempi. Una delle sue più rinomate pitture di tal genere fu quella della volta della maggior cappella a' SS. Apostoli in Roma, nella quale rappresentò un Ascenzione del Signore, dove, scrive il Vasari, la figura di Cristo scorta tanto bene, che pare che buchi quella volta, e il simile fanno gli Angeli che con due diversi movimenti girano per lo campo di quell' aria. Secondo il Lanzi nell'insieme del suo gusto si accosta al Mantegna, e crederebbesi uscito dalla celebre scuola padovana dello Squarcione; avendo Melozzo teste ben formate. ben colorite, ben mosse, luce benissimo degradata e scuri opportuni. onde le figure si muovono in quel vano; dignità e grandezza nella principale figura, finezza di pennello; diligenza e grazia in ogni sua parte. Oltre le opere fatte in Roma, dipinse più cose in Forli sua patria, ed alcuni preziosi resti conservansi ancora in Ferrara ed altrove. L'Oreta dice che morì nell'ancor fresca età di 52 anni, ma è cosa veramente vergognosa, che di questo rarissimo artista, cui tanto deve l'Italiana pittura, veruno scrittore abbia preso a raccogliere più accurate memorie che non sono quelle del Vasari, e si lasci, sto per dire, dimenticato tra la folla de' mediocri pittori del quindicesimo secolo.

FORMELLO (DONATO DI) scolaro ed ajuto di Giorgio Vasari, nacque circa il 1540 in Formello, antico feudo dei duchi di Bracciano. Sebbene morisse assai giovane, avea di già migliorata d'assai la maniera del maestro, come ne fanno testimonianza alcune sue storie di san Pietro in una scala del Vaticano,

eseguite sopra i propri disegni e senza i consigli di Giorgio.

--- (Bernardo da ) probabilmente fratello di Donato, e scolaro del Vasari, ma troppo lontano dal merito del maestro e del condisce-

nolo.

FORMENT (DAMIANO) nato in Valenza di Spagna circa il 1480, fu ad un tempo, come costumavasi di quell'età, architetto e scultore, e de' più insigni che abbia avuti in quel secolo la Spagna. La più insigue delle sue opere è la facciata della chiesa di S. Engracia di Saragozza, larga 60 piedi ed alta 105, tutta d'alabastro, compartita in quattro ordini di colonne con statue più grandi del naturale entro ornatissime nicchie. Fece egualmente d'alabastro il gran quadro della cattedrale d' Huesca, diviso in tre ordini per tre storie d'alto rilievo, intorno alla quale lavorò tredici anni dal 1520 al 1535. Ignorasi l'epoca della sua morte e quali altre opere abbia condotte di architettura e di scultura.

FORMENTINI (IL) fioriva in Venezia ne' primi anni del diciottesimo secolo, dov'ebbe nome di ragionevole pittore paesista, sebbene di lunga mano inferiore allo Zaist ed al Canaletto. E perchè non sapeva fare le figure servivasi del Marchesini.

FORNARI MOROSINI (SIMONE) di Reggio, dipingeva in patria nel sedicesimo secolo la chiesa di S. Tommaso, e faceva altre opere a concorrenza di Francesco Caprioli.Ignorasi ogni altra particolarità relativa a questo poco più che mediocre artista.

FORNARINO (Tommaso) chiamato il Romano, nacque in Bologna ne' primi anni del sedicesimo secolo, fece diversi freschi nella chiesa vecchia di S. Bartolommeo, alla cappella del Crocifisso, ed altre opere ora perdute o dimenticate in altre chiese. Morì in patria nel 1575.

FORNASIERO (ZULIAN), scultore veneziano, operava nella chiesa di S. Antonio di Padova nel 1529 : nel quale anno compì il basso rilievo del miracolo, così detto del bicchiere, lasciato imperfetto da certo Zuan Maria da Padova. Grande è la diversità dei due scarpelli. Maravigliosa per grazia, semplicità ed eleganza di forme è la figura di una giovinetta compresa da stupore alla vista del miracolo, cui il vento agita i panni e schopre le gambe incrocicchiate, per quel movimento in tale circostanza tanto naturale a vergognosa donzella : ed è questa , secondo la comune opinione, lavoro del Fornasiero; perocchè il restante dell'opera vedesi meno che mediocremente inventato ed eseguito.

FORTEA (GIUSEPPE) nacque nell'Arragona circa il 1700, e fu in Valenza scolaro di Apollinare Larraga. Sotto la direzione del maestro fece in compagnia d'Ippolito Ribera il bel monumento in prospettiva della cattedrale di Valenza. Dopo quest'opera è probabile che si limitasse a dipingere piccoli quadri di fiori, avuti dai dilettanti di tal genere in molto pregio, non tanto per conto della freschezza del colorito quanto per avere fedelmente imitata la natura. Morì in Valenza nell' ancor fresca età di 51 anni.

FORTI (GIACOMO) pittor bologuese che lavorava nel 1483, fu compagno e probabilmente scolaro del suo campatriotto Marco Zoppo, che fu dei primi a dipingere nudi ben ricercati. Credonsi opere di Giacomo una Madonna a fresco a S. Tommaso in Mercato ed una deposizione di Nostro Signore appartenente alla quadreria di casa Malvezzi; cose assai deboli, e lontane dallo stile de' migliori quattrocentisti di Bologna e di altre città.

FORTINI (BENEDETTO) fiorentino, nato nel 1675, fu scolaro del Bimbi, pittore fiorista, e fu pittor di fiori ancor esso e di architetture poco lo-

date. Mori in patria nel 1732. FORTINI (Anton Maria) scultore toscano operava in Firenze alla metà del diciassettesimo secolo, e fu uno degli artisti che fecero il monumento di Galileo Galilei . opera per ogni rispetto biasimevole e che può risguardarsi come ciò che di più detestabile produsse il pessimo gusto del più infelice secolo delle moderne arti. Il Fortini altro non fece che la quadratura, la quale fa testimoniauza del cattivo stato dell'architettura, come le statue attestano il sommo decadimento della scultura.

FORTORI (ALESSANDRO) pittore aretino che fioriva nel 1568, condusse in patria alcune pitture di non molta importanza, e sarebbe altrove totalmente sconosciuto, se uon avesse provveduto alla memoria di lui il più illustre biografo degli artisti, il suo concittadino Gior-

gio Vasari.

FORTUNA (ALESSANDRO) nato circa il 1570, poi ch'ebbe appresa la pittura nella scuola del Domenichino, continuò ad operare sotto la sua direzione, e talvolta in qualità di suo ainto. Nella villa Aldobrandini di Frascati dipingeva nel 1610 alcune favole d'Apollo, che tutte sentono la gentilezza e la grazia dello stile del maestro. Morì assai giovane con grave danno della pittura, che venne a perdere in lui uno de' migliori allievi di così raro mae-

FORZORE di Spinollo, nato in Arezzo in principio del quattordicesimo secolo, fu allievo dell'insigno orefice Cione, padre di Andrea Orcagna, e condiscepolo di Leonardo di ser Giovanni. Esercitò Forzore l'oreficeria e la scultura, e fece molte opere, confuse poi con quelle di altri valenti artisti del suo secolo, che tuttavia formano per avventura la più curiosa parte de' preziosi arredi delle antiche chie-

se toscane.

FOSSANO (AMBROGIO DA) ottenne celebrità come architetto della magnifica facciata della chiesa della certosa di Pavia, nella quale, alla profusione di tutte le ricchezze della scultura, trovasi accoppiato il semplice andamento che tanto piace, sebbene talvolta s'accosti al secco, della rinascente architettura greca e romana. Merita non pertanto di essere eziandio annoverato tra i buoni pittori che fiorirono in sul declinare del quindicesimo secolo, come ne fa testimonianza nello stesso tempio della Certosa una sua tavola di maniera mantegnesca, che gli viene comunemente attribuita. Vero è però che non si vede condotta colla diligenza usata da Andrea nelle migliori opere; ma porta in iscambio l'impronta d'un ingegno grande ed ardito, che insofferente di trattenersi intorno alle minute e sfuggevoli finitezze dell'arte, non richiama lo sguardo dello spettatore che su gli oggetti principali, e lascia gli accessori per retaggio ai meno elevati ingegni.

FOSSATO o FOSSATI (DAVIDE ANTÓNIO) nacque, secondo la più accreditata opinione, a Morco, potestaria di Luggaris, nella Svizzera, l'anno 1720; ed in età di 12 anni recossi a Venezia presso suo zio, ricco mercante in quella città. Avrebbe questi desiderato di porlo in su la via del traffico, ma vedendolo inclinato alle lettere ed alle arti, non volle contrariarlo, e lo affidava al P. Vincenzo Mariotti, buon disegnatore di architettura e di prospettiva, ed abbastanza versato nelle latine ed italiane lettere. Il giovanetto svizzero faceva grandi progressi specialmente nel disegno, quando Daniele Gran, pittore tedesco ed uno de' migliori allievi del Solimene, dipingendo una sala nella villa Cornaro, fu contento che il Fossato dipingesse sotto la propria direzione l'architettura e gli ornati. Terminato quel lavoro, Gran ottenne

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

dallo zio di condurre questo raro giovinetto a Vienna, onde ammaestrarlo nell'arte sua. Colà dipinse sotto così esperto maestro la volta della biblioteca imperiale; ed in questa ed in altre opere diede maravigliose testimonianze di grande ingegno. Non tardò ad invogliarsi di dipingere all'olio: e perchè lo zio lo richiamava, licenziatosi da Gran. tornava a Venezia. In questa città ebbe subito occasioni di mostrarsi abile dipintore, e vi condusse diverse opere. Ma egli desiderava di conoscere le principali scuole d' Italia, onde passò a Bologna; e si nose a studiare le migliori cose dei Caracci e di Guido. E già si apparecchiava a porsi in via per Firenze e Roma, quando ebbe avviso della morte dello zio che lo aveva dichiarato suo erede. Ricondottosi a Venezia, trovossi avvolto in tutti i fastidi della domestica economia, e travagliato eziandio dai cavilli di alcuni curiali. Non potendo dedicarsi a lavori d'importanza, occupavasi ne' pochi momenti d'ozio nell'incidere all'acqua forte. Mancò alle arti circa il 1780.

Le sue più note incisioni sono: Ventiquattro paesaggi rappresentanti varj luoghi di Venezia e dei suoi contorni, tratti da Marco Ricci e dedicati al conte Francesco Algarotti.

La famiglia di Dario inuanzi ad Alessandro, da Paolo Calliari. Giove con i Vizi, pittura dello

Giove con i Vizi, pittura dello stesso nella volta della sala del Consiglio.

La vocazione di S. Pietro all'A-

postolato ecc.

(GIORGIO) dello stesso paese e prohabilmente della stessa famiglia del precedente, nacque circa il 1710, e fu buon architetto ed intagliatore all'acqua forte. Ignorasi quali fossero i suoi primi precettori; ma sappiamo che lavorò alcun tempo in Milano, e che da Milano recossi a Venezia, dove concepi

il disegno d'intagliare all'acqua forte gli edifizi di Andrea Palladio eretti in Vicenza, Padova, Venezia ed altrove. Il primo volume di questa grandiosa intrapresa uscì in Venezia per cura del librajo Pasinelli, nel 1740, e l' ultimo vide la luce nel 1745. Le incisioni, eseguite da Giorgio con molta intelligenza, fanno testimomianza del suo buon gusto e dell'amor suo per l'arte.

FOSSE (GIAMBATTISTA GIUSEPPE DE LA) nacque in Parigi nel 1721, ed apprese il disegno e l'intaglio da Fessart. Lavorò da principio per conto di alcuni libraj ; poi fecesi ad iutagliare i disegni del celebre dilettante Carmontelle, che, oltre la sorprendente rassomiglianza de' ritratti, seppe sopra tutto conservare le doti degli originali: ciò che costituisce il principale merito delle incisioni di de la Fosse. Riunisco nel seguente catalogo i pezzi piò ricercati.

Il Duca d'Orleans à cavallo che

va alla caccia.

Lo stesso assiso in una sedia, ed il Duca di Chartres suo figlio seduto su le braccia della medesima sedia, in una sala del Bigliardo, 1759.

Rameau, caratterizzato per la sua lunghezza e per il suo sembiante

storto.

L' Abate di Chavelin seduto in una sedia, tenendo un gran libro ove si legge: Pragae 1757. A basso: Non sibi sed patriae natus.

Bourneville, figura in piedi, tenente il cappello dalla man diritta:

Sotto Hilaritate beatus.

Madama Héraul seduta che fa alcuni lavori, e Madama di Sèchelle seduta di faccia.

Abate du Resnel; in fondo della

stampa veduta di un giardino.

Leopoldo Mozart, che accompagna col violone i suoi figli, Marianna in età di dodici anni che canta, e Wolfang suo figlio di sette anni che suona il clavicembalo. 1764.

La disgraziata famiglia Calas, composta della madre e di due figlie con Giovanni Viguere loro fedele servitore, del figliuolo e del giovane Lavayasse. Carmentelle dis. 1765, de la Fosse scol.

- ( CARLO DE LA ) nacque in Parigi nel 1640, ed ammesso alla scuola di Carlo le Brun, fece tali progressi, che dopo pochi anni fu creduto capace di aiutare il maestro nelle grandi opere che stava facendo per i reali palazzi. Ma non tardò ad avvedersi che continuando in tale esercizio non sarebbesi sollevato al di sopra del merito di un fedele imitatore del maestro, e risolse di terminare i suoi studi in Italia, dove volle conoscere a londo le cose de' sommi artisti del miglior secolo. Di ritorno in patria fu incaricato di dipingere la cupola della chiesa degl'Invalidi; grandioso lavoro, che gli meritò il titolo di grande coloritore, ed una pensione di mille scudi dal re. Chiamato in Inghilterra da lord Montaigù per abbellire la sua casa di Londra. fecesi, oggetto d'ammirazione a tutti gli artisti di quella immensa capitale. Guglielmo III lo vide lavorare, e desiderando di averlo alla sua corte. gli fece proporre onoratissime condizioni, che la Fosse ricusò per tornare in Francia ai servigi del suo naturale signore. Era stato, prima che passasse in Inghilterra, ricevuto membro dell' Accademia parigina; in appresso gli e ne fu affidata la direzione. Tra i molti quadri che conservansi in Francia di questo valente artista, uon ricorderemo che i due appartenenti alla galleria di Parigi. Morì in patria di 76 anni nel 1716.

FOSSOYEUX (N) fioriva in sul finire del p. p. secolo. Fu scolaro di Delaunay l'anziano, ed intagliò diverse vignette, e ritratti, da Moreau, Gravelot ed altri.

FOTI (LUCIANO) uno de' pochi pittori messinesi che non soggiacquero alla fatale epidemia del 1743, dev essere risguardato come un esperto copista delle opere de'somni artisti che lavorarono in Sicilia, e specialmente del nostro Polidoro da Caravaggio, di cui per molti rispetti seppe imitare lo stile ancora ne' quadri di propria invenzione. Ma devesi al Foti non poca lode per essersi principalmente distinto nella penetrazione de segreti dell'arte, per cui conoscendo i diversi stili, le varie vernici, i molteplici metodi dei passati maestri, non solo facilmente conosceva gl'incerti autori, ma rassettava i quadri danneggiati dal tempo senza che veruno conoscesse i nuovi tocchi. Uno di questi ingegni assai rari ben vale per molti mediocri pittori. Morì di 85 anni nel 1779.

FOULQUIER (ETTORE), valoroso dilettante, nacque nel 1751, e mancò alle arti ch' egli proteggeva e professava circa il 1790. Intagliò all'acqua forte molte belle caricature tratte da Loutherbourg e vari pae-

saggi.

FOUQUIERES (GIACOMO) naeque in Anversa nel 1580; frequentò le scuole di Josse Momper, di Brengliel e di Rubens. L'ultimo lo impiegò talvolta a porgere i fondi dei suoi quadri storici; indi Giacomo si consacrò interamente al paesaggio. Fu chiamato dall'elettore palatino, che generosamente lo compensò dei quadri fatti per ornamento del suo palazzo. Passato in Italia, condusse diverse opere in Venezia ed in Roma; di là recavasi a Parigi nel 1621. Dietro le raccomandazioni del signor Desnoyers, Luigi XIII lo fece lavorare nel palazzo di sua residenza, compiacendosi di vederlo operare; e lo nobilitò. Invanito da tale distinzione, si rese fiero ed orgoglioso. Incaricato dal re di dipingere le principali città della Francia tra una finestra e l'altra della grande galleria del Louvre, entrò in disputa con Niccolò Poussin sopraintendente della galleria; il quale talmente si disgustò di questi litigi, che abbandonò le opere e tornò a Roma. Intanto Fouquieres, più non curandosi di esercitare i propri talenti, cadde in miseria e morì da nessuno compianto per la sua alterigia, nel 1659. I suoi paesaggi sono bellissimi, franco è il colore, ed il tocco degli alberi è tale che non può desiderarsi migliore; tanto seppe avvicinarsi alla natura! Le figure rispondono all'eccellenza del paesaggio, ed i grandi quadri non sono inferiori a quelli di piccole dimensioni. Fu soltanto incolpato di dipingere un poco troppo verde.

Si dice che abbia intagliati alla punta molti piccoli paesaggi di sua composizione ed alcuni; secondo Basan, all'acquaforte. Giovanni Morin, Arnaldo de Jode, Alessandro Vouet, Matteo Montagna ed altri

incisero molti suoi quadri.

FOURDRINIERE (PIETRO) vacque in Francia circa il 1712. Passò giovane in Inghilterra, ove nel 1728 intagliava in Londra in compagnia a Walker e Moson le grandi vedute di Lisbona, tratte dai disegni del capitano Lampriere e da Ricardo Paton: cioè, la Veduta generale della città, Veduta della medesima, pigliata tra l'Alcantia e Bellem, Veduta di Bellem presso Lisbona, Veduta da Bellem fino a Baye de Vates. Ma le più belle opere di questo artista sono le sue gran Tavole di architettura eseguite con straordinaria proprietà. Ignorasi l'epoca della sua morte.

--- (FILIPPO) di cui scrive Basan, credesi comunemente non essere diverso dal precedente, e soltanto per ishaglio di nome ricordato dal

biografo.

FOURNIER (PIETRO SIMONE) intagliatore e fonditore di caratteri, nacque a Parigi nel 1712, apprese il disegno da Colson, e l'incisione presso suo fratello maggiore. Pubblicò alcune viguette abbastanza

pregevoli; ma hen tosto abbandonò questa maniera di lavori, per darsi interamente all'intaglio in acciajo di caratteri di getto, di modo che ben pochi intagliatori ne fecero altrettanti. Ma Fournier non acquistò soltanto celebrità dalle produzioni del suo ponzone, ma eziandio da vari utilissimi ed eruditi libri pubblicati intorno all' arte sua; tra i quali i seguenti : Tavola delle proporzioni da osservarsi tra i caratteri - Esemplari di caratteri della stamperia, con un compendio istorico de'principali intagliatori francesi -Disertazione intorno all'origine ed ai progressi dell'arte dell'intaglio in legno - Manuale tipografico utile ai letterati, ed a coloro che esercitano le diverse parti dell' arte dell'incisione - Trattato storico critico intorno all' origine ed ai progressi dei caratteri fusi per la stampa della musica con alcune prove di nuovi caratteri di musica. Morì in Parigi vittima delle fatiche sostenute nell'arte l'anno 1768.

FOURNIER (F. I.), apparteneute ad una famiglia diversa da quella di Pietro Simone, pubblicò nel 1805, e nel 1809 un Disionario portatile di

bibliografia.

FRACANZANI (FRANCESCO) allievo del celebre Ribera, ebbe tanta grandiosità di stile, ed un così vago colorito, che il suo Trausito di S. Giuseppe, posto ai Pellegrini, fu riputato uno de' migliori quadri di Napoli. A dispetto però della sua abilità, non trovando da far grossi guadagni, si pose a lavorare di cose trivieli e vili, e per ultimo fu accusato di alcuni delitti, che gli meritarono una sentenza capitale, che per onore della professione si eseguì col veleuo in carcere nel 1657.

FRAGMONE (forse non diverso da quel Fragmone, di cui parla Columella, che faceva le effigie del Dio tutelare degli orti) viene ricordato da Plinio in compagnia di Agelade, Cailone, Policleto, Gorgia,

Mirone, Lacone, Pitagora, Scopa e Perelio: e fu Fragmone uno de'valenti scultori delle Amazoni che furono poi dedicate nel tempio di Diana elesia, e fu appunto la quinta quella scolpita da Fragmone.

FRAGONARD (ONORATO) nato nella contea di Nizza nel 1753, pare che apprendesse a disegnare e dipingere in Parigi; dalla quale città passava a Roma nella qualità di pensionato del re. Molto operò in questa capitale delle arti, nelle quali si perfezionò disegnando le coste di Italia, indi reduce a Parigi nel 1765, fu ricevuto membro di quella reale accademia di belle arti. Nello stesso anno espose nel salone del Louvre il suo gran quadro rappresentante il gran Sacerdote, Coreso e Calliroe, che fu molto applaudito, dice Huber, all' esposizione e benissimo intagliato da Danzel. Condusse in appresso altri quadri, ma egli consumò maggior tempo nel disegnare e nell'intagliare che non nel dipingere. Dicesi che il solo abate di St. Non possedeva trecento suoi bellissimi disegni; parte de'quali furono intagliati dallo stesso St. Non, da Flipart, Beauvarlet, Macret, Vidal, Ponce, ec. Intagliò egli stesso all'acquaforte alcuni frammenti di diversi bei quadri dell'Italia ed alcuni Baccanali di propria composizione, assai ricercati dagl'intendenti. Tra le sue incisioni rammenterò la

Circoncisione, dal Tiepolo. Lo stesso soggetto, da Sebastiano

I Discepoli in Emaus, dal medesimo.

Due figure d'uomini, dipinti dal Caracci nella cupola della cattedrale di Piacenza.

S. Rocco, dal Tintoretto.

Augusto a mensa vicino a Cleopatra, dal caval. Liberi.

Quattro Baccanali nel gusto antico in forma di bassi rilievi, di sua composizione.

FRANCAVILLA, o FRANCHE-

VILLE (PIETRO) nacque a Cambrai, nel 1548, da facoltosi parenti, che lo destinarono agli studi letterari. Vinto da gagliarda inclinazione per le arti e specialmente per la scultura, vedendosi minacciato dal padre, fuggì dalla patria e venne a studiare le arti in Italia. Ammesso alla scuola di Giambologna, fece rapidissimi progressi, ma agli studi pratici della scultura aggiunse quelli della pittura, dell' anatomia, delle matematiche, dell'architettura. Richiamato in Francia da Enrico IV., vi si recò col suo allievo Camillo Bordoni, e colà fece diverse opere, tra le quali il famoso gruppo del Tempo che rapisce la Verità e le quattro statue ed i bassi rilievi che ornavano il piedestallo del monumento d'Enrico IV sul Ponte Nuovo. Nominato scultore di Luigi XIII. fu presente nel 1614 all'inaugurazione del precitato monumento; ma convien dire che poco sopravvivesse a quest' atto, poichè dopo tal' epoca non trovasi di così illustre artefice alcuna memoria. È noto non pertanto che condusse molte opere poichè su a Parigi per il siorentino Girolamo Gondi; e prima di abbandonare Firenze aveva fatto nella cappella Niccolini a S. Croce le statue rappresentanti la Prudenza, l'Umiltà e la Verginità, Aronne e Mosè. Osserva l'illustre storico della Scultura. che il Francavilla condusse il marmo con tutto il magistero e l'ardimento proprio di un'età in cui le meccaniche della scultura eransi rese agli artefici forse più familiari che non bisognava, perocchè la sicurezza dell'esecuzione rallentava le cure che debbonsi all'invenzione. Nelle opere di questo artista, egli soggiugne, talvolta l'affettazione tiene luogo della grazia, le sue figure sono per la maggior parte manierate, il panneggiare caricato e voluminoso, le forme ideali poco variate; e dove prese ad imitare Michelangelo non colse che la parte materiale e disettosa, senza indovinare la grandiosa e poetica.

FRANCESCA (PIERO DELLA) da Borgo S. Sepolcro, detto eziandio Pietro Borghese, nacque circa il 1398, e si applicò nella prima giovinezza alle matematiche ed alla pittura, nelle quali, per testimonianza di Romano Alberti e del Pascoli. riuscì eccellentissimo. Mosso dalla fama delle sue virtù Guidobaldo da Feltro il vecchio, duca di Urbino, lo chiamò alla sua corte, dove fece certi piccoli quadri, e dipinse un vaso in così vaga maniera, che fu tenuto cosa maravigliosa. In Roma, nella galleria vaticana, conservasi tuttavia un gran quadro a fresco rappresentante papa Niccolò V ed alcuni cardinali e prelati. In Arezzo, a Borgo S. Sepolcro ed altrove lasciò altre stupende testimo. nianze della sua virtit. A questo grand'uomo, che fu de'primi a trattare la prospettiva per principi, la pittura è debitrice dell'imitazione dei diversi effetti della luce, del segnare con intelligenza la musculatura dei nudi, dell' apparecchiare i modelli di argilla per dipingere le figure, e dello studio delle pieghe che avea costume di ritrarre dai panni molli, acconciati sugli stessi modelli. Di 60 anni ebbe la sventura di perdere la vista, e visse lino agli 86, dando ai pittori che lo consultavano eccellenti precetti intorno all'arte.

FRANCESCHINI (BALDASSARE) detto dal nome della patria il Volterrano, nacque nel 1611, ed apprese l'arte da Matteo Rosselli. Ebbe la fortuna di affezionarsi i marchesi Niccolini, i quali lo fecero viaggiare a loro spese in tutta l'Italia, onde conoscerne le principali scuole. In fatti trasse molto profitto dagli studi fatti in Parma ed in Bologna; e molte cose imparò da Pietro da Cortona, in que' tempi tanto riputato. Di ritorno in patria s'acconciò per suo aiuto con Gioyanni da S. Gio-

vanni, che allora lavorava nel palazzo Pitti; il quale in appresso aombrato della sua virtù, lo congedò. Ed in vero Baldassare era un singolare artista, e da pochi uguagliato nelle grandi opere a fresco di cupole, sale, e simili ; e molto lavorò in Firenze, Roma, Volterra ed altrove. Fu pure felice dipintore all'olio di quadri di piccole dimensioni, molti de'quali conservansi nel reale palazzo di Firenze e presso alcune signorili famiglie di diverse città della Toscana. I pochi quadri fatti per chiesa hanno quella soavità di tinte e castigatezza di disegno da cui tanto si andavano allontanando i suoi contemporanei. Morì nel 1689.

FRANCESCHINI (CAVAL. MAR. c'Antonio) nato in Bologna nel 1648, fu da principio scolaro del Galli, poscia di Carlo Cignani, cuiservi d'ajuto nelle più importanti opere. E ben poteva con venientemente adoperarlo, senza scapito dell'onor suo, perocchè le opere giovanili del Franceschini non si distinguevano da quelle del maestro. Ma in progresso di tempo alla sceltezza ed alla grandiosità del Cignani, aggiunse maggior vaghezza di colorito e facilità d'esecuzione. E di mano in mano che andò dimenticando la maniera del maestro diventò più originale nelle teste, nelle attitudini, negli abiti, a segno di formarsi uno stile tutto suo che piace e sorprende. Vero è che alquanto si avvicinò a quello stile manierato in cui affogarono poi tutti i suoi seguaci; ma s'egli affacciossi talvolta alla sommità del precipizio, seppe colà fermarsi. Delle grandi opere a fresco, fatte nelle principali città d' Italia, non ricorderò che la volta della gran sala del Consiglio pubblico di Genova, che prima di essere fatalmente distrutta dal finoco sorprese lo stesso Mengs, i peducci della cupola del duonio di Piacenza e la tribuna di S. Bartolommeo di Bologna. Così delle tavole per chiesa basterà l'accennare il S. Tommaso

di Villanova negli Agostiniani di Rimini, la Pietà negli Agostiniani d'Imola, ed il quadro de'loro istitutori nella chiesa de' Servi di Bologna. Visse in prospera fortuna fino alla morte accaduta nel 1729, senza mai rallentare il suo amore per l'arte. lavorando di ottant'anni come nella più robusta virilità. Suo figlio

--- (JACOPO) da lui ammaestrato, fu suo ajuto nelle grandi opere di Genova, dove lasciò pure un quadro di sua invenzione per la gran sala del marchese Darazzo. Altre lodate opere condusse in Bologna per chiese e per private case: ma nominato canonico di S. Maria Maggiore, e e trovandosi ricco de'guadagni fatti dal padre, andò, dopo la morte di lui, abhandonando a poco a poco \_ l'arte. Morì in patria nel 1745, in età di 73 anni.

- ( MATTIA ), mediocre pittore torinese, operava in patria avanti la metà del diciottesimo secolo, dove fece molte cose all'olio ed a fresco. ora solo, ora in compaguia di Felice Cervetti, e talvolta ancora in

sua concorrenza.

FRANCESCO DI SIMONE, distinto scultore fiorentino, fu in compagnia di Leonardo da Vinci e di Pietro Perugino, allievo di Andrea del Verocchio. Viene da alcuni creduto, non senza probabilità, figlinolo di Simone, fratello di Donato; e fu veramente degno di appartenere alla famiglia di così grand'uomo. Il deposito di Alessandro Tartagni da Imola, eseguito da Francesco nella chiesa dei Domenicani di Bologna, vuol essere annoverato tra i più insigni monumenti di questa città, e tra le più belle opere di scultura del quindicesimo secolo. La forma dell'urna, il gusto degli ornamenti, e tutti gl' intagli sono di una elegantissima e preziosa esecuzione. Sebbene l'insieme del monumento rassomigli per conto dell'invenzione ad altri molti di quel tempo, la giacente statua del Giureconsulto

ed i hassi rilievi della lunetta superiore bastano a mostrar l'eccellenza dell'artista. Molta grazia hanno le tre figure allegoriche scolpite nel fondo del monumento; e sarebbe indiscreto censore colui che le volesse notare di manierismo. È troppo facile il trovare il manierismo nelle figure atteggiate a dolcczza, perchè una linea alguanto più o meno curva basta a convertire la grazia in smorfia. Le statue di cui si tratta mostrano tutt' al più qualche povertà d'invenzione. Fu questo egregio monumento eseguito dono il 1477, epoca della morte del Tartagni. In un piccolo listello sotto all'iscrizione principale, leggesi: Opera Francis. Simonis Floren.

FRANCESCO della Cammilla, non ignobile scultore fiorentino, operava nel 1566, nel quale anno, in occasione dell'apparato fatto in Firenze nella venuta e nozze di Giovanna arciduchessa d'Austria con Francesco de' Medici, esegui due statue collocate in borgo Ogni Santi. Probabilmente fu questi uno de' molti ajuti, di cui valevasi Vasari nelle opere che faceva per il gran duca Cosimo, onde difficilmente potrebbero attribuirsegli altri lavori parzialmente da lui

condotti.

— (Don) monaco cassinese, nato circa il 1400, aprì in Perugia scuola di pittura nel 1440, dalla quale uscirono alcuni valenti artisti. Per rendere probabile l'opinione di alcuni scrittori, che contano tra i suoi allievi Pietro Perugino, converrà ammettere che don Francesco continuasse a tener scuola di pittura per lo meno fino al 1470, nel quale anno Pietro ne contava circa 17. Questo mouaco fu uno dei buoni pittori sul vetro dell'età sua, in cui ebbe meritata celebrità.

—— DI GIOVANNI in Vacchereccia, fiorentino, su del numero di que' valenti oresici, che secero il prezioso nobilissimo altare d'argento della chiesa di S. Giovanni Battista di Firenze, cominciato nel 1366, e

terminato nel 1477.

FRANCESQUITTO, Quando fu chiamato alla corte di Spagna Luca Giordano, Francesquitto, che aveva di già in altra scuola appresi i principi della pittura, si acconciò col maestro italiano, che avendogli posto grandissimo affetto, seco lo condusse a Napoli. Un giorno vedendolo lavorare intorno ad un'opera di propria invenzione: Ho fin ora creduto, disse, che sapessi eseguire i miei disegni al pari di me stesso, ma vedo adesso che hai più ingegno che non ho io. Ed è universale opinione, che avrebbe superato il maestro, se gli fosse sopravvissuto alcuoi anni. Tra le poche opere che in Napoli fanno testimonianza della sua virtù, vuol essere ricordato il quadro rappresentante S. Pasquale in hellissimo paese, con una graziosa gloria d'Angeli.

FRANCH (GIOVANNI) architetto spagnuolo, operò dal 1581 al 1414, nel quale periodo eresse dai fondamenti e condusse a fine la magnifica torre della cattedrale di Valenza. È quest'edifizio tutto di pietre squadrate di figura ottagona. Ila 207 palmi di circouferenza ed

altrettanti di altezza.

FRANCIII (GIUSEPPE) nacque in Carrara nel 1750, e poi ch'ebbe appresi gli elementi della scultura in patria, feconda madre di scultori in ogni età , passò a Roma , dove formò il suo gusto sull'antico. Nel 1776 apertasi, per la munificenza dell'Imp. Maria Teresa, la nuova accademia di belle arti in Milano, vi fu con onorate condizioni chiamato in qualità di professore di disegno e di scultura. Al buon gusto dell'arte univa l'amore delle lettere, onde fu l'amico di tutti gli uomini dotti, che in allora illustravano la capitale dell'Insubria, ed in particolare di Giuseppe Parioi, il qualcammirava in lui quello squisito gusto che mostrava ragionando delle case delle

arti. Onorato dal favore de'grandi. non approfittò della loro confidenza che a favore de'suoi amici, e delle persone di merito che languivano dimenticate. Affezionato oltre misura all'arte sua, non limitavasi ad insegnarla nella pubblica scuola, ma ammetteva a private lezioni coloro che davano speranza di ottima riuscita. Duranti i suoi studi ottenne più volte i premi di scultura, e poche opere eseguite in Roma, sebbene di non grande importanza, bastarono a farlo vantaggiosamente conoscere. In Milano scolpì le due bellissime Sirene che ornano la ricca fontana della piazza che da questa prese il nome. Queste due eccellenti figure, ed altre non molte sue opere. fanno prova ch' egli si era appropriato il buon gusto de'sommi maestri dell'antichità, e che sapeva imitarne la maniera. Morì da tutti compianto nel 1806. L'epitaffio posto presso alle sue ossa nel cimitero di Porta Comasina, non è che l'espressione dei sentimenti del pubblico per le virtù di quest' illustre artista.

FRANCHI (ANTONIO) nacque in Lucca nel 1638, studiò la pittura in Firenze sotto Baldassarre Franceschini, e del 1686 fu nominato ritrattista della principessa Vittoria di Firenze, onde si domiciliò stabilmente in questa città. Dicesi che la sua migliore opera sia un quadro fatto per la chiesa parrocchiale di Caporgnano, villaggio del territorio lucchese, nel quale rappresentò Gesù Cristo in atto di dare le chiavi a S. Pietro. Ma poche altre cose fece per chiese, sempre occupato in lavorare per la corte granducale e per private case. Ebbe due figliuoli, Giuseppe e Margarita, che sotto la direzione di lui riuscirono ragionevoli pittori. Antonio pubblicava nel 1709 un libro intitolato: Teorica della vittura.

FRANCIIINI (NICCOLÒ) di Siena aggiunse a qualche merito pittorico

quello in eminente grado posseduto della cognizione delle altrui opere e di saperle ristaurare. Operava dopo il 1760.

FRANCIA (Francesco Raiboli-NI DETTO IL) nacque in Bologna nel 1450, e fino dalla fanciullezza fu dai genitori destinato alla professione d'argentiere. Di que'tempi avevano gli orefici continui lavori in oro ed argento, d'intaglio, di niello, di smalto, per armi, urnette, medaglie, suggelli e vasi d'ogni maniera, onde veruno ammettevasi a così nobile professione senza che avesse fondatamente studiato il disegno; quindi spesse volte accadeva che molti si davano poscia ad esercitare la scultura, o la pittura, come per tacer di tutt'altri, sappiamo aver fatto Benvenuto Cellini e Pisanello. Ma il Francia pare che fino ai quarant'anni si attenesse all'originaria professione, lavorando continuamente di medaglie, di nielli e di ricche suppellettili di maravigiliosa bellezza per la casa Bentivoglio, che poi presso che tutte perirono, quando da papa Giulio II fu cacciata da Bologna. Ad ogni modo couvien supporre che Francesco si provasse di quando in quando a colorire qualche suo disegno. perocchè avendo Giovan Bentivoglio chiamati nel 1490 alcuni rinomati pittori ferraresi per varie opere che intendeva di fare nel suo palazzo, il Francia entrò in desiderio di emularli, ed ottenutane licenza dal Bentivoglio, fece per la cappella della sua famiglia in S. Giacomo una tavola, che molto si accosta alla maniera del Mantegna. In appresso ingrandi lo stile, e lo addolci in modo, che non solamente per conto del disegno e del - l'invenzione, ma perfino nelle più accurate opere di pennello talmente s'avvicinò al gusto, all' espressione ed allo stile di Raffaello da confondersi con quelle di queste suo parziale amico ed ammiratore; peroc-

chè mandando questi a Bologna la sua sauta Cecilia, la raccomandava al Francia perchè trovandovi errore lo correggesse. E non è a porsi in dubbio, che, sebbene si scorga in alcune opere di quest' illustre Bolognese qualche traccia dell'antico stile, niuno dubiterà di collocarlo tra i due grandi precursori del seculo d' oro Pietro Perugino e Giambellino. Rispetto alle medaglie, lo stesso Vasari le giudicò degne di stare a fronte a quelle del Caradosso, ed è sopra modo celebre quella coniata per papa Giulio II dopo la cacciata da Bologna dei Bentivoglio col motto: contra stimulum ne calcitres. Forse apocrifa è l'altra tanto lodata dallo stesso Vasari e fatta nella stessa occasione, colla leggenda: Bononia per Julium a tiranno liberata, perocchè alcuni archeologi la confondono colla precedente, nè Francesco era tale da far cosa che riuscisse oltre i termini del vero e dell'onesto, ingiuriosa ad una famiglia che lo aveva benesicato. I suoi conj per medaglie, che non più di getto, ma a guisa di medaglie egli esegui nella zecca di Bologua, nel tempo di Giovanni Beutivoglio, sono di così mirabile e perfetta esecuzione, che il Vasari ebbe a scrivere essere tenuti in tanto pregio; che chi ne ha si stima tanto che per danaro non se ne può avere. Non è quindi da darsi colpa al Malvasia se lo chiamò il primo uomo del suo secolo, poiche nessuno ricuserà di riconoscerlo per il primo artista della sua patria. Ebbe il Francia, in sull'esempio del Pisanello e di altri molti, il costume di notare le sue opere di oreficeria: -F. Francia pictor; e nelle più distinte opere di pittura scrivere: F. Francia aurifex. Mori questo grand'uomo in patria nell'età di 85 anni nel 1555, lasciando capo della sua scuola il figlio

FRANCIA (GIACOMO) che lasciò incerta la posterità, se per conto della Diz. degli Arch. ecc., T. II,

pittura debba preporsi al padre. In alcune chiese di Bologna ed in S. Giovanni di Parma vennero a concorrenza; ma se il padre gli cede in pastosità ed in vivacità, lo supera di vaghezza e di verità di volti. Bologna possedeva le più riputate loro opere. Alcune di Francesco si vedono nella reale pinacoteca di Milano ed una di Giacomo, il quale mori nel 1557 dopo avere insegnata l'arte al figlio

— (GIOVAN BATTISTA), che lasciò in patria qualchedebole pittura troppo lontana dal rammentare i meriti aviti e paterni.

(GIULIO) cugino ed allievo di Francesco, dava nella più fresca gioventù grandi speranze di rinverdire la gloria del suo illustre casato, ma datosi, avanti che gingnesse ai trent'anni, a più utile se non più bella professione, non lasciò in Bologna verun'opera d'importanza.

(PIERO), nato in Firenze circa il 1560, fu uno dei maestri di Alessandro Fei. Piero non dipinse che per commissione di privati e cose di non molta importanza; onde non è maraviglia che sia rimasto confuso tra la folla de'mediocri pittori.

— (DOMENICO) nacque in Bologna nel 1702, e fu uno dei tanti allievi di Ferdinando Bibiena, col quale lavorò in Vienna in qualità di aiuto. Chiamato a Stocolma dal re di Svezia per suo architetto, vi condusse diverse fabbriche: poscia andò in Portogallo, e nuovamente in Germania, lasciando dovunque lodevoli testimonianze della propria virtu. Rivide alla fine l'Italia, dove morì in età di 56 anni.

FRANCIABIGIO (MARC' ANTO-NIO) fiorentino, nato nel 1483, fu scolaro dell' Albertinelli per alcuni mesi, in appresso continuò i suoi studi sugli esemplari dei grandi maestri, facendone copie ad imitazioni. Il Vasari lo loda per conto delle cognizioni anatomiche e prospetti-

che, come pare per la diligenza che usava grandissima nel dipingere il nudo. Fu amicissimo di Andrea del Sarto, il quale con lui studiando, lo richiamò a più sublime stile. Conoscendo il Bigio la grande superiorità dell'amico, volle essergli, per così dire, scolaro, e prese ad imitarlo. Vedesinel chiostro della Nunziata di Firenze una sua lunetta dello sposalizio di Maria Vergine in vicinanza dei bellissimi freschi di Andrea, ch' egli sforzavasi di uguagliare. Lavorò pure a competenza dell'amico a Poggio 'a Cajano, ove dipinse Marco Tullio Cicerone reduce dall'esiglio. Mancò alle arti nel 1524.

FRANCISQUE (GIOVAN FRAN-CESCO ) chiamato altrimente Millet o Mile, nacque in Anversa nel 1644; ebbe a maestro Lorenzo Frank, indi passò in Francia, di dove traeva la sua origine. Colà dipinse in grande il paesaggio, cercando d'imitare Niccolò Poussin nel genere eroico. Ebbe felicissima memoria, e ciò ch' egli trasse dalla natura intorno a'suoi studi de' paesaggi fu veramente effetto della memoria, ricordandosi del colorito e di tutte le altre circostanze per rendere sempre la verità. Volle vedere ancora l'Olanda, tutte le Fiandre e l'Inghilterra, e dovunque lasciò onorate testimonianze del proprio merito. Di ritorno io Francia, si stabili a Parigi, e su ricevuto professore dell'accademia di pittura. Ma poco sopravvisse a questa distinzione, essendo morto nella fresca età di 36 anni, non senza sospetto di veleno per parte di qualche artista geloso della sua virtù. Lasciò parecchi figli, due dei quali professarono poi la pittura, ma rimasero sempre a grande distanza dal padre. Intagliò Giovan Francesco diversi de' suoi paesi eroici, che i veri conoscitori ricercano per lo spirito della punta con cui li ha incisi. Ecco l'indice de' principali,

Paesaggio eroico arricchito d'edifizi egiziani, con la storia di Mosè esposto alle acque del Nilo.

Simile con molti alberi rappresentante la favola di Cefalo e Pro-

Simile montagnoso, ornato di fabbriche e di figure nel gusto antico.

Simile ornato di figure pastorali.

Grande paesaggio eroico ornato di edifizi e figure nel gusto antico, tra le quali due amanti seduti nel davanti, ed un beveratojo nel piano di mezzo.

FRANCK (GIOVANNI ULRICO) na. cque in Kaufbeuren, città imperiale, nel 1603. Stabilitosi in Ambargo, i suoi talenti e la sua probità gli fecero ottenere la cittadinanza. Avanti di recarsi ad Amburgo aveva dipinti molti ritratti d'illustri personaggi, tra i quali quelli del conte di Buguois, di Filiberto di Savoia vicere di Sicilia, di Giovan Michele d'Obentrant, di Maurizio Langravio d'Hassia, di Carlo Emmanuele governatore di Savoia, ecc. Maneggiò l'acqua forte alla maniera pittoresca, con grande intelligenza. L'incisione perpetuossi nella sua famiglia, dopo la morte di lui. accaduta nel 1680. Suo figlio maggiore fu buon pittore di ritratti, ed il minore si diede all'intaglio, e pubblicò, insieme a Susanna Sandrart ed a Mayer di Zurigo, una raccolta di molte ville di Roma e de' suoi contorni.

Le incisioni più celebri di Giovan Ulrico sono le seguenti.

Quattro stampe di combattimenti fra diversi cavalieri.

Davidde che incontra Abigaille ed accetta i suoi doni.

Alessandro M. che incontratosi in Dario morihondo, piange e lo ricuopre col suo manto.

FRANCO (GIOVAMBATTISTA) nacque in Venezia nel 1498, e secondo il Vasari, attese fino dalla fanciul-

lezza al disegno, ma ne Vasari, nè Lanzi, nè altri biografi indicarono i suoi maestri. Di vent'anni, scrive il biografo aretino, passò a Roma, dove, poiche per alcun tempo ebbe studiato il disegno, e vedute le maniere di diversi, risolve non volere altre cose studiare, nè cercar d'imitare, che i disegni, sculture e pitture di Michelangelo; perchè datosi a cercarne, non rimase schizzo, hozza o cosa, non che altro, stata ritratta da Michelangelo, ch' egli non disegnasse. Dallo Zanetti, poiche il Ridolfi non fece parola del Franco nella sua biografia de'pittori veneziani, sappiamo che era chiamato Selmosei o Sermolei, e che il suo dipingere nulla ha che fare con la scuola veneziana, avendo fatto i suoi studj in Roma. Mi è paruto, scrive il Lanzi, discreto seguace di Michelangelo e coloritore più forte, che il comune de'Fiorentini. Aveva il Sermolei un eccellente maniera di disegnare, e conosceva benissimo la notomia. Niente di più bello che la correzione de' suoi contorni, e la intelligenza con la quale indica le ginnture de' muscoli. Mancavangli per altro le qualità convenienti a vero pittore. Dicesi che leggendo Agostino Caracci gli elogi latti da Vasari al quadro che il Franco dipinse per la chiesa di S. Francesco delle Vigne in Venezia, scrisse in margine; Questa tavola non è degna di alcuna lode, perciocchè è piena di mille inconsiderazioni, è mal disegnata e peggio colorita, ed è meno che mediocre pittura. Ed è vero che lo stesso Franchi si accorse di questa verità, onde lasciò di dipingere, e si diede al disegno ed all'intaglio; ed alcuni credono che per l'intaglio fosse discepolo di Marc'Antonio. Servissi egli assai del bulino e non trascurò l' uso della punta. Il suo gusto in questo genere è libero, e di grande maniera. Sebbene le figure siano d'ordinario d'una proporzione alquanto grande, sono però svariate e di un contrasto non ordinario. Spesso le teste sono piccole, ma sempre hen disegnate e di carattere. Le altre estremità qualificano veramente la mano maestra. Spesso marcò le sue stampe colle lettere B. F. V. F. cioè Baptista Franco Venetus fecit. Morì in patria nel 1561.

Ecco il suo catalogo, che riferisco per disteso, trattandosi d'un eccellente intagliatore del secolo

d'ord

Abramo che riceve Melchisedecco.

Il Sagrifizio d'Abramo.

Mosè che percuote la rupe. Gl'Israeliti che raccolgono la manna nel deserto.

I re schiavi condotti innanzi a Salomone.

Adorazione dei Pastori, ove si vedono sei angioli in Cielo.

La B. Vergine assisa a pie' d'uno scoglio, accarezzata dal Divin Bambino e dal piccolo S. Giovanni.

S. Giovan Battista che riposa in

terra.

S. Girolamo a piè d'una rupe, con un teschio di morto.

Gesù Cristo che disputa nel tem-

pio con i dottori.

1 discepoli che seppelliscono il corpo di G. C. nel sepolero. Gran figure e gran pezzo.

Simon Mago che fa i suoi prestigi alla presenza degli Apostoli.

Un Ciclopo nella sua fucina, e vicino ad esso Amore.

Ercole che tende il suo arco contro il Centauro rapitore di Dejanira.

Due Leopardi, due Leoni, un Stambecco ed un Grifo, tratti dal·

l'antico.

La Donazione fatta alla chiesa romana da Costantiuo imperatore, da Rassaello.

Un Baccanale , grande composi-

zione, da Giulio Romano.

Il trionfo di Bacco, grande composizione. Il diluvio universale.

FRANCO (GIACOMO) nacque in Venezia nel 1560. Fece molte incisioni per i librai, tra le quali le figure che adornano le Imprese illustri di Girolamo Ruscelli, in numero di 127; dieci stampe della Gerusalemme del Tasso per l'edizione fatta in Venezia nel 1590 da Bernardo Castelli, il frontespizio dell'opera: Speculum Uranicum ec.

(Andrea). Sono celebri di quest'intagliatore gli ornamenti fatti intorno ad una stampa rappresentante la Caccia del cervo, ne' quali vedonsi ninfe, grotteschi, figure di fiumi, di quadrupedi, di volatili, intrecciature di frondi ec. Operava

nel 1594.

(ALFONSO), nato in Messina nel 1466, fu scolaro di Jacopello di Antonio. Sebbene non siasi accostato al moderno stile per verun rispetto, fu non pertanto corretto disegnatore, e seppe dare alle figure vivacità ed espressione, onde le sue opere furono dagli stranicri acquistate ad alto prezzo. Restano ancora in Messina una deposizione di Croce a s. Francesco di Paola ed una disputa del fanciullo Gesù a S. Agostino. Morì di peste nel 1524.

de' Monti e delle Lodole, perchè inventore di vari ingegnosi ordigni per la caccia, su uno di coloro che dipinsero in Vaticano durante il pontificato di Urbano VIII.

— (LORENZO) da Bologna, allievo di Camillo Procaccini, e seguace della maniera caraccesca, lavorò molto tempo in Reggio, dove morì circa il 1650.

(FRANCO) bolognesc. V. Bo-

logna.

FRANCOEUR (FR. F.) intagliatore francese, del quale è celebre una stampa rappresentante una santa con un giglio in mano, incisa nella maniera di le Pautre.

FRANÇOIS (Luca) nato in Malipes nel 1574, fu probabilmente scolaro di Filppo Ossenbach. Chiamato a lavorare nella corte di Francia, poscia in quella di Madrid, acquistò in pochi anni tali ricchezze da potere agiatamente vivere senza procacciarsi nuovi guadagni. Ma l'amore dell'arte non gli consentì di rimanere ozioso; e mentre arricchiva le chiese e le case di Malines di quadri storici e di pregevoli ritratti, erudiva nella professione

-(PIETRO) suo figlio, che oltre le concepite speranze maravigliosamente corrispondeva alle paterne cure. Credendo Luca che utili gli riuscirebbero gl'insegnamenti di altro rinomato pittore, lo mandò ad Anversa sotto Gherardo Seghers, come Paolo Veronese aveva mandato il figlio Carletto a Bassano, perchè apprendesse la maniera di Giacomo da Poute. Pietro in sull' esempio di Seghers fecesi a dipingere quadri di piccolissime dimensioni con tanta bravura, che diversi pittori paesisti gli facevano dipingere le figure ne' loro paesi. Intanto pubblicava alcune opere, che sebbene piccolissime gli acquistarono molta fama. A queste tennero dietro alcuni pregevoli ritratti che gli fruttarono la protezione dell'arciduca Leopoldo, il quale gli permise di recarsi a Parigi, dove fu molto adoperato. Uomo di facili e gentili maniere, eccellente pittore, suonatore di vari strumenti, e bastantemente versato nelle belle lettere, fu tosto accolto nelle più colte e signorili società di quella grande capitale. Ma l'amore di patria non tardò a richiamarlo a Malines, ove condusse felice e piacevole vita fino al 1654, pagando il comune debito alla natura in età di 58 anni.

(GIOVAN CARLO) nacque a Nancy nel 1717, e dicesi essere stato il primo, che incidesse in Parigi nel gusto del lapis, portando questa maniera ad alto grado di perfezione. Ottenne perciò il posto d'intagliatore del re con un'ans

nua pensione di lire 600. L'invidia di taluno de' suoi confratelli gli abbreviò la vita; poiche Magny, Bonnet, Demarteau ed altri aspiravano ad essere creduti autori di tale invenzione. François incise eziandio alla punta diversi ritratti, come quello del conte di Saint Florentin e gli altri de' moderni filosofi che ornano l'opera di Savérien. Morì in Parigi nel 1769.

Soggiungo un saggio delle sue

opere.

Ritratti di Caterina Eurichetta di Angennes contessa d'Olonne, da Champagne.

Luigi XV re di Francia.

Maria Lescenski regina di Francia.

Giovan Francesco Denina, a ma-

tita rossa.

Pietro Bayle, da Carlo Vanloo. Desiderio Erasmo, da Holbein. Tommaso Hobbes, da Pierre. Benedetto Spinosa, da Deshays, ec.

## Soggetti diversi.

Busto d'un nomo in berretto. Le Danzatrici, da Bouchet, alla maniera di lapis.

Marciata di un corpo di cavalleria, dai disegni di Parrocel, a la-

pis nero ec.

Aggiungo il ritratto del medico Francesco Quesnay, da F. Sredon, perchè ha la singolarità di comprendere in sè tutte le maniere d'incidere, praticate dall'artista. La testa è lavorata alla maniera nera, la drapperia a bulino, la cornice ed il fondo a matita, gli accessori ed i libri all'acquerello, ed il piedestallo a lapis nero e bianco. Stampa rarissima e della massima curiosità.

FRANCUCCI (INNOCENZO) da Imola, nacque circa il 1480, fu alcun tempo in Firenze coll' Albertinelli, indi passò alla scuola del Francia in Bologna nel 1506. In questa città ed altrove conservansi

alcuni quadri di altare, che sebbene abbiamo il gusto del quattrocento, vedonvisi disposte in alto, secondo la pratica tenuta dal frate Bartolommeo dalla Porta e da Andrea del Sarto, la Vergine senza le antiche decorazioni, e con bell'arte i Santi che la circondano, distribuiti per i gradi e ne' vani vaghi angioletti con bel disordine. Altri quadri del medesimo stile vanno adorni di ben intese architetture, in sul far di quelle di Lionardo, Di questi più d'uno appartengono al Francucci, il quale, poiche conobbe la maniera di Raffaello, aspirò ad emularne lo stile, e fece diverse cose che possono dirsi per ogni rispetto raffaellesche, comecche i più diligenti osservatori vi trovino pure qualche indizio dell'antica maniera. Tra le migliori tavole d'Innocenzo merita di essere ricordata la stupenda di S. Michele che scaccia Lucifero, esistente nella reale pinacoteca di Milano. Fece pure varie sacre famiglie assai belle, non infrequenti nelle quadrerie bolognesi e lombarde. Ne' migliori suoi tempi mostrossi Innocenzo dotto, maestoso e corretto compositore, ed in alcuni si avvicinò, al pari de migliori condiscepoli, all'Urbinate, Morì circa il 1550.

FRANGIPANE (NICCOLÒ) padovano, o udinese, o secondo alcuni di qualche borgata del Friuli, operava ancora nel 1595. Conservavasi ne' conventuali di Rimini una bella tavola dell'Assunta fatta nel 1565, in S. Bartolammeo di Padova il Santo titolare colla data del 1588, ed in Pesaro altro quadro rappresentante S. Stefano. Ma sebbene queste opere facciano fede della sua virtu, migliori d'assai sono i suoi quadri di faceto argomento, non affatto rari presso le signorili case del Friuli, di Venezia e di altre città.

FRANQUAERT (GIACOMO) nacque in Brusselles nel 1596, o in quel torno; e dopo avere appresi i

rudimenti della pittura in patria, recavasi a Roma, dove aggiunse a quello della pittura lo studio della letteratura e dell'architettura. Di ritorno in patria fu nominato pittore ed architetto del duca Alberto, ed arricchi Brusselles di buoni edifizi e di vaghe pitture. Quindici quadri rappresentanti i misteri del Rosario, fatti per l'arciduchessa Isabella, che li regalò al papa, sono le più famose opere di pittura del Franquaert, siccome la chiesa dei Gesuiti di Brusselles è tenuta per la sua migliore opera d'architettura. Accorgendosi dei danni dell'età, abbandonò prudentemente l'esercizio delle due prufessioni per applicarsi alla cultura dei fiori : dilettevole esercizio che addolcì le pene di lunga infermiccia vecchiaja.

FRARI V. Bianchi Ferrari Fran-

cesco.

FRATACCI o FRATAZZI (ANTONIO) perugino, prima scolaro d'Ilario Spolverini, poscia del Cignani, imitò lo stile dell' ultimo nelle opere eseguite in Bologna, in Parma ed in Milano, nella quale ultima città condusse molti lavori, che lo dichiarano non più di ragionevole pittore.

FRATE V. Baccio dalla Porta.

Paolotto. V. Ghislandi.

—— (CECCHINO DEL) fu uno dei buoni allievi di frate Bartolommeo della Porta, ma non rimane di lui verun' opera certa. Couvien dire che gli fosse affezionato più d'ogni scolaro, e suo ajuto, poichè fu sempre conosciuto sotto il nome di que-

sto grande maestro.

FRATELLINI (GIOVANNA) nacque in Firenze nel 1666, dalla lamiglia Marucchini, ed apprese a dipingere da Anton Domenico Gabbiani. Sebbene si distinguesse principalmente mei ritratti, che sapeva fare somigliantissimi, condusse eziandio alcuni quadri storici di propria invenzione. Cosimo III, che sommamente la stimava, le commise il proprio

ritratto e quelli di tutta la sua famiglia; poscia la mandò ad alcune corti straniere per ritrarre diversi sovrani. Grande è il numero de'ritratti che tuttavia conservansi in Firenze ed altrove all'olio, a pastelli, o smalto ed in miniatura, che in tutte queste maniere mostravasi egualmente esercitata. Onorata dall'invito di dare il proprio ritratto per la reale galleria di Firenze, rapprentossi in atto di ritrarre Lorenzo suo unico figlio ed allievo, che poco appresso morì nel fiore della gioventia. Fu questo un quadro pregevolissimo non meno per la squisitezza del lavoro. quanto per la commovente ricordanza della più grande sventura che accader possa a tenera madre. Morì in patria due anni dopo la perdita del figlio, nel 1731.

FRATINA. V. Miode.

FRATI (LEONARDO) fiorentino, nato in principio del secolo decimottavo. Fu lungo tempo in Francia essendo ancora giovane, dove si esercitò nel disegno e nell' intaglio. Seppe toccare a penna non solamente animali e piante, ma ancora figure istoriate e ritratti, e vi riusci eccellentemente. Intagliò eziandio in rame con bella maniera, come ne fa testimonianza la stampa rappresentante il teatro botanico di Firenze, che serve di patente agli accademici di quella dotta società. Operava ancora nel 1775.

FRATREL (GIUSEPPE) nato in Epinal, città della Lorena nel 1730 dovette fino alla gioventù occuparsi per ubbidire ai parenti agli studi del foro. All' ultimo superati gli ostacoli frapposti alla sua inclinazione, mostrossi talmente superiore agli altri ne' suoi progressi, che si rese oggetto dell' universale ammirazione. Il pittore Baudovin fu la sua guida nella pittura. Fratel non tardò ad essere nominato pittore del re Stanislao in Nancy, il quale avea veduti diversi suoi ritratti. Fissato per tal mezzo a Manuheim, risolse

di consacrarsi alla pittura storica; ed elibe nella galleria dell'antica residenza di quella corte eccellenti esemplari per i suoi studi, spezialmente nella raccolta ricchissima delle stampe tratte da Raffaello e da Poussin. Le suc composizioni sono semplici, nobili, grandi. Forse peccò ne' snoi quadri di soverchia finitezza, spezialmente ne' contorni. I più rinomati suoi quadri sono il Cornelio . le Vestali, Kora, e spezialmente la Fuga in Egitto, terminato poco prima di morire nella ancor fresca età di 53 anni. Oltre le opere di pittura lasciò diciassette rami intagliati all'acqua forte, quattordici dei quali sono di sua invenzione, gli altri da diversi autori. I più accreditati sono:

Le arti e le scienze che si consacrano al loro protettore, il principe Carlo Teodoro.

Il figlio del mugnajo in piedi innanzi al muro del mulino.

Il sogno di S. Giuseppe. Il ritratto del principe Federigo

di Due-Ponti,
S. Niccolò vestito pontificalmente
e nell'atto di distribuire l'elemosina
ai poverelli.

FRATRES (N) pittore di Stanislao re di Polonia e dell' Elettore palatino, morì professore della reale accademia di Parigi l'anno 1785. Fu pittore diligente assai e forse oltre il dovere, onde i suoi quadri vengono apprezzati a cagione dell'estrema finitezza, sebbene pecchino talvolta di scorrezione di disegno e per colorito alquauto manierato.

FRATTINI (GAETANO) allievo ed ajuto del Franceschini, condusse in Ravenna molte opere all'olio ed a fresco, che ricordano per molti rispetti lo stile del maestro. Di questo pittore sono conosciute altre pitture indubitatamente sue, nè sono note con precisione le epoche della nascita e della morte; siccome iucerta ancora è la sua patria.

FREMINET (MARTINO ) nato in Parigi nel 1567, poi ch' ebbe appresi gli elementi della pittura in patria, passò a Roma in tempo che più erano calde le meno che civili dispute fra Michelangelo da Caravaggio ed il cavaliere d' Arpino. Senza dichiararsi per alcuno dei due emuli, cercò di prendere dall'uno e dall'altro le migliori parti e si formò una maniera originale, che per altro si accosta al gagliardo ombreggiare del Caravaggio. E perchè aveva profondamente studiata l'anatomia, volle farne pompa, pronunziando fortemente i muscoli e dando alle sue figure difficili attitudini; nelle quali cose proponevasi d' imitare il Bonarroti, senza averne i talenti. Di ritorno in Francia fu nominato primo pittore di Enrico IV, e da Luigi XIII suo successore fatto cavaliere di S. Michele. La più celebre opera di Fremiuet è la volta della cappella di Fontanebleau, nella quale ebbe campo di spiegare tutti gli estremi della scienza anotomica. Morì in Parigi nel 1619.

FRERES (Teodoro) nacque in Enckhuysen, nel 1645, da ricca famiglia, che lo mandò in Italia con signorile equipaggio. Ma egli sottraendosi alle clamorosi adunanze e ad ogni maniera di dissipamento si fece a studiare la pittura, della quale ne aveva appresi in patria gli elementi. Di ritorno in Olanda, secesi vantaggiosamente conoscere come valente pittore, dipingendo in Amsterdam la volta di una sala. Fece in pari tempo alcuni quadri all'olio per la sua patria, ne' quali ammiravansi la castigatezza del disegno ed il dotto comporre della scuola romana. I suoi concittadini, desiderando di possedere una grande opera di così grand'uomo, lo persuasero a dipingere il palazzo del comune, quando una lenta malattia lo condusse al sepolero in età di 50 aqui.

FREUDENBERGER (SIGISMONDO) nacque in Berna nel 1745; ed

apprese gli clementi della pittura da Emmanuele Handman. Ando nel 1765 a Parigi, dove frequentò le scuole di diversi artisti. Colà dipinse alcuni soggetti di conversazione fatti a disegni colorati, che ottennero il comune applauso. Fece pure alcuni quadri all'olio in sul fare di quelli di Adriano van Ostade, ma più nobili. Di ritorno in patria perfetto pittore, vi fu sempre tenuto in grande stima, ed è noto che operaya ancora negli ultimi anni del p. p. secolo. Molti intagliatori incisero le sue pitture, ed egli stesso intagliò e colorì i seguenti pezzi ottimamente eseguiti.

Il Borghigiano contento.
La Cura materna.
La Pulizia contadinesca.
La Toelette campestre.
La piccola festa imprevista.
La Figlioccia contadina:

La visita alla capanna, ec.

FREY (GIACOMO) di Norimberga nato circa il 1450, viene ricordato in qualità di eccellente suonatore di cetra, e d'ingegnoso fabbricatore di piccole fontane portatili che da sè stesse mandavano in aria le acque. Ma Giacomo non viene da noi posto nel presente dizionario, che per avere intagliato in legno alcune immagini con tauta finezza di taglio che sembrano incise in rame. Morì in patria nel 1525, lasciando una figlia ammaestrata nell'arte sua, chiamata

—— (AGNESE) che nel 1494 maritò con Alberto Durero, in allora giovane di 23 anni. Costci era ancora viva nel 1528, e credesi che servisse al consorte d'ajuto ne' lavori d'intaglio. Pubblicò pure diverse stampe colla propria cifra.

— (1. M.) intagliatore tedesco pubblicò diverse stampe di animali e paesaggi tratti da Vagner; molte bambocciate e soldatesche ed argomenti da taverna nel genere del Bega, eseguite all'acqua forte e pittorescamente.

in aria le viene da lizionario, in legno ta finezza incise in l 1525, lastrata nel-l 1494 ma, in allora itci era antredesi che uto ne' lato pure dita cifra. In tedesco di animali ner; molte e ed argomere del forte e pit-

- (GIOVAN GIACOMO) nacque in Lucerna nel 1681, e fu uno de' grandi intagliatori del decimottavo secolo. " Per le carni, e " per i drappi, dice Francesco Mi-" lizia, trovò un grano piacevole: " il rombo domina nella combina-" zione de' suoi lavori; i punti ben " risentiti nell'acqua forte, dispo-» sti a guisa di tagli incrocciati ed accompagnati dai lavori più dolci. danno morbidezza alle carni ed " alle mezze tinte. Le sue stampe " hanno buon colore ed armonia. La " sua manovre fu adottata da Kilian, da Strange, da Vagner e da Barto-" lozzi ". Da giovane esercitò la professione di bottaio, ma in tale professione, cui fu costretto ad esercitare dalle circostanze di sua famiglia, conservò sempre la naturale inclinazione manifestata dalla più tenera fauciullezza per le belle arti. Aveva 22 anni quando gli si presentò favorevolmente occasione per venire in Italia, Giunto a Roma nel 1702, si abbandonò interamente alle helle arti, ed ebbe i primi elementi d'incisione da Arnold Westerhout, ed i consigli da Carlo Maratta. Questi gli disse un giorno che gl' incisori di storia fanno soverchio uso del bulino dal che derivano certe durezze ne' loro contorni che non si possono soffrire; e perciò lo consigliava a rendersi famigliare la punta, onde rendere i lavori più pittoreschi che non si può fare col bulino. Il consiglio di così grande artista non fu perduto per il giovine svizzero, il quale si fece quella maniera tanto bella, con cui intagliò i quadri dei primi pittori d'Italia in guisa che le sue stampe sembrano pinttosto dipinte che incise. Frey aggiunse alla correzione del diseguo dolcezza di esecuzione e tutta quella espressione che può dare un intagliatore in rame. Mori in Roma nel 1752. L'opera di Frey dice il continuatore del Gandellini può ridursi a 30 pezzi; ma le buone

prove sono assai rare a motivo che Filippo Frey suo figlio, tirando avanti il negozio paterno, fece ritoccare e rigrattare gran parte de' suoi rami, togliendoli tutta l'armonia. Soggiungo il catalogo delle principali sue stampe.

Ritratti, di Carlo caval. Maratti dipinto da lui medesimo, dei pontefici Innocenzo XIII, Benedetto XIII e Gregorio XIII, di Clementina regina della Gran Brettagna, cc.

## Soggetti Storici.

S. Romualdo fondatore dei Camaldolesi, da Andrea Sacchi.

S. Girolamo che riceve il SS. Viatico, da Domenichino.

Una Sacra Famiglia, da Raffaello.

Il Ratto d'Europa, da Francesco Albano.

Saulle ed Anania, da Pietro da

Cortona. La Clemenza custode del mondo,

da Carlo Maratta. S. Bernardo che conduce ai piedi d'Innocenzo II l'antipapa Vittore,

dallo stesso. Augusto imperatore che chiude il tempio di Giano, dallo stesso.

L'Aurora accompagnata dalle Ore che precede il carro del Sole, da Guido.

Bacco che conduce nel suo carro Arianna, dallo stesso.

Il Martirio di S. Sebastiano, dal Domenichino.

FREZZA (GIOVAN GIROLAMO) nato a Caremonde presso Tivoli circa il 1660, recossi a Roma appena uscito di fanciullezza, ed apprese i principi dell' intaglio da Arnoldo di Westherhout. Sotto la direzione di questo valente maestro cominciò ad incidere con buon successo all'acqua forte ed a bulino, e formò un' opera se non molto numerosa, bastantemente scelta, tratta dai primi pittori italiani, come ne fa prova il breve catalogo seguente:

Diz. degli Arch, eec, T. II.

Galleria Verospi dipinta dall'Albano, in 17 pezzi di diversa grandezza.

Maria sotto un albero in atto di allattare il divin Figlio, da Lodovico Caracci.

La Zingara, ossia il Riposo in Egitto, dal Correggio.

La venuta dello Spirito Santo,

da Guido. Polifemo nel suo scoglio e Ga-

latea nell'acqua con alcune ninfe, dal Badalocchio.

Polifemo che dà alloggio nel suo scoglio a Galatea, ed Aci che fuggono, ec.

FRIDERICII (GIACOMO ANDREA) nacque in Friburgo nel 1726, ed intagliò diverse stampe, fra le quali alcupi ussari ed altri soldati a cavallo, tratti da Rugendas, Ignorasi

l'epoca della morte.

--- (GIOVANNI CRISTIANO GIA-COMO) nato in Dresda nel 1747, apprese da suo padre fabbricatore di arazzi i principj del disegno, indi frequentò l'accademia elettorale sotto la direzione di Giovanni Casanova. Applicossi poi a dipingere paesaggi e perchè conosceva la bottanica, dopo il 1785 si pose a disegnare dal vero tutte le piante del giardino bottanico di Pillnitz per ornamento del Gabinetto elettorale; col quale lavoro si acquistò la generosa protezione dell'elettore. Il pubblico accolse favorevolmente la sua opera: Elementi per disegnare e dipingere i fiori in 56 tavole in rame. Sono pure intagliate da Friderich le seguenti due stampe :

Due grandi paesaggi ornati di

fabbriche.

Vedute della Sassonia in sette pezzi, incise all'acqua forte. In Dresda presso Giovan Gabriel Moller : stampe colorite con molta diligenza.

Abbiamo di già osservato che suo padre era valente fabbricatore d'a-

razzi. Suo fratello

- (GIOVANNI ALESSANDRO DA-16

VID) disegnatore e pittore, su ricevuto nell'accademia, e la sorella

FRIDERICH (CAROLINA) pittrice di fiori nell'accademia elettorale, fu universalmente avuta in pregio

per i suoi distinti talenti.

FRIIISCII (C. F.) fu uno degli intagliatori dell'accademia di Gottinga che fecero i rami dell'opera di Alberto Haller intitolata: Enumeratio Stirpium Helvetica rum, stampata in Gottinga l'anno 1742. Fece pure alcune delle stampe che ornano la descrizione degl'insetti di Leonardo Frihsch suo padre, le quali sono assai stimate dagl'intelligenti, perchè rappresentano detti animaletti con estrema precisione in tutte le loro più minute parti.

FRILLO pittore, operava nell'olimpiade novantesima, e viene da Plinio posto in compagnia di Aglaofone, di Cefisodoro e di Evenore padre di Parrasio. Tutti illustri artefici, soggiugne il romano scrittore, ma non tali da trattenerci lungamente intorno a loro, mentre ci affrettiamo di giugnere all'età dei grandi luminari della pittura.

FRIQUET DE VAUROSE (AN-TONIO) pittore, allievo di Bourdon, ha inciso all' acqua forte ed a bulino alcune stampe tratte dal suo

maestro.

FRISIUS o FRYSIUS (SIMONE) nacque a Lauwarde nella Frisia circa il 1580. Disegnatore ed intagliatore distinto all'acqua forte, fu, secondo alcuni, il primo a dare maggior risalto ed una tal quale perfezione all'acqua forte, non meno riguardo alla freschezza con la quale maneggiò la punta, che riguardo all'esatta imitazione che far seppe della fermezza e pulitezza del taglio del bulino. Le sue stampe sono assai rare e ricercatissime. Assai piacevole è l'esecuzione delle figurine introdotte ne' paesaggi. Le principali sue opere sono:

Una raccolta di piccole teste in 12 pezzi tratte dai propri disegni. Altra raccolta di ritratti, da Stoa-

Altra raccolta di uccelli e di farfalle, da Marco Gerard.

Raccolta in 25 pezzi di vedute di paesaggio, da Matteo Bril.

Bel paesaggio ottuso, nel davanti del quale due mezze figure, e nel secondo piano alcune case rusticali sott. S. Frisius. Pezzo rarissimo, e di finissima incisione.

— (GIOVANNI FILIARTS) visse nell' età di Simone, al quale fu probabilmente unito di parentela; e fu ancor esso intagliatore all' acqua forte. Huber riporta i seguenti ritratti di

Enrico IV re di Francia e di Enrico di Nassau, principe d'Orange, come opere di Giovanni Frisius.

- (GIOVANNI FREDEMAN) 11acque a Lauwarde, nella Frisia, nel 1527, e probabilmente appartenne alla famiglia dei precedenti. Fu uno de' bnoni architetti olandesi dell'età sua, onde fu chiamato in Anversa insieme ad altri artisti per la costruzione dell'arco trionfale eretto in onore di Carlo V e di Filippo suo figlio, che fu poi re delle Spagne. Esercitossi eziandio nell' intaglio in rame; ed abbiamo di lui la seguente opera: Coenotophiorum, tumulorum et mortuorum monumentorum, pubblicato in Anversa nel 1563, e le di cui stampe sono incise all'acqua forte e ritoccate a bulino con molta intelligenza.

FRISTS (PIETRO) poi ch'ebbe visitata l'Italia ed alcune corti d'Europa, fissò la dimora in Delft, dove non trovò fortuna eguale a' suoi talenti. I Quadri di lui, sebbene dottamente composti, non piacquero per la stranezza degli argonenti, ch'egli non curavasi di accomodare al gusto degli abitanti. Era nato circa il 4635, ma ignoriamo l'epoca della

norte.

FRITZ (ANTONIO) intagliatore che operava circa il 1700, è co-

nosciuto per l'intaglio a bulino dello sposalizio del re Giacomo d'Inghilterra colla principessa Clementina Sobiescki, dietro i disegni di Agostino Masucci, per il ritratto di Elisabetta Farnese regina di Spagoa, e per altre stampe tratte dalle invenzioni, disegni e pitture di Rosalba Salvioni.

FRITZSCII (1. C. G.) intagliò alquante stampe nel libro di Alberto Haller , intitolato : Fasciculi Iconum Anotomicarum, pubblicato in Gottinga nel 1743 e ne' susse-

guenti auni.

(C.) di nazione russo, intagliò il ritratto dello Czar Pietro il Grande nel 1761; ed è questa la sola incisione che sia a noi nota di

quest' artista.

FRIULANO (NICCOLÒ). In Gemona, grossa borgata del Friuli, conservansi di questo antichissimo pittore alcuni freschi sulla facciata della principale chiesa, ch'egli aveva tutta dipinta. Leggevasi e forse ancora si legge sotto una storia rappreseutaute il martirio di un Santo: MCCCXXX Magister Nicolaus pintor me fecit. Si vuole pure, ma senza sicuro fondamento, che Niccolò sia l'autore della vasta antica pittura che vedesi nel duomo di Venzone, rappresentante la Consacrazione di quella chiesa.

FRIXI (LORENZO) fu uno di quei scultori della diocesi comasca, che fino dal principio del rinnovamento delle arti, spargendosi in ogni parte d' Italia e fuori, erano chiamati col modesto titolo di Scarpellini; e prendevano sopra di se l'esecuzione di ognilavoro di scultura, di stucchi e simili altre cose. Questo messer Lorenzo operava circa la metà del quindicesimo secolo in Ferrara intorno alla torre di quella chiesa

cattedrale.

FRONTINO, celebre scrittore latino di cose spettanti all' architettura, che probabilmente esercitò; perocché non è presumibile che un

libro contenente così utili precetti pratici sia stato dettato da un semplice dilettante. Certa cosa è ad ogni modo ch' egli ebbe una straordinaria intelligenza per le cose dell'architettura. Fra le altre opere compose il famoso trattato degli acquidotti di Roma , de' quali egli ebbe l'intendenza generale sotto l'imperatore Nerva. In questo libro, oltre i nomi e la dignità delle persone ch'ebbero la principale cura degli acquidotti da Agrippa fino a Frontino, vi si trovano utilissime considerazioni ed ammaestramenti per ogni sorta di pubblici edifizj. Vivea circa il principio del secondo secolo dell'éra cristiana.

FROSNE (GIOVANNI) nacque a Parigi circa il 1650. Professò l'intaglio a bulino spezialmente ne' ritratti, che scondo Huber ammontarono a quarantatre. Intagliò pure soggetti d'altro genere, tra i quali molte vedute di Sebastiano di Beaulieu, che fanno parte del gabinetto del re di Francia. Tra i suci ritratti sono conosciuti i seguenti :

Claudio Baudry, abate de la Croix, da le Bon.

Niccola Dauvet, conte di Desmarez, da Stresors.

Luigi di Lorena, duca di Ioyeuse. Enrico d' Orleans, duca di Longueville.

Niccola Potier, de Blancmesnil, presidente del parlamento.

Dreux d'Aubray, ec.

FRUYTIERS (FILIPPO) nacque in Anversa circa il 1625. Apprese in patria la pittura all'olio, che tosto abhandonò per dipingere in miniatura ed a tempera, nel qual genere è comune opinione avere superati quanti hanno dipinto nella sua maniera. Facile è la sua composizione, graziosa l'aria delle teste, ampie le drapperie e le forme di buon gusto. Ammiratore appassionato di Rubens, lo dipinse con tutta la sua famiglia, e questo quadro riusci deguo del sommo pittore

rappresentato. Fere molte stampe alla punta, accolte favorevolmente: trattò l'acqua forte da gran pittore ed i ritratti seguenti sono capi lavoro per forza d'esecuzione e per l'effetto del tutto insieme. Ignoriamo l'epoca della sua morte,

Godofredo Vendalini, di accuratissima esecuzione pubblicato nel

1648.

Marco Ambrogio Capello, vescovo di Anversa, bellissima stampa.

Giacomo Fdelherr di Lovanio, colla sottoscrizione. Ph. Fruytiers pictor ad vivum fecit. Assai bella stampa.

Edwige Eleonora, regina di Sve-

zia.

Soggetto emblematico sulla natività di Maria Vergine, in cui vedonsi S. Gioacchino e S. Anna che presentano la eletta bambina alla

SS. Trinità.

FRYE (TEODORO) nato in Inghilterra circa il 1724, fu pittore di ritratti all'olio ed in miniatura, ed il pitt distinto intagliatore alla maniera nera fra quanti conoscevansi in allora per la particolarità che le sue teste sono grandi al naturale, e tutte disegnate da lui. Poche sono le stampe ch' egli lasciò, colpito da immatura morte, quando aveva da poco cominciato ad esercitarsi in tale arte, e tutte sono ricercatissime.

Soggiungo un breve indice di al-

cune.

Teodoro Frye, disegnato ed inciso dall'artista nel 1760.

Busto della regina Carlotta sposa di Giorgio III.

Busto di un uomo vestito alla

levantina, 1760. Ritratto di bella donna veduta

di profilo in busto, 1761. Ritratto d'altra donna in pellic-

cia, 1761.

Ritratto in busto di una donna veduta di faccia, 1762.

Un hascià in grande abito all'orientale.

Bella signora che tiene la mano

sinistra appoggiata sopra una sedia, e colla destra porta un ventaglio.

FUCCIO fiorentino, che, secondo Vasari, sarebbe stato predecessore o contemporaneo di Niccola da Pisa, vorrebbesi adesso, non senza gravissime cagioni, escluderlo dal novero degli scultori del tredicesimo secolo. Chiunque desiderasse di veder dottamente trattato un argomento, che i ristretti limiti di quest'articolo non mi permettono di chiamare ad esame, potrà leggere quanto ne scrisse il conte Cicognara nel Libro III, cap. IV della Štoria della Scultura, a pag. 374 e seguenti del Tomo I, ediz. di Venezia. Il Vasari, nella vita di Niccola da Pisa, dice che Fuccio scultore ed architetto fiorentino fece S. Maria sopra Arno in Firenze l' anno 1229, e nella chiesa di S. Francesco d'Assisi la sepoltura marinorea della regina di Cipri con molte figure e ritratto di lei. Soggiugne che, sinì in Napoli per commissione dell' imperatore Federigo il castello di Capoana, oggi detto la Vicaria. Il racconto del Vasari viene con poca varietà riferito da Filippo Baldinucci; ma verun altro antico scrittore fiorentino parla di questo Fuc-

FUENTE (GIOVAN LEONARDO DELLA) uno dei più valenti pittori spagnuoli dimenticati dal Palomino e dai precedenti biografi della Spagna. Operava dal 1630 al 1640, in Granata, dove condusse molte opere che lo dimostrano fedele initatore della natura ed eccellente coloritore. I suoi quadri, tanto per la qualità del soggetto, che per la maniera del colorire, ricordano il fare del Bassano. Anche Madrid, Siviglia ed altre città della Spagna possedono pregevoli quadri di questo distinto artista.

FUESSLI (N.) nato in Zurigo nel 1710 ebbe celebrità come scrittore d'arte per aver pubblicata un'opera intorno ai pittori svizzeri ed alemanni, ed un posto tra gl'intagliatori, per le vignette ond'è fregiata la sua opera inventate, ed in-

lagliate da lui medesimo.

FUGA (FERDINANDO) nacque in Firenze nel 1699 da famiglia accettissima alla casa regnante, onde fu levato al sacro fonte dal principe ereditario Ferdinando e dalla principessa Violante di Baviera sua sposa. Di dodici anni fu posto a studiare gli elementi dell'architettura sotto lo scultore ed architetto Giambattista Foggini; e giunto al diciottesimo anno recavasi a Roma, dove invaghito delle antiche e moderne opere di cui ridonda quella capitale delle belle arti, vi si stabili, e di ventott'anni si accasò.

L'anno innanzi che si ammogliasse era stato a Napoli per commissione del cardinale del Giudice per formare nel suo palazzo di *Cettamare* una pubblica cappella, che riuscì opera dispendiosissima ed applau-

dita.

Chiamato a Palermo nel 1728 per disegnare un ponte sul siume Milcia, poi ch' ebbe disposto ogni cosa per l'esecuzione, ne lasciò ad altri la direzione, per essere stato da Clemente XII, creato allora pontefice, nominato architetto de' palazzi pontificj. Vedendosi aperta una larga via a mostrare il proprio ingegno, cominciò dal terminare la scuderia incontro al Quirinale, cominciata da Alessaudro Specchi, e sotto ed a canto a questa aggiunse un corpo di guardia e l'abitazione per gli uffiziali. Proseguì sul Quirinale quello stretto braccio di casa della famiglia pontifizia: indi cominciò la cospicua opera del palazzo della Consulta sulla piazza di Montecavallo, che fu iu pochi anni

Eresse a strada Giulia la chiesa della Morte, e sopra i fondamenti, già gettati da altro architetto, inalzò la chiesa di Gesù Bambino, aggiuguendo di suo disegno alcune

abitazioni da un lato, e dall'altro un monistero. Intanto che continuavansi tali fabbriche diede mano alla nuova facciata di S. Maria Maggiore, alla quale aggiunse altri cospicui edifizi ed i ristauri dell' interno della chiesa. Ingrandi lo spedale di Santo Spirito, costruì la chiesa di S. Apollinare e l'annesso collegio- Germanico-ungarico: fece i disegni del Triclinio sulla piazza di S. Giovanni Laterano, del palazzo Petronj in piazza del Gesù e di quello de' Corsini alla Lungara. Altre fabbriche fece in Roma, che troppo lunga opera sarebbe il volerle tutte annoverare, e più fatte ne avrebbe, se per la fama di tante sue opere non fosse stato chiamato a Napoli dal re Carlo a farne di più importanti. È di sua invenzione il gran Reclusorio, il più vasto degli ospizi d' Europa, destinato a contenere ottomila poveri, provveduto di ampia pubblica chiesa, di lavoratori, reffettori, cortili, portici, officine ed abitazioni per i serventi e per i ministri a tale stabilimento addetti, che il Fuga non terminò. Fece il cimiterio per lo spedale degl' incurabili, un palazzo pel duca Giordani, un altro assai vasto per il duca di Caramanica, ed una villa per il principe di Jaci nel delizioso sito di Resina presso Portici.

Fu dal re mandato a Palermo per fare i disegni ed i modelli per ristaurare ed abbellire la celebre cattedrale di quella grande città.

Giunto agli ottant' anni conservava tutto il vigore della virilità, e l'attività della fresca gioventù.

FULBENTO, vescovo di Chartres ed architetto, visse nell' undecimo secolo; ed il suo nome è celebre nelle storie della Fraucia. Versato com'egli era nelle teorie delle arti e specialmente dell'architettura, presel'assunto e la direzione della nuova fabbrica della sua cattedrale, incendiata tre volte. I lavori di quest'edifizio ebbero cominciamento nel

1020 : e molti principi , haroni e signori contribuirono a gara colle loro generosità alla costruzione di questo tempio, il più solido, e secondo la bellezza che in allora era di moda, il più bello della Francia. È lungo circa 420 piedi ed alto 108. La sua crociera ha 210 piedi; la maggior navata è larga 48, e le due laterali 21, onde tutta la larghezza del tempio è di 90 piedi. Anche la crociera lia le sue navette. ed il coro le ha doppie. Dove la maggior navata s'interseca colla nave traversa vedonsi sette cappelle di altezza uguale a quelle delle navette, cioè piedi 42. Le grotte sotterrance, che credonsi cominciate dai Druidi, contengono altrettante cappelle, e girano quasi quanto la chiesa superiore.

FULCO (GIOVANNI) nato in Messina nel 1615, poi ch' ebbe appresi gli elementi della pittura in patria sotto mediocre artista, si acconcio col cavaliere Massimo di Napoli, e riuscì uno de' suoi più rinomati allievi. Pochi, o nessuno dell'età sua fece graziosi e vaghi fanciulli al pari di lui. Trattò bene eziandio e con molto spirito le altre figure, ma per desiderio di soverchia vivacità cadde frequentemente nel manierato. Conservansi nella chiesa dei Teatini di Messina alcune pitture a fresco, ed un quadro all'olio rappresentante la natività del Redentore.

FULVIO, pittore di cose triviali viene con altri della stessa professione rammentato da Orazio nel secondo libro delle Satire, sat. 7<sup>a</sup>.

FUMICELLI (LODOVICO) di Trevigi fioriva nel 1556, nel quale anno sappiamo che dipingeva in patria. Le sue opere lo fanno annoverare tra i valenti allievi o imitatori di Tiziano, tanta è la freschezza e la verità del colorito, e tanto sono naturali e dolci le mosse delle figure! Peccato che gli si possa a ragione dar colpa di non aver saputo loro infondere quel soffio di

vita, che distingue le opere di Tiziano da quelle della maggior parte de' suoi imitatori. Oltre le pitture eseguite in patria, conservavasi un suo bel quadro all' olio presso gli Eremitani di Padova.

FUNGAI (BERNARDINO) nato in Siena dopo il 1450, fu corretto disegnatore, e secondo lo comportavano le condizioni del tempo in cui visse, conoscitore del nudo e vivace coloritore, ma non seppe aggiugnere a queste lodevoli qualità la morbidezza di frate Bartolommeo, del Vinci e di altri illustri maestri suoi contemporanei. Delle due pitture di quest'artista che conservansi nella sua città patria, quella eseguita nel 1512, accostasi alquanto al buon stile moderuo.

FURES DE MUNNIZ (Don GI-ROLAMO), sebbene impiegato nelle grandi cariche della real corte di Spagna, si esercitò sempre nella pittura, rappresentando fatti istruttivi e filosofici. Ai meriti pittorici aggiunse quelli dell'incoraggiamento dato agli artisti spagnuoli durante il regno di Filippo IV con tutti i mezzi che furono in sua mano, e spezialmente coll'avere raccolti eccellenti quadri d'ogni scuola per l'istruzione dei giovani allievi.

FURINI (FILIPPO), detto lo Sciameroni apprese a dipingere sotto il Passignano, ma sarebbe totalmente dimenticato se non fosse stato il maestro di suo figlinolo

——(Francesco). Nacque costui circa il 1600, e fu risguardato come il Guido o l' Albani della scuola fiorentina. A cagione del grazioso suo stile fu chiannato a Venezia per dipingere una Teti da tener compagnia ad una bellissima Europa di Guido. Fattosi prete di 40 anni, indi parroco di S. Ansano in Mugello, dipinse per il vicino borgo di S. Lorenzo una Concezione ed altre tavole rarissime; ma occupato nelle incombenzo della nuova professione poche altre cose ha potuto

fare. Non pochi quadri di cavalletto conservansi in Firenze, avuti, come ben lo meritano, in grandissima stima, tra i quali un bellissimo I/a rapito dalle Ninfe, in casa Galli, e le tre Grazie presso gli Strozzi. Morì di 49 anni.

FUSINA (ANDREA) scultore milanese, fioriva nel 1495. Sappiamo che quest' esimio artista condusse molte lodevoli opcre nella certosa di Pavia, nel Duomo di Milano alla cappella dell'Albero ed altrove, in concorrenza de' più rinomati scultori che in sul declinare del quindicesimo secolo e ne' primi anni del susseguente accrebbero tanta gloria all'arte in Lombardia. Non pertanto nè del Fusina, nè degli altri scultori che operarono alla Certosa ed alla cappella dell' Albero possono ad evidenza conoscersi le relative produzioni. Indubitatamente suo è il monumento in marmo del prelato Daniele Birago che vedesi in Milano nella chiesa della Passione. Le proporzioni generali, la grazia degli ornamenti, le parti prese ad una ad una, e tutte le modinature sono della più squisita eleganza, ed attinte alle purissime fonti della maestra antichità. Il più grande tra i moderni scultori, esaminandolo in mia compagnia; "Se questo nobile " monumento fosse stato in Roma, " mi disse, avrebbe potuto richia-" mare a più nobile e-modesto stile " quanti dal 1500 in poi eseguirono " lavori di questo genere ". Sullo zoccolo del mausoleo leggesi in bei caratteri tondi; Andreae Fusinae opus MCCCCLXXXXV.

FUSSIZIO, da alcuni chiamato Suffizio, fu, per testimonianza di Vitruvio, il primo tra i romani che fecesi a pubblicare scritture intorno

alle cose dell'architettura.

FUST (GIOVANNI) orefice di Magonza, nacque circa il 1420, ed approfittò delle proprie ricchezze e dei suoi lumi nelle cose delle arti per partecipare insieme a Guttemberg

ed a Schoeffer alla gloria d'inventore della stampa. Aveva contratta società con questi due artisti nel 1450; ed alcuni pensano, che Fust non fu loro utile che col danaro. Sembra che questi associati abbiano successivamente praticate tre maniere d'impressioni; la tabellaria, ossia con tavole scolpite come praticasi adesso dagli scultori in legno; la scilografica, ossia in caratteri mobili di legno; e finalmente con caratteri tirati dalle matrici per fusione. Si è modernamente creduto che la stercotipia sia stata la culla dell'artetipografica. Comunque vada la bisogna, deve ammettersi che Fust abbia avuto pocliissima parte nell'invenzione de suoi socii: ma fu invece così zelante per tutto ciò che appartiene all'arte sua, e tanto grato a Schoeffer, che gli diede la figlia in consorte. Fust e Schoeffer esercitarono la stamperia fino al 1466, nella quale epoca il primo recossi a Parigi, ove credesi essere morto di peste in tale anno. Vedansi gli articoli Guttemberg e Schoeffer.

FYRNOMACO greco scultore, scolpì una statua del guardiano degli orti Priapo, la quale fu argomento di un epigramma, che trovasi nel Lib. IV, cap. 12 dell'An-

tologia greca.

FYRNONE, altro scultore rammentato da Plinio tra gli allievi di Policleto, è uno tra i molti antichi di cui non si conosce verun

indubitato lavoro.

FYT (GIOVANNI) uno de' più riputati pittori d' animali morti che abbia prodotto Anversa, feconda patria di artisti di tal genere, nacque nel 1625. Studiando egli sotto diversi maestri, formossi uno stile originale che alla forza ed alla verità del colorito unisce la freschezza e la leggerezza. Le penne, la lana; i peli de' suoi animali sono veri quanto, dirò così, quelli fatti dalla natura; i fiori (che si distinse eziandio in tal genere) paiono colti in

quell' istante, ed ancora umidi di fresca rugiada : le stoviglie, i vasi, i bassi rilievi, onde ornò talvolta i suoi quadri, sono pure di un'eccellente imitazione. Per questi non comuni meriti posseduti da Fyt in eccellente grado, era chiamato da Jordaens e da altri grandi pittori storici a dipingere animali vivi, fiori ed altri accessori ne' loro quadri. In età provetta volle dar mano all'intaglio, onde rendere comuni a tutta l' Europa i suoi quadri, ed intagliò alla punta 15 fogli d'animali, nei quali trovasi sempre somma precisione di disegno, forza di espressione nei viventi e quel gusto di composizione che si ammira ne' suoi quadri. La punta maneggiata dai pittori, scrive un autore sommamente benemerito dell'arte. mai non produsse cosa più spiritosa della raccolta d'animali di Giovanni Fyt. Mancava alla gloria delle arti in sul declinare del diciassettesimo secolo.

G

GAAL di Arlem che fioriva circa il 1690, dipinse battaglie e private adunauze in sulla maniera del suo maestro Wouwermans, ed i suoi quadri cedono di poco in merito a quelli di così rinomato maestro. Anzi talvolta lo uguagliò nel disegno e lo superò nella freschezza del colorito. Ignoransi l'epoca ed il luogo in cui mancò all'arte.

GABASSI (MARGARITA) modenese, operava circa il 1750. Conoscendo l'inclinazione de' suoi contemporanei per le bambocciate siamminghe e per i triviali soggetti che formavano la delizia e l'ornamento delle private famiglie, si applicò principalmente a questo genere, dipingeudo piccoli quadri rappresentanti adunanze contadinesche, giocolieri, bevitori ubbriachi, e somiglianti cose.

GABBIANI (ANTON DOMENICO)

fiorentino, nacque nel 1652, ed ebbe i primi rudimenti del disegno da Subterman e da Vincenzo Dandini. Recavasi poscia a Roma, dove studio la pittura sotto Ciro Ferri; indi passò a Venezia, e lungamente vi si trattenne, copiando i migliori quadri di quella scuola, Intorno al merito di quest' artista totalmente contrarie sono le opinioni, volendo taluni che venga annoverato tra i migliori maestri dell'età sua, altri che appena gli si dia luogo tra coloro che non seppero uscire dall'ingrata mediocrità. E non è dubbio che le opere di lui possono egualmente giustificare così contrari giudizi : perocchè vi trovano i detrattori languidezza di colorito, povertà di vesti, pesantezza di panneggiamento, stentala esecuzione, capriccioso disegno, monotona distribuzione: le quali medesime cose sono da' suoi lodatori chiamate facilità di colorire, dottrina anatomica, antico gusto di panneggiare, eleganza di disegno, simmetria di composizione, ecc. Lasciando che ognun senta a modo suo, osserverò che la cupola di Cestello, le danze di fanciulli nel palazzo Pitti, alcuni pochi quadri appartenenti a private quadrerie di Firenze, non sono cose prive di merito. Il suo più affezionato allievo Ignazio Enrico Hugford, che ampiamente ne scrisse la vita, possedeva una raccolta di bei disegni del maestro, che fece intagliare in Roma nel 1762. Lo stesso Gabbiani ne aveva intagliati tre pezzi all'acqua forte, che uniti agli altri formano una rarissima serie. Argomento di non comune lode per il Gabbiani è d'aver avuti tanti valenti allievi, che impedirono nella prima metà del diciottesimo secolo il totale decadimento della scuola fiorentina; tra i quali non ricorderò che il caval. Luti, chiamato da molti l'ultimo pittore della scuola fiorentina. Mori in patria ottuagaGABBIANI (GAETANO) nipote ed allievo di Anton Domenico, vicue lodato da Hugford come autore di alcune belle opere da pochi conoscinte.

GABBUTI (LORENZO) fecesi con buon successo conoscere intagliatore con una stampa a bulino, rappresentante la storia di S. Paolo nell'Areopago d' Atene, nell'atto di render conto a que' filosofi dell' i-

gnoto Deo.

GABRIEL (GIACOMO) nato in Parigi ne' primi anni del diciassettesimo secolo, fu architetto del re ed antore dell'edifizio di Choisye del Ponte reale. Diede i disegni de' piani di Nantes e di Bordeaux, della Corte del presidio e della torre dell' orologio di Rennes, della casa di campagna di Dijon, della sala e della cappella degli Stati; e fece il progetto della Fogna di Parigi. Morì nel 1686, lasciando un figlio chiamato.

(GIACOMO IL giovane). Nacque costui nel 1667, e dopo la morte del padre continuò gli studi architettonici sotto Arduino Mansard. Fu ancor esso architetto regio; fece l'edifizio della scuola militare in Parigi, la piazza di Luigi XV presso le Tuilleries, i due palazzi che l'ornano di froute, ed altre fabbriche d'importanza. Mancò all'arte nel 1742.

GABRIELLI (CAMILLO) nato in Pisa circa il 1670, fu allievo di Ciro Ferri, e perciò risguardato come il primo ad introdurre in Pisa lo stile cortonesco, ch' egli aveva appreso da Ciro. Fu ad ogni modo buon pittore; e la sua patria possiede pubbliche e private opere, che giustificano le Iodi accordategli dai biografi suoi contemporanei. Fu comune opinione essere stato miglior pittore all' olio che non a fresco; ma per tacere di tutt'altri, un suo quadro all'olio che conservasi al Carmine ed i freschi della sala Alliata, sono egnalmente pre-

Diz. degli Arch, ecc, v. 11.

gevoli opere. Morì in patria nel 1750,

- (Onofrio), chiamato comunemente Onofrio da Messina, nacque in questa città nel 1608, e fu molti anni col Barbalunga (Ricci da Messina), indi fu ajuto in Roma di Niccolò Poussin e di Pietro da Cortona. Passava poi a Venezia col Maroli, dal quale sgraziatamente apprese un cattivo metodo di colorire, che più non abbandonò. Se non contraeva tale abitudine, è da credere che Onofrio sarebbe riuscito in ogni parte pittore originale, vedendosi ne' quadri di lui una cotal leggiadria tutta sua propria, ed una grazia di stile che innamora. Mori di 98 anni nel 1706.

GABRON (GUGLIELMO) nato in Anversa circa il 1625, venne in Italia digià fatto pittore, e non tardò ad essere in Roma risguardato come uno de' migliori fiazaninghi che allora vi dimoravano. In breve ebbe così frequenti occasioni di lavoro. che i committenti, per avere sollecitamente i suoi quadri di genere, li pagavano avanti che fossero ultimati. Vicue Guglielmo principalmente lodato per aver saputo eccellentemente ritrarre dal vero vasi d' oro, di argento e di porcellana; e si dice, che diversi pittori di storia si valevano dell'opera sua, quando volevano introdurre ne' quadri loro cosiffatti ornamenti. Dopo aver soggiornato alcuni anni in Roma, rivide la patria, dove morì in matura vecchiaja.

GABUGGIANI (BALDASSARRE), fiorentino, nato circa il 1689, recossi in ctà giovanile a Roma, dove professò l'intaglio in rame. Tra le più rinomate sue opere contansi le stampe all'acqua forte dei catafalco ed apparato per l'esequie della regina Clementina d'Inghilterra; la veduta e pianta del palazzo della Consulta sul Quirinale; le tavole anotomiche che ornano il libro intitolato: Ruflessioni anatomiche di Gaetano

17

Petriolo sulle tavole anatomiche di Bartolommeo Eustachio; il pavimento del duomo di Siena del Beccasumi, ec. Non è nota l'epoca della

morte di lui.

GADDI (GADDO) fiorentino, capo di un' illustre famiglia di artisti, dalla quale uscirono poi distintissimi personaggi, che occuparono eminenti cariche nella chiesa e nella repubblica, fu contemporaneo di Cimabue e suo parziale amico, come lo fu del Tafi. Aveva Gaddo appreso a lavorare di musaico da alcuni artefici bizzantini, che ben tosto superò, ajutato da' consigli e dall'esempio di Cimabue, che avea cominciato ad allargarsi dalla goffa maniera de' moderni greci pittori. Era già vantaggiosamente conosciuto per alcuni lavori di musaico e di pittura eseguiti in patria, quando fu chiamato ad eseguire in Roma i celebri musaici e S. Maria Maggiore, ne' quali è tanto sensibile il miglioramento dello stile. Vi condusse eziandio alcune opere di pittura, per le quali fu creduto allievo di Cimabue, sebbene non sia stato che suo imitatore. Morì in patria di 73 anni, in principio del quattordicesimo secolo, lasciando un figlio per nome

- (TADDEO) che alla morte del genitore non contava più di dodici anni, sebbene fosse di già ammaestrato ne'principi dell'arte. Giotto, cui il padre lo aveva morendo raccomandato, lo accolse nella sua scuola, e fu in breve il suo più caro e per avventura più illustre allievo. Ne contento d'imitare così il!ustre maestro, sembra che siasi studiato di superarlo nella morbidezza de' contorni e nella bontà del colorito, comecchè non lo raggiugnesse nell'abbondanza dell' invenzione. Le principali sue conservate opere, comunque alquanto annerite e guaste per le ingiurie del tempo, vedonsi a Firenze, in S. Croce, e nel Capitolo degli Spa-

gnuoli, dove lavorò a competenza di Simone Memmi, reso illustre dagli elogi e dall'amicizia del Petrarca. Conservasi pure una deposizione di Croce nella reale galleria, dove sono facili i confronti tra gli antichi pittori, cui dobbiamo il primo rinnovamento dell' arte. Nè si accontentò di superare in alcune parti della pittura il maestro Giotto, ma gli andò innanzi eziandio in opere d'architettura. Molti edifizi intraprese Taddeo in concorrenza di Andrea da Pisa, e lo superò. Egli ristabili le fondamenta delle Logge chiamate Or S. Michele, e sopra quelle logge, che poi furono ridotte ad uso di chiesa, fece delle volte per servire di pubblici granaj. Riedificò Ponte Vecchio, largo 48 piedi, 24 per il passaggio ed altrettanti per le botteghe, che poscia vi furono fabbricate, 22 per banda. Nella quale opera non si fece risparmio ne per la solidità, ne per la bellezza; onde la spesa montò a sessantamila fiorini d'oro. Riattò altresì il castello di S. Giorgio, prosegui il campanile di S. Maria del Fiore rimasto imperfetto alla morte di Giotto, e condusse diverse altre opere, che troppo lungo sarebbe il volerle tutte annoverare. Ebbe in matura virilità due figli, che, quando venne a morte nel 1352, non essendo che iniziati negli elementi dell'arte, caldamente raccomandava a Giovanni da Milano ed a Jacopo di Casentino suoi allievi, onde facessero loro parte di quella virtù, ch'essi avevano ricevuta da lui. Chiamavansi questi

freschissima gioventù, appena cominciava a dar prove di straordi-

nario ingegno, ed

—— (ANGELO). Stando alle antiche memorie, pare che questi avrebbe potuto di lunga mano superare il padre e l'avo, e portare la pittura oltre i confini segnati da Giotto, Ma forse gli furono d'in-

ciampo le ragguardevoli ricchezze, di cui era rimasto, alla morte del fratello, unico erede, le quali lo consigliarono a darsi alla mercatura, in quell'età così fiorente nella sua patria, onde fissare, come fece, la grandezza di sua famiglia. Non però trascurò l'arte, perocchè operò molto in Firenze a S. Pancrazio, ai Conventuali ed in altre chiese; ed in Prato dipinse in Duomo tutta la cappella della S. Cintola, rappresentandovi con figure grandi al vero i principali fatti della vita di Maria Vergine; come pure una delle cappelle laterali all'altar maggiore. Le quali opere sono lodevolmente conservate ed assai stimate, avuto riguardo all'epoca in cui furono eseguite, e lo sarebbero ancora più se non fossero vicine alle storie dipinte nello stesso tempio, ottant'auni più tardi, da Filippo Lippi, cui dob. biamo, forse non meno che a Masaccio, l'ingrandimento dello stile. In età di circa 50 anni recossi Angelo a Venezia piuttosto per oggetti di traffico, che per esercitarvi la pittura, perocche non è noto che vi lasciasse alcuna testimonianza della sua virtù. Non è pure avverato quanto raccontasi da alcuni scrittori dell'arte, ch' egli dipingesse in alcune città venete di terra ferma, fondati sulla sola circostanza d'aver avuto tra i suoi allievi Stefano da Verona; quasi che non abbia potuto averlo quando operava in Toscana, come suo padre ebbe Giovanni da Milano? Un altro suo allievo ed aiuto fu il celebre Cennino Cennini, tanto benemerito dell'arte per il prezioso libro scritto intorno alla pittura. Morì Angelo di 63 anni, nel 1587.

GADI (GIOVANNI E PIETRO FRA-TELLI) operavano in Cremona nel 1480. Costoro scrivevano per chiese antifonarj, che poscia ornavano di belle miniature e dorature. Il diligentissimo biografo cremonese, signor Giuseppe Grasselli, riportò una memoria tratta dall'archivio del Duomo, dalla quale risulta, che nel 1480 furono loro pagate lire 24 pro eorum mercede huminiandi quatuor volumina antiphonariorum per ipsos noviter scripta, et quo ad huminiationem, cinabri et colori sazzurri factarum calamo, cum suis floretis. Fecero in appresso molt'altre somiglianti opere per la stessa cattedrale, alcune delle quali, egregiamente legate da un librajo tedesco, che operava di que' tempi in Cremona, possono vedersi anche al

presente.

GADIO o GAZZO (BARTOLOM-MEO) celebre architetto civile e militare del quindicesimo secolo, viene annoverato dal sig. Grasselli fra gli artisti cremonesi. Di fatti dimorava il Gadio in Cremona quando Filippo Maria Visconti diede questa città in dote a Bianca Maria sua figlia, destinata sposa di Francesco Sforza, che lo nominò suo commissario generale nella provincia, e gli fece dono di molti poderi. Volendo poi gli eccelsi sposi perpetuare la memoria della felice loro unione, seguita in ottobre del 1442 nella piccola chiesa di S. Sigismondo fuori delle mura della città, in allora appartenente ai monaci vallombrosani, commisero al Gadio di erigere il presente magnifico tempio, il quale co' suoi disegni e sotto la direzione di lui ebbe cominciamento nel 1463.

GAELEN (ALESSANDRO VAN) nacque nel 1670 da un mercante di quadri. Apprese da non so chi i principi della pittura, indi si fece a copiare i quadri di qualsiasi maestro, che stavano esposti nella hottega paterna. Quando si trovò, mercè quest' esercizio, capace di copiare la natura, che diceva di trovare più variata e più bella d'assai che non gli oggetti dipinti, si consacrò totalmente a ritrarre dal vero. Egli abbracciò oggetti d'ogni maniera, battaglie, caccie, animali, siori, verzure, ecc. Fu alcun tempo ai servigi dell'elettore di Colonia, indi passò in Inghilterra, dove ritrasse la regina Anna in carrozza, tirata da otto cavalli, con accompagnamento delle reali guardie e di molti signori. Questo ritratto, forse unico nel suo genere, bastò a procacciargli bastanti ricchezze, onde agiatamente intrattenersi poichè fu di ritorno in patria, dove è fama-che protraesse una felice esistenza fin oltre il 1750.

GAETANO (Luigi) valente musaicista veneziano, operava nella basilica di S. Marco sui disegni di Tiziano e di Paolo a concorrenza de' più rinomati maestri, e non

scapitò al confronto.

GAGLIARDI (CAVAL. BERNARDI-NO) nacque in città di Castello nel 1609 e fu scolare di Avanzino Nucci. Visitò le principali città d'Italia, onde formarsi un'adequata idea delle diverse maniere de'grandi maestri; tra le quali pare che s'applicasse a quella dei Caracci temperata dalla soavità di Guido. Non tenne per altro costantemente lo stesso stile, nè su sempre a sè stesso uguale, onde fra molte sue belle pitture vedonsi cose assai deboli e strapazzate. La tavola di S. Pellegrino a S. Marcello in Roma, ed il Martirio di S. Crescenziano nella cattedrale di Città di Castello, furono le cose che principalmente gli meritarono un distinto posto tra gli artisti suoi contemporanei. Morì in patria di 51 anni.

(BARTOLOMMEO), detto lo Spagnuolo, per essere stato alcun tempo nelle Indie occidentali cogli Spagnuoli, nacque in Genova nel 1555. Apprese gli elementi della pittura in patria, e fu risguardato come uno de'più risentiti disegnatori. Intagliò all'acqua forte diverse stampe ed alcune belle invenzioni per conclusioni filosofiche, senza per altro abbandonare la pittura. Insofferente del lento procedere del

dipingere all'olio, operò quasi sempre a fresco. Morì nel 1620 in conseguenza di una caduta da un ponte mentre operava.

GAGNIERES o GANIERES (GIOVANNI) nato circa il 1600, opeperava alla metà del secolo decimosettimo in Parigi; dov'era nell'età sua avuto in conto di valeute intagliatore in rame. Le sue stampe sono incise intieramente a bulino ed a punta, in uno stile assai netto, ma forse leggiadro oltre il dovere. Le sue più riputate stampe sono quelle di ritratti, tra i quali

Il Luigi XIII re di Francia. Il Cardinale Flavio Chigi. Il signore de la Mellaraye ec.

# Fra le stampe storiche.

Un giovinetto che dorme presso ad un teschio di morto, tratto da Blanchard.

La Maddalena penitente, dallo stesso.

GAI (ANTONIO), scultore veneziano che operava nel diciassettesimo secolo e per i tempi in cui visse, abbastanza pregevole artista, eseguì in patria diversi lavori in marmo ed in bronzo, che sebbene non vadano totalmente immuni dal depravato gusto del secolo, non mancano di molte buone qualità. Oltre diverse statue condotte con diligenza e con ottimo metodo d'esecuzione, vedonsi in Venezia le portelle in bronzo, che chindono la piccola loggia a piedi della torre di S. Marco, che, tranne la soverchia complicazione, sono lodevoli in ogni altra parte per conto d'invenzione e di esecuzione

GAILLARD (POBERTO) nacque in Parigi nel 1722, ed esercitò in patria con molto successo l'arte dell' intaglio in rame. Viene universalmente lodato per la rara proprietà che scorgesi in tutte le sue opere:

#### Saoi Ritratti di

Cristofano Beaumont, arcivescovo di Parigi, tratto da Chevalier.

Giovan Ginseppe Langet, arcivescovo di Sens, dallo stesso.

Stefano Renato Potier de Gesvres, cardinale, da Pompeo Battoni.

Regina di Svezia, da Latinville, ec.

## Soggetti Starici.

Venere ed Amore, da Boucher. Giove e Calisto, dallo stesso. Le Contadinelle alla pesca, dallo

stesso.

La maledizione paterna, da Greuze. Il Figlio punito, dallo stesso. La Bella Filatrice, da Schenau. Il Canario felice, dallo stesso. La passera addomesticata, da Bou-

cher, ec.

GAILLARD(LUIGIA), creduta universalmente figlia di Roberto, prometteva di uguagliare il padre quando mori nel fiore della gioventu, non lasciando che la seguente stampa.

Il Pappagallo vezzoso, da Schenau.

GAILLARD DE LONJUMEAU (PIETRO GIUSEPPE) fiori circa la metà del p. p. secolo. Fu piuttosto dilettante che professore d'intaglio, ma dilettante tale da sostenere il confronto de' buoni professori. Il ritratto di lui fu inciso da Balechou. Tra le non molte suc stampe sono conosciuti i suoi

Antichi monumenti d'Aix for-

manti un quaderno.

Un busto d'uomo, tratto da Rem-

GAINELLO (MARTINO) eccellente lavoratore all'azzimina, su uno de' migliori artisti che in tal genere vanti Milano nel sedicesimo secolo, ai quali forse troppo facilmente fu accordato il merito dell'invenzione. Vero è bensì, che se non furono gl'inventori, ebbero la gloria di

avere rinnovata e portata al più alto grado di cui sia suscettibile un'arte. che dopo i tempi romani, più non fin praticata. Di ciò fa testimonianza Benvenuto Cellini, il quale dice, che circa il 1525, in alcune urnette antiche piene di cenere, si ritrovarono certe anella di ferro commesse d' oro, e ch'egli ne fece alcune simili d'acciajo purgato.

GAINSBOROUG (Tommaso) naeque in Sudbury, appartenente alla contea di Suffolk, nel 1727. Fino dalla fanciullezza mostrossi sopra modo inclinato alle arti imitative, e nell'età di dieci anni sapeva ragionevolmente disegnare alberi, capanne, animali ed altri oggetti dal naturale. Di tredicianni recossi a Londra e frequentò la scuola di Gravelot. Da principio fecesi a dipingere ritratti con tanto successo che alcuni suoi compatriotti non ebbero difficoltà di paragonarlo a-van Dyck, Da Londra passo ad abitare ad Ipswich, indi a Bath ; dove consacrossi totalmente a dipingere paesaggi. La reale accademia di pittura, recentemente fondata, lo ebbe tra i primi suoi membri, ma il suo altero ed iracondo carattere lo rese inviso a' suoi confratelli. Ma noi dobbiamo render conto del suo merito come artista e non delle sue morali azioni. I ritratti di lui sono specialmente stimati per sorprendente rassomiglianza. Gli accadde però di non aver potuto colpire le instabili fisionomie di Garrike e del comico Foote. Della qual cosa egli si scusò dicendo. " Questi nomini hanno l'aspetto " di tutti gli nomini, tranne il loro " proprio ". Tra i snoi più lodati ritratti contansi quelli di presso che Iutta la famiglia reale d'Inghilterra, del cantante Abel e del comico Quin. I suoi paesaggi distinguonsi per la semplicità dell'argomento, per la verità, con cui sono rappresentati gli oggetti, per la forza del colorito e per la dotta distribuzione delle ombre e dei lumi. I più ce-

lebri suoi quadri sono: Il piccolo Pastore. — La Giovinetta guardiana dei porci. - La zuffa de' fanciulli e dei cani, e sopra tutti -Il Falegname sorpreso dalla burrasca. Mori in Londra, nel 1788, dopo avere intagliate all'acqua forte alcune delle proprie composizioni, tra le quali quella degli Zingari. Fu d'impetuoso, ma compassionevole carattere. Fu originale in ogni cosa: sentendosi vicino a spirare, voltosi ai suoi amici che lo circondavano: Noi audiamo, disse, tutti al cielo, e van Dyck ci accompagna. Queste furono le sue ultime parole.

GAINZA (MARTINO DE) architetto Spagnuolo, che operava in sul cominciare del sedicesimo secolo, fece i disegni per la reale cappella di Siviglia, che caricò d'ornamenti a dismisura, e ne diresse fino alla morte la fabbrica, continuata in appresso da Ferdinando Ruiz, ed ultimata nel 1575 da Alfonso de Meyda. Quest' edifizio è tutto di pietra di taglio, di ordine, piuttosto che

composito, capriccioso.

GALANINI (BALDASSARE ALOIGI) cugino ed allievo dei Caracci, naeque in Bologua nel 1578. Fece in Bologna diversi quadri, tra i quali fu assai lodato quello della Visitazione alla Carità. Bologna abbondava in allora in eccellenti pittori; perocchè, oltre i tre Caracci ed i loro tre più insigni allievi; e dalla scuola caraccesca e da altre scuole erano usciti valenti artisti d'ogni maniera. Perciò, trovandosi il Galanini scarso di commissioni, e non compensato come credeva di meritare, recossi a Roma, e datosi specialmente ai ritratti che sapeva fare somigliantissimi, fu in breve risguardato come il miglior ritrattista che allora fosse in quella capitale. Morì di 60 anni nel 1638.

GALATO, greco pittore: gli viene attribuito un quadro rappresentante Omero in atto di vomitare, circondato da altri poeti che bevono ciò

ch' egli ha versato. Espressiva sarebbe a dir vero quest' invenzione, ma ignobilmente rappresentata. Suppone il Giunio, che a questo quadro facesse allusione Manilio in principio del Lib. II, dove, parlando di Omero, dice:

Cujusque ex ore profusos

Omnis posteritas latices in carmina

Amnemque in tenues ausa est deducere rivos,

Unius faconda bonis.

E la stessa immagine abbiamo in Ovidio, nella elegia 8 del Lib. III degli Amori, ma più gentilmente, come s' addiceva a poeta cortigiano e precettore di belle creanze.

Aspice Maenodin, a quo ceu fonte perenni,

Vatum Pieriis ora rigantur aquis. GALCERAN (N) pittore aragonese, operava circa il 1650 in Saragozza, dove, sebbene gli man-casse buon fondamento di disegno, aveva frequenti ed importanti commissioni, e guadagnava assai a cagione di certa freschezza e vivacità di colorito, che agli occhi degl'inesperti teneva luogo di distinto merito; onde è da riporsi, se non tra i buoni, tra i fortunati artefici.

GALEOTTI (SEBASTIANO) nacque in Firenze nel 1676, e su ammae. strato ne' principj dell'arte in patria dal Ghilardini. Passava poi a Bologna, dove frequentò la scuola di Giangioseffo del Sole, e fu facile e bizzarro disegnatore, ardito coloritore, copioso inventore e non stentato esecutore, di grandi storie a fresco. Ma le opere che gli procacciarono maggior nome furono i freschi eseguiti a Genova nella chiesa della Maddalena, che forse sono i più studiati ch' egli facesse in vita sua. Pressocche tutte le città dell'alta Lombardia furono visitate da questo pittore, che lasciò ragionevoli dipinti in Lodi, Cremona, Bergamo, Milano ed altrove. Per ultimo andò a Torino, e fu nominato direttore di quell' accademia: nel quale onorato ufficio terminò i giorni nel 1746. Aveva, partendo da Genova, lasciati in quella città due snoi figli, di già ammaestrati nell'arte

GALEOTTI (GIUSEPPE e GIO. BATTISTA), che quantunque rimanessero a qualche distanza dal padre, furono non pertanto più che ragionevoli pittori e molto operarono per private famiglie in quella città.

GALEOTTO (PIETRO PAOLO), romano, siori ne' tempi del duca di Toscana Cosimo I, per il quale coniò dodici medaglie con rovesci allusivi ai fasti della famiglia Medicea, che possono risguardarsi come facenti parte dei monumenti utili all'illustrazione di una famiglia tanto benemerita delle lettere e delle belle arti. Tali rovesci sono:

1.º Pisa ridotta in miglior essere per asciugamento delle paludi. 2.º Le acque condotte a Firenze. 3.º La fabbrica degli Uffizj. 4.º L' unione degli Stati di Firenze e di Siena. 5.º L'edificazione e fortificazione di Porto Ferrajo. 6.º La colonna antica posta sulla piazza di S. Trinita. 7.º La libreria di S. Lorenzo. 8.º La fondazione dell' ordine di S. Stefano. 9.º La rinuncia del governo al principe. 10.º La milizia o sia le bande dello Stato. 11.º Il real palazzo de' Pitti.

Rilevasi pertanto dai fatti, cui si riferiscono alcune di tali medaglie, che furono eseguite circa il 1570.

GALESTRUZZI (GIO. BATTI-STA) nacque in Firenze circa il 1618, e secondo la comune opinione, fu scolaro di Francesco Furini. Passò giovane a Roma, dove nel 1652 fu ricevuto all'accademia di S. Luca, essendosi fatto conoscere più che mediocre pittore. Sembra ad ogni modo, che non tardasse ad abbandonare quasi interamente la pittura; perocche non si conoscono di lui che due quadri di grande dimensione in casa Salviati in Roma, dai quali, a dir vero, non poteva venirgli quella fama; che gli ottennero la spiritosa e piacevole maniera dell'intaglio a punta. Probabilmente fu in quest'arte allievo di Stefano della Bella, sapendo che dopo la morte di questo eccellente artista condusse a fine alcune sue stampe rimaste imperfette. E secondo l'osservazione di persone dell'arte, sono assai ben terminate, perchè lo stile del Galestruzzi, senza scostarsi molto da quello di della Bella, si avvicina a quello del Podestà. Giacomo Rossi pubblicò il catalogo delle stampe del Galestruzzi; ma una delle più importanti sue opere è la raccolta di pietre antiche incise, ch' egli disegnò ed intagliò, e furono poscia pubblicate in Roma colla spiegazione di Leonardo Agostini dal 1657 al 1659. Si crede che morisse circa il 1670. Soggiungo l'elenco di poche altre sue stampe.

Diverse raccolte di bassirilievi e fregi tratti da Polidoro da Caravaggio, pubblicate sotto il titolo di opere di Polidoro da Caravaggio,

1658.

S. Giovanni Battista in carcere, da Battista Ricci.

Paride che riceve il pomo d'oro da Mercurio, da un fresco d'Annibale Caracci.

Catafalco del card. Mazzarino. Sei pezzi, dall'abate Elpidius Be-

nedictus, 1661.

GALILEI (ALESSANDRO) appartenente a famiglia diversa da quella del sommo filosofo Galileo Galilei, nacque in Firenze nel 1691, e dopo aver appresi gli elementi dell'architettura in patria, passò con alcuni signori stranieri in Inghilterra, dove si trattenne sette anni. Di ritorno a Firenze, fu da Cosimo III e da Giovanni Gastone dichiarato soprintendente delle regie fabbriche di Toscana. Chiamato a Roma da papa Clemente XII, vi eresse tre magnifici edifizi, la facciata di S. Gio-

vanni dei Fiorentini, quella di S. Giovanni Laterano e la cappella Corsini entro la stessa basilica. La cappella è veramente quella che onora maggiormente quest' architetto. Leggiadri sono gli ornamenti e graziosamente disposti, e tali che unitamente alla preziosità delle colonne di porfido e di alabastro, non lasciano scorgere i non leggeri difetti dell'architetto. Morì di 46 anni nel 1757.

GALIMARD (CLAUDIO) nato in Troyes nella Campagna circa il 1729, poi ch'ebbe appreso il disegno e gli elementi dell' intaglio in Francia, recossi a Roma, e colà, studiando le migliori antiche e moderne cose e disegnandole diligentemente, si trattenne alcuni anni. Non contento di ciò, pubblicava diversi rami, da Troy, Subleyras ed altri maestri che lo facevano vantaggiosamente conoscere, onde fu ricevuto nell' accademia degli Arcadi. Tornato in patria, fu ammesso a quella di pittura di Parigi. Intagliò moltissimi ornati e vignette per libri, ed in particolare quattro pezzi di frontespizj e di vignette da Cochin il figlio. Ignoriamo l' epoca della sua morte. Oltre i preallegati lavori, si conoscono le seguenti stampe.

Busto di Niccola Useughel con un'iscrizione sopra un pezzo di architettura, M. A. Slotz. Claud. Galimard Parisinus incidit 1754.

La regina Saba, che visita il re Salomone, da I. Fr. de Troy.

GALINEZ(P. MARTINO) nacque in Staro nel 1547, e dopo avere studiati gli elementi della pittura sotto frate Vincenzo di Santo Domingo, fecesi monaco certosino nel convento di Paular, che poi arricchi di pregevoli pitture. Morì di 80 anni iu questo convento, da tutti i suoi confratelli compianto non meno per le rare sne virtù religiose e pittoriche, che per il suo dolce e faceto carattere.

GALIZIA (FEDE), figliuola del celebre miniatore Annunzio, nacque in Trento, patria di suo padre, da lungo tempo domiciliato in Milano: e da lui apprese i primi ele-" menti della pittura. Da principio si restrinse al genere paterno, ma sentendosi chiamata a più larga maniera di dipingere, fecesi a studiare le migliori cose de'grandi maestri, e hen tosto a colorir quadri di grandi dimensioni. Quello rappresentante S. Carlo che porta la croce, fatto per la chiesa di S. Antonio in Milano, e Cristo che si presenta in forma d'Ortolano alla Maddalena. eseguito per le monache del monastero della stessa città che ne portava il titolo, furono le opere che gli procacciarono meritato nome in Lombardia e fuori, Rodolfo II imperatore, appassionato dilettante ed uno de' più splendidi protettori delle belle arti, fece acquisto di molti quadri di quest' illustre pittrice per arricchirne le sue copiose gallerie. Fu Fede Galizia veramente buona pittrice, nè può dirsi che pinttosto appartenga ad una scuola che all'altra, anzi sembra che cercasse di formarsi uno stile proprio col dare alle figure una bellezza ideale; per ottenere la qual cosa si lasciò portare ad un altro estremo, e perdette di vista il vero ed il naturale. Operava ancora nel 1616.

GALLARDO (MATTEO) ebbe in Madrid riputazione di buon pittore di Madonne, delle quali ne dipinse alcune grandi al vero con lodevole impasto di colori e con certa amabile soavità, che le rendevano somamente pregevoli non meno ai dilettanti di rittura che ai divoti.

lettanti di pittura che ai divoti.
GALLE (FILIPPO) nacque in Harlem nel 1537, e fissò in matura gioventù la sua dimora in Anversa. Fu corretto disegnatore, e tratici il bulino con grande facilità; ma sgraziatamente le sue stampe mancano di effetto. Ebbe in Anversa ricco traffico di stampe, onde pub-

blicò diverse raccolte, parte di propria composizione e parte tratte da varj pittori fiamminghi. Le più rinomate raccolte sono le seguenti :

Ritratti d'uomini celebri del 15.º

e 16.º secolo.

Vita e miracoli di S. Caterina, in 34 pezzi.

Diverse serie di fatti appartenenti all'antico ed al nuovo Testamento.

GALLE(TEODORO) liglio primogenito di Filippo, nacque in Anversa nel 1560, ed apprese l'arte dell'intaglio dal propiio padre. Fu lungo tempo in Italia, e più che altrove a Roma. Di ritorno in patria pubblicò molte stampe di propria e di altrui composizione, tra le quali

Vita di S. Giuseppe, in 28 pezzi. Il conte Ugolino co'suoi figliuoli nella torre della fame.

Cornelia madre dei Gracchi, ec. Sebhene Teodoro abbia superato il padre, rimase non pertanto molto al di sotto di suo minor fratello

- (CORNELIO) nato in Anversa nel 1570. Ammaestrato esso pure dal padre, fu mandato in Italia, e lungamente si trattenne in Roma, dove acquistò quella castigatezza di disegno, quello squisito gusto che formano il carattere delle sue produzioni. Soggiungo l'indice delle principali.

Carlo I re d'Inghilterra e sua

moglie, da van Dyck.

Pietro Paolo Rubens, dipinto da lui medesimo.

Giuditta che taglia la testa ad Oloferne, da Rubeus. I quattro principali padri della

chiesa, dallo stesso. La Vergine entro una nicchia,

dallo stesso,

Una Vergine, da Raffaello. GALLE (CORNELIO) detto il giovane, onde distinguerlo dal padre, nacque in Anversa nel 1600, e fu suo allievo ed imitatore, senza per altro averlo potuto uguagliare. Le sue migliori stampe sono quelle dei ritratti, e spezialmente i seguenti:

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

Ferdinando III imperatore. Maria d' Austria sua moglie. Enrichetta di Lorena. Giovanni Meyssens.

Sue stampe storiche.

Venere che allatta Amore, da Rubens.

Una Natività, da Teniers.

Gesii Cristo risuscitato, da Craveri GALLEGAS (FERDINANDO) nacque a Salamanca l'anno 1461 e fu imitatore d'Alberto Durero, sebbene sosse allievo di Pietro Berruguete. Quantunque nell'età sua contasse la Spagna molti valenti pittori, Gallegas seppe distinguersi costantemente per castigatezza di disegno, per dotta composizione, per il posare delle figure e per bellezza di colorito. Si conservano di Gallegas, nella cattedrale di Salamanca, una Nostra Signora avente Gesù tra le braccia, ed ai due lati S. Andrea e S. Cristofano, e nel chiostro attinente alla stessa chiesa un'Adorazione dei Magi, S. Michele e S. Antonio. Morì in patria di 89 anni nel 1550.

GALLEGO (N). Di questo artista spagnuolo, che operò dal 1540 al 1546, altro non sappiamo se non che in tale periodo di tempo condusse a fine molti quadri, e che attese assai più alle cose di scultura

che di pittura.

GALLES (BASTIANO) scultore francese, operava dopo il 1550 con Ambrogio Perret, Giacomo Chantrel , Pietro Bigoine e Giovanni di Bourges intorno ai bassi rilievi che ornano il basamento del magnifico niausoleo eretto a Francesco I re di Francia.

GALLI (GIOVAN ANTONIO), chiamato lo Spadarino, operava in Roma nel diciassettesimo secolo. Vedonsi in S. Pietro alcune sue pitture che lo dimostrano distinto artelice, ed accusano i biografi pittorici di averlo ingiustamente dimenticato.

--- (GIOVAN ANTONIO), intaglia-

tore a bulino cremonese, lo troviamo ricordato dallo Zani, senza dare per altro alcuna circostanziata notizia della vita di lui e delle sue stampe.

GALLI V. Bibiena.

GALLIARI (BERNARDINO) nato in Ciaccorna, vel Piemonte, l'anno 1007, apprese da Giovanni Battista da Crosato a dipingere architetture e prospettive in su lo stile dei così detti quadraturisti. Ma Bernardino si sentiva capace di più grandi concepimenti; e sdegnando le vie tentate da altri, aspirava alla gloria di spingere l'arte della pittura scenica oltre i confini segnati dai Bihiena, che da Ferdinando fino ad Antonio, tennero quasi un intero secolo, il principato della pittura scenica in Europa. I suoi illustri emuli furono i tre ultimi Bibiena, che la gloria della loro famiglia, piuttosto che l'intrinseco merito dell'arte, sostenne con decoro di fronte al più forte imaginare, al miglior stile architettonico, alla più fedele imitazione dei vero di Bernardiuo. Avanti che mancasse tutta la generazione dei Bibiena egli aveva di già fondata in Milano quella nobilissima scuola da cui uscirono quegli eccellenti pittori di scene che tanto illustrarono il teatro italiano, i valenti pittori di sua famiglia, i Canna, i Gonzaga, gli Andreani, i Sanquirico ec. In breve Bernardino ebbe fama europea, e la Francia, la Germania ed altre contrade furono scosse da inusitata maraviglia all'aspetto dei miracoli dell'arte di Galliari che morendo ottuagenario nel 1794 lasciava eredi delle sue virtù

--- (GASPARE) morto in Milano da poco tempo, di cui si parlerà al-

trove, ed, ec.

GALLIAZZI (AGOSTINO) ricordato dall' Averoldi nella Guida di Brescia, dipinse lodevolmente in questa città i due quadri laterali nei chiostri di S. Pietro Oliveto.

GALLINARI (PIETRO) era nato

in Brescia ne' primi anni del diciassettesimo secolo. Ammesso nell'affollata scuola di Guido Reni, fu per l'amore grandissimo che il maestro gli portava, chiamato Pierino del signor Guido. Nè egli mancò di giustificare la preferenza dal maestro accordatagli, perocchè i suoi primi quadri furono tali, che universalmente si credette avervi posta mano lo stesso Guido. Ma Pietro smenti le dicerie degli emuli con altri quadri bellissimi fatti per il palazzo di corte e per alcune chiese di Guastalla, dove non poteva essere aiutato dal maestro. Questo valente artista mancò improvvisamente alla gloria dell'arte in età di circa 35 anni, non senza grave sospetto di veleno.

GALLO (BERNARDO) chiamato il piccolo a motivo della sua piccola statura, fu ad ogni modo valente pittore ed intagliatore in legno. Sono celebri le storie del Vecchio e Nuovo Testamento, e le favole tratte dalle Metamorfosi d'Ovidio, disegnate da lui, intagliate ed impresse in piccole dimensioni, dalle quali gli venne il nome di piccolo Alberto. Era Bernardo nato nelle Fiandre circa il 1500, ed operava in Lione, dov'erasi da più anni stabilito, nel 1559.

GALLO l' infante, così chiamato perchè era balbuziente. Costui si esercitò nella pittura e nell'intaglio a bulino; ed in quest' ultima professione si rese benemerito dell'arte stessa per avervi aggiunto qualche miglioramento.

GALLOCHE (LUIGI) pittore francese, nacque nel 1670 e fu allievo di Luigi Boullongne. Lungamente i quadri di Galloche furono in grandissimo pregio tenuti, e sono stimati anche presentemente. I migliori sono creduti quelli rappresentanti la Risurrezione di Lazzaro, la Partenza di S. Paolo da Mileto alla volta di Gerusalemme; Ercole ed Alceste; la Samaritana; la Guarigione del-

l'Ossesso; la Traslazione delle reliquie di S. Agostino ec. Aveva ottenuto dal re alloggio nel Louvre, dove sopravvisse, dirò così, alla sua gloria in parte ecclissata, fino al 1761, quando contava 9; anni.

GALVAN (D. GIOVANNI) nato in Lucena di Arragona da nobilissima famiglia l'anno 1598, ebbe un'educazione conforme alla smodata opinione che l'arragonese nobiltà aveva in que' tempi della propria condizione. I principi del disegno dovevano essere conosciuti da coloro che il nome d'illustre purissima famiglia chiamava facilmente alle principali cariche della milizia. Insegnaronsi quindi a D. Giovanni, che non tardò a sentire svegliarsi in mente caldissima passione per la pittura. La studiò da prima nelle principali città della Spagna, poi in Italia, dove lungamente dimorò. Di ritorno in patria dipinse molti quadri per la chiesa cattedrale della Seu, dottamente composti, ed eccellentemente coloriti. Mori in Saragozza nel 1658.

GAMBARA (LATTANZIO), nato in Brescia nel 1559, fu prima allievo, poscia ajuto e compagno del Romanino suo suocero, ed il più illustre de'suoi imitatori, e per avventura più dotto e più castigato di lui; perocchè, avendo il Gambara frequentata in Cremona l'accademia dei Campi, ricca delle cognizioni apprese sotto Giulio Romano, associò al sapere del colorire dei veneti le dottrine della scuola romana. Grande è il numero delle opere eseguite da Lattanzio all'olio ed a fresco in Brescia, in Mantova, in Cremona, in Parma, ove le copiose storie dipinte in quella cattedrale richiamano tuttavia gli sguardi dei conoscitori, sebbene vicine alle più maravigliose opere del Correggio. Questo valoroso artefice, reso coraggioso da bello ardir giovanile e dal sentimento del proprio merito, non temeva di misurarsi coi più eccellenti artisti; ed è tradizione universalmente ricevuta, aver chiesto, in confronto di Tiziano digià al colmo della gloria, la preferenza per dipingere la maggior sala del pubblico palazzo di Brescia. Morì in patria nella fresca età di 52 anni, ma quando la lasciava di già ricca di diverse stupende opere a fresco.

GAMBARINI (GIUSEPPE) bolognese, nacque nel 1680, e fu scolaro in patria del Pasinelli, e morto questo, del Gennari. Vedendo non applauditi i suoi quadri storici, forse perchè non si curava della nobiltà e sceltezza delle forme, si fece a dipingere oggetti triviali e faceti in sull' andare dei Fiamminghi: e le sue bambocciate piacquero alla dotta Bologna per lo spirito e per la diligenza con cui seppe condurle, sebbene non presentino che adunanze di fanciulli, compagnie di accattapane, di vagabondi ec. Mori iu patria nel 1725.

GAMBERATI (GIROLAMO), veneziano, nato circa il 1550, apprese a disegnare dal Porta, ed a colorire dal giovane Palma, alla di cui maniera si accostano alcune sue opere eseguite in Venezia; se non che si sospettò da taluno, che fosse stato ajutato dallo stesso Palma suo amicissimo. Morì di 78 anni in Venezia.

GAMBERUCCI (Cosimo) fiorentino, fu scolaro di Battista Naldini, ed operava ne' primi anni del diciassettesimo secolo. Mentre Giovanni Balducci studiavasi di aggiugnere grazia allo stile del comune macstro, Cosimo tutt' al contrario procurava di fuggire ogni gentilezza. Tentò non pertanto di supplire alla meglio colla castigatezza del disegno alla ignobiltà delle figure: ma l'esempio del Gamberucci fu una nuova testimonianza aggiunta alle antiche, che con qualsiasi altro pregio non si può supplire alla maucanza della grazia, dalla quale non va mai scompagnata la bellezza. Ignorasi la precisa epoca della sua morte.

(¿AMMON (GIACOMO) nacque in Inghilterra circa il 1630, dove esercitavasi nel 1660 in qualità di disegnatore ed intagliatore. Intagliò molti ritratti, ma di uno stile secco e senza gusto, alcuni de' quali ebbero non pertanto celebrità a cagione de' personaggi rappresentati. Eccone alcuni.

Ricardo Cromwel. Caterina di Braganza.

Maschal pittore.

GAMODIA, o ZAMODIA (ENRICO) creduto il primo architetto del Duomo di Milano: in forza dei nuovi esami fatti intorno a quest'argomento, sembra dimostrato non doversi a questo artista alemanno che il primo disegno di quest' edifizio, che avrebbe avuto cominciamento molti anni dopo. Ved. Cicognara Storia della scultura, lib. II, cap. 7.

GAND (SALOMONE DI) uno degli abati cisterciensi architetti che si occuparono intorno alla vasta complicatissima fabbrica del Monistero e chiesa di Dunes nelle Fiandre. Cominciò questa fabbrica nel 1214 e fu terminata nel 1262 sotto la direzione di sette consecutivi abati architetti, che avevano per muratori, scultori, legnajuoli, fabbri, pittori ec. molti centinaja di monaci che popolavano quell'abazia.

GANDIA (GIOVANNI DI) uno dei molti valenti pittori di prospettive e di architetture del diciassettesimo secolo, trovasi ricordato con lode da Teodoro Ardemans, pittore di

Filippo V re di Spagna.

GANDINI o DEL GRANO (GIORGIO) parmigiano e non mantovano, come fu da taluno creduto, studiò sotto il Correggio, che si dice avergli talvolta ritoccati i suoi quadri. Se ciò è vero, converrà crederlo per conto del S. Michele che vedesi in Parma nella chiesa di tal nome, nel quale quadro sono veramente certe cose che rammentano il fare del pittor delle grazie. Ma altronde il Gan-

dini aveva appresa l'arte sotto di lui, e non è meraviglia che siasi avvicinato alla sua maniera. Appunto per questo merito i suoi concittadini gli affidarono l'onorevole, ma rischiosa incombenza, di dipingere la tribuna del duomo, che Correggio, prevenuto da immatura morte, non aveva potuto colorire; e che all'ultimo fu affidata al giovinetto Mazzola, perchè ancora il Gandini morì avanti di porvi mano nel 1558.

- (ANTONIO) di Brescia, nato dopo il 1550, ebbe a maestro di pittura Paolo Veronese, ch'egli imitò per conto della copia delle figure, dello sfoggio delle parti ornamentali, della ricchezza delle vesti, sebbene in altre parti si mostri piuttosto imitatore del Vanni e del Palma. Il capo lavoro del Gandini è la Storia della Croce dipinta nell' antico duomo di Brescia; del quale dipinto fu detto, che se poche altre opere avesse egli eseguite con eguale bravura, non sarebbe rimasto secondo a veruno degl'illustri pittori bresciani. Moriva Antonio nel 1650, senza aver condotte a fine altre pitture che gli erano state commesse per il duoino, le quali furono poi ultimate da suo figlio

(BERNARDINO) imitatore, ma troppo debole imitatore del padre. Continuò Bernardino ad operare in Brescia fino al 1651, epoca della sua morte, sempre décrescendo in merito di mano in mano che allontanavasi dai paterni esemplari.

— (SAVERIO) oriondo di Brescia, nacque in Cremona nel 1729, e fu uno de'buoni architetti del p. p. secolo, sebbene non si fosse totalmente spogliato del gusto dominante fin oltre il 1750. Lasciò pure alcuni quadri rappresentanti antichi monumenti e ruine di edifizi. Morì in patria in età di 65 anni.

—— (FRANCESCO) nato nel 1723, passò di 12 anni a Venezia insieme ai genitori che colà si stabilirono. Giunto ai 16 anni, recossì a Bologna,

dove frequentò la scuola di Girolamo Bonini, finchè fu ammesso tra gli allievi del pittore Ercole Graziani, dal quale apprese a disegnare correttamente. Condotto dal padre a Roma quando contava diciotto in diciannove anni, si pose a studiare di proposito la pittura sotto Pietro Subleijeras; dopo la morte del quale dipinse alcuni quadri a pastello, e fece vari ritratti, tra i quali uno bellissimo del cardinale di Yorch . che lo fece vantaggiosamente conoscere alla Corte di Dresda, che in allora faceva disegnare i quadri della sua famosa galleria. Non molto dopo cioè, circa il 1752, fu chiamato a Dresda in qualità di disegnatore della realegalleria con onorate condizioni. e colà dimorò linchè visse.

GANDO (NICCOLA) nato a Ginevra circa il 1700, passò a Parigi circa il 1740, e vi stabilì un'officina di caratteri; ma si distinse specialmente per avere perfezionati i punzoni per la musica. Mori a Parigi nel 1767, lasciando il figlio

— (PIETRO FRANCESCO), che seguendo la professione paterna, pubblicò insieme a Niccola diverse opere sull'arte, ed altre fatte da lui solo, tra le quali una Lettera di Gando il giovane incisore e fonditore di caratteri. — Osservazioni critihe sul trattato storico critico di Fournier intorno all'origine e progressi dei caratteri fusi per la stampa della musica. Morì a Parigi circa il 1800,

GANDOLFI (UBALDO) nato in S. Matteo della Decima, territorio bolognese, circa il 1750, su in Bologna scolaro del Torelli e del Graziani, ma si esercitò in disegnare il nudo con somma intelligenza sotto il celebre anatomico Lelli. Tentò in appresso di dare alle sue opere una tal quale aria di grandiosità; ma perchè non ebbe nobili idee, per quanto si studiasse di ottenere quest'intento, su nel colorito men vero ed alquanto abhoracciato. In Bologna ed in più luoghi della Romagna

vedonsi pitture e lavori di plastica e di stucco diligentemente condotti. Mori in Ravenna quando apparecchiavasi a dipingere la cupola di S. Vitale in sul declinare del p. p. secolo. Suo minor fratello.

--- ( GAETANO ) fu allievo degli stessi maestri, e per conto del colorire dello stesso Uhaldo. Fu osservato, che grandissima diversità trovasi nel colorito de'suoi quadri, in alcuni del miglior stile del suo tempo in altri languidamente e senza verità. Fu uno de' più accreditati artisti a dispetto di molti difetti, da lui medesimo conosciuti, onde con singolare modestia ricusò sempre d'avere scolari. Ebbe dalla natura estro, fantasia feconda, sensibilità d'affetti, occhio sicuro, spedita mano; disegnò, compose ed intagliò per l'Istituto in bellissimi fregj esotiche piante ed altre rare produzioni naturali. Tra le opere da lui dipinte propongonsi al giu-dizio de' conoscitori l' Assanta nel catino di S. Maria della Vita, le Nozze di Cana al refettorio di S. Salvatore in Bologna, il Martirio di S. Pantaleoue ai Gerolimini in Napoli, ec. Intagliò inoltre all' acqua forte il seguente pezzo che gli procurò un distinto posto in questo ramo delle belle arti:

Natività con l'adorazione dei Pastori, tratto da un quadro dipinto a fresco da Niccolò dell' Abate nel

palazzo Leoni di Bologna.

GANDOLFINO (MAESTRO) operava nella chiesa di S.Domenico d'Albain Piemonte, nel 1595, come ne fanno prova alcune pitture eseguite in talanno; le quali fanno prova che strettamente attenevasi all'antico stile.

GANTREL (STEFANO) nacque in Parigi circa il 1626, dove si fece nome in qualità d'intagliatore a bulino e di mercante di stampe. Pubblicò molte stampe tanto di ritratti che di argomenti storici, incise con non comune proprietà e fermezza. Operava aucora nel 1682.

Ecco un breve elenco di alcune stampe, tratto dal più ampio di Basau, Sebastiano Pisani vescovo di Ve-

Luigi XIV re di Francia.

Luigi Berster consigliere del re. Matteo Poncet de la Rivière.

La Verga di Mosè cangiata in Serpente, che divora quelle de'maghi di Faraone, da *Poussin*.

Il Passaggio del Mar Rosso, dal

medesimo.

Deposizione di Croce, dal medesimo.

I SS. Gervasio e Protasio condotti avanti al Proconsole, che li condanna, da le Sueur.

S. Francesco in estasi fra le braccia di un Angelo, dal Caracci.

Busto del Salvatore veduto di tre

quarti, da Carlo le Brun.

GANZ (GIOVAN FILIPPO) nacque ad Eisenach nel 1746, ed avanti che giugnesse ai trent'anni aveva acquistato tal nome tra gl'intagliatori alla punta, a lapis ed all'acquerello, che fu nominato incisore della corte di Hanovre. Pubblicò in questa città ed in Gottinga diverse stampe; e nel 1784 fu ricevuto membro dell'accademia di Pittura e Scultura di Cassel. Operava ancora in principio del presente secolo. Tra le sue stampe sono ahbastanza conosciute le seguenti:

Saggio d'incisione nella maniera

di lapis.

Ritratto di Dorotea Schloezer di Gottinga.

Ritratto di Sidonia de Bork.

Ritratto di Federigo principe della Gran Brettagna e vescovo d'Osnebruck,

Busto antico di Apollo, ec.

GARAMOND (CLAUDIO), uno de' più famosi intagliatori e fonditori di caratteri, nacque a Parigi avanti il 1500, e fu allievo di Goffredo Tory. Fu Claudio l'autore del libro intitolato Camp-Fleury, ossia l'arte della proporzione delle lettere attiche, chiamate romane. Egli fece

i punzoni, e scolpi le matrici per i caratteri romani di quest' opera, stampata nel 1526. Questo nobile lavoro lo fece conoscere ad un grande protettore delle arti, Francesco I, che lo incaricò d'intagliare per la stampa degli antichi autori le tre qualità di caratteri greci, detti greci del re, ed in appresso conosciuti soltanto sotto il nome di Garamond. I disegni di tali caratteri furono fatti da Angelo Vergezio di Candia, scrittore del re. Si dice che le matrici furono poscia acquistate dalla famiglia di Roberto Stefano, ed in appresso ricuperati da Luigi XIII dalla repubblica di Ginevra. L'illustre intagliatore di così preziosi caratteri, che furono probabilmente adoperati la prima volta da Roberto Stefano per l'opera greca di Eusebio di Cesarea, pubblicata nel 1544, mancò alla gloria dell'arte sua nel 1561.

GARBIERI (LORENZO), nato in Bologna nel 1580, fu il fedele amico e compagno di Lionello Spada, unito al quale lusingavasi di poter abbattere il troppo maggior rivale e condiscepolo, Guido Reni. A ciò mirando, fecesi a dipingere di gran forza in sull'andare del Caravaggio; ed in tal modo, volendo superar Guido, si allontanò dalla buona maniera che aveva portata dalla scuola. Era il Garbieri uno de' migliori imitatori di Lodovico; meno scelto nelfe teste, ma grandioso nelle forme, nelle attitudini espressivo, ragionato nelle grandi composizioni; onde le sue pitture in S. Antonio di Milano vengono attribuite ai Caracci, perchè meno del consueto caricate di scuri. Ma alla maniera caraccesca aggiunse quella terribile del Caravaggio, cercando inoltre soggetti conformi al nuovo stile; onde quasi altro non rappresentò che stragi e sangue, come ne facevano prova i quadri delle chiese dei Barnabiti di Bologua, dei Filippini di Fano, di S. Maurizio di Mantova, ec. Riliutò l'offerta del duca di Mantoya, che voleva crearlo suo pittore, e tornato in patria si accasò con una ricca giovane: perchè vedendosi ricco, ed inoltre distratto dalle cure della domestica economia, poco più dipinse dopo tal'epoca: uon pertanto volle ammaestrare nell'arte propria suo figlio

GARBIERI (CARLO), che poche cose compose dopo la morte del padre, accaduta nel 1654. Anzi non permetteva che si esponessero al pubblico le cose ch'egli faceva, dicendo che operava per diletto, e che conoscevasi troppo da meno del padre. Pure si disse, che, se avesse continuati gli studi della pittura, e vi si fosse continuamente esercitato, avrebbe potuto uguagliarlo. Mori in sul finire del diciassettesimo secolo.

GARBO (RAFFAELLINO DEL), nato in Firenze nel 1466, fu scolaro di Filippino Lippi, e così valente scolaro, che dipingendo in una cappella della Minerva in Roma alcune glorie di angeli, vinse di lunga mano il maestro, che vi aveva dipinte alcune storie di S. Tommaso. Anche a Monte Oliveto di Firenze fece una Risurrezione di piccole figure tanto graziose, mosse con leggiadria, e colorite con tanta freschezza, da rendere ragione del soprannome che gli fu dato del Garbo. Ma questo valente artesire, essendosi accasato con una femmina che lo rese in breve padre di numerosa famiglia, cominciò, per bisogno di guadagno, a strappazzare in modo la professione, che andò di mano in mano perdendo talmente il credito, da mancargli le commissioni; onde morì miserabile in età di 58 anni.

GARCIA (Don BARNABA), nato in Madrid nel 1679, apprese l'arte sotto Giovanni Delgado; uscendo dalla di cui scuola fu chiamato a corte per opere di non molta importanza. In appresso dipingeva i quattro Dottori in una chiesa di Alcala de Henares, ed in quella di S. Filippo Neri di Madrid, ove morì nel 1731.

--- (FRANCESCO) fioriva ne'primi anni del diciassettesimo secolo. nella qual'epoca dipingeva entro la cappella dei marchesi Velez, nella cattedrale di Murcia, un S. Luca in atto di scrivere, che fu veramente assai bella opera. Vi si legge a'piedi scritto in grandi caratteri: Sotto il pontificato del massimo Paolo V. sotto il regno di Filippo III, e per ordine del marchese don Pietro Facardo di Requescens y Velez, Francesco Garcia suo pittore fece questo quadro, che si finisce e si pone in questo luogo il 15 ottobre del 1607. Ecco quanto è noto di quest'artista.

—— (GREGORIO) fece nel 1676 un quadro per l'altar maggiore della parrocchia di Cuec presso Toledo, rappresentante una Maddalena, che lo dimostra più che mediocre pit-

tore.

( MICHELE E GIROLAMO) gemelli esercitarono ambidue la pittura e la scultura, e furono l'un e l'altro canonici di S. Salvatore in Granata. Dalle loro opere si conosce che imitarono assai da vicino la maniera di Alfonso Cano, ond' è probabile che uscissero dalla sua scuola.

FERRER (IL DOTTOR DON PEDRO) nacque in Alconizza d'Arragona, ed operava circa la metà del diciassettesimo secolo in Valenza ed in Madrid di cose di architettura e prospettiva, che gli acquistarono buon nome. Si fece pure a dipingere storie e ritratti, ma non operò molto. Aveva in patria una numerosa e scelta collezione di quadri, che fu poi ad altissimo prezzo venduta da' suoi eredi.

— HIDALGO (Don GIUSEPPE). Sebbene egli stesso abbia scritte alcune memorie intorno alla propria vita, non sappiamo dove, nè quando sia nato. È per altro probabile che contasse 14 in 15 anni quando l'anno 1670 entrò nella scuola del cavaliere Villacis in Murcia, dalla quale passò hen tosto sotto al Gilarte, che pure abbandonava dopo

non molti mesi per recarsi a Roma, dove studio l'antico sotto la direzione di Giacinto Brandi. Fiorivano allora in Roma Carlo Maratta e pochi altri distinti pittori, che vedeudo le ottime disposizioni del giovinetto Hidalgo, gli furono de'loro consigli liberali e delle loro istruzioni. Di ritorno in Spagna, stabiliva la sua dimora in Valenza, dove non tardò a farsi vantaggiosamente conoscere con alcuni pubblici e privati quadri. Recavasi poscia a Madrid, chiamatovi a dipingere un quadro per l'oratorio del re, che gli procacciò gli applausi di tutti gli artisti della capitale tranne il Palomino, che mal soffriva le lodi profuse at Garcia, perchè amico del suo rivale Carrenno. Da questa rivalità ebbe comiuciamento la nimicizia di due così distinti artisti, cagione di gravi scandali. Garcia fu dall'inquisizione nominato censore delle pitture pubbliche, e nel 1703 pittore del re. Morì, non è ben noto in quale anno, nel convento di S. Filippo, dove erasi ricoverato per passare gli ultimi anni della vecchiaja nella tranquillità del ritiro. Trovansi i più notabili suoi quadri in Valenza, in Madrid, a Sant' Yago, ec.

GARCIA DE MIRANDA (GIO-VANNI) nacque in Madrid nel 1677, e fu allievo di Giovanni Delgado. La sua conosciuta abilità nel riparare i quadri, lo fece dalla corte destinare al ristauro de' quadri danneggiati in occasione dell'incendio del reale palazzo di Madrid, che distrusse e guastò tante eccellenti pitture nel 1734. Filippo V lo compensò delle sue fatiche nominandolo nel susseguente anno suo pittore. Era il Miranda nato senza la mano destra, onde facevasi attaccare la tavolozza, e dipingeva colla sinistra. I suoi più riputati quadri sono quelli rappresentanti la Concezione di Maria Vergine. Morì nel 1749. Era morto da pochi anni suo fratello

— (NICCOLA), cui egli stesso

aveva ammaestrato nella pittura. Questi si diede al paesaggio, nel qual genere quasi raggiunse Pietro

Rodriguez de Miranda.

- REYNOSO (ANTONIO) nato nell' Andalusia nel 1623, apprese gli elementi dell'arte da Sebastiano Martinez; ma improvvisamente abbandonata la scuola di questo maestro, fecesi a lavorare di suo capriccio. Poi che ebbe dimorato alcun tempo in Anduxar, dove per vivere faceva delle dorature ed altri lavori di semplice ornamento, recossi a Cordova, sperando di trovare in così doviziosa e mercantile città assai più lavori che non in Auduxar; ma la trovò ricca di pittori assai più valenti di lui. In così difficili circostauze ridotto, prese a fare disegni di faceto argomento per orefici e scultori in legno, che gli davano sottili ma giornalieri mezzi di sussistenza. A dispetto di così triviali lavori il biografo pittore delle Spagne, Palomino Velasquez suo concittadino, gli accorda molto merito d'invenzione, ed uno straordinario ingegno nell'armonizzare con certi cieli leggieri e ben variati le sue composizioni.

- SALMERON (CRISTOFANO) nacque in Cuenca nel 1603, e si fece pittore nella scuola dell'Orrente senz' essere mai uscito dalla città patria. Era dunque cosa ovvia, per non dir necessaria, che disegnasse e colorisse in sul far del maestro. Incaricato di dipingere, per ordine di Filippo IV, la Caccia dei Tori datasi in Cuenca per festeggiare la nascita di Carlo II, ebbe la fortuna di piacere al re, che lo chiamò a Madrid in qualità di suo pittore. Morì in quella capitale nel 1679.

GARDINER (GUGLIELMO) nacque a Dublino nel 1766, ed apprese i principi del diseguo nella reale accademia di Dublino. Recatosi a Londra s'acconciò da principio con un pittore ritrattista, poi entrò in una compagnia di comici, che presto

abbandonò per ripigliare la prima professione. Consigliato di consacrarsi all'intaglio, si pose sotto Bar-tolozzi, e fu uno de suoi migliori allievi. Essendoglisi indebolita la vista, cercò di farsi prete, ed entrò nel collegio Emanuel; ma dopo due anni ne uscì per copiare all'acquerello i ritratti fatti all'olio. Lasciò pure questa professione per quella di librajo. Anche questa gli riuscì male; onde, oppresso da gravissime infermità d'animo e di corpo, perdette la ragione e si uccise da sè stesso nel 1814. Le sue migliori incisioni sono quelle che ornano le seguenti opere. - Illustrations of Shakespeare; Oeconomy of human life; Memoires de Grammont; Edizione delle Favole di Dryden per cura di lady Beauclere.

GARFAĞINO (GIUSEPPE) nacque in Venezia nel 1620, e si fece nome tra gl' intagliatori in legno, incidendo le figure de'giuochi, sui disegni di Francesco Marcolini.

GARGIUOLI (DOMENICO) napolitano, chiamato Micco Spadaro, fu uno dei buoni allievi di Salvator Rosa, e così mirabile nelle piccole figure, che non eravi a' suoi tempi chi lo pareggiasse. Fece per altro ancora figure di grandi dimensioni abbastanza pregevoli nella chiesa della Certosa ed in altre chiese di Napoli, ove morì nel 1666.

GARNIER ( AGOSTINO ) nacque in Parigi nel 1592, ed esercitava in patria la professione d'intagliatore alla punta ed a bulino avanti il 1620. Non è noto quali maestri abbia avuti, ma soltanto avere intagliate alcune delle Pitture eseguite dall'abbate Primaticcio tanto a Fontanebleau, che nella cappella di Fleury. Convengono tutti i maestri dell'arte, che Garnier intagliò i suoi rami con tagli frauchi e vigorosi, che poi finiva col bulino. Perciò il suo stile, senza languire con quelle sdolcinate bellezze che i dilettanti delle stampe trovano un poco tagliate e ritagliate

Diz. degli Arch, ecc. T. U.

ed ancora manierate, non manca di effetto, e fa prova della facilità e fermezza con cui l'artista trattò le sue opere. Oltre le preallegate gli si attribuiscono altre stampe tratte da Ponssin, da Michelangelo,da Caravaggio, e le quattro seguenti da Giacomo Blancard.

Una Sacra famiglia.

Una Carità.

S. Giovanni Battista.

S. Sebastiano moribondo, salvato dalle divote Donne.

(NATALE) nacque circa il 1620, probabilmente in Francia, Viene risguardato come uno de'primi intagliatori a taglio dolce; ma ebbe cattivissimo gusto, e Basan lo dichiara cattivo intagliatore in legno ed in rame. Si dice sua opera un Alfabeto ornato di figure gotiche e di fogliami, eglisi attribuisce eziandio una Raccolta in 48 fogli con figure rappresentanti le arti ed i mestieri.

GAROFOLINI (GIACINTO) nato in Bologna nel 1666, studiò la pittura sotto Marc'Antonio Franceschini suo parente, di cui fu uno de' migliori ajuti, come lo fu ancora del Buoni. Beato lui se si fosse contentato di operare sotto la direzione altrui; ma egli volle operare da sè, e non seppe uscire dalla mediocrità. Morì in patria nel 1723.

GAROFOLO (CARLO) napolitano, nacque dopo la metà del diciassettesimo secolo, e fu scolaro in patria di Luca Giordano, che lo ammaestrò spezialmente nell'arte del dipingere cristalli per ornamento di signorili camere, come praticavasi in quel tempo. Carlo II re di Spagna che sommamente dilettavasi delle cose della pittura e mirava a superare in magnificenza totti i suoi predecessori, chiamava alla sua corte il Garofolo, che allora non giugneva ai trent'anni, e gli commise molti lavori per abbellimento de'reali palazzi. Pare però che il giovane dipintore poco sopravvivesse alla sua

andata in Spagna; e con costui e con Carlo Maratta, che pure dilettavasi assai di dipingere cristalli, ebbe fine questo genere di pittura.

GAROFOLO (P. GIUSEPPE) è aunoverato tra gl'intagliatori per una stampa rappresentante S. Serafino d'Ascoli, cappuccino, contemplante M. V. nelle nuvole, ch'egli pubblicò

nel 1767.

- (BENVENUTO TISI DA) nato nel territorio di Ferrara nel 1481, apprese gli elementi della pittura sotto Domenico Panetti, indi recossi a Cremona presso suo zio materno Niccolò Soriani, non ignobile pittore, che gli permetteva di frequentare ancora la scuola di Boccaccio Boccaccino. Venuto a morte lo zio nel 1499, e non avendo in Cremona di che vivere, riparossi a Roma, dove acconciossi in qualità di ajuto con un mediocre pittore, finchè prese a lavorare da sè. Giugneva poc'anni dopo a Roma Raffaello, al quale Benvenuto s'accostò, e fu uno dei primi ajuti di così grande maestro. Importanti affari di famiglia lo costrinsero ben tosto suo malgrado a ripatriare. Sebbene si affrettasse di dar sesto alle cose sue per raggiugnere l'illustre amico che gli e ne faceva caldissime istanze; non pote dispensarsi dall'ubbidire al duca Alfonso I suo signore, che lo incaricava di dipingere coi Dossi nella villa di Belvedere ed in altri palazzi. A tale epoca erasi Benvenuto pressochè totalmente spogliato della manicra dei primi maestri, più che del moderno stile seguaci dell'antico, ed crasi accostato a quello del Sanzio. Ma lungamente dipingendo in compagnia dei Dossi, più che d'ogni altra seguaci della scuola veneta, qualche cosa, spezialmente per conto del colorito, prese anche da costoro, e si formò una maniera tutta sua che partecipa della lombarda, della romana e della veneziana. Di questo gusto sono le eccellenti pitture eseguite in Ferrara a fresco ed all'olio dal 1519, in cui dipinse la Strage degl' Innocenti a S. Francesco, fino al 1524, quando terminò la stupenda storia della Cattura del Redentore. Tra le molte belle opere pubbliche e private onde arricchi Ferrara non devesi dimenticare il S. Pietro Martire fatto ai Domenicani, del quale ebbero a dire alcuni valenti artisti, che ove perisse quello veramente divino di Tiziano, ai SS. Giovanni e Paolo di Venezia, potrebbe sottentrare in suo luogo quello di Benvenuto. Ma ne'soggetti graziosi s'accostò tanto a Raffaello, che i più sagaci conoscitori appena sanno distinguere le sue opere da quelle dell'Urbinate per qualche orma pochissimo sensibile di crudezza d'antico stile: e mi si permetta, per dirlo senza ingiuria de'più esperti, che distinguonsi i piccoli quadri di Benvenuto da quelli di Raffaello non da altro che dalla storia; che finalmente ha chiuso il registro de'quadri raffaelleschi, a dispetto di tanti adulatori sfrontatissimi, o ignoranti, che trovano Raffaello eziandio tra le sozzure, dirò così, de' più servili imitatori. Osservisi che non sono a contarsi tra le migliori cose di Benvenuto certi quadretti di storie evangeliche, nei quali dipinse per sua cifra un garofano o una viola, quasi fatti per celia. Si deve aver pure molta circospezione rispetto alle sue pitture senza marca, le quali d'ordinario sono opere del Panelli, o copie degli allievi di Benvenuto. Le migliori pitture da stanza di questo grande maestro vedonsi a Roma ne'palazzi Corsini, Chigi, Borghesi, ec. Una bellissima pittura conservavasi nella ducale galleria di Modena. Tre si ammirano nella pinacoteca di Brera in Milano, e molte nella reale galleria. di Parigi. Morì Benvenuto in patria pieno d'anni e di meriti nel 1559.

GAROLI (PIER FRANCESCO) nacque in Torino nel 1658, e poi che ebbe appresi gli elementi della pittura in patria, non saprei dire sotto

quale maestro, recossi a Roma per migliorare nell'arte; e tanto si compiacque di quel soggiorno, che vi si stabilì, esercitandovi con mediocre riuscita la pittura. Morì nel 1713.

GARZI (LUIGI) nacque a Pistoja nel 1658, ed apprese gli elementi della pittura da un mediocre artista chiamato Salomone Boccali; poi ebbe modo di entrare nella scuola di Audrea Sacchi, dov'ebbe a condiscepolo Carlo Maratta. Una nobile emulazione non tardò a manifestarsi tra questi illustri allievi, dal maestro equalmente amati, perchè onoravano la sua scuola. Ed in vero. sebbene Maratti abbia ottenuta maggiore celebrità di Garzi, coloro che profondamente conoscono l'arte non sanno a quale dei due accordare la preferenza. Osservano esservi una notabile analogia tra la loro maniera; e spezialmente i loro disegni essere tanto rassomiglianti che a grande stento si distinguono eziandio dai più esperti. Chiamato il Garzi a Napoli per opere d'importanza, dipinse tra l'altre cose la volta della chiesa di Santa Catterina; ma perchè conobbe di essere inviso ad alcuni pittori del paese, si all'rettò di tornare a Roma, dov' ebbe continue commissioni. Giunto agli ottant'anni ebbe il coraggio d'intraprendere le opere che abbelliscono la chiesa delle Stimmate. I giovani artisti si burlavano della presunzione di un nomo che in così grave età accingevasi a lavori di così lunga lena. Perchè, avutane egli notizia, fece ogni sforzo per non dar luogo a ragionevole critica : e le sue pitture alle Stimmate sono risguardate per il suo capo lavoro. Ma i continui studi e l'assidua fatica lo trassero in breve al sepolcro nell'età di 83 anni. Il Garzi riuscì quasi in ogni genere di pittura. Ebbe fecondità d'invenzione, purità di disegno, tocco facile e pastoso, leggere e grazioso colorito; e si distinse più che in tutt'altra cosa ne'gruppi fanciulleschi e nelle figure

della Vergine. Nelle sue opere di grandi dimensioni vedonsi helle architetture e prospettive, che attestano gli assidui studi fatti in queste arti, al pittore tanto necessarie. Lasciò un figliuolo, chiamato

( MARIO ), che da lui ammaestrato nella pittura, lasciava in Roma alcune pregevoli opere, che promettevano di vederlo in breve non da meno del padre: ma la morte lo rapì nel fiore della gioventù alla

gloria dell'arte.

GARZIA (ALVARO) nacque in Estella di Navarra nell' undecimo secolo, e fu l'architetto della cata tedrale d'Avila unitamente alla torre ed alla fortezza, che negli antichi tempi servi di palazzo pei re. Questi importanti edilizi ebbero cominciamento nel 1091, e si trovano condotti a fine nel 1107. La loro costruzione è di pietra di scoglio, beuchè a tratti e senz'ordine veggansi delle pietre scarpellate di colore rossiccio, levate da antichi edifizj romani, come ne fanno prova le corrose iscrizioni che si leggono tuttavia in alcune.

GARZON (GIOVANNI) sivigliano, fu uno de' più fedeli imitatori del Murillo, sebbene abbia avuto la sventura di perdere il maestro pochissimi anni dopo essere entrato nella sua scuola. Condusse molte pregievolissime pitture in compagnia del suo condiscepolo Francesco Meneses Orazio, altro dei buoni seguaci del Murillo. Il Garzon morì

in Siviglia nel 1729.
GARZONI (GIOVANNA) nata in Ascoli circa il 1600, moriva in Roma nel 1675, legando le sue sostanze ed i suoi disegni all'accademia di S. Luca; la quale, grata alla memoria della generosa benefattrice, le eresse in chiesa un monumento in marmo, caratterizzandola valorosa miniatrice. Dicesi, che si conservano in Ascoli quadri all'olio di fiori dipinti da questa celebre femmina, che nella sua età migliore fece

i ritratti in miniatura della famiglia del gran duca di Toscana e di altri principali signori di Fireuze, ove lungamente si trattenne, fiochè risolse di passare in Roma gli anni

della matura vecchiaja.

GASPARINI (GASPARE) di Maccerata, fuori della sua patria troppo meno conosciuto che non lo merita la sua virtù, imparò a dipingere per passatempo da Girolamo di Sermoneta. Molte opere lasciò in patria pubbliche e private, tra le quali pregiatissimo è il quadro delle Stimmate nella chiesa de' Conventuali. Altri quadri fece a S. Venanzio di Fabriano, mostrandosi in quali più, in quali meno non infelice imitatore di Raffaello. Operava circa il 1585.

GASSEN (FRANCESCO) nacque nella Catalogna in sul cadere del sedicesimo secolo, e dipinse a concorrenza di Pietro Cuquet i quadri del chiostro di S. Francesco di Paola in Barcellona. Condusse lodevolmente una Storia di S. Agostino per il convento del sno ordine; ed altrove fece altre più o meno pregiate opere, finche cessò di vivere in Barcellona in età di 60 anni, nel 1658.

GASSUL (AGOSTINO) apprese gli elementi della pittura in Valenza sua patria; indi passò a Roma, dove frequentò la scuola di Carlo Maratta. Le migliori sue opere si conservano in Valenza, luogo di sua stabile dimora dopo il ritorno da Roma. Fu buon coloritore, ma assai meno castigato disegnatore del suo illustre maestro. Mancò all'arte nei primi anni del diciottesimo secolo.

GATTA (DON BARTOLOMMEO DEL-LA) celebre monaco camaldolese, nato nel 1408, era stato ammaestrato nel monastero degli Angeli di Firenze piuttosto nella miniatura che nella pittura. Nominato abate di S. Clemente in Arczzo, fece colà diverse cose di miniatura e di pittura, delle quali si conservavano tuttavia in sul finire del p. p. secolo un S. Girolamo dipinto nel duomo d'Arezzo. In Roma ajutò il Signorelli e Pietro Perugino ne'lavori della Sistina; e di ritorno in Arezzo apri scuola di pittura, dalla quale uscirono Domenico Pecori e Matteo Lappoli. Morì di 83 anni nel 1491.

GATTI (BERNARDINO), chiamato il Sojaro, a motivo del suo faceto temperamento, o della professione del padre, nacque secondo la più probabile opinione in Cremona, comunque aspirino alla gloria d'avergli data la culla Pavia e Vercelli. Ultimamente il Sig. Giuseppe Grasselli, nella sua biografia degli artisti Cremonesi, rimosse quasi ogni dubbio intorno alla patria di Bernardino. Nacque avanti il 1500. e fu universalmente creduto allievo del Correggio; ma sebbene tale lo dimostrino la delicatezza dei volti, la grazia, l'amabilità, la leggiadria, il rilievo delle figure, i fondi lucidi. la fusione dei colori, pure il sullodato biografo cremonese ne dubita non senza ragione. Ad ogni modo se non fu scolaro, ne fu il più illustre imitatore. È probabile, che dipingendo il Pordenone nella cattedrale di Cremona, abbia il Sojaro contratta con lui domestichezza. Certa cosa è che questi passando a Piacenza l'ebbe per suo ajuto o compagno nelle pitture della chiesa della Madonna della Campagua di quella città, ove dopo la morte di questo grand'uomo, il nostro Gatti terminò le storie della Vita della Vergine, lasciate dal Pordenone imperfette, senza che vi si ravvisi diversità di stile. Nel 1566 dipinse solo la grande tribuna della Madonna della Steccata di Parma, e condusse in detta chiesa altre opere. Di un artista che cominciò ad operare in fresca gioventù, e non depose il pennello che giunto a decrepita vecchiaja, dipingendo colla sinistra, poiche da paralisia gli fu tolto l'uso della mano destra; di un pittore tanto celebre, che fiori nei migliori tempi del buon secolo, è

cosa veramente singolare che ci rimangano così scarse ed incerte memorie. Ben ci compensano di tale mancanza le immortali sue opere esistenti a Piacenza a canto a quelle del Pordenone, alla Steccata in Parma, il quadro che fu già a S. Pietro a Po in Cremona, rappresentante la moltiplicazione dei pani; l'altro veramente tutto correggesco rappresentante il Presepio nella seconda cappella a sinistra entrando della chiesa di S. Pietro sovracitato, e che portato a Parigi, fu restituito al suo luogo nel 1815; il gran quadro dell' Assunta nella cattedrale della stessa città, da Bernardino dipinto per comune opinione colla sinistra mano, ed ultimo suo lavoro, lasciato imperfetto nel 1575, epoca della sua morte. Altri quadri ci addita di così grande maestro lo Zaist esistenti nella patria di lui ed in più altre città, i quali tutti fanno luminosa testimonianza del sommo suo merito. Un quadro perfettamente conservato, rappresentante il Presepio, vedesi presso il signor Antonio Bozzotti in Milano.

GATTI (GIROLAMO) nato a Bologna nel 1662 applicossi nella prima gioventii allo studio della musica, ed aveva acquistata fama di valente suonatore di violino, quando abhandonò quest' arte per darsi allo studio della pittura. Ammesso nella scuola di Marc'Antonio Franceschini, vi fece rapidissimi progressi; ma sebbene non fosse povero d'immagiuazione e d'invenzione, preferi il più facile mestiere di copiare i quadri del maestro. Non è perciò a credersi che non abbia fatti ancora quadri di propria invenzione. Da alcuni biografi pittorici gli si attribuisce un hel quadro rappresentante la Coronazione di Carlo V, e nelle quadrerie di Bologna conservansi altri piccoli quadri. Morì in patria nel 1616.

— (OLIVIERI) pittore ed intagliatore, nacque in Parma nel sedicesimo sccolo, ed andò a dimorare in Bologna, dove vi si trovava da oltre trent'anni, quando fu nel 1616 aggregato all'accademia di pittura di questa città. Aveva appresa l'arte dell'intaglio da Gian Luigi Valerio; o se non raggiunse in merito il maestro, tanto gli si avvicinò, che alcune delle sue stampe nou sono meno ricercate di quelle del Valerio.

— (FORTUNATO) parmigiano operava circa il 1650 in patria, dove peraltro non fece cosa che lo sollevi

dall' ingrata mediocrità.

(TOMMASO) di Pavia, nacque nel 1642, e poi ch'ebbe apprese i principi dell'arte in patria sotto mediocre pittore, andò a terminare i suoi studi in Roma. Di ritorno in patria, mostrossi sufficiente pittore di pratica, ed ebbe frequenti commissioni spezialmente per lavori a fresco. Tenne numerosa scuola, dalla quale usci quel Marc' Antonio Pellini, che di lunga mano superò il maestro. Morì Tommaso

in patria nel 1718.

— (GERVASIO) nato probabilmente in Cremona, dov'ebbe costante domicilio la famiglia di Bernardino, il più illustre tra i pittori Gatti, e zio di Gervasio, che, accoltolo nella propria scuola, amorosamente lo istruiva; ed invece di proporgli, come altri fanno, le proprie pitture per esemplari da imitare, mentr'egli dipingeva alla Steccata, gli faceva studiare in Parma la cose del Correggio, ed in Cremona quelle del Pordenone. Chiarissimo testimonio dei progressi fatti nella scuola dello Zio furono il S. Sebastiano eseguito da Gervasio a S. Agata nel 1578, ed il Martirio di S. Cccilia con una gloria d'Angeli tutta di maniera correggesca, posta in S. Pietro della stessa città. Altre opere tutte pregevoli, sebbene di non eguale merito fece Gervasio in Cremona ed in altre città, che dai meno intelligenti facilmente si confondono con quelle di Bernardino, non mai con quelle di

GATTI (URIELE) probabilmente suo minor fratello, il quale operava ancora nel 1601, come ne fa prova un Cristo crocifisso dipinto tra vari Santi a S. Sepolcro di Piacenza, sotto al quale si legge Uriel de'Gattis, dictus Sojarus 1601. Il soprannome di Sojaro dato ancora ad Uriele mi rende sospetta la sentenza di alcuni biografi, che lo pretendono dato a Bernardino per il suo sollazzevole temperamento, e non a cagione della professione del padre. Sebbene più che mediocre pittore deve collocarsi in merito ed in tempo ultimo della famiglia. Non altro sappiamo intorno ad Uriele Gatti, se non che in Crema, fu in occasione di un lavoro da eseguirsi a S. Domenico, preferito all' Urbino, assai

miglior pittore di lui.
GATTONI (ВАТТІЯТА) uno de' valenti scultori milanesi, che in sul declinare del quindicesimo secolo operando cogli Amadei, cogli Agrati, coi Fusina, coi Busti ecc. ebbero parte ne' maravigliosi lavori della chiesa della Certosa presso

Pavia.

GAVASIO (AGOSTINO) della Valbrambana, territorio bergamasco, operava nel 1512 con certo Giangiacomo, che aveva comune con lui la patria, il casato e lorse la famiglia. Se alcune pitture, che fino in sul declinare del p. p. secolo vedevansi in Valtorta ed in altre terre della Valbrambana, di stile tra l'antico ed il moderno che s'accosta alla maniera dei Bellini, appartengono ad Agostino ed a Giangiacomo, dovrebbe loro darsi luozo tra i buoni allievi di quella scuola che produsse i Tiziani, i Giorgioni, i Sebastiani dal Piombo, i Pordenomi ec.

GAVASSETTI (CAMILLO) modonese, sebbene poco conosciuto pittore, deve collocarsi tra quegli artisti, cui, secondo l'espressione di Vitruvio, mancò la fortuna, ma non il merito. Per rendergli la debita giustizia basta osservare in Piacenza il presbiterio della chiesa di S. Antonio, in cui dipiuse a fresco diverse visioni dell' Apocalisse. Il Guercino chiamato a lavorare in Piacenza non rifiniva di lodare i dipinti di un artista, che se fosse giunto a più matura età non sarebbe rimasto secondo a veruno dei suoi migliori concittadini. Nella stessa città di Piacenza dipinse a S. Maria alcune storie scritturali a concorrenza del Tiarini, senza scapito di gloria, sebbene operasse più sollecitamente del suo competitore. Morì

in fresca età, nel 1628.

GAUCHER ( CARLO STEFANO ) nacque a Parigi nel 1740, dove apprese l'arte dell' intaglio da Basan e da Lebas. Pubblicò molti piccoli ritratti, tra i quali distinguesi quello della regina sposa di Luigi XV. Intagliò pure diversi argomenti storici per la Galleria del Palazzo reale, e per quella de' Pittori fiantminghi. Viene tenuta in somma stima una sua piccola stampa d'un prezioso finito, tratta da un disegno di J. M. Moreau, rappresentante la Coronazione di Voltaire nel teatro francese, come pure apprezzasi assai altra piccola stampa rappresentante gli ultimi addio di Luigi XVI alla sua famiglia. Assai versato, com' egli era, nelle lettere, lasciò varie opere relative alle cose delle arti; tra le quali un'Iconologia, ossia Trattato compinto delle allegorie ed emblemi, un trattato d'Anatomia per uso degli artisti, e molti opuscoli; oltre la gentile relazione di un viaggio fatto ad Havre de Grace nel 1783 in compagnia di diversi artisti. Mori in patria nel 1804. Aggiungeremo alle enunciate stampe le seguenti:

Luigi Augusto delfino di Frau-

cia.

Giovan Paolo Timoleone di Cosse, duca di Brissac.

Il Richiamo di Necker in Francia. I Giuocatori di carte, ovvero il dopo pranzo fiammingo, da Til-

boorgh.

simus.

Il riposo, da Gaspare Netscer. GAUDIN (P. LUIGI PASQUALE) nacque a Villafranca, diocesi di Barcellona, nel 1556, ed associò agli studi della teologia quelli della pittura. Di 38 anni professò i voti monastici nella Certosa de Scala Dei, portando in quel monistero le virtù pittoriche acquistate al secolo. La Certosa di Grenoble nel Delfinato, risguardata come principalissima dell' ordine, ebbe molti suoi quadri; e non pochi altri lasciò il valente monaco in quella di Sauta Maria de las Cuevas, ove dimorò lungo tempo. Bizzarre erano le vesti delle sue vergini, ch'egli compiacevasi di abbigliare alla veneziana; ma sebbene avessero abiti poco conformi alla nobile dignitosa qualità dell'argomento ed al costume, non crano per questo avute in minor pregio. Condusse altre importanti opere per il convento di Porta Coeli e di Scala Dei dove morì di 65 anni nel 1621. Ne' registri mortuarj di quest'ultimo monastero trovasi del P. Luigi Gaudin il seguente encomio: Vir quidem picturae arte praeclarus, theologia praeclarior, virtuteque praeclaris-

GAUFFIER (LUIGI), nato alla Rochelle nel 1761, apprese gli elementi della pittura sotto l'accademico Taraval. Di 25 anni ottenne il primo premio di pittura col quadro della Cananea. Mandato dal governo a Roma, fece vari lavori degni del suo nome. Tra questi ricorderò il quadro rappresentante Alessandro nell'atto di porre il suo suggello sulla bocca d'Efestione, che lo fece ricevere nella reale accademia di pittura. Sgraziatamente la sua vita fu assai breve, essendo mancato all' arte nel 1801. Le più notabili sue opere sono: le Matrone romane che offrouo al senato i loro giojelli in tempo di pubblica calamità; i tre Angeli che si presentono ad Abramo; Giacobbe e Rachele; Achille riconosciuto da Ulisse; le Matrone romane che pregano Veturia a placare suo figlio Coriogno; la Vergine servita dagli Angeli. Pochi artisti ebbero lo squisito gusto di Gauffier, sebbeoc la sua maniera sia piuttosto fina e graziosa che energica, ed abbia non troppo vigoroso disegno. Ma egli non fu solamente buon pittore di storia, che ornò il fondo de' suoi quadri di bellissimi paesi. Fu sua sposa ed allieva

GAUFFIER CHATILLON (PAO-LINA) cui appartengono molti delicatissimi quadri che furono incisi in Inghilterra da Bertolozzi. Morì a Firenze nel 1801, tre mesi ad un dipresso prima del suo sposo, che trovandosi di già attaccato da malinconia, non potè sopravvivere alla perdita della sua amabile e vir-

tuosa amica.

GAUGAIN (TOMMASO) nacque in Abbeville circa la metà del p.p. secolo, e fu probabilmente allievo di Houston. Recatosi giovanetto a Londra, vi si stabilì, ed in breve si fece annoverare tra i buoni intagliatori a granito secondo la maniera inglese. Fu buon disegnatore e compositore, onde non poche delle sue stampe sono tratte dai propri disegni. Le sue più conosciute stampe appartengono al 1778 al 1789.

La moglie di Bath, in granito a

colori

La Pastorella delle Alpi a punta ed acquerello.

Giovinetta contadina della Toscana a punti bruni.

L'innocenza, da Northeore.

Maria regina di Scozia, che riceve da lord Buckhurst e Beale la sentenza di morte pronunziata contro di lei, da Stothard.

Lady Caterina Manners figlia del duca di Rutland, da Raynolds.

L'educazione di Coraly, da Nortuelse.

GAUTIER CAGOTY (ODOARDO) aggiouse qualche miglioramento all'arte dell'incisione a colori con più tavole. Pubblicò circa il 1780 un quaderno di dodici stampe di tal genere tratte da' quadri della gal-Icria del Palazzo reale, I soggetti rappresentati sono; la Leda da Paolo Veronese, Cupido da Correggio, la Venere della conchiglia, altre due Veneri, Giove ed lo da Tiziano, Amore e Psiche da Guido, la Stufaiuola da Le Moine, Giuseppe e Putifarre da Alessandro Turchi, S. Francesco da Van Dyck . la Maddalena da Le Brun, e la Bersabea da Bounieu. Disgustato dalla men felice riuscita di quest'intrapresa, non diede altri lavori già promessi dello stesso genere, e recatosi a Milano, morì nel 1784.

---- (NICCOLA), nato a Parigi nel 1575, intagliò vari soggetti relativi alla storia del re Enrico IV.

pubblico diverse stampe tratte dai

quadri del Solimene.

- DAGOTTY(GIOVANNI FA-BIANO) nacque a Parigi circa il 1730. Si produsse al pubblico con alcune stampe a colori, dichiarandosi rinnovellatore dell'incisione con più tavole, tentata alcun tempo prima da Giacomo le Blond: ma tutti i dilettanti convengono non essere stato più felice del suo predecessore; nè avere in verun modo soddisfatto alle larghe sue promesse. Pubblicò vari pezzi di anatomia e di storia naturale. Gli fecero qualche onore i ritratti di Luigi XV e del cardinale di Fleury, ne' quali fu assistito da suo figlio Odoardo.

GAULTIER (LEONARDO) nacque, secondo alcuni, in Magonza nel 1552, e fu buon disegnatore ed intagliatore a bulino. Imitò la maniera di Crespino de Pas, e le sue stampe vedonsi eseguite coll'ultima precisione. Egli fu uno dei più laboriosi

intagliatori del suo tempo; sapendosi che l'abate di Marolles possedeva 800 sue stampe, per la maggior parte di sua composizione e le altre tratte da Rabal, da Dumonstier e da altri. Copiò in trentadue fogli gli amori di Cupido e Psiche, incisì originalmente sui disegni originali attribuiti a Raffaello: come pure la stampa del Giudizio universale di Michelangelo incisa da Martino Rota. Indicherò alcune tra le più rinomate sue stampe:

Ritratto di Giacomo Amyot.

Di Enrico III re di Francia e di Polonia.

Di Enrico duca di Montpensier. La famiglia d'Enrico IV composta di nove figure.

L'assassinio dello stesso re.

Coronazione della regina Maria de' Medici.

Sagrifizio nel gusto antico, tratto da una pittura di Martino Freminet

GAULTIER(PIETRO)nato a Parigi in principio del p. p. secolo, fu allievo di Claudio Callimard, ed uno degli artisti prescelti ad intagliare le antiche pitture d'Ercolano pubblicate in Napoli in tre tomi in foglio dal 1757 al 1762. Intagliò in Napoli molte stampe tratte dalle pitture del Solimene; indi recossi a Parma, ove fece diversi lavori d'intaglio. Fu al servizio di quella ducale corte, e colà terminò i suoi giorni. Sono sue opere

L'istoria di Bersabea, da Fran-

cesco Solimene

La Visitazione e

S. Michele che atterra il Demo-

nio, dal medesimo.

GAVIGNANI (GIOVANNI) nato in Carpi nel 1614, studiò da principio gli elementi del disegno sotto Guido del Conte; indi apprese a lavorare di stucco e scagliola presso il Griffoni; ed in breve si lasciò a dietro i maestri. Fra le sue più maravigliose opere si additano l'altare di S. Antonio nella chiesa di S. Nic-

colò di Carpi, ed il deposito di uno della famiglia dei Frari, nella cattedrale della stessa città. Conservansi presso alcune private famiglie pochi quadri storiati, tra i quali una Proserpina elegantissima posseduta dalla famiglia Cabassi. Morì in patria nel 1676.

GAWOOD (TOBETTO) nato in loghilterra circa il 1652, aveva di già nome di valente intagliatore nel 1660. Fu allievo di Hollar, e cercò d'imitare la sua maniera a punta senza che per altro ottenesse l'intento, perocchè gli mancarono, secondo Huber, due cose, giudizio e gusto. Duri sono i suoi contorni e scorretti, pesante e stentata l'acqua forte. Ecco le principali sue stampe:

Venere che riposa, ed un uomo che suona l'organo, da Tiziano.

Seguito di diversi necelli in otto fogli, da Francesco Barlow.

Altro seguito di più sorta di bestie, dallo stesso.

Seguito di Leoni e Leopardi, da

Rubens. GED (GUGLIELMO) orefice scozzese del p. p. secolo, abhandonò l'arte sua nel 1725 per recarsi a Londra onde sperimentare un nuovo metodo ch'egli voleva introdurre nell'arte tipografica. I Chinesi e i Giapponesi stampano i loro libri con tavole di rame intagliate; e questo sembra che fosse eziandio il metodo praticato in Europa dai primi inventori della tipografia. L'invenzione di Ged consisteva nel sostituire ai caratteri mobili tavole di metallo fuso, rappresentanti pagine o fogli interi. Da prima egli formava cogli ordinari caratteri mobili una tavola, sulla quale versava una composizione di gesso, che diventava forma, ed in questa versava la materia che d'ordinario serve per i caratteri di stamperia, e ne usciva la tavola solida che Ged usava per stampare. Tale metodo sembrava offrire qualche vantaggio rispetto all'economia, alla correzione, alla

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

bellezza ed all'uniformità; onde non fu dissicile a Ged il trovare soci nell'intrapresa, ed ottenne dall' università di Cambridge il privilegio per stampare Bibbie e libri di preghiere. La stampa di due fibri di preghiere bastò a consumare i capitali della società: ma questa sventura în attribuita all' infedeltà degli operaj ed alle cattive pratiche dei soci ; come pure agli artilizi usati dai tipografi per iscrediture un' invenzione che poteva ruinarli. Tornato in Scozia nel 1753, diede un' edizione di Sallustio in latino, tabellis, seu laminis fusis, che vide la luce uel 1744. Dopo la morte di Guglielmo, Giacomo suo figlio. espose nel 1751 in una sua Memoria i vantaggi del nuovo metodo. Alessandro Tilloch editore del Philosophical Magazine, fece nuovi esperimenti, replicati poi da Didot. Andrea Wilson fu più fortunato di Tilloch, e diede posteriormente molte edizioni stereotipe di libri importanti.

GEIGER (ANDREA) nacque in Vienna nel 1776: apprese i principi del disegno e dell'intaglio in patria, ed in età di 18 anni cominciò ad intagliare alla maniera nera. Avanti che terminasse il p. p. secolo aveva pubblicate varie pregevoli stampe, tra le quali

Il ritratto della contessa di Bellegarde, tratto da Fuger.

La Virtù, figura nuda, da Francesco Lindener.

Una donna che riposa, da P, Paolo Rubens.

Il Narciso, dal Franceschini.

(GIOVANNI CORRADO) pittose di Zurigo nacque nel 1597, acquistò celebrità con bellissime pitture sul vetro, e per una gran pianta geometrica del cantone di Zurigo, che conservasi nella biblioteca di detta città, e su intagliata in sette gran fogli da Giovanni Meyer. Morì Geiger in patria nel 1674. GELADA, statuario greco, probabilmente non diverso da Elada,

maestro di Fidia.

GELLÉ (CLAUDIO) chiamato dal nome della patria il Lorenese, nacque da miserabili parentinel 1600 e nell'età della fanciullezza fu creduto imbecille. Mandato alle pubbliche scuole non apprese a leggere e nulla apprese presso un ripostiere, che pure cercava con ogni mezzo di ammaestrarlo nell' arte sua; onde ridotto a non saper come guadagnare di che vivere, quando contava di già quindici in sedici anni, si acconciò per servo di alcuni giovani artisti che andavano a Roma. Colà Agostino Tassi lo prese in sua casa, trovandolo sufficiente per le domestiche faccende e per macinare i colori. Tentò il Tassi d'insegnargli gli elementi della pittura, perchè più volte l'aveva veduto trattenersi presso di lui mentre dipingeva. Da principio non dava segno di voler meglio riuscire nella pittura che in ogni altra cosa; ma l'amoroso maestro non si lasciò ributtare dalle prime apparenze, ed ebbe il conforto di vederlo poi rapidissimamente inoltrare nell' eccellenza dell' arte, mostrando che in breve riuscirebbe uno de' più egregi paesisti del mondo.

I suoi quadri non presentano ad un colpo d'occhio tutto ciò che contengono. Di mano in mano che si vanno attentamente osservando offrono le une dopo le altre cento cose non prima vedute, e facendo passare lo spettatore per diverse vic di terra e di acqua, in aperta pianura, in luoghi boscosi, ora in seno a verdeggianti valli, ora sulla vetta di ridenti colli , gli mostra tanta e tale varietà di oggetti, che trovasi forzato, a guisa di colui che veramente viaggia, a prendere respiro; poichè pargli che troppo ancora gli rimanga di cammino a fare per gingnere ai paesi appena visibili sul pendio di lontanissime montague.

Pure seppe variare all'infinito i suoi paesaggi. I laghi popolati di uccelli, le valli, i poggi, sparsi di tempietti, di capanne, di ville, di rottami d'edifizi, di armenti d'ogni maniera, di pastori, di pastorelle, di viaggiatori; le foglie variate a seconda dei diversi generi delle piante, dei climi, delle stagioni, tutto ciò, in una parola, che il suo magico pennello prende a presentare è vero e non finto. I suoi migliori quadri conservansi a Roma ne'palazzi Altieri e Colonna, in Francia, in Vienna ecc. Pare ch'egli stesso abbia conosciuto il poco merito delle sue figure d' nomini, ed ebbe costume di dire ai compratori: vendo i paesi e regalo le figure. Se altri vi l'acevano aggiugnere figure per mano d'altro macstro, non mostravane dispiacere: e Filippo Lauri popolò di belle macchiette non pochi paesi del Lorenese. Fa maraviglia il vedere come questo grande maestro abbia potuto eseguire tante opere e tanto finite? Filippo Baldinucci, che personalmente lo conobbe, e ne scrisse diffusamente la vita, dopo avere dato conto di cento diciassette quadri e dei personaggi che li commisero, dice, " molte altre furono le " opere di Claudio, delle quali non » si è potuto avere cognizione; nè » tampoco delle qui notate sarebbemi riuscito di dare notizia, se non fosse stato l'aiuto di un li-» bro di sue invenzioni, che restò » di sua mano, fatto da lui per ri-» medio di un grande infortunio, " che fino dai tempi ch'egli fece i » primi quadri per la maestà del " re cattolico, occorse a danno delle " opere sue ". Peroccliè, giunto all'apice della gloria, molti erano coloro che facevano copie de' suoi quadri e le vendevano per originali; onde, non sapendo come mettere freno a tanta licenza che lo disonorava, deliberò di formare un libro, nel quale cominciò a copiare tutte le invenzioni 'de' suoi quadri, esprimendo in esse con tocco maestrevole ogni più minuta particolarità del quadro, notando eziandio il nome del personaggio per cui era stato fatto di prezzo ricevutone: al qual libro diede il titolo di Libro d' invenzioni, ovvero Labro di verità, e d'allora in poi quando gli erano portati a vedere quadri suoi o non suoi, faceva vedere il libro dicendo: Io non do fuori opera, che dopo averla interamente finita, e copiata di mia mano. Guardate qua e riconoscete il vostro quadro.

Ma Claudio non fu soltanto pittore, che intagliò pure all'acqua forte una scrie di 27 pacsaggi, oltre

le seguenti stampe:

Paesaggio pastorale ornato di edi-

fizj.

Paesaggio con hallo campestre. Marina sparsa di ruine e di marinari.

Paesaggio con rottami di fabbri-

che e pastorizie.

Altro simile che fa riscontro al precedente.

Via sacra, detto campo Vaccino, colla sottoscrizione: 1656, Cl. Gel-

lée inv. et. fec.

GELLI (FRANCESCO) nato nel teritorio di Bologna nel 1657, fu uno degli ultimi allievi di Francesco Albano e suo aiuto. Pare che per mancauza di buon fondamento di disegno, mal riuscisse nelle figure e spezialmente nel nudo, onde prudentemente si volse al paesaggio ed alle vedute, che sapeva quasi fare colla gentilezza e colla grazia del maestro. Mori in Bologna nel 1705.

GEMINI o GEMINIUS (TOMMAso) nacque a Leeds circa il 1500, e su librajo ed intagliatore a taglio dolce. Pubblicò un Epitome librorum de humani corporis fabbrica Andree Vesalii nel 1545, il quale altro non è che una nuova edizione della Notomia del Vesalio pubblicata in Padova nel 1542, ed ornata di grand'intagli in legno, da cui il Gemini copiò i suoi in rame. Il Gemini dimorò lungamente a Londra in Black-friers, e pubblicò un libro sui progressi del tempo, i Fenomeni del cielo, ec. con molte stampe che si credono di sua mano. Altro non è noto di quest' artista.

GEMINIANI (GIACINTO), pittore ed intagliatore all'acqua forte, nacque in Pistoja nel 1611. Ebbe i primi rudimenti della pittura in patria, indi recatosi a Roma, ebbe modo di entrare nella scuola di Niccolò Poussin, e poiche questi fu chiamato a Parigi, in quella di Pietro da Cortoua. Îmitò dal primo la castigatezza del disegno ed il dotto comporre; prese dall'altro il colotito ed il gusto dell' architettura, formandosi, sulle maniere di questi capo-scuola uno stile originale, che gli diede diritto ad un oporato luogo tra i più valenti pittori dell'età sua. Lavorò a fresco a concorrenza del Camassei e del Maratta nel Battistero di S. Giovanni Laterano, ed altre opere a fresco esegui in Roma, in Firenze nel palazzo Niccolini ed altrove. La galleria di Firenze possiede un suo quadro rappresentante Leandro. Morì nel 1681, da tutti desiderato. Intagliò pure alcune stampe all'acqua forte, tra le quali

Una serie di 12 piccoli pezzi rappresentanti giuochi fanciulleschi.

La regina Cleopatra a mensa con Marcantonio, nell'atto di stemprare la perla preziosa.

La Sémiramide colla seguente iscrizione: Semiramis jurat nonnist devicto hoste religaturam capillos. Jac. Geminiani di Pistoja dipinse ed intagliò.

Bloemaert, Roullet, Spierre, Bartoli, Caylus ec. trassero stampe dalle

sue opere.

o GEMIGNANI (Lonovico) figlio ed allievo di Giacinto, sebbene non ugnagliasse il padre nella correzione del disegno

e nella dottrina dell'invenzione. lo superò in quelle parti che più recano diletto alla pluralità degli spettatori; leggiadria d'idee, vaghezza di tinte, mosse spiritose. Viveva ancora il padre quando in Roma dipinse a fresco alcune storie nella chiesa delle Vergini, le quali vengono studiate dai pittori per le arie, per le nuvole che si muovono, per la grazia delle ali date agli Angeli. Visse quasi sempre in Roma, dove soddisfaceva alle molte commissioni che gli venivano da molte parti per quadri da chiesa e da stanza. Pistoja, sua patria paterna, possedeva un suo bel quadro nella chiesa dei Cappuccini di sotto. Era Lodovico nato in Roma nel 1644, e morì nel 1697.

GEMINIANI(ALBERTO), pistojese ancor esso, fiori pure nel diciassettesimo secolo. Fu scolaro del Ligozzi e suo fedele imitatore, ma debole imitatore che non seppe sollevarsi al di sopra della mediocrità.

GENEROLA (ANDREA), chiamato dal luogo in cui nacque il Sabinese, operava in Roma non senza lode circa il 1650. Tra le altre cose dipinse l'altar maggiore ed i laterali di S. Giovanni Colavita.

GENGA (GIROLAMO) nacque in Urbino nel 1476, e fu da principio posto al lavoro della lana, ma perchè fu più volte sorpreso tutto intento a disegnare di nascosto con penne e carbone, la Natura, dice Il Milizia, gelosa de'suoi diritti, lo ridusse alla pittura, da cui era staccato per progetto del genitore, e riusci valente pittore ed architetto. Studiò la pittura sotto Pietro Perugino, indi fu lungo tempo ajuto del Signorelli in Orvieto. In Urbino condusse diverse pitture per la corte e per i privati, e poi ch'ebbe eretto sul monte Imperiale di Pesaro la magnifica villa del principe suo signore, volle egli stesso dipingerla, facendosi ajutare da Timoteo della Vite, da Rassaello del Colle, e da

altri, tutti valenti pittori. Amicissimo del Sanzio, col quale ebbe comune la patria ed il maestro, cercò. in alcune parti di accostarsi al suo stile. Una tavola bellissima rappresentante la Risurrezione del Redentore conservasi a Roma, a S. Caterina di Siena; due nella pinacoteca di Brera in Milano, rappresentanti il battesimo di Gesù e la Conversione di S. Agostino, che tutte lo mostrano eccellente pittore; sebbene siasi occupato assai più nell'architettura, Per il duca d'Urbino, suo signore, edificò sul monte dell'Imperiale il suddetto palazzo tanto ben inteso, con colonnati, camere. cortili, logge, fontane ed ameni giardini, che tutti i principi, che per colà passavano, andavano a vederlo, come con somma soddisfazione lo vide anche papa Paolo III nell'andare a Bologna. In Pesaro ristaurò il cortile del palazzo, eresse la chiesa di S. Giovanni Battista, forse la più bella di quei contorni; e diede i disegni per il convento de Zoccolanti di Monte Baroccio e del palazzo vescovile di Sinigalia. Chiamato a Mantova da quel marchese, poi ch'ebbe abbellito e data nuova forma al vescovado, eresse la facciata della cattedrale di così bella proporzione, grazia e composizione, che risguardasi come uno de' meglio condotti pezzi d'architet-

Il Genga esercitossi eziandio con lode nella scultura: fu intendentissimo di musica, grazioso di maniere, socievole, cortese ed amico dei buoni. Morì nel 1551, ed ebbe da lui principio l'illustre famiglia Genga, che di fresco diede alla chiesa Leone XII.

(BARTOLOMMEO) figlio di Giorgio Vasari, e dell' Ammanato, e spezialmente delle romane antichità che accuratissimamente studiò. Era egli nato nel 1518, quando suo padre era di già risguardato

come uno de migliori artisti; ne egli riusci da meno del genitore. Fece in Pesaro pel duca d'Urbino altro gentil palazzo; architettò la chiesa di S. Pietro in Mondavio . che per cosa piccola non si può vedere di meglio. Aveva pure studiata l'architettura militare, onde fu richiesto dalla repubblica di Genova e dal re di Boemia: ma il duca suo signore, lo volle presso di sè. Per gl' intrighi di un Cappuccino ben l'accordò sgraziatamente ai cavalieri di Malta, due de' quali erano stati dal Gran Maestro mandati ad Urbino per prenderlo, onde coll'opera sua fortificare la loro residenza e ridurre parecchi villaggi in due città. Fu ricevuto in Malta con grandi dimostrazioni di gioja; e quando cominciò ad eseguire le suc idee parve a tutti un nuovo Archimede, Ma dopo aver fatto il modello di una città, di alcune chiese e del palazzo del Gran-Maestro, il fresco che prese stando seduto fra due porte in quell' ardente clima, gli cagionò la morte in età di 40 anni. Grande fu il cordoglio de' cavalieri; il duca d' Urbino lo pianse, ed altro far non potendo per lui, si prese particolar cura de' figliuoli del suo henemerito architetto. Fu egli inventore di vaghissime maschere, e non ebbe eguali per apparecchi di Scene e di Commedie.

GENNARI (BARTOLOMMEO) maggior fratello di Ercole, fu il solo di sua famiglia che si allargasse alquanto dalla maniera del Guercino. Nella chiesa del Rosario di Cento vedevasi un S. Tommaso in atto di accertarsi col tatto della vera unanità del risorto Redentore: quadro ricco di figure, cui non mancano forza di colorito ed espressione. Morì

di 67 auni nel 1658.

(LORENZO), non appartenente alla famiglia dei Gennari di

Cento, nacque in Rimini ne' primi auni del diciassettesimo sccolo, e fu scolaro in Cento del Guercino. Nel 1650 condusse in patria, nella chiesa dei Cappuccini, un quadro che lo palesa allievo guercinesco.

— (CARLO) bolognese, esperto dilettante di cose delle helle arti intagliò a bulino alcuni suoi originali disegni ed invenzioni.

(BENEDETTO), nato in Cento circa il 1575, era in principio del diciassettesimo secolo risguardato come il miglior pittore che avesse la sua patria, e vi tenne lungamente scuola dell'arte, nella quale, è comune opinione, che apprendesse il disegno il Guercino.

—— ( GIOVAN BATTISTA), probabilmente fratello di Benedetto, dipinse nel 1607 a S. Biagio di Bologna nna Madonna circondata da vari Santi, pregevole quadro per molti rispetti, che ricorda la maniera di Camillo Procaccini.

- (ERCOLE), figliuolo di Benedetto, nacque in Cento nel 1597. ed ammaestrato ne' principi della pittura del padre, non appena cominciarono ad aver fama le opere del suo compatriotto ed amico Giovan Francesco Barbieri, ch'egli prese a farne fedeli copie, senza mai curarsi in appresso di far cose di propria invenzione, che gli sarebbero costate maggior fatica d'assai con molto minor profitto. Ed ecco una delle fonti da cui derivano tanti quadri guercineschi, nei quali non scorgesi il vigore e la risolutezza de'veri originali; ma che pure si vendono come tali. Avanti il 1630 sposava una sorella del Barbieri, dalla quale ebbe tra gli altri figli e figlie

(BENEDETTO E CESARE) che in sull' esempio paterno si resero egregi copisti delle opere dello Zio, e con tale professione guadagnarono assai, perocchie universale cra il desiderio dei dilettanti di aver pitture del Guercino. Ma Benedetto e Cesare, ammaestrati nella scuola dello Zio, condussero eziandio pregevoli cose di propria invenzione in Cento, in Bologna ed altrove. Anzi Beneva

detto fu alcun tempo a Londra come pittore di quella corte. Eredi delle sostanze e degli studi dello Zio, compiacevansi di replicare nelle loro invenzioni le sue belle teste di vecchi e di fanciulli. Confrontando le loro copie ed invenzioni cogli originali del Guercino, non si distinguono che per la minor forza delle tinte, onde si direbhero eseguite molti anni prima degli originali. Benedetto morì di 82 anni nel 1715, e Cesare appena giunto ai 47, nel 1688.

GENOVA ( LUCCHETTO DA). V. Cambiasi Luca,

GENOVESE (IL PRETE). V. Strozzi.

GENOVESINI (BARTOLOMMEO, da alcuni chiamato MARCO) nacque in Milano dalla famiglia Roverio in principio del diciassettesimo secolo, il quale mandato a Genova ad apprendere l'arte della pittura, ebbe poi il nome di Genovesino. Di ritorno in patria condusse pregevoli opere a fresco ed all'olio agli Agostiniani, alla Certosa di Carignano, ed altrove. Fu pittore di gran macchina, buon coloritore, ma non felice compositore. Operava in Milano circa il 1650.

(N), pittore pochissimo conosciuto in Genova sua patria, lavorò molto in Alessandria ed in più luoghi del Piemonte, dove tuttavia si conservano alcune sue helle opere. Credono alcuni biografi essere costui quel Giuseppe Calcia genovese, di cui il Soprani non fece memoria nelle Vite de'pittori genovesi, perchè sempre vissuto lontano dalla patria. Lavorava in Alessandria uel 1617.

GENOULS o GENOELS (ABRA-MO) nato in Anversa nel 1640, fu scolaro di Giacomo Bakerel fino ai 15 anni. Questi lo mise in su la via dei ritratti; ma accadde, che avendo un giorno abbozzato alcuni paesi con intenzione che servissero di fondo per quadri di ritratti, e sentendoli lodare da qualche artista amico,

pensò di voler battere questa nuova strada, senza peraltro abbandonare del tutto la prima. Recavasi perciò a Parigi, dove allora fioriva Poussin, le Brun e Mignard, e studiando le opere loro, e forse vedendoli lavorare, potè in breve condurre tali opere che gli procurarono copiose commissioni, e gli aprirono le porte di quella reale accademia. Passava di 54 anni a Roma in compagnia d'altri artisti suoi compatriotti. Più desideroso di studiare che di commissioni, ricusò di prestarsi alle inchieste di ragguardevoli personaggi; ma all'ultimo gli fu giuocoforza di far paghi i desiderj del cardinale GiacomoRospigliosi e dell'ambasciatore spagnuolo, per ognuno de'quali fece due quadri, ne'quali Genouls rappresentò arie e vedute italiane. Di ritorno a Parigi nel 1682, gli furono fatte invano le più lusinghiere offerte per ritenerlo : che l'amor di patria non gli consenti di sissare la sua dimora in quella grande capitale. Nel 1685 rivide, dopo circa 25 anni d'assenza, la patria, sempre cara ad ogni anima gentile, e giurò di non più abbandonarla. Colà aprì scuola di pittura, dalla quale uscirono numerosi e distinti allievi. Roma, Parigi, Anversa ed altre molte città dell' Olanda possiedono preziosi quadri di quest'eccellente paesista, quasi totalmente sconosciuti in ogni altra parte dell'Italia e della Francia. Non contento della gloria pittorica, intagliò molti paesaggi all'acquaforte nello stile de'pittori; e sono bellissimi schizzi, ornati di spiritose figure e di fabbriche di un maraviglioso effetto; tra i quali ri-

Due paesaggi montuosi con monumenti nel gusto antico.

Altri tre simili.

Quattro paesi montagnosi ornati di acque e di fabbriche.

Due vedute di giardini d'Italia ornati di statue e di figure.

Grande veduta di giardino ita-

liano ricco di statue e di cascate

d'acqua.

GENTILE (LUIGI PRIMO chiamato) nacque in Exusselles nel 1606; passò a Roma, dove seppe rendersi caro ad ogni qualità di persone non meno per la sua virtù che per le sue amabili maniere. Valente pittore di storia, ebbe pochi che lo pareggiassero nel far ritratti, onde in Roma ritrasse molti ragguardevoli personaggi; tra i quali papa Alessandro VII. Dopo il 1660, nella qual'epoca dimorava tuttavia in Roma, non si hanno ulteriori notizie di questo valente artista, di cui nella chiesa parrocchiale di S. Michele di Gand conservasi un bel quadro d'altare, ed altri egualmenti pregevoli vedonsi in varie chiese di Roma, di Ancona; ec. Il Passeri parlando di Gentile, ch'egli personalmente conobbe, disse, ch' era di assai valore nelle figure piccole, perchè oltre il finirle con diligenza grande, le faceva di assai buon gusto e vaghe.

— (BARTOLOMMEO) di Utbino. Di questo pittore quattrocentista conservasi a Pesaro una Madonna coll' epigrafe: Bartholomeus Magistri Gentilis de Urbino, 1497. Un'altra tavola vedesi a Monte Cicardo colla stessa leggenda e l'anno 1508.

GENTILESCHI (ORAZIO, O LOMI Orazio) fu in Pisa, sua patria, allievo di suo fratello Aurelio Lomi, dalla di cui scuola passato a Roma, studiò i grandi esemplari. Colà in compagnia d'altri maestri dipinse nella gran sala del Quirinale, nel palazzo Rospigliosi ed altrove, facendo egli le figure tra gli ornati e le architetture de'compagni. Tra le migliori pitture di Orazio contansi la S. Cecilia con S. Valeriauo nel palazzo Borghese in Roma, il Davidde in atto d'aver ucciso Golia, nel palazzo Doria di Genova ed alcuni quadri nel reale palazzo di Torino. Sebbene in età molto avanzata non rifiutò di passare in Inghilterra, chiamatovi con onorevoli condizioni, e colà mancò alla gloria dell'arte di 84 anni. Van Dyck chbe così vantaggiosa opinione di questo pittore, che lo credette degno di occupare un posto nella sua Serie dei Cento uomini illustri. In Inghilterra era stato

raggiunto da sua ligliuola.

--- (ARTEMISIA) non meno bella e gentile che valorosa pittrice, la quale ammaestrata ne principi dell'arte dal padre, fu inoltre diretta da Guido Reni nello studio de'grandi maestri. Poche cose fece di storia, ma serpe acquistarsi fama europea cogli eccellenti ritratti, nei quali, per comune consentimento, supero lo stesso suo padre. Visse lungamente a Napoli, maritata con Pierantonio Schiattesi. Vedesi nella reale galleria di Firenze un suo bel quadro rappresentante Susanna al bagno; ed un altro egualmente pregevole conservasi in Pozzuolo. Era Artemisia nata nel 1590, e morì in Londra due anni prima del padre.

GENTILONI (LUCILIO): questo artista, dimenticato da tutti i biografi pittori, va debitore della sua celerità al caval. Marini, il quale lo collorò nella sua poetica Galleria tra i buoni pittori. Fioriva nel 1610.

GERA (JACOPO). Di questo antichissimo pittore pisano conservasi una tavola a S. Matteo in Pisa coll'iscrizione: Jacepo di Niccola dipintore detto Gera mi dipinse. Rappresenta una Madonna, ed avuto riguardo allo stile, dovrebbe credersi anteriore a Giotto: ma abbiamo troppi esempi di artisti, che, insensibili al miglioramento dell'arte, si ostinarono ad imitare i più antichi, piuttosto che i migliori pittori; onde potrebbe tale tavola appartenere anche al quattordicesimo secolo.

GERACE, calcedonese, antichissimo architetto militare, da alcuni autori chiamato Cetra, perfezionò la macchina chiamata Ariete, destinata all' oppuguazione delle rocche, aggiugnendovi la testuggine, e rendendone più facile e sicuro il movimento, sottoponendo alle rote una hase di legno, col renderne più sicuro ed efficace l'urto, e meno esposti coloro che la facevavo agire. Dicesi, che in origine fu l'Ariete inventato dai Cartaginesi allorche conquistarono e demolirono il castello di Cadice; e che in appresso era stato migliorato da Pefasmeno artefice di Tiro.

GERARD (MARCO) nacque in Bruges nel 1530, apprese i principi della pittura in patria, e colà operò fino a matura virilità. Si dice essere stato pittore universale, avendo egualmente trattato la Storia, il Paesaggio e l'Architettura. Vedonsi tuttavia nella sna patria alcune belle opere di diversi generi. Fece pure molti disegni per dipingere sul vetro; e compose ed incise all'acqua forte le favole d' Esopo, nelle quali gli animali sono toccati con molto spirito e mossi con verità. Nel Manuale di Huber T. V, troviamo la seguente espressione: On a remarque qu'il se plaisoit dans ses paisa. ges à reprèsenter un petite femme qui pisse. Passò in età avanzata in Inghilterra, dove mori nel 1590. Sono conosciute di quest'autore le due segnenti stampe.

La Passione di Gesii Cristo in 14

fogli.

Rapprensentanza di tutte le bestie quadrupedi, selvaggie, domate o do-

mestiche.

— (M) nacque nel 1759, e fu allievo di sua Sorella moglie di Fregonard. Dipinse alcune cose in sullo stile di Terburg, ed intagliò un pezzo allegorico allusivo a Franklin unitamente ad altri pezzi. Sua Sorella sovraccitata incise insieme qualche stampa all'acquaforte.

GERARDIN (F) più che mediocre intagliatore, che operava in sul declinare del diciassettesimo secolo, incise le pitture eseguite da Pietro da Cortona nel palazzo del Granduca

di Toscana in Firenze.

GERARDINI (GIOVANNI) fioriva in Roma nel 1661, ed acquistò lode di valente intagilatore incidendo a bulino le seguenti opere.

La divina Sapienza colle Virtù e colle Scienze sulle nubi, tratta da un quadro di Andrea Sacchi, nel

palazzi Barberini.

La Vergine, mezza figura, che stende un velo sopra il Bambino che

dorme, da Guido Reni ec.

GERARDO, o GHERARDO fiorentino; nacque, secondo il Vasari nel 1407 e mori nel 1470. Fu questi un gentilissimo miniatore, e fece molti libri corali per S. Maria Nova, alcuni per Santa Maria del Fiore, ed altri per Mattia Corvino re d'Ungheria, i quali, sopravvenuta la morte di detto re, furono pagati e presi dal magnifico Lorenzo de'Medici. Lavorò pure di musaico, e di pittura; ma non può ammettersi quanto raccouta il Vasari, che, piacendogli alcune stampe di maniera tedesca fatte da Martino e da Alberto Duro, si mise col bulino ad intagliare, e ritrasse alcune di quelle carte benissimo. Come mai ciò, se Gerardo morì nel 1470? Sia questa una delle non poche correzioni da farsi al biografo aretino, che spezialmente in fatto di epoche si fidò troppo della sua memoria.

GERBIER (BALDASSARRE) d'Ouvilly, nacque in Anversa nel 1591, e poi ch'ebbe appresi in patria gli elementi della pittura, e dell'architettura, passò in età giovanile in Inghilterra, dove ebbe la fortuna di essere protetto dal favorito del re Carlo V, il duca di Buckingham. Carlo 1 lo creò cavaliere nel 1628 e lo assicurò di dargli la soprintendenza dei regi edifizi dopo la morte del celebre Inigo Jones. Non so per quale motivo, andò poc'appresso con tutta la sua famiglia a Surinam, da dove su scacciato dagli Olandesi. Ritornato in Inghilterra con Carlo II dopo tante calamità, presiedette all'erezione degli archi trionfali per

l'ingresso di questo nuovo sovrano. Pubblicò in Londra ed in Francia alcune opere intorno alle fortilicazioni, ed ai magnifici edifizi; propose al Parlamento di livellare le strade di Londra, e di erigere una sontuosa Porta a Temple-bar, della quale presentò un disegno al re. Istituì a Londra un'accademia chiamata Museum Minervae, dove insegnavansi le Arti, le Scienze e le Lingue. All' ultimo pubblicò un libro intitolato: Avviso a tutti i fabbricatori, nel quale mette in ridicolo le teste de leoni rampanti tra i pilastri delle case Great-queen-Street fabbricate da Web, e fece il disegno del palazzo Hempstedt-marshal. Fu adoperato in varie negoziazioni diplomatiche, delle quali non parliamo, perchè straniere al nostro assunto. Morì nel 1662,

GERMAIN (TOMMASO) nato in Parigi nel 1675, passò giovinetto in Italia per studiare i capi-lavoro dell'antichità e de'moderni tempi, che vi si trovano sparsicon profusione. Trovandosi a Livorno fece i disegni per una nuova chiesa; e tornato a Parigi costrui la chiesa di S. Luigi del Louvre, che attesta il buon gusto dell'artelice, e lo fece annoverare tra i buoni architetti, onde ebbe frequenti commissioni fino alla morte, che lo rapi all'arte nel 1748. - (Luigi ) nacque in Parigi

nel 1733, e su valente disegnatore ed intagliatore a bulino ed all'acqua forte. Tra le sue stampe sono ricercate le seguenti:

Quaderno di diversi piccoli paesaggi toccati con molto spirito, da

Sarasin.

Altro quaderno di piccoli pacsaggi, da Weivotter.

Paesaggi montagnosi con una caccia del cervo, da F. M. Borzoni.

L'Altalena, da Scheneau.

Il Mercante d'acquavite che fa riscontro al precedente, dallo stesso. . (SANTE) nacque a Torino

nel 1679. Apprese in gioventin gli Diz. degli Arch. ecc. T. II.

elementi del disegno e dell'intaglio. ed incise alquanti paesaggi che davano speranza di vederlo in breve più che mediocre artista; ma avendo nel 1721 guadagnata un'enorme somma sui biglietti del celebre sistema di Law, si trovò troppo ricco per esercitare l'intaglio, e cercò celebrità nell'uso delle ricchezze.

- ( PIETRO ), distinto cesellatore, nacque a Parigi nel 1647, e fu dal padre, che esercitava la professione d'argentiere, educato fino dalla fanciullezza nell'arte sua. Appena toccava i vent'anni quando Carlo Le Brun gli commise diversi lavori di cesello. Luigi XIV, sorpreso dall' ingegno del giovinetto artista, gli affidò l'intaglio delle tavolette d'oro, che dovevano servire di coperta alla Raccolta delle sue conquiste. Pietro si condusse con tanta bravura non solamente nella composizione, ma nella cesellatura di diverse allegorie onde adornò questo lavoro, che il re largamente lo premiò e gli diede alloggio al Louvre. Altre opere di somma importanza condusse per la galleria di Versailles e per gli appartamenti del re, onde tutti i grandi aspiravano ad avere qualche sua opera. Ma la salute di lui non potè resistere alle continue fatiche, e morì di 35 anni nel 1682. Lasciò molte medaglie rappresentanti le vittorie di Luigi XIV.

GERMAN LLORENTE (BER-NARDO) nacque in Siviglia nel 1685 da meno che mediocre pittore, che gli insegnò come meglio sapeva i principi dell'arte. Ma Bernardo superò in breve il maestro, onde trovandosi colla corte in Siviglia Filippo V, ottenne la licenza di faro il ritratto dell'infante Don Filippo, che riuscì assai bello. Fu perciò largamente premiato e nominato pittore del re, carica ch'egli prudentemente ricusò per non essere costretto ad abbandonare la patria. Dipingendo Madonne, compiacevasi di vestirle da pastorelle; abito a suo credere

più conforme alla povertà della Madre del Redentore, onde fu poi chiamato il Pintor de las Pastoras. Seppe egli dare così graziose arie alle teste e tanto rilievo alle figure, che molte sue opere uscirono dalla Spagna per cose di Murillo. Morì in Siviglia, che mai nou aveva abbandonata, l'anno 1757.

GERMANO (SANT) vescovo di Parigi, fiori nell'età del re Childeberto, cui diede il disegno della chiesa che questi eresse in onore di S. Vincenzo; ma che poi, dal nome del Santo architetto, fu chiamata S. Germano. Fu dallo stesso re mandato ad Angers per crigervi una chiesa di un altro S. Germano, che era stato vescovo d'Auxerre; poscia ebbe l'incarico di edificare monasterj in più luoghi, e segnatamente uno nel Mans.

GERMIGNASO (GIOVAN MARIA) cremonese, fu contemporaneo di Antonio Campi, ed eccellente scultore in legno ed in avorio, sebbene esercitasse questa professione solamente per diletto. Troviamo che si distinse più che in tutt'altra cosa nel far Croc.fissi, che furono avuti in grandissimo pregio da distinti professori. Antonio Campi lo annovera

tra i celebri artisti.

GESSI (FRANCESCO) di Bologna. nato nel 1588 da gentile famiglia, apprese il disegno sotto Dionigi Calvart, poscia sotto il Cremonini, i quali, mal soffrendo la sua soverchia vivacità, lo esclusero dalla loro scuola per lo suo meglio; perocchè fu ricevato iu quella di Guido Reni, che lo ebbe poi per ajuto in molte opere d'importanza, siccome colui che più d'ogni altro allievo si avvicinava alla sua maniera, ed aveva tanta facilità di pennello da fare invidia allo stesso maestro. Una delle migliori cose del Gessi è il S. Francesco nella chiesa della Nunziata, che gli meritò il soprannome di secondo Guido; ma nelle posteriori opere, avendo cercato d'imitare la seconda maniera del suo grande maestro, riusci alquanto languido e meno pastoso. Osò accettare la pericolosa commissione di dipingere la cappella di S. Gennaro in Napoli, invece di Guido, al quale, appena giunto a Napoli per dar mano a tale lavoro, era stato da mascherate persone bastonato il servo. Andato il Gessi a Napoli con due ajuti. Giovan Battista Ruggieri e Lorenzo Menini, furopo questi, sotto spezioso pretesto, condotti a bordo di una galea, che fece vela all'istante, lasciando solo il Gessi, che non potendo averne in Napoli novella, fu costretto a partire senza avere posto mano all' opera. Tali soverchierie venivano praticate dal Belisario, dallo Spagnoletto e dal Caraccioli, onde escludere ogni forastiere da un lavoro di tanta importanza, per la quale gelosia ebbe poi tanto a soffrire il Domenichino, Morì il Gessi in età di 61 anni.

GESSNER (SALOMONE) nacque in Zurigo nel 1754, ed ancora giovanc si era acquistata fama europca per le sue poesie pastorali, e spezialmente per il Dafni e per gli Idilli. La natura avevalo formato per essere poeta buccolico e pittore di soggetti campestri. Tardi si consacrò alla pittura ed all' intaglio. pure nelle sue produzioni dell'uno e dell'altro genere trovasi la perfezione di un graude maestro, tanto pel gusto dell'apparato del suo stile, quanto per l'intelligenza della composizione de' suoi soggetti. In una sua elegantissima lettera sul Paesaggio scritta a Fueslin, e tradotta e stampata anche in italiano co' suoi Nuovi Idilli dal P. Soave, descrisse con attica ingenuità il modo da lui tenuto per apprendere a dipingere il paesaggio: e questa eccellente scrittura somministra ai giovani artisti consigli e precetti utilissimi. Le sue pitture a guazzo ed i suoi disegni di paesi rappresentanti gli argomenti de'suoi Idilli souo apprezzati altamente da quanti hauno fino gusto nelle cose delle arti. Di questo grand'uomo scrisse una commovente vita il suo illustre amico e mio precettore Aurelio De Giorgi Bertola. Morì da tutti compianto in Zurigo nel 1788. Ecco un breve indice delle sue incisioni.

La Primavera.

Dodici Vignette per le sue poesie pastorali.

Altrettante per il poema : la Morte d' Abele.

Dieci paesaggi dedicati a Watelet, autore del poema sull'arte di dipingere.

Seguito di 47 paesaggi sul gusto antico, ornati di case pastorizie e

di figure mitologiche.

Cinquantotto paesaggi della Svizzera incisi alla punta da S. Gessner, e disegnati per la maggior parte dallo stesso intagliatore, onde servire di ornamento all' Almanacco elvetico dal 1781 al 1788; fogli sei in ciascheduno almanacco: — Fu questo Almanacco continuato da Meyer.

GEYSER (CRISTIANO GOTTLIEB) nacque in Goerlitz in Lusazia nel 1742, e fu membro dell'accademia elettorale di Dresda e di Lipsia, nella quale ultima città si stabilì nel 1768. Aveva ne'primi anni della sua gioventu studiata la giurisprudenza, che poi abbandonò per consacrarsi interamente alle belle arti. Allievo di Oeser, divenne in seguito suo genero. Seppe con somma intelligenza maneggiare l'acquaforte, e trarne i gran partiti; e dobbiamo annoverarlo tra i più lahoriosi artisti, poichè nel 1797 i ritratti, le vignette ed altri oggetti da lui intagliati sommavano oltre i duemila. In tale anno occupavasi nell'incidere gli ornamenti della magnifica edizione di Virgilio che dava il celebre Heyne di Gottinga. Questi oruati, diseguati da Giovan Domenico Fiorillo, e tutti analoghi ai soggetti, ammontano a 150 pezzi. Dietro i consigli degli amici, pubblicò la bella stampa rappresentante l'allegorica composizione del telone della sala del teatro di Lipsia dipinta da suo suocero, ed un bellissimo paesaggio di Berghem, nel terzo volume della galleria di Dresda. Nel 1770 rinunziò la carica di professore di disegno in Lipsia: e nominato membro dell'accademia di Dresda e di Lipsia, ritirossi ad una sua villa, contento di una modica pensione della corte di Sassonia. Morì colpito da apoplessia nel 1803. Lasciava erede il figlio ed allievo

n inglo ed altevo

— (FEDERICO AUGUSTO) che si è renduto celebre con molte incisioni all'acquaforte e ad acquerello, contandosene circa cento eseguite avanti il 1800. Da principio si attenne strettamente alla maniera del genitore; ma si andò poi alquanto allargando, specialmente applicandosi all'incisione all'acquerello, che

trattò con felice riuscita.

ij

Eccone un breve eleuco.

(C. M. Wieland, da Fuger.
Antonio Raffaello Meugs, da
Seips.

J. Giov. Zimmermaun, da
Schroeder.

Cris. Gottl. Heyne, da Tischhbein.
Michele Huber, da Graff.

## Soggetti Storici.

Il Bagaglio, da Filippo Wouvermann.

Il Bagoo delle Ninfe, da Moucheron.

Agar scacciata da Abramo, da Dietrich.

GEZIADA, o GIZIADA, scultore Spartano, cui da Pausania, Lib. III, si attribuiscono un tempio dedicato a Minerva, ed il simulacro in bronzo della stessa Dea.

GHÉEST (GIACOMO DE). Di questo pittore d'Anversa, che pure nell' età sua deve essere stato in molto pregio presso la sua nazione, non resta ora veruna onorata memoria che ne versi di Vondel, che lo pareggiano ai più illustri pittori. Dovremo credere che siano totalmente menzogneri?

GHÉEST (V. WYBRAND DE). GHENT (EMMANUELE DE), nato in Gand nel 1749, dove apprese l'arte dell' intaglio, andò in età ancora giovanile a stabilirsi a Parigi. Credesi comunemente allievo di Giacomo Aliamet, e le sue stampe tratte da diversi autori sono intagliate con gusto. Trovansi di sua mano molte' graziose vignette, che ornano il viaggio in Italia dell'abate di Saint Non. Tra le altre sue stampe conosconsi le seguenti:

Amore Asiatico, da Eisen-Basan. I Mietitori nel campo, dal me-

desimo.

La Mietitura, paesaggio assai ricco di figure, da Isacco Moucheron.

Ventiquattro argomenti pastorali,

da Marillier.

GHERARDI (Antonio) da Rieti, nato nel 1644, fu alcuni anni scolaro del Mola, morto il quale si acconciò con Pietro da Cortona, e praticò in Roma altre scuole ad oggetto di migliorare il colorito. Ebbe in quella capitale molte commissioni per chiese, e si acquistò nome di facile pittore, ma fu accagionato di ineleganza e di povertà d'invenzione, onde replicava con poca varietà le cose sue o del maestro. Intagliò pure alcune mediocri stampe, e morì iu Roma nel 1702.

- (Cristofano) da Borgo S. Sepolcro, chiamato li Doceno, naeque nel 1500, e fu probabilmente scolaro di Raffaellino del Garbo. Vasari l'ebbe frequentemente per suo ajuto nelle opere di grande importanza, affidandogli liberamente l'intera esecuzione de'suoi disegni: Pochi seppero maneggiare con maggior franchezza i colori a fresco, onde Giorgio si confessava per questo rispetto inferiore a Cristofano. Sebbene assai meglio riuscisse negli ornati che nelle figure, e più valesse nelle cose a fresco, non pertanto

condusse alcuni quadri all'olio con molta bravura, come ne fanno testimonianza quello della Visitazione a S. Domenico in città di Castello, e quello di S. Maria del Popolo a Perugia. Il Vasari che molto lo amava, ne scrisse la vita. Morì in patria nel 1552, ed il duca Cosimo I ne onorò il sepolero con un busto in marmo ed un epitaffio, nel quale viene dichiarato : pingendi arte prestantissimus. Ma Cosimo era protettore, non conoscitore delle arti, onde preferiva Vasari a Tiziano, l' Ammanato a Michelangelo.

- (FILIPPO) nacque in Lucca circa il 1620, e fu, se non scolaro, imitatore di Pietro da Cortona. Vedasi quanto si disse di questo artista nell' Art, Cola Giovanni suo indivisibile compagno. Soggiungerò soltanto, che dopo la morte dell'amico, Filippo dipinse in Lucca il chiostro del Carmine, e che viveva tuttavia

nel 1681.

GHERARDINI (ALESSANDRO), fiorentino, nacque nel 1655, e fu allievo in patria di Alessandro Rossi. Seppe con maravigliosa facilità contraffare la maniera d'altri pittori; e quando volle operare con impegno, non si mostrò da meno di alcun suo contemporaneo. Stupenda pittura è la sua Crocilissione a Camaldoli; opera studiatissima, spezialmente nel tono generale che esprime felicemente le tenebre di quella giornata di lutto universale della natura. Ma egli operava a seconda del prezzo; e quando strapazzò il mestiere rimase di lunga mano inferiore al suo emulo Anton Domenico Gabbiani. Morì in patria nel 1728.

--- (GIOVANNI) bolognese, fu scolaro del Colonna e suo siuto dopo la tornata di lui in Italia. Morì due anni prima del maestro, nel 1685, senza lasciare verun'opera d'importanza di propria invenzione.

- (STEFANO), scolaro e fedelo imitatore di Giuseppe Gambarini, lavorando a gara col maestro, inondo Bologna di bambocciate, che sgraziatamente trovano dovunque mecenati e compratori. Non può ad ogni modo negarsi alle opere sue vivacità, spirito, qualche critica allusione ed una diligente condotta.

Morì nel 1755.

GHERARDINI (TOMMASO) fiorentino, nato nel 1715, fu allievo del Meucci, e frequentò inoltre le accademie di Bologna e di Venezia. Più che in tutt'altro genere di pittura riusci felicemente nei bassi rilievi di chiaroscuro; di modo che una sala dipinta a basso rilievo nella reale galleria di Firenze, gli procurò vantaggiose commissioni di somiglianti lavori in tela per l'imperiale galleria di Vienna e per ornamento di palazzi signorili in Germania ed in Inghilterra, onde non gli rimase più tempo per pitture d'altro genere; se si eccettuano alcune storie a fresco di non grande importanza eseguite in alcune delle ville, che coronano i colli fiorentini. Mancò all'arte nel 1797.

GHERARDO, fiorentino, celeberrimo miniatore del quindicesimo secolo, si esercitò eziandio ne'lavori a musaico e nell'intaglio in sul fare di Alberto Durero. Volle provarsi aucora nella pittura, ma vi riusci assai meno felicemente che nelle al-

tre professioni.

DALLE NOTTI. V. Hun-

dhorst.

Glieyn, o Geyn (Guglielmo De), nato ne' Paesi Bassi circa il 1610, operò molto in Parigi per Giovanni le Blon, Pubblicò le quattro Stagioni, rappresentate da alcune gentildonne in piedi vestite alla francese, mentre ancora regnava Luigi XIII: la primavera e la statesui disegni propri, e le altre duc d'invenzione di Geremia Falk. Gli si attribuiscono pure due ritratti intagliati sul gusto di Abr. Bosse: Luigi XIV, ed il duca Bernardo di Weimar a cavallo. Fu forse suo parente

- (GIACOMO DE), detto il vecchio, nato in Anversa nel 1563, morto nel 1615, apprese i principi della pittura da sno padre, pittore sul vetro, e quelli dell'intaglio dal Golzio. Lasciata da un canto la pittura, nella quale dava pure speranza di felice riuscita, tutto si dedicò all'intaglio. Il suo bulino, secondo Huber, rinnisce molta proprietà ed una certa dolcezza, che decide della facilità e fermezza con la quale incideva. Fu però accagionato di quella secchezza che si ravvisa d'ordinario negl' intagliatori olandesi dell' età sua. Tra le non molte sue opere di pittura conservasi nella chiesa di S. Domenico di Bruges S. Elena con la croce; ed è noto che dipinse alcuni bellissimi fiori e certe graziose figurine in miniatura. Le stampe sono più di 170, tra le quali indicherò le seguenti.

Ticone Brahè grande astronomo

Danese.

Ugone Grozio filosofo e giurisperito Olandese.

Cosimo de' Medici il Vecchio. Sigismondo Malatesta capitano del XV secolo.

La Maddalena fino ai ginocchi, di sua composizione.

Giovinetta che si fa astrologare da una Zingara, idem.

Bellissimo Leone che dorme in fondo ad un paesaggio, idem.

Le Mascare, seguito di dieci fogli,

idem.

Il Figliuol prodigo, che si abbandona alla voluttà, da Kari van Mander.

La Nunziata, da Abramo Bloemaert.

Gesù Cristo che istruisce gli Ebrei, dallo stesso.

Polifemo con Aci e Galutea, da Cornelio d' Harlem.

nato in Anversa nel 1610, non è ben noto se fosse figlio o nipote del precedente. Venne giovane in Italia e lavorò col Tempesta, ma

non sappiamo quali opere di pittura abbia fatte da solo. Datosi all'intaglio, pubblicò diverse stampe che lo fanno credere allievo di Giacomo il vecchio. Le più accreditate sono quelle attinenti alla vita di Carlo V, in numero di otto, delle quali egli intagliò quelle rappresentanti Francesco I re di Francia, impeguato nella battaglia di Pavia, e Carlo V a cavallo, accompagnato dai suoi generali, in atto di ricevere l'elettore di Sassonia, dopo la battaglia di Nuhilberg, ed alcune altre.

GHEYN, (GIOVANNI DE) di Liegi intagliò un libro di abiti, di costumi e di cerimonie di varie nazioni, pubblicato in patria l'anno 1601.

GHEZZI (PIETRO LEONE) nacque in Roma nel 1674, e fu allievo di suo padre Giuseppe. Non tardò Pier Leone ad aver fama di valente artista, specialmente per lavori di smalto, e per incisioni in pietre fine. Fu perciò incaricato d' importanti opere per diversi principi, ed in particolare per il duca di Parma, che lo nominò conte palatino e cavaliere, e per papa Benedetto XIV, che lo dichiarò direttore della fabbricazione dei Musaici e delle Gallerie. Osserva però giudiziosamente l'abate Lanzi, che del suo maggior nome è debitore al talento, ch'ebbe singolare in caricature, rimaste nei gabinetti di Roma e pubblicate anche fuori. Ritraeva in esse per giuoco persone di qualità: graditissimo (lavoro) in un paese in cui alla libertà della lingua, pare aggiungere forza la libertà del pennello. Tali caricature formavano alla sua morte, accaduta nel 1755, una raccolta di 400 fogli, che furono venduti ai maggiori offerenti. Rappresentavano in una maniera ridicola Cardinali, Principi, Principesse, Ambasciatori, ec. sempre con lisonomie somigliantissime ed in ridicole attitudini. Incise alla punta le seguenti stampe:

Maria Vergine col Bambino, da

Giuseppe Ghezzi.

Abate Pietro Palazzi, di sua composizione.

Niccola Zabhaglia, Ingegn. della fabbrica di S. Pietro, di sua com-

posizione.

- (GIUSEPPE), abile architetto, padre di Pier Leone, deve la sua celebrità all'amorosa gratitudine di questo suo illustre figlio ed allievo, che egli eresse in Roma a S. Salvatore in Lauro un nobile monumento. Era Giuseppe Ghezzi nato in Rieti nel 1634, e morì in Roma di 88 auni nel 1721. Dicesi, che recatosi a Fermo per apprendere la giurisprudenza, fu da un pittore consigliato a portarsi a Roma dopo avere da lui appresi i principi dell' arte. Fu in grande stima presso Cristina regina di Svezia, che si valse dell'opera sua per ristaurare antichi quadri; ed era segretario dell'accademia di S. Luca quando fu sorpreso dalla morte.

(CAVAL. SEBASTIANO) nato nella terra della comunanza d'Ascoli circa il 1600, apprese i principi della pittura in patria, indi frequentò la scuola del Guercino in Cento, e credesi che si accostasse alcuni mesi ancora a Francesco Albani. Non contava più di 25 anni quando fece un quadro rappresentante S. Francesco per gli Agostiniani Scalzi di Monsammartino, nel quale non è difficile lo scorgere luminose orme dello stile guercinesco. Ma quando credevasi di vederlo produrre più perfette opere, seppesi che si era dato all'architettura, professione che gli offriva maggiori speranze di guadagno che non la pittura. Morì circa il 1645, quando suo figlio Giuseppe non contava che undici anni all'incirca.

GHIBERTI (LORENZO) eccellente scultore, nacque in Firenze nel 1578, dal celebre orefice Uguccione detto Cione. Lorenzo apprese i principj del disegno e l'arte di modellare e di fondere i metalli dall'orefice Bartoluccio, che aveva sposata in seconde nozze la madre di lui. Credono alcuni che studiasse i principi della pittura dallo Starnina; e quest'arte esercitò egli in Rimini nel palazzo di Pandolfo Malatesta, quando, per fuggire la peste, che infictiva a Firenze, erasi colà ritirato. Trovavasi intento a tali lavori allorchè i Priori della confraternita de' mercanti di Firenze aprirono il concorso per l'esecuzione di una delle porte di bronzo del battistero di S. Giovanni. Trattavasi non solo di superare Andrea da Pisa, che una ne aveva terminata nel 1539, ma di vincere i suoi concorrenti. Contava allora ventidue anni, e si presentò al concorso a fronte di Giacomo della Ouercia. di Niccolò d'Arezzo, di Simone da Colle, di Francesco di Valdambrina, di Filippo Brunelleschi e del giovinetto Donatello, il quale, schbene fosse giunto di poco ai diciotto anni, aveva di già nome di valente scultore. Ebbero tutti un assegno pel lavoro di un anno, in fine del quale dovevano tutti presentare un quadretto in bronzo dorato, dove vedrebbesi scolpito in basso rilievo il Sagrifizio d' Isacco. Il giudizio fu commesso a trentaquattro periti, pittori, scultori, orefici tanto fiorentini che di altri paesi, i quali pubblicamente renderebbero ragione del parer loro. Da principio furono giudicati migliori quelli del Ghi-berti, del Brunelleschi, del Donatello; ma ben tosto gli ultimi due, colpiti dalla hellezza del lavoro del primo, trattisi in disparte, convennero generosamente di essere vinti; la quale virtuosa sentenza fu raffermata in mezzo ad universali applausi.

Il Priore confortò il Ghiberti a dar subito mano all'opera, ed a far cosa degna della repubblica fiorentiua e del suo nome. Vent'anni consumò Lorenzo intorno a questa porta, somigliante per conto delle proporzioni a quella di Andrea, e

divisa parimenti in venti scompartimenti con bassi rilievi allusivi a storie del Nuovo Testamento, e fu posta a luogo ad uno degli ingressi laterali nel 1424. Quattro anni dopo il Ghiberti fu incaricato di farne un'altra più ricca, per sostituirla a quella d'Andrea, che dall'ingresso principale fu trasportata ad uno dei laterali. Questo maraviglioso monumento, degno, secondo Michelangelo, di ornare l'ingresso del Paradiso, fu , come lo dimostra il Baldinucci, cominciato nel 1428 e posto a luogo nel 1446. Nel corso dei quarant anni impiegati intorno alle due porte, il Ghiberti condusse altri importanti lavori di scultura in bronzo, tra i quali la statua rappresentante S. Giovanni Battista per Or-San-Michele: due bassi rilievi per il battisterio della cattedrale di Siena: un'altra statua per Or-San-Michele rappresentante San Matteo; una di S. Stefano per la stessa chiesa: la cassa di S. Zenobio posta in S. Maria del Fiore ecc. Di tutte queste egregie opere, il San Matteo, il basso rilievo della cassa di S. Zenobio, e la seconda porta devono risguardarsi come i capilavoro della scultura del quindicesimo secolo, sia per conto della composizione, che per la verità delle attitudini, esattezza, eleganza di conterni e nobiltà d'espressione.

Oltre le opere di scultura e le pitture di Rimini, dipinse in vetro sopra una finestra della chiesa di Or San Michele un S. Giovanni Battista, e dipinse la maggior parte dei vetri di S. Maria del Fiore. In qualità di architetto fu associato al Brunelleschi nel 1419 per la costruzione della cupola di questo tempio, sebbene in quest'arte fosse di lunga mano inferiore al compagno. V. Brunelleschi. Compose un libro intorno alla scultura, di cui l'illustre autore della storia della Scultura, ne pubblicò una parte. I suoi concittadini lo ebbero sempre in grandissima stima, onde lo nominarono temporaneamente alle più luminose cariche della repubblica; e dopo la morte, accaduta circa il 1455, gli fu posto un busto in marmo sopra la principale porta del Battistero coll'iscrizione: Laurentii Cionis de Ghibertis mira arte fabricatam. Ebbe Lorenzo un figlio chiamato

GHIBERTI(VITTORIO, e non BO-NACCORSO), che ammaestrato nelle arti paterne, terminò l'intelajatura della principale porta di S. Giovanni, e la collocò a suo luogo dopo la morte del genitore. Era figlio di

Vittorio.

(BONACCORSO) pure scultore ed orefice, dal quale nacque quel secondo Vittorio che dipinse, in una camera della casa dei Medici, papa Clemente VII in atto di essere sospeso ad un patibolo: esecranda pittura, che verun altro artefice fiorentino aveva voluto eseguire, sebbene lo stesso Michelangelo ed altri valenti artisti si fossero apertamente dichiarati contro al partito della famiglia Medicea.

GHIDONI (GALEAZZO) cremonese fu allievo di Antonio Campi. Fioriva in patria nel 1598, nel quale anno dipinse S. Giovanni Battista che predica alle turbe: pregevole quadro fatto per la chiesa di San Mattia, e che ora si conserva in una delle sale dell'istituto elemo-

siniere di Cremona.

GHIRARDONI (GIOVAN ANTO-NIO) di Ferrara, lasciò in patria pochi quadri ragionevolmente disegnati, ma così languidamente coloriti, che quasi si direbbero fatti di chiaroscuro. Lavorava nel 1620.

GHIRLANDAJO (DOMENICO DEL) della famiglia Corradi, ma così nominato dalla professione del padre, nacque in Firenze nel 1451, ed apprese a dipingere da Alessio Balduinetti. Era ancora giovane, quando in concorrenza de più celebri pittori chiamato a dipingere la cappella Sistina, vi feee la Risurre-

zione di Cristo e la Vocazione dei Santi Pictro ed Andrea, Fu Domenico eccellente disegnatore, e tale che Michelangelo Bonarroti gloriavasi di essere uscito dalla scuola di lui. Fu egli il primo tra i pittori fiorentini, che per mezzo della prospettiva seppe dare profondità alle composizioni, e trarre maraviglioso effetto dalle lontane vedute e dare vagliezza e novità alle storie. Conobbe che l'oro poteva ben rendere ricche, ma non belle le vesti ed ogni altro ornamento, e fu uno de' primi a spogliarle di quest'antico lenocinio dell' arte ancora bambina, che tanto nuoce all'artifizio della pittura. Tra le migliori sue opere suole darsi il primo luogo al coro di S. Maria Novella di Firenze, dove dipinse alcune storie di Maria Vergine e di S. Giovanni Battista, ed inoltre la strage degl' Innocenti. Nelle principali figure ritrasse diversi letterati e primari cittadini di Firenze con arie di teste bellissime. Ma le mani e le altre estremità non corrispondono alla bontà delle teste, avendo lasciato a' suoi scolari la gloria di dare perfezione a queste parti. L'Adorazione dei Magi, vastissimo quadro che occupa un distinto luogo tra i capi-lavoro della reale Galleria di Firenze, abbonda di straordinarie bellezze, e fa prova dell' ingegno inventore di Domenico. Lo stesso dicasi del maguifico quadro della Nunziata posseduto in Milano dalla vedova Gozzi, al quale non può farsi carico che di qualche esilità nelle mani : quadro per ogni altro rispetto maraviglioso, e che taluno, per procacciargli a torto maggior pregio, non ebbe difficoltà di dichiararlo di Lionardo, di Raffaello, ec : quasi che un' opera di così straordinaria bellezza possa vergognarsi di essere uscita dalle mani del Ghirlandajol Molte altre opere condusse in Firenze, in Roma, Pisa, Rimini, ec. Tra le sue pitture ai Camaldolesi di Volterra, è celebre

il S. Romualdo, che fu poi inciso dalla Diana di Mantova. Morì quest'eccellente maestro nella fresca età di 44 anni, nel 1495. Suoi fratelli ed allievi furono:

GHIRLANDAJO (DAVIDE) che lavorò molto più di musaico che di pittura, in patria ed in Francia. Morì

in Firenze nel 1525.

--- (Benedetto), che passato in Francia, vi esercitò lungamente la milizia e la pittura, e vi condusse eziandio alcune opere di musaico. onde tornò in patria ricco di pri-vilegi e premi ottenuti colla sua virtu da Luigi XII. Morì di 50 anni e su sepolto a S. Maria Novella a canto al maggior fratello Domenico.

- (RIDOLFO), figlinolo di Domenico, era aucora fauciullo quando perde il padre, onde prese ad ammaestrarlo ne'principi della pittura Davide suo zio, il quale, chiamato a lavorare in Francia, lo raccomandava a Baccio dalla Porta. E fu questa somma ventura per Ridolfo di avere a maestro così grande pittore quando Raffaello d'Urbino, venuto la seconda volta a Firenze. e trovatolo presso al Frate ne ammirò l'ingegno, e strinse con lui domestichezza tale, che partendo da Firenze, gli lasciava, perchè lo terminasse, un quadro commessoglia Siena. Quando, pochi anni dopo, fu Raffaello chiamato a Roma da Giulio II, pregò caldamente l'amico Ridolfo perchè volesse associarsi a lui ne' grandi lavori che aveva per le mani; ma questi troppo amava la patria per posporla ad altra città, e se ne scusò. Vivea ancora il Frate quando dipinse diverse cose per S. Jacopo di Ripoli e per S. Girolamo, nelle quali scorgesi qualche lume del fare di Raffaello, e del graudioso stile del maestro. Bellissimi quadri si conservano nella reale galleria di Firenze, a Pitti ed altrove; ma il quadro dell' Assunta che vedesi nella cattedrale di Prato ottimamente conservato, è tale opera, che, mi si

Diz, degli Arch. ecc. T. II.

permetta il dirlo, non teme il paragone delle più perfette de'grandi artisti. Dalla scuola di Ridelfo del Ghirlandajo uscirono moiti valenti pittori, tra i quali Michele di Ridolfo, Mariano da Pescia, Carlo Portelli, ec. Moriva di 75 anni nel 1560.

GHISA (POMPONIO), probabil. mente di Cremona, operava in questa città nel 1667, come ne fa testimonianza un conservato quadro, rappresentante M. Vergine in piedi nell'atto di adorare il nato Bambino, disteso sopra un cuscino conerto di oro. Vedesi a qualche distanza la città di Betlemme, e su di un sasso leggesi - Pomponius Ghisa piu-

xit 1667.

GIIISI (GIOVAN BATTISTA), chiamato il Mantovano, nacque a Mantova circa il 1500, ed esercitò in diverse città d'Italia la pittura, la scultura, l'architettura e l'intaglio a bulino. Fu egli il capo di una numerosa lamiglia di valenti artisti. Sappiamo dal Vasari che su allievo di Giulio Romano, ma probabilmente aveva di già appresi i principi delle arti in altra scuola. Ignorasi quale maestro abbia avuto nell'intaglio a bulino; ma la maniera di Marc' Antonio che si ravvisa in alcune sue stampe, lo fa credere scolaro di così grande maestro. Giovan Battista conobbe a perfezione l'arte di trattare le varie parti del corpo umano; il suo disegno è quasi sempre corretto, ma il bulino manca di dolcezza; sono duri e manierati i tagli : salta bruscamente dalle ombre ai lumi, quasi sdegnando le mezzetinte intermedie, senza delle quali non può esservi armonia. Gli viene inoltre fatto carico di mancare d'esfetto, comunque pregevo-lissimo in altre parti dell'arte. Le sue più rinomate stampe sono le seguenii:

L'incendio di Troja, pezzo capitale e che realmente merita la stima de'conoscitori, di sua invenzione.

Davide in atto di tagliare la testa a Golia, dallo stesso.

Un guerriero che rapisce una gio-

vine, dallo stesso.

Un Dio Fiume, da Luca Penni. La maggior parte delle altre sue stampe sono di sua composizione, come

La Madonna lattante. Combattimento navale.

Un Dio Marte seduto in un letto; a fianco di lui Venere, che sta contemplando Cupido, che riposa.

Alcune Teste con morioni ed or-

namenti nel gusto antico.

GHISI (GIORGIO), chiamato Giorgio mantovano, figlio di Giovan Battista, viene annoverato tra i valenti disegnatori del suo tempo. Raccontasi che si era posto in sulla via del dipingere, ma clie conoscendo che non sarebbe mai per avvicinarsi a Giulio Romano, si diede all'intaglio. Aveva appresi i principj dell'arte da suo padre Giovan Battista, ma il suo bulino più armonioso di quello del padre, rese le sue stampe più graziose e di maggiore effetto. Gran. de fu la sua cura nel dare finitezza alle estremità, ed alle ginocchia. Ajuto alcun tempo del Bonarroti, ne imitò la maniera, esagerando talvolta e dando soverchio gonfiamento ai muscoli. Le più rinomate sue stampe sono Il Giudizio Universale di Michelangelo; i Profeti e le Sibille della Cappeila Sistina; il Sogno di Raffaello, detto la Malinconia; e dallo stesso pittore il ritratto di Giulio II, la Sacra Famiglia e la Scuoia d'Atene ; Amore e Psiche coronati da Imeneo, la Nascita di Mennone, Cefalo e Proci, ec. da Giulio Romano; la Calunnia che trascina l' Innocenza al tribunale dell'Ignoranza da Luca Penni; Venere nella Fucina di Vulcano, da Pierino del Vaga; l'Adorazione dei Pastori da Angelo Bronziuo ec. Ebbe due fratelli ed una sorella: cioè

circa il 1530, apprese l'intaglio dal

padre, e pubblicò diverse pregevoli stampe tratte da pittori italiani; tra le quali una Pietà da Michelangelo Bonarroti; la Presentazione al tempio da Martinelli; la Natività di N. S., Venere nuda che si bagna i capelli, Endimione che contempla la Luna, Ercole al bivio, da Giulio Romano cc.

- (DIANA), chiamata Diana mantovana, nata circa il 1536, fu ammaestrata da Giorgio suo fratello nel disegno e nell'intaglio, e si rese celebre per molte bellissime stampe, le più ricercate delle quali sono tratte da Raffaello e da Giulio Romano: Dal primo, Maria Vergine assisa sotto un Padiglione , S. Pietro istituito capo della Chiesa, la Sacra Famiglia: da Giulio la Donna adultera, Orazio Coclite che attraversa il Tevere a nuoto, la Continenza di Scipione, la Nascita di Castore e Polluce, e per ultimo il gran Baccanale degli Dei con a piedi la scguente iscrizione: Questo Convitto degli Dei ed i Bagni di Marte e Venere, fatti di stucco sotto la direzione, è coi disegni di Giulio Romano nel palazzo del T, a Mantova. Questa stampa capitale è divisa in tre pezzi.

(TEODORO) maggior fratello di Adamo e di Diana, fu uno de'più valenti allievi ed ajuti di Giulio Romano, e talmente suo vicino imitatore, che fu creduto il più atto a condurre a fine le diverse pitture, rimaste per la morte di Giulio imperfette, ne'palazzi del duca di Man-

tova.

GHISLANDI (DOMENICO), buon frescante bergamasco, che operava circa il 1650, più che dalle opere di pittura, ebbe nome dal figlio ed allievo

Paolotto. Costui, uscito dalla scuola paterna, passò a quella del Bombelli, che lo volse allo studio de' grandi maestri; facendogli in particolare attentamente esaminare e copiare le

teste di Tiziano, onde scuoprirue il maraviglioso artifizio. E mercè questo esercizio, tanto s'inoltrò nell'arte di far ritratti e teste caratteristiche per quadri di storia, che per tale rispetto s' avvicinò assai ai grandi maestri del buon secolo. Molte opere di questo valente artista si conservano a Bergamo nella galleria Carrara, veramente singolari per volti pieni di vita, per verità di carnagioni, per ben intesi panneggiamenti. Mancò Fra Vittore alla gloria dell' arte in età di 78 anni, nel 1733.

GHISLINA (MARC' ANTONIO). nato in Casalmaggiore circa il 1666, fu prohabilmente allievo del Masserotti, di cui ne imitò il colorito. Dai quadri laterali che vedonsi nella cappella di S. Cecilia, nella chiesa di S. Sigismondo presso Cremona, pare che non avesse huon gusto di disegno. Conosconsi di quest'artista altri quadri in Cremona, tra i quali Agar col figlio sitibondo, il Martirio di S. Lorenzo, S. Paolo, la Presentazione al tempio ec.; onde possiamo conghietturare che abbia fatto lunga dimora in Cremona. Morì in età di circa 80 anni nel 1756. Lasciava ammaestrata nell'arte una figliata chiamata

— (GIUSTINA), la quale fecesi nome con diverse accuratissime copie tratte da quadri originali di grandi maestri. Raccontasi a tale proposito, che avendo presentato al vescovo di Cremona, Alessandro Litta, un originale di distinto pittore e la copia eseguita da Giustiua, sceglies-

se la copia.

GIIISOLFI (GIOVANNI) nacque in Milano nel 1625. I suoi genitori lo destinarono agli studi, creduti allora convenienti a fanciullo di gentile distinta famiglia, onde porlo in su la via del foro, e dei pubblici impieghi: ma ebb' egli appena appresi gli elementi della latina ed italiana letteratura, che cominciò a frequentare la scuola del Volpini, suo zio materno, e buon maestro di

prospettive ed architetture. Di 27 anni recavasi a Roma, ed apprendeva da Salvator Rosa a fare le sigure, che lo zio non sapeva eseguire. Di ritorno in patria non tardò ad avere importanti commissioni non solamente di prospettive e di architetture, ma ancora di quadri storici : e nell'un genere e nell'altro mostrossi non da meno de' migliori artisti che di que' tempi operassero in Lombardia. Ne fanno prova le copiose storie a fresco eseguite alla Certosa di Pavia, nel Santuario di Varese ed altrove. Stando in Roma aveva fatti disegni e pitture di antiche fabbriche e di rottami di architetture, nelle quali aveva introdotte opportunamente belle figure rappresentanti fatti storici e mitologici; e dagli schizzi e copie ch'egli conservava di tali lavori prendeva al bisogno or l'una or l'altra cosa, trasportandole in grandi dimensioni nelle opere a fresco, Chiamato a Venezia, a Genova, a Roma, a Napoli ed altrove, condusse importanti opere e guadaguò assai. Ma cel continuo dipingere a fresco contrasse un mal d'occhi, che quasi lo rese totalmente cieco: di modo che quando morì in età di 60 anni, aveva da alcuni anni abbandonata l'arte.

GIIISSONI (OTTAVIO), sanese, scolaro di Giovanni Vecchi, operò molto come frescante in Roma, e poscia in Genova, dove, chiamatovi nel 1610, continuò ad operare di pitture a fresco e di stucchi per ornamento di chiese e di signordi sale fino alla morte. Dicesi che il suo stile non fa purissimo, ma per avventura più comportabile che non era quello degli ornatisti dell' età

sua.

GIIITI (POMPEO) nacque nel 1031 nella provincia di Brescia, ed in età pressochè fanciullesca fu dai parenti mandato alla scuola di Ottavio Amigoni, forse scolaro degli scolari di Paolo, ed indubitatamente uno dei più fedeli imitatori di così gran lume

di Verona. Dopo alcuni anni acconciavasi collo Zoppo di Lugano in qualità di suo ajuto. Aveva sotto il primo maestro avuto buon fondamento di disegno; onde, ajutato da ferace fantasia, non gli mancava facilità d'invenzione. Dallo Zoppo apprese inoltre a colorire robustamente e con verità, e tornò in patria compito pittore. Elibe perciò non poche commissioni per opere all'olio ed a fresco, e vi aprì fiorente scuola di pittura, dalla quale uscirono diversi buoni allievi. Morì di 72 auni nel 1703.

GIACAROLO (GIOVAN BATTI-\$\text{sta}\). Tra gli ajuti di Giulio Romano, che molti n'ebbe in Mantova per lavori d'architettura, di scultura, di pittura, di stucchi, ec. devesi un distinto luogo al Giacarolo, sebbene da Giorgio Vasari non ricordato. Era questi non ignobile pittore, come ne fa prova una sua tavola che conservasi in Mantova nella chiesa di S. Cristofano, e se dobbiamo dar fe le allo stile del sovreccitato quadro fu allievo dello

stesso Giulio.

GIACCIUOLI (N) fu in Roma scolaro di van Bloemen quando questi si accostava alla vecchiaja. Pare che al Giacciuoli mancassero talenti inventori, perocchè si limitò ne'suoi paesi alla servile imitazione del maestro, tanto per conto dello stile e delle tinte che per conto del soggetto. E ciò gli tornò utile se non lodevole, a motivo che dopo la morte di Bloemen, essendo i suoi paesaggi montati a caro prezzo, si cominciarono a vendere come tali quelli dello scolare. Fioriva circa il 1750.

GIACHINETTI GONZALES (GIOVANNI), chiamato il Borgognone delle teste, nacque in Madrid nel 1630 da un mercante borgognone, che vedendo il figliuolo inclinato agli studi delle arti del disegno, lo acconciò con non so quale maestro, perchè apprendesse gli elementi della pittura. Accadde che alcuni suoi amici, allievi del Velasquez, lo condussero a vedere le pitture de'reali palazzi, ne'quali, come ognun sa, tra i quadri de'sommi pittori d'ogni scuola, frequenti sono quelli di Tiziano. Colpito dalle opere di questo sommo ingegno, abbandona la scuola, e si fa a studiarle e copiarle con tanta assiduità, che dopo uno o due anni parvegli di averne appresa la maniera. Allora prende a ritrarre teste dal naturale, e con siffatto eser. cizio ottenue di dare tanta espressione ai volti, ch'ebbe il sopranno. me di Borgonnon de las cabezas, il Borgognone delle teste. Era di già compinto pittore quando venne con suo padre in Italia, e vi fu tanto adoperato, che vi rimase fino alla morte, che lo sorprese in Bergamo nell'età di 66 anni.

GIACODEMI (GIORGIO). Di questo artista non troviamo che le seguenti notizie presso il Gandelliui: "Disegnò ed intagliò all'acquaforte vedute di paesi, con pastori ed animali, in quattro mezzi logli reali."

GlACOMELLO (PAOLO) da Venezia, che troviamo in sul finire del quattordicesimo secolo chiamato a Milano per dare il suo parcre sui modelli ed altre quistioni insorte per la fabbrica del duomo. Paolo nel 1394 ebbe parte ai lavori del mausoleo Cavalli a S. Giovanni e Paolo di Venezia. Non deve questo artista confondersi con Pietro Paolo suo zio, il quale operò intorno all'architrave della chiesa di S. Marco, come giustamente osservò l'illustre autore della Storia della Scultura.

GIACOMETTI (PAOLO) di Recanati, fu uno de'valenti scultori e fonditori che dal 1580 al 1655 operarono in patria e nelle vicine città. Appartengono a questo artista molti lavori intorno alla Fontana di piazza a Faenza, ed all'urna del battistero della cattedrale di Osimo. Altre sue opere conservansi in Recanati, Ragusi, Ancona e nel deposito del cardinale Cenci a Maccrata.

GIACOMI (GUGLIELMO), nato in Delft, non è ben noto in quale epoca, intagliò circa novanta stampe rappresentanti in gran parte ritratti ed altri oggetti, tutti tratti da quadri di pittori d'oltremonti.

GIACOMO da Siena, scultore che operava in principio del quindicesimo secolo, fu nel 1408 chiamato a Ferrara per lavorare intorno agli ornamenti del duomo. Risulta poi dai registri di quella fabbrica, che fece la statua della Vergine sedente col Bambino, il quale tiene nella man destra un melogranato. Tale statua di non spregevole esecuzione rimase lungo tempo nell'interno della chiesa, indi, per dar luogo probabilmente ad opere dei migliori tempi, venne trasportata nella residenza capitolare.

--- DI MARCO, detto JACOBEL-LO, distinto orefice cesellatore veneziano, è l'autore del crocifisso che occupa il mezzo dell'architrave che separa, nella chiesa di S. Marco di Venezia, il presbiterio dalla nave maggiore. Questo è posto in mezzo a dodici statue rappresentanti gli Apostoli, Maria Vergine e San Marco, ed a piè del medesimo leggesi MCCCLXXXXIIII. . . . . Jacobus magistri Marci benato de Venetiis

fecit. Fu suo figlio

GIACQUINTO o GIACUINTO (CORRADO) nato a Molfetta circa il 1690, apprese i principi della pittura nella scuola del Solimene; ed in appresso, recutosia Roma, si acconciò col cavaliere Conca, risguardato come uno de' più vaghi coloritori dell'età sua, sebbene alquanto manierato. Fu Corrado fedele imitatore del secondo maestro per conto della facilità e risolutezza del lavorare, come del manierismo, ma più scorretto nel disegno. Ad ogni modo operò molto in Roma, in Macerata ed in altre città dello stato pontificio. Ebbe diverse commissioni che lo ritennero alcun tempo nel Piemonte. Chiamato in Spa-

gna, servi lungamente il re, e condusse altre opere per grandi signori; e fu colà lodato assai, perchè aveva saputo accomodarsi al gusto in allora dominante. Le principali sue opere a fresco nel reale palazzo di Madrid sono: la Nascita del Sole; la Religione e la Chiesa, pittura stimata dallo stesso Mengs, che pure non sapeva stimare che le proprie; Ercole che atterra le colonne sulle quali è scritto non plus ultra; la battaglia di Clavijo; ec. Al Retiro conservansi otto quadri. Mori in patria nel 1765.

GIALDISI (FRANCESCO) nacque nel territorio parmigiano circa il 1650; ed era ancora giovane quando prese stabile domicilio in Cremona. Fu Francesco uno de' più riputati pittori di fiori, che d'ordinario elegantemente disponeva sopra tavolini coperti di vaglii tappeti, ponendovi con bel disordine e con grande effetto altri oggetti, come strumenti musicali, carte da giuoco, libri, ec. ai quali sapeva dare così naturali

tinte e rilievo, che facevano inganno

all'occlio. Operava ancora nel 1720. GIAMBELLI (FEDERICO), nato in Mantova circa il 1550, studiò l'architettura civile e militare, e di 55 in 40 anni recossi in Spagna, sperando di ottenere impiego nelle armate di Filippo II. Non avendo mai potuto ottenere udienza, e credendosi sprezzato, parti bruscamente da Madrid, dicendo, che gli Spagnuoli non tarderebbero ad aver puove di lui. Passa in Inghilterra, ottiene di presentarsi alla regina Elisabetta e gli offre i suoi servigi. Alessandro Farnese, generalissimo di Filippo II nelle Fiandre, stringeva allora d'assedio la città d'Anversa (1585), ed il Giambelli è spedito da Elisabetta a difenderla. Appena giunto, trova che Alessandro aveva fatto alzare sulla Schelda quel celebre argiue, che victava ad Auversa ogni comunicazione col mare, onde riceveva le vittovaglie. Il Giam-

belli diresse contro l'argine una macchina nuovamente inventata da loi. composta di quattro barche unite cariche di fuochi d'artifizio. Questa macchina, cui fu dato il nome di macchina infernale, nell'istante che col favor del vento e della corrente del siume giugne all'argine, scoppia immantinente con orribile frastuono. " Tutt'ad un tratto, scrive Fa-" miauo Strada nel lib. VI della » Storia della Guerra di Fiandra, » tutt' ad un tratto una nuvola di » sassi, di pezzi di catene, di palle, » cuopre il cielo. La rocca di legno » presso la quale era la macchina » scoppiata, una parte dell'argine, " i cannoni ond' era armata, ed i » soldati furono spinti in alto e qua " e là gettati nel fiume. Si sentì tre-» mar la terra a dieci miglia di di-" stanza, e grosse pietre furono lan-" ciate a più di mille passi, sulle " rive della Schelda. "

GI

GIAMPICOLI (GIULIANO) naeque in Venezia circa il 1700, ed apprese in patria, non è noto da quale maestro, il disegno e l'intaglio; ma, se può farsene giudizio dallo stile, dovrebbe credersi allievo del Wanger. Intagliò all'acquaforte ed a bulino una funetta degli Zoccolanti di Firenze, dipinta a fresco da Giovanni da S. Giovanni, sedici rami, o forse più che ornano la Vita del B. Pietro Petronio sanese stampata in Venezia nel 1761, molti paesi ed altre invenzioni di Marco Ricci, un seguito di 4 vedute pastorali e quattro paesaggi tratti da Marco Ricci e dallo Zuccarelli.

GIANNETTI (FILIPPO) da Messina (non è ben nota l'epoca della sua nascita e della morte) fu uno de' migliori paesisti che conti l'Italia dopo i tempi di Salvator Rosa. Pochi pittori del suo genere gli vanno del pari in grandiosità, bellezza e varietà di prospettive; ma non fu egualmente felice nelle figure onde popolò i suoi paesi. Fu pure accusato di trascuratezza nel finire i più

delicati oggetti de'suoi quadri, ciò che alcuni chiamarono soverchia facilità d'esecuzione, quasicchè la facilità d'operare dispensi dal finir bene ogni cosa; e perciò fu detto il Giordano dei puesisti. Chiamato a Napoli, lavorò assai per il conte di S. Stefano, suo parziale protettore, ed arricchì pure di belle opere Palermo.

GIANNIZZERO (N), scolaro di Claudio, seppe, come il maestro, dipingere per un loutano punto di vista, e rappresentare al vero i diversi accidenti della luce, nel sorgere, nel meriggio e nel cadere del sole. Conservansi in Roma, nel palazzo Colonna, alcuni suoi guadri, veramente belli, e stimati assai, ma che lo sarebbero anche più, se non si trovassero vicini ai bellissimi del maestro, il quale più abbondante d'invenzione e ritrovatore di nuovi partiti, sa approfittare d'ogni accidenti per accrescere vaghezza e varietà ad ogni oggetto che rappre senta. Fioriva il Giannizzero in sul declinare del diciassettesimo secolo.

GIANNOTTO, scultore milanese, che fioriva alla metà circa del sedicesimo secolo, operò molto a Napoli in compagnia di un suo compatriotto chiamato Scilla, e tra le altre cose vedonsi a S. Giovanni a Carbonava nella cappella de' Marchesi di Vico della famiglia Caracciolo, due statue di guerrieri posti sopra gli avelli di quest'illustre famiglia, che fanno prova del valore dei due artisti milanesi; ma che a torto vennero attribuite al solo Scilla.

GIAROLA (GIOVANNI) di Reggio, nacque in sul declinare del quindicesimo secolo, e fu creduto scolaro e forse in alcune opere ajuto del Correggio. Pochissimo cose condusse ad olio, ma molte a fresco in Parma, in Reggio ed altrove. Sebbene poco accurato ne'contorni, seppe acquistar fama di spiritoso e delicato pittore. Morì di circa 70 anni nel 1557.

GIAROLA (ANTONIO), detto per soprannome il cavalier Coppa, nacque in Verona circa il 1595, e recatosi an cor giovinetto a Bologna, ebbe la fortuna di apprendere la pittura sotto l'Albano e Guido, de'quali non fu il meno felice imitatore. Vedevansi in Verona una Maddalena ai Servi ed una Cena in Emaus nel Seminario, la quale ultima pittura più che al fare de'maestri bolognesi, s' accosta al gusto de' migliori Veneti. L' Albano aveva così vantaggiosa opinione di questo suo allievo, che richiesto di un pittore per lavorare alla corte di Mantova, mandò il Coppa. Credesi comunemente che da Mantova passasse a Milano, dov' è noto, che aprì scuola di pittura assai frequentata. Mori di 70 anni.

GIBBONS (KRINLING) pacque a Londra circa il 1650, da genitori olandesi. Ammaestrato nella scultura, e specialmente in lavori di legno, andò a dimorare a Deptford. Dopo alcun tempo ottenne da Carlo II la sopraintendenza ai lavori pubblici, e la commissione di scolpire gli ornamenti della cappella di Windsor. Questi lavori eseguiti in legno di tiglio superarono l'aspettazione. Rappresentano Pellicani, Co. lombi, Palme ec. Fece pure il piedestallo in marmo bellissimo su cui è posta la statua di Carlo II nella principale corte di Windsor; altro piedestallo fece per Charing-Cross, e la statua del re per la Banca; in S. Paolo varie opere, tra le quali il battistero. Lavorò pure ne palazzi Burleig, Chatsworth, ec. Gli si attribuisce inoltre la statua in brouzo di Giacomo II in Privy-garden. Morì a Londra nel 1721.

GIBBS (GIACOMO) architetto inglese, uno de' più rinomati maestri inglesi, è l'autore di un utile libro intitolato Regole per disegnare. Costrusse molte opere d'importanza, i di cui disegni pubblicati in Londra formano un grosso volume in

foglio. Tra i suoi edifizi mi restringerò a nominare il bellissimo tempio di S. Martino eretto in Londra, e la libreria costrutta in Oxford per collocarvi a comune beneficio i più utili libri: per eseguire la quale il dottor fisico Giovanni Radicliffe aveva lasciate quaranta mila lire sterline. E fu questo veramente il più nobile edifizio immaginato ed eseguito da quest'illustre architetto, perocchè seppe alla magnificenza dell'esterno ed interno ornato ed alla bellezza della forma unire tutti i comodi convenienti a cosiffatti edifizi.

GI

GIBELIN (N) nacque in Provenza in principio del p. p. secolo, ed esercitò in patria la pittura, senza per altro acquistarsi gran nome. Pubhlicò inoltre alcune stampe intagliate all' acquaforte e ritoccate alla ma-

niera di lapis.

GIBERTONI (PAOLO), nato in Modena circa il 1700, poi ch'ebbe appreso a dipingere, non è ben noto se in patria o in Bologna, recossi a Lucca, dove non tardò ad aver nome di buon pittore di grotteschi a fresco, ai quali sapeva dare grandissima varietà, senza peraltro nuocere alla simmetria, introducendovi animali di più maniere, toccati con molto spirito e gusto. Fece pure diversi paesaggi e vedute a fresco di bella invenzione : ed in Lucca ed altrove conservansi in piccol numero quadri di paesaggi all'olio, per alcupi rispetti bellissimi. Morì in Lucca dopo il 1760.

GIETLEUGHEN (JoA) nato in Courtrai ne' primi anni del sedicesimo secolo, esercitò alcun tempo la pittura, e provvide all'immortalità del suo nome prestando l'opera sua in qualità d'intagliatore al celebre letterato ed artista Uberto Goltzio, per il quale incise accuratissimamente in legno le effigie di tutti i romani imperatori, ricavate dalle medaglie con i loro rovesci, da Giulio Cesare fino a Carlo V; le quali ritrovansi nell'opera intitolata: Ico-

nos imper. roman., et Series austriacorum Casp. Gervasii, in fol. E dedicata a Filippo II re di Spagna, e le medaglie sono intagliate a chiaro scuro. Fu stampata in Bruges, e

ristampata in Anversa.

GIFFART (PIETRO), incisore del re, nacque a Parigi nel 1648; si distinse come incisore di ritratti e di ornati, tratti gli uni e gli altri da diversi maestri. Morì in patria nel 1723. Darò un breve estratto del catalogo delle sue stampe:

Maria Anna Vittoria di Baviera

Delfina di Francia.

Francesca d' Aubigné, marchesa di Maintenon.

Filippo I, figlio di Tommaso XIII,

conte di Savoja.

Odoardo, figlio d'Amedeo XV,

conte di Savoja.

Raccolta di Medaglie del gabinetto del re, che comprende i principi del Basso impero.

Seguito di fregi di più qualità. GIL DE MENA (FILIPPO) nato

in Valladolid del 1600, su allievo in Madrid di Giovanni Vanderhamen. Di ritorno in patria, dov'era venuto scemando il buon gusto del precedente secolo, aprì scuola di pittura, che a cagione dell'affettato stile di Filippo, chiamato grazioso, perche cra smorfioso, diede l'ultima spinta al decadimento dell'arte. Incaricato di dipingere un Auto-da-fe eseguitosi con grande solennità a Vallodolid, forse perchè cosa di suo gusto, l'esegui con tanta verità, che ogni gentil persona, non guasta da superstizione, ogni seguace della morale evangelica, ogni amico dell'umanità, non poteva osservarlo senza ribrezzo ed orrore. Gil morì nel 1674.

GILARDI (PIETRO), milanese, nacque nel 1679, e studiò la pittura in patria sotto il caval. Federico Bianchi e sotto il Gazzaniga. Recavasi poi a Bologna, dove frequentò le scuole del Franceschini e di Giangioseffo del Sole; e formò una maniera che non può dirsi propria di veruno de' suoi maestri. Tornato a Milano, ebbe importanti commissioni per opere a fresco, tra le quali furono lodate le pitture fatte nel refettorio di S. Vittore; e l'Assunta, eseguita in Varese sui cartoni di Stefano Legnani, morto quando appena cominciava a colorirla. Il suo metodo di dipingere è sfumato, facile, armonioso, e proprio ad ornare volte e vaste pareti. Non è hen noto l'epoca della sua morte.

GILARDINO (MELCHIORRE), milanese, nacque in principio del diciassettesimo secolo, e fu allievo, genero ed erede del pittore ed architetto Giovan Battista Crespi. Esercitò non senza lode la pitturà, ed ebbe titolo di pittore ordinario del cardinale Antonio Barberini, Innamoratosi del genere e dello stile delle stampe del Callot, intagliò all'acqua forte diversi capricci, istorie, battaglie ec. di propria invenzione, fatte ad imitazione di quel celebre intagliatore. Morì in patria nel 1675.

GILARTE (MATTEO) nato in Valenza nel 1648, fu allievo in patria d'uno scolare del Ribalta, ed uno de' più illustri emuli della nuova accademia di Valenza. Passava a Murcia, dove contratta avendo domestichezza con Giovanni di Toledo, celebre pittore di battaglie, cercarono di giovarsi a vicenda nei rispettivi lavori. Colà non tardò Gilarte ad avere maggior nome che non aveva nella città natale, a cagione delle pitture eseguite nella cappella del Rosario del convento di S. Domenico; e più non gli mancarono utili commissioni fino alla morte, che lo rapì all'arte in età di 52 anni. Lasciava ammaestrata nell'arte sua figlia

- ( DONNA MARIA), che dotata di ingegno non inferiore a quello del padre, forse lo avrebbe superato, se dopo la morte di lui non si faceva claustrale.

GILIDI (GIACINTO ) bolognese, nacque nel 1594, e fu uno, se non

de'migliori, de' buoni allievi della scuola dei Caracci. Trovasi aver condotte alcune opere di pittura in Bologna ed altrove: pure sarebbe ormai dimenticato se non fosse stato ricordato con lode dal biografo, pittorico Deschamps unitamente a Drost, van Terlee, Poortes e Spalthof, coi quali sembra essere vissuto, operando probabilmente in società dopo il 1650.

GILLBERG (GIOVANNI) nacque in Stockolm circa il 1748, e fu pittore ed intagliatore a bulino ed a lapis. Si hanno di quest'artista molti ritratti di Svedesi eseguiti avanti che passasse in Francia, dove inta-

gliò pure diversi soggetti:

Niccola Sahlgren, commendatore dell'ordine di Wasa, da Lundberg. Maria Gustava Gillenstrierna, da Schroder.

Magnus Baronius archiepiscopus Upsaliensis, da Pasch. 1670 ec.

Sei fogli di mode d'uomini e di donne, sul gusto di lapis rosso.

Gran testa di una celebre cantatrice dell' Opera, da Piérre, a lapis

Due bei pacsaggi di Boucher in-

cisi in lapis rosso. ec.

GILLOT (CLAUDIO) nacque a Langres nel 1673. Da suo padre, oscuro pittore, apprese quanto poteva insegnargli, indi passò a Parigi nella scuola di Giovan Battista Corneille. Il suo genio bizzarro non gli permetteva di accomodarsi alle severe regole dell'arte, e si formò una maniera sua propria. I Fauni, i Satiri sono i più l'avoriti soggetti delle sue composizioni. Per essere ricevuto nell' accademia della pittura, trattò, nel 1715, qualche soggetto più serio con maggiore accuratezza. Ebbe la gloria di formare nella sua scuola il celebre Watteau; ma non potendo poi il maestro sopportare che il discepolo lo superasse, lo allontano. Come però conosceva apertamente che Watteau era miglior pittore, abbandono quest' arte per

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

darsi tutto all' intaglio. In fatti i suoi quadri sono totalmente dimenticati, ma sono ricercati i suoi disegni e le acqueforti, i di cui difetti sono coperti dallo spirito e facilità somma di esecuzione. Morì a Parigi nel 1722. Grande è il numero delle sue stampe, tra le quali darò luogo alle seguenti;

Ritratto di Claudio Gillot, pittore

ordinario del re.

Festa di Diana turbata dai Satiri. Festa di Bacco, celebrata dai Satiri e dalle Baccanti.

Festa del Dio Pane, celebrata dai

Selvaggi e dalle Ninfe.

Gli Stregoni e le Streghe in gior-

no di Sabbato.

Festa di Fauno, dio delle Forcste. GILLRAY (GIACOMO) nacque in Londra circa il 1750, ed aveva di già, nome in patria di valente disegnatore ed intagliatore a granito nel 1780. Huber nel suo Manuel, Tom. 9, diede un breve catalogo delle sue stampe:

Le Troin du Village con venti

versi, 1784, granito a bistro.

Il villaggio abbandonato, serve

d'accompagnamento.

Il Nancy-Navigante che fa naufragio, 1784, in acqua tinta in bruno.

Il duca d' Athol.

Master Lambert, figlio di milord Melbourne, inciso all'acquaforte da Humprey, ed eseguito in rosso da Gillray, 1787.

Il Fanciullo trovato, dipinto da Lavinia, contessa di Spencer, eseguito a granito bruno, ed accresciuto

di rosso da Gillray.

GILLY (DAVIDE), nacque a Schwedt nel Brandeburgo, da famiglia francese, nel 1748. Applicatosi allo studio delle matematiche e dell'architettura riusci valente ingegnere. professione che lodevolmente escrcitò nella Pomerania, finchè fu chiamato a Berlino in qualità di consigliere del re presso l'amministrazione de'pubblici lavori. Durante il

suo soggiorno nella Pomerania fece una bella carta di quella provincia. Scrisse poi varie opere intorno all'architettura civile ed idraulica, tra le quali il libro intitolato: Istruzione pratica per l'architettura idraulica, ornata di stampe ec., pubblicata in Berlino nel 1802. Ebbe un figlio da lui ammaestrato nell' arte sua, che morì nel fiore della gioventù tornando da un viaggio fatto in Italia. Lasciò questi un'opera scritta in tedesco intorno alla Maniera di cuocere i sassi e le tegole, e quali siano le terre che possono servire alla loro fabbricazione nel Brandeburghese.

GILPIN (SAWREY), pittore ed intagliatore inglese, nacque nel 1750, e credesi che ancora vivesse nel 1812. Hannosi di quest'artista alcune stampe intagliate all'acquaforte con molto spirito ed intelligenza, tra

le quali le seguenti :

La vita dei Riformatori.

Alcune stampe con buoi, ed altri armenti.

Piccolo libro con cavalli.

GINER. pittore che operava in Valenza di Spagna in principio del diciassettesimo secolo, acquistò nome di valente artista con belle architetture e prospettive, in sul fare di quelle che praticavansi in Italia da coloro ch' ebbero in appresso il titolo di quadraturisti.

GINNASI (CATERINA) nata in Roma nel 1590, ebbe a maestro di pittura il caval, Lanfranco. Chiamata dalle suore di S. Lucia a dipingere la loro chiesa, fece cosa degua di lei e del maestro, coi disegni del quale vi condusse diverse storie allusive alla Santa titolare.

GIOCONDO (FRATE DOMENICA-No) nacque in Verona nel 1435, e recatosi a Roma in età giovanile, studiò le antichità di quella capitale delle belle arti, le disegnò, e formatone un volume, ne fece dono al magnifico Lorenzo de' Medici. Passò poi alla corte dell'imperatore Massimiliano, a' di cui servigi rimase alcuni anni. Tornato in patria quando trattavasi di rifare il ponte detto della Pietra, suggerì il modo di rifondare la pila di mezzo più volte ruinata, e di conservarla stabilmente. A veva in diversi tempi fatte molte osservazioni sui Commentari di Cesare, e su il primo a dare il disegno del poute fatto costruire da questo grande capitano sul Rodano, mostrando che fin allora quel testo era stato mal inteso. Emendò la corrotta lezione di Vitruvio e di Frontino. e pubblicò Giulio Ossequente, Aurelio Vittore e Catone de Re rustica.

Recossi a Parigi, chiamatovi da Luigi XII per fabbricare due ponti sulla Senna e per altre opere. Fece subito dar mano a quello chiamato di Notre-Dame, il quale ha cinque archi, ciascuno di 54 piedi di luce, ed alti dall'acqua piedi 40. I quattro piloni di fronte sono grossi ciascuno 15 piedi e mezzo. La loro lunghezza che determina la larghezza del ponte è di 82 piedi, non compresi gli speroni triangolari, che risultano 12 piedi. Tutta l'opera è di pietre tagliate; e lo Scamozzi trovò essere questa la meglio intesa opera

di Parigi.

Non su inutile alle lettere ed alle arti la dimora di Fra Giocondo in quella capitale, perocchè trovò in un' antica libreria un codice contenente gran parte delle lettere di Plinio, che furono poi stampate da Aldo Manuzio. Tornato in patria, dicesi aver fatta eseguire sui propri disegni la pubblica sala di Verona, e le fortificazioni di Treviso. Intanto la città di Venezia correva rischio di restare senza le lagune, che formano la sua naturale importantissima difesa, per i grandi sedimenti che vi portava il fiume Brenta; ed egli, contro il parere di altri architetti, propose di condurre metà del fiume a shoccare presso Chioggia. Il suo consiglio fu

eseguito, e d'allora in poi un buon tratto di mare intorno a Chioggia si converti in fertile campagna; e le lagune di Venezia rimascro immuni dall'interrimento. Intanto un incendio distrusse gran parte del quartière di Rialto. Il buon Frate fece un ingegnoso progetto per un maguifico ponte sul canale e per la regolare ricostruzione di tutto il quartiere. Ma fu preserito a quello di Giocondo il disegno di un certo Zanfrigniuo, ond'egli abbandonò Venezia con proponimento di non più rivederla, e riparossi a Roma, dove fa dichiarato architetto di S. Pietro dopo la morte di Bramante. Insieme a Raffaello e ad Antonio Sangallo, rifondò quest'ed ficio, cui la fretta di Giulio II e di Bramante non aveva data bastante solidità.

Fra Giocondo fu di buona ed esemplare condotta ed amico di tutti i letterati dell'età sua, che sommamente ne apprezzavano lo straordinario ingegno. Morì vecchissimo, ma non sappiamo nè dove, nè quando,

nè in qual modo.

GIOGGI (BARTOLOMMEO) fiorentino, operava in qualità di pittore circa il 1550, ornando di rabeschi e di figure private camere: ma il Gioggi sarebbe da gran tempo dimenticato come le sue pitture, se Franco Sacchetti non lo avesse ricordato nella sua novella n.º 170.

GIOLFINO o GOLFINO (Niccolò), che il Vasari chiamò erroneamente *Ursino*, fu uno di quei pittori del quindicesimo secolo, che elibero alcun sentore del moderno stile, sebbene conservassero quasi totalmente la secchezza del proprio

secolo.

GIONIMA (SIMONE), creduto padovano, ma in fatto nato in Vercoua da padre schiavone, nel 1655, apprese in Bologna gli elementi della pittura sotto Cesare Gennari, e fu nno dei buoni seguaci dello stile guercinesco. Chiamato a Vienna, vi condusse lavori di molta impor-

tanza, che gli procurarono ammiratori e protettori distinti. Suo figlio

- (ANTONIO), nato in Bologna nel 1697, era di già inoltrato ne principi del disegno, quando il padre fu chiamato in Germania; e perciò Antonio continuava gli studi pittorici nelle schole del Milani e del Crespi. Di trent'anni, o in quel torno, dipiose in patria, per la famiglia Rannuzzi, un grandissimo quadro, rappresentante la storia di Amano, che per testimonianza dei conoscitori, vince per molti rispetti altri quadri di grandi autori che gli stanno a canto. È pure sua lodata opera il guadro di S. Floriano che fu intagliato dal Mattioli; e grandissime erano le speranze che le rare virtù di questo giovane artista avevano fatto concepire, quando maucò con universale dispiacere in età di soli 55 anni.

GIORDANO (STEFANO) di Messina fioriva avanti la metà del sedicesimo secolo. Era scolaro di Polidoro da Caravaggio, che fuggito da Roma nel 1527, dopo un breve soggiorno in Napoli, erasi stabilito nella Sicilia, ove diffuse il gnsto della scuola raffaellesca. Nel 1541 Stefano eseguiva un gran quadro rappresentante l'ultima Cena di Gesit cogli Apostoli per il convento di S. Gregorio di Messina, che basta a far collocare il Giordano tra i più illustri allievi di Polidoro, quando ancora non avesse fatte altre opere.

CAVALIER LUCA) nacque in Napoli, nel 1632, da Antonio meno che mediocre pittore, il quale, conoscendo ad ogni modo lo straocidinario ingegno del fanciullo, invere di dirigerlo egli stesso negli studi del disegno, lo raccomandava al Ribera, e dopo alcun tempo conducevalo a Roma, onde sotto a Pietro da Cortona formasse un miglior gusto, ed in pari tempo uno stile originale copiando, imitando, studiando i capi lavoro de grandi maestri. E perche Antonio cra povero, e do-

veva vivere con sottili guadagni di Luca, i di cui disegni degli eccellenti originali erano ricercatissimi, lo andava spesso sollecitando nel patrio dialetto a spicciarsi; lo che più volte udito da coloro che negli stessi luoghi disegnavano, fu poi chiamato Luca fa priesto. In tale esercizio, che appena lasciavagli tempo di cibarsi alla sfuggita, contrasse l'abitudine di quella portentosa facilità d'operare che gli procacciò il titolo di fulmine della pittura. Ma alla prestezza dell'esecuzione univa Giordano tanta forza di concepimento, che, come soleva di lui dire il Solimene, vedeva il quadro quale doveva essere, prima di cominciarlo, onde non aveva duopo di trattenersi per via a cercare nuovi partiti, dubitando, provando, scegliendo, come ad altri interviene.

A ciò aggiunse il talento di contraffare lo stile di qualunque maestro, onde fu ancora detto il Proteo della pittura. Ma il vero merito di questo grande artista consiste nella morbidezza e grandiosità del pennello, nelle mezze tinte di buon tuono, nel vigore del colorito, nell'armonia delle parti col tutto, nella bellezza e grazia delle teste femminili, nella mollezza dei fanciulli conveniente all'età, e per ultimo nella perfetta intelligenza della prospettiva. Se a tanti doni naturali ed acquisiti avesse aggiunta maggiore castigatezza di disegno e grandiosità di carattere, pochi antichi e moderni pittori potrebbero sostenerne il paragone. Ma sgraziatamente il far presto esclude il più delle volta il far bene, e Luca non occupò quel sublime grado cui era stato dalla natura destinato.

Poichè ebbe terminati gli studi in Roma ed eseguite alcune opere che lo fecero risguardare come uno de'più illusti pittori viventi, fece un giro per l'Italia, e fu per ultimo a Venezia, dove, sedutto dalla manicra di Paolo Veronese, tutto diessi a seguirlo nell'ordine delle composizioni. Tornato a Napoli dipinse moltissime opere. Fu alla corte di Carlo II re di Spagna, che per le magnifiche opere eseguite all'Escuriale, lo creò cavaliere e colmò di ricchezze. Operò a Firenze ed in molte altre città, indi rivide Napoli, dove terminò la sua gloriosa carriera in età di 75 anni.

Fu Luca Giordano per più rispetti un nomo prodigioso, che seppe guadagnarsi la stima universale, e l'amore non solo degli scolari e degli amici, ma degli stessi suoi emuli col sno buon carattere e colle gentili

maniere.

Napoli, Roma, Madrid, Firenze, hanno un prodigioso numero di sue opere, e molte trovansene altrove. Le più famose sono la S. Giustina moribonda e Venere che accarezza Amore, intagliate dal Bartolozzi; il Ratto d' Europa, quello delle Sabine, il Giudizio di Paride, Aci e Galatea, incisi da Beauvarlet: il Presepio nella chiesa di S. Teresa di Napoli, la Trasfigurazione nella galleria di Firenze, i freschi conservatissimi del palazzo Riccardi della stessa città, e per tacere di tutt'altri, una Sacra famiglia di stile raffaellesco posseduta dalla corte di Madrid, di cui Mengs ebbe a dire, clie chi non conosce la bellezza essenziale di Raffaello, si equivoca con la imitazione del Giordano. Oltre le opere intagliate da altri maestri. ricorderò ch'egli stesso intagliò all'acquaforte le pitture che più gli piacevano: le quali stampe, liberamente eseguite, sono in gran pregio tenute dai dilettanti. Alle molte stampe ed ai preziosi disegni originali che vedoosi in più luoghi aggiugner si debbono i dodici cartoni rappresentanti gli amori di Psiche e di Cupido ora posseduti dal re di Inghilterra.

Ecco il catalogo delle principali sue stampe

La Strage dei sacerdoti di Baal alla presenza di Elia e di Acabbo.

M. V. col divin Bambino. S. Giuseppe e S. Giovanni.

La Maddalena penitente. Gesù che disputa coi Dottori

Gesii che disputa coi Dottori. La Donna adultera.

S. Anna ricevuta in Cielo dalla

Beatissima Vergine.

GIORGETTI (GIACOMETTI) nato in Assisi circa il 1620, fu scolaro del caval. Lanfranco. Fn costui un valente artista, ma perchè non operò che in patria e nelle vicine contrade, non chbe fama proporzionata al merito. Vogliono alcuni che le sue opere siano meglio finite o con più sapore colorite di quelle del maestro, al quale per altro cedeva di lunga mano per altri rispetti. In una cappella del duomo di Assisi conservansi una sua pittura assai copiosa di figure, e diverse storie relative alla vita di M. V. vedonsi nella sagrestia de'Conventuali. Mori di 77 anni in sul finire del diciassettesimo secolo.

GIORGI (GIOVANNI) non ignobile intagliatore veneziano operava dopo il 1754, nel quale anno fu pubblicato il libro intitolato Vipera Pytia di M. Aurelio Severino cou diversi suoi rami. Intagliò il ritratto di Tiziano che orna le Vite de Pittori Veneziani di Carlo Ridolfi, quelli di Giovanni Veslingio, di Fortunio

Liceto, ec.

GIORGIO (FRANCESCO DI), nato in Siena dalla famiglia Martini nel 1423, fu uno de'ibuoni scultori ed architetti del quindicesimo secolo (che queste due professioni da Niccolò da Pisa fino a Michelangelo Bonarrotti furono simultaneamente esercitate da tutti i grandi maestri). A Francesco di Giorgio si attribuisce il bellissimo palazzo edificato per ordine del duca Federigo di Monte Feltro; comunque alcuni au-

tori ne diano lode ad altri architetti: ed è questa invero, per molti rispetti, una delle più insigni opere architettoniche del quindicesimo secolo. Volendo papa Pio II elevare al grado di città Corsignano, sua patria, che poscia in onor suo prese il nome di Pienza, incaricò Francesco di fare i disegni e modelli del palazzo e del vescovado. In una parola, fu quest'uomo uno dei pochissimi artisti dell'età sua, cui andiamo debitori del perfezionamento dell'architettura.

GIORGIONE. Vedi Barbarelli

Giorgio.

GIOTTO, STEFANO FIOREN-TINO, E GIOTTINO TOMMASO. Mi sia a questo luogo permesso di riunire per ordine cronologico e non alfabetico tre artisti che formarono, può dirsi, una sola famiglia, il capo della quale ha seguata una così importante epoca nella Storia del rinnovamento delle arti. Giotto, diminutivo d'Ambrogiotto, nato in Vespignano a breve distanza da Firenze, da povero contadino, nel 1276, o meglio nel 1265, fu veduto da Cimabue disegnare sopra lastre di pietra, di cui abbondano i contorni di Vespiguano, una delle pecore ch'egli custodiva. Sorpreso il valente maestro nel vedere un garzoncello privo di ogni istruzione tutto intento a ritrarre la natura, lo chiese al padre, che di buon grado lo accordava ad uomo che tanto poteva migliorare la condizione della sua famiglia. Condottolo a Firenze, con maravigliosa prontezza apprendeva Giotto le pratiche della pittura, ed in poco tempo fu il migliore ajuto di Cimabue; il quale alla gloria di aver dati i primi lumi all'arte affatto inselvatichita, aggiunse quella di avere formato colui che la farebbe rapidamente avanzare. Di buon grado con monsiguor Bottari preferisco di assegnare ai natali di Giotto il 1265, perocchè ammettendo tutti i biografi, che Stefano fiorentino sia

nato da sua figlia Caterina nel 1301, e Giottino figlio di Stefano nel 1324, converrebbe pure ammettere che Giotto fu avo in età di 27 anni e bisavolo di 40, della quale precocità non so se nei nostri climi trovinsi altri esempj. In caso che si voglia ritenere esatta l'epoca del 1276, cadrà a terra la sentenza del Baldinucci, che fa nascere Stefano da una figlia di Giotto; e quindi nè questi, nè Giottino suo figlio potranno più annoverarsi tra i di-

scendenti di Giotto. Era ancora nel vigor dell' età il maestro, quando cominciò Giotto ad operare da sè, e le sue prime pitture, secondo l'espressione di Dante, eclissarono la gloria di Cimabue. Le prime sue opere pubbliche furouo la Nunziata nella cappella dell'altar maggiore della Badia di Firenze, i freschi del coro della cattedrale di Firenze, ed il quadro dell'altar maggiore. Ben tosto coprì di pitture le pareti di quattro cappelle della chiesa di S. Croce, rappresentanti fatti della vita di M. Vergine, di S. Giovanni Battista, dell'Evangelista, ed il martirio degli Apostoli; le quali pitture, comunque estremamente danneggiate, conservansi tuttavia. Tengono dietro a quelle pitture vari soggetti storici nel refettorio, ventisei piccoli quadri dipinti sull'intavolato della sagristia, tuttora perfettamente conservati. In mezzo ad infinite scorrezioni, non sappiamo se più debbasi ammirare la sublimità dei pensieri, o la dottrina della composizione, o pure la vivacità delle attitudini, la nobiltà dello stile, la dignitosa espressione. Il suo quadro della Cena è il tipo della maggior parte delle grandi composizioni di tal genere; e quello della Trasfigurazione fu l'esemplare dell'inimitabile Trasfigurazione di Raftaello. Dipinse in appresso nella chiesa del Carmine della stessa Firenze, dopo le quali fu chiamato ad Assisi a terminare le opere lasciate

dal suo maestro imperfette. Queste pitture risguardate a ragione quali capi lavoro d'ingenuità e di nobiltà, gli ottennero il titolo di Discepolo della Natura. Tornato a Firenze, lavorò per i Francescani di Pisa il quadro, che ora conservasi nel reale Museo di Parigi, rappresentante la Visione in cui S. Francesco riceve le stimmate. La bellezza di tale lavoro sorprese talmente i Pisani, che per avere molte opere di Giotto nella loro città concepirono il disegno di far dipingere tutte le interne parti del Campo Santo, che l'architetto Giovanni da Pisa terminava in allora. Giotto vi rappresentò in sei grandi freschi le miserie e la pazienza di Giobbe, e terminava tale lavoro, quando Bonifazio VIII, desiderando di volerlo adoperare in Roma, mandò un gentiluomo a verificare, se fosse veramente quale la fama lo decantava: ed allora fu che Giotto, forse indispettito del dubbio, tracciò con un sol giro di mano sotto gli occhi dell' inviato quella regolare figura chiamata l'O di Giotto, e consegnatala perchè la recasse al papa, ricusò di dare ulterior prova del suo valore. Bonifazio riconobbe il proprio torto e chiamatolo subito a Roma, gli fece dipingere un vasto quadro per la sagristia di S. Pietro; terminato il quale coprì di freschi una parte del giro di quell' antica chiesa, che fu poi demolita da Giulio II. Esegui in appresso il musaico della Pesca miracolosa di S. Pietro, che sotto il titolo di Navicella vedesi aucora sotto il portico della nuova basilica, ma ristaurato sotto Paolo V, e quasi totalmente rifatto sotto Clemente X. Dicesi che Giotto ebbe per tale lavoro 2200 fiorini. Era tornato in patria quando Clemente V, creato papa nel 1305, seco lo condusse in Avignone. Sarebbe opera perduta il formare un esatto catalogo delle opere eseguite da Giotto, dopo tale epoca fino alla morte, in Avignone ed in altre

città della Provenza e della Linguadocca, a Padova, Verona, Ferrara. Rayenna, Urbino, Arezzo, Lucca, Gaeta, ec; a Napoli dove su chiamato dal re Roberto; a Rimini dove lo invitò il signor Pandolfo Malatesta; a Milano dove molte cose operò per la principesca famiglia dei Visconti. Operava in Ferrara, quando Dante, tormentato dal pensiero del bando dalla patria, udendo dove trovavasi questo amico di lui degno, andò ad abbracciarlo, e lo condusse a Ravenna, dove fece alcune nitture nella chiesa di S. Francesco, in cui nel 1521 ebbe poi sepoltura il grande amico che avevalo colà condotto.

Era da qualche tempo tornato Giotto alla sua cara patria carico di onori e di ricchezze, per non più abbandonarla, quando in aprile del 1554 fu dalla Signoria di Firenze dichiarato cittadino, provvisionato di 100 scudi d'oro, e nominato suo architetto, ed in tale qualità incaricato della direzione de'lavori di S. Maria del Fiore e delle fortificazioni. Due mesi dopo gettaronsi i fondamenti del Campanile, il solo sicuro monumento del sapere di Giotto come architetto. O gotico o tedesco, che chiamare si voglia, presenta un robusto carattere ed un regolare andamento che lo distingnono dal comune gotico del quattordicesimo secolo, e che non poteva essere ideato che da una mente inventrice ed originale. Due anni dopo Giotto non era più. Nel 1336 Firenze pianse quest' illustre figlio, del quale, nominandolo suo architetto, faceva il seguente elogio: Cum in universo orbe non reperiri dicitur quenquam qui sufficientior sit in his et aliis multis (artibus), magistro Giotto Bondonis, de Florentia pictori, et accipiendus sit in patria tua, velut magnus magister, ec. Ebbe onorata sepoltura nella stessa chiesa, di cui diresse i lavori per il corso di due anni ; e Lorenzo de' Medici, il magnifico, gli cresse una lapide con il suo busto in marmo e con una iscrizione composta in versi latini da Angelo Poliziano. Chiuderò questo oramai troppo lungo articolo coll'elogio che fa di Giotto il suo concittadino ed amico Giovanni Boccaccio. " Ebbe (Giotto) un ingegno " di tanta eccellenza, che ninna cosa » dà la Natura, madre di tutte le » cose ed operatrice, col continuo girar de' cieli, che egli con lo stile " e con la penna, o col pennello " non dipingesse sì simile a quella, che non simile anzi piuttosto dessa " paresse : intantochè molte volte " nelle cose da lui fatte si trova, " che il visivo senso degli uomini " vi prese errore, quello credendo " esser vero ch' era dipinto ec. " Ebbe Giotto quattro figli maschi ed altrettante femmine, figliuolo di una delle quali, chiamata Caterina, che aveva sposato Riccio di Lapo, fu

Stefano Fiorentino, nato in Firenze nel 1501. Sebbene ancora fanciullo. vedendolo Giotto di pronto e vivace ingegno, si fece ad ammaestrarlo ne' principi della pittura, nella quale faceva così rapidi progressi, che avanti i vent'anni lodevolmente dipingeva. Ma crescendo in costni col-l'età il desiderio di crescere nell'arte oltre i limiti dall'avo segnati, fu il primo a tentare le più grandi difficoltà degli scorti, comunque non del tutto felicemente, ed a migliorare d'assai la prospettiva nelle fabbriche, le attitudini e giacitura delle figure, la varietà e vivacità delle teste. Perciò a Stefano, dopo Cimabue e Giotto, deve moltissimo la pittura, perocchè invece d'imitare, come gli altri artisti facevano, le opere del maestro, egli prese ad imitare la natura e ad abbellirla. Chiamato a Roma per dipingere nella chiesa d' Ara Coeli, superò l'aspettazione con un S. Lodovico a fresco di una vivacità, non stata insino a quel tempo nè anche da Giotto messa in opera. Così la Nostra Donna dipinta nel Campo Santo

di Pisa supera di disegno e di colorito. Lo stesso può dirsi delle pitture eseguite a Firenze nel chiostro di Santo Spirito, e nel primo chiostro di S. Maria Novella, Condotto poi Stefano a Milano, diede per Matteo Visconti principio a molte cose, ma non le potè finire, perchè essendosi per la mutazione dell'aria ammalato, fu forzato tornarsene a Firenze; dove condusse diverse cose in Santa Croce, finchè fu chiamato a Roma, come fu detto poco sopra. Da Roma passò ad Assisi, e vi fece stupende opere a canto a quelle di Giotto e di Cimabue. Fu pure, per i tempi in cni visse, valente architetto; e fra le altre ingegnose sue cose, scrive il Vasari "immaginossi " una salita di scale molto difficile. » le quali in pittura e di rilievo " mirate, ed in ciascun modo fatte, " hanno disegno, varietà ed inven-" zione utilissima e comoda tanto. " che Lorenzo vecchio de'Medici se " ne servì nel fare le scale di fuori" " del palazzo di Poggio a Cajano. " Finalmente nel 1346 dipinse nella chiesa di S. Jacopo di Pistoja un Dio Padre con alcuni apostoli, e diverse storie e la decollazione del Santo titolare.

Mancava Stefano alla gloria dell'arte quattordici anni dopo l'illustre suo avo, nel 1350, lasciando in età di 26 anni e di già fatto va-

lente maestro il figliuolo

GIOTTO o GIOTTINO (Tommaso). Sebbene questi abbia fatte molte opere, non è comunemente ricordato che il gran quadro in cui rappresentò sotto le più bizzarre ridicole forme e circondato d'attributi satirici, Gualtieri di Brienne, detto il duca d' Atene; che i Fiorentini ammutinati scacciarono dalla città loro nel 1343, dopo essersi lasciati trasportare a grandi atrocità, che il malvagio governo d'un principe avventuriere non può abbastanza giustificare. Questo quadro ordinato dai capi della repubblica,

onde perpetuare nel palazzo del Podestà la memoria della riconquistata libertà, cbbe un maraviglioso successo. Il popolo continuò molti anni a gustare il piacere della vendetta contemplando il gastigo di un nomo che aveva fatto così scandaloso abuso dell'antorità conferitagli. Il giovane pittore, non contento di aver rappresentato il duca d'Atene sotto ignobili caricate forme, gli aveva collocati ai due lati tutte le altre persone cadute vittima della nazionale vendetta. Tra costoro distinguevansi il Visdomini, Maladiasse, Raineri, San Germignano, e molti altri favoriti di Gualtieri, rappresentanti colla mitra dell'infamia sul capo, ed indicati dagli stemma delle rispettive famiglie. Altre opere condusse felicemente in patria, tra le quali ebbe gran nome una Pietà eseguita per la chiesa di S. Remigi. Fu poi chiamato a dipingere in Assisi in quella chiesa in cui avevano operate maravigliose cose il padre suo e l'illustre bisavo, e vi condusse tali freschi, che veduti a canto a quelli di Giotto, fu detto che lo spirito di questo grande artista era in lui passato. Ma così raro giovane, giunto appena ai trentadue anni, fu sorpreso dalla morte con grandissimo danno dell'arte, che dalla sua famiglia era stata a così elevato grado portata.

GIOVANNI da Pisa, nato circa il 1240, fu allievo di suo padre Niccolò, scultore ancor esso ed architetto. Si attribuisce a Giovanni il famoso Campo Santo o Cimitero di Pisa, che a cagione delle opere di arti che contiene, può risguardarsi come un musco. Consiste in un gran rettangolo, lungo palmi 550, largo 160, circondato da portici, ed in mezzo scoperto come un chiostro. È troppo universalmente conosciuto per le descrizioni e per le piante, ed alzati pubblicati e disfusi in ogni parte del mondo, onde sia prezzo dell' opera il parlarne più diffusa-

mente. Giovanni chiamato a Napoli da Carlo I d'Angiò, fabbricò Castel Nuovo. Poscia fece la magnifica facciata del duomo di Siena, la gran tribuna del duomo di Pisa, gran parte del duomo di Prato, il convento e la magnifica chiesa de'Domenicani nella stessa città, ed altri lavori d'importanza in Pistoja, Arezzo, Orvicto, Perugia cc. Condusse eziandio diverse opere di scultura, tra le quali la Vergine col Bambino per la cappella della Sacra Cintola nel duomo di Prato; ma in quest'arte rimase al di sotto del padre. che probabilmente superò nelle opere d'architettura. Morì assai vecchio circa il 1520.

GIOVANNI, poco conosciuto pittore del quattordicesimo secolo, onerava a S. Francesco di Chieri nel 1343; e sotto alcune pitture a fresco scrisse: Joannes pintor pinxit 1543. Se lo stile di questi lavori può dare probabile indizio della patria, deve ritenersi per fiorentino, scorgendovisi i principali caratteri dell'antica scuola di Firenze.

- da Pisa, allievo ed ajuto di Donatello, accompagnò il maestro a Padova, ed ebbe parte agli importanti lavori colà eseguiti. Sembra ad ogni modo che Giovanni si applicasse di preferenza ai lavori di plastica, e forse avesse nelle opere di Donatello le incombenze di modellatore; perocchè non è nota alcuna sua scultura in marmo o in bronzo. Troviamo bensì in Padova un prezioso monumento in plastica di questo valente artista, ed è la tavola d'altare bellissima, della cappella dipinta da Andrea Mantegna nella chiesa degli Eremitani. " Lo " spettatore, dice l'autore della Sto-" ria della Scultura, distratto ed " assorto dalle grandiose pitture di " Andrea, non volge lo sguardo a " quel lavoro, che ricoperto da una " bruna vernice serve di tavola a " quell'altare. " Rappresenta Maria Vergine seduta in trono col divin Diz. degli Arch, ccc. T. II.

Figliuolo in sulle ginocchia, che si intrattiene con S. Giovanni Battista, bellissima seminuda figura di giovane giunto alla virilità. La Vergine volge gli occhi al Santo istitutore degli Eremitani, presso al quale vedesi S. Cristofano che sorregge con una mano il bambino Gesii e tiene coll'altra un tronco di palma, e sta parlando con S. Antonio Abate: nell' opposta parte vedonsi a canto a S. Giovanni Battista, S. Francesco e S. Antonio da Padova. Tutte queste figure sono poste sulla stessa linea, e nulla lasciano desiderare per conto di purità di composizione, varietà di mosse, graziose attitudini, bella scelta di panneggiamenti, ed intelligenza grandissima di anatomia. La distribuzione delle figure ricorda forse l'antica semplicità, ma non offende. M' ingannerò, ma parmi che in alcune parti s'avvicini più al fare moderno, che non lo stesso maestro.

GIOVANNI (SIGISMONDO DI) fu allievo dell' architetto Mormando. Edificò Giovanni in Napoli il Seggio di Nido, nel quale veggonsi i piloni con ornamenti gotici, benchè la cupola sia di buona forma. Dicesi che questa enpola lo pose in tanto credito, che fu data a lui l'iucombenza di voltare quella della chiesa di S. Severino, secondo il modello fattone dal Mormando suo maestro; e la cosa ebbe felice riuscita. Ope-

rava dopo il 1500.

- chiamato il Tedesco, cd anche Zuane d'Alemagna, lavorò a Venezia ed a Padova in compagnia di Antonio Vivarini. Di questo pittore, intorno alla di cui esistenza era nato qualche dubbio, si conservano pitture nelle preallegate città fatte assieme al Vivarini coll'epigrafe: Antonio de Muran e Zohan Alamanus pinxit: o pure Zuanne e Antonio de Muran pense. Non trovandosi alcuna tavola segnata col nome di lui dopo il 1447, ed essendovene alcune con quello di An-

tonio, nasce ragionevole sospetto che morisse poco dopo tale epoca. Fu probabilmente suo figliuolo

GIOVANNI (MARCO TEDESCO DI) che nel 1463 operava in vicinanza di Rovigo: il quale non deve confondersi con quel Marco Bello allievo di Giovan Bellini che visse alcuni

anni più tardi.

GIOVAN BATTISTA di Tole. do, aveva in patria acquistato nome di valente architetto quando fu chiamato a Napoli dal vice re don Pietro di Toledo, in qualità di architetto di Carlo V. Fu colà incaricato di molti lavori, tra i quali non ricorderò che i principali: cioè la magnifica strada che prese il nome di Toledo, la chiesa di S. Giacomo degli Spagnuoli, un magnifico palazzo a Pozzuoli (o piuttosto a Posilipo), molte fontane, ec. Per le quali cose, volendo Filippo II attestare a questo grande artista la sua reale pienissima soddisfazione, lo dichiarò architetto di tutte le reali fabbriche di Spagna. Lasciava Giovanni Napoli nel 1559, e rivedeva la Spagna; dove appena giunto gli furono commessi i disegni per la veramente magnificentissima real villa dell' Escuriale. Ebbe questa cominciamento, sotto la sua direzione, nel 1563, come ne fa indubitata prova una lapide fondamentale collocata nel portico della chiesa dell' Escuriale, nella quale si legge:

Deus. O. M. Operi. aspiciat Filippus II. Hispaniarum. rex A. fundamentis, erexit MDLXIII.

Joan. Baptista. Architectus IX. Kal. Maii.

Continuò a soprintendere alla fabbrica fin ch'ebbe vita, amareggiata negli ultimi anni dalla perdita della sposa e delle figlie, che rimaste a Napoli dopo di lui per dar sesto agli affari della famiglia, perirono in mare nel recarsi in Spagna. Mori

l'architetto Giovanni di Toledo in Madrid nel 1567, e gli successe nella direzione della fabbrica dell' Escuriale il suo discepolo Giovanni di Errera, che non si disparti dai di-

segni del maestro.

- da Ferrara celebre architetto fioriva in sul finire del quattordicesimo secolo. Nel 1392 trovavasi, non so per quali lavori, in Verona, dove gli fu mandato un messo per condurlo a Milano come arbitro di molte differenze insorte tra i tanti ingegneri addetti alla fabbrica del duomo di quest'ultima città. Ogni controversia fu decisa da questo valente artista in compagnia di Zanello da Binasco, Stefano Magato, Bernardo da Venezia, Pietro della Villa, Enrico di Gamodia, Ambrogio "di Melzo, Pietro da Cremona, Paolo di Osnago ed altri ingegneri della fabbrica. L'architetto da Ferrara, dopo essere stato lodato per la sua fedeltà e bravura, e regalato di venti fiorini d'oro, oltre le spese, fu ricondotto a Verona.

da Monte Pulciano operava nel 1573 nel duomo di Siena, dove, in compagnia di Domenico di Filippo fiorentino, fece i sorprendenti intagli in legno del coro, i sedili, il seggio e le sedie dell'ebdomadario vicine all'altar maggiore nel corno dell'epistola, sopra diversi disegni, che non può vedersi in tal genere

miglior opera.

(DA PADOVA FRA) dell'ordine degli eremitani di S. Agostino, ingegnere del comune di Padova, esegui per quella città importanti lavori spezialmente per contenere le acque della Brenta e di altri fiumi che attraversano quella fertile provincia; e fu inoltre adoperato da altri comuni, ed in particolare da quelli di Trevigi e di Bassano. Ma l'opera che gli assicurò l'immortalità fu il modello del celebre coperto della sala della Ragione in Padova, opera la più ardita ad un

tempo e più ingegnosa che imaginar

si possa.

GIOVANNI (DA GIUSSANO) frate domenicano che fioriva in sul declinare del quattordicesimo secolo, fu uno dei più distinti giudici nominati a sciogliere le controversie che sorgevano continuamente intorno ai lavori del duomo di Milano. Sebbene addetto ad un istituto regolare esercitava liberamente la professione d'architetto, come altri monaci sappiamo avere lodevolmente esercitata questa ed altre professioni liberali dal rinnovamento delle arti fino alla fine del sedicesimo secolo.

AMBROGIO maggiore, lavoratore all'agemina, milanese e tornitore eccellente, fioriva nell'età di Carlo V, e credesi aver eseguite diverse cose insieme ad altri suoi compatriotti per questo monarca e per Francesco I re di Francia. La biografia milanese è tuttavia bambina rispetto a tal genere di artisti; ma molto possiamo sperare dalle indagini del dottissimo direttore del R. museo numismatico sig. Profes-

sore Cattaneo.

di Messer Oliveto, fu in compagnia di frate Raffaello, uno de'migliori lavoratori di tarsia, che abbia avuto Brescia nel sedicesimo secolo, Fu frate anche Giovanni ed uno di coloro che operarono d'intaglio e di tarsia nelle chiese dei

rispettivi conventi.

VINCENZO de' Servi di Firenze merita di essere annoverato tra gli scultori toscani che operavano nel 1566, in occasione dell' apparato per l'ingresso e per le nozze di Reina Giovanna d' Austria con il principe, poscia gran duca, Francesco de' Medici. Fra Giovanni fece in tale circostanza sei delle statue che erano sopra il cornicione della porta al prato, ornata magnificamente secondo i disegni di Alessandro Allori; e Domenico Melini parlando di queste statue dice, che Fra Giovanni Vincenzio de' Servi è gio-

vane molto intendente dell' arte, e che di marmo fa bene.

GIOVAN BOLOGNA, nato in Dovai, nelle Fiandre circa il 1524, poi ch'ebbe appresi gli elementi del disegno e della scultura in patria, passò a Roma, onde perfezionarsi nell'arte mercè lo studio degli eccellenti lavori antichi e moderni. Quando gli parve di potersi far conoscere con qualche non spregevole opera , modellò una figura di terra finita con grande diligenza e la fece vedere a Michelangelo Bonarroti, il quale vedendo il giovane artista ignaro delle pratiche dell'arte, infranse il modelletto, dicendogli che avanti il sinire cominciasse ad imparar di bozzare. Piccato dall'inurhano procedere di tanto maestro, ed in pari tempo avvedutosi di essere mancante de'buoni principi, si pose con tanto impegno a studiare, che in breve giunse ad occupare uno de'più elevati gradi nella Scultura. Grandissima è la quantità de'bronzi fusi, e dei marmi scolpiti da questo esimio artista, che segnò gli estremi anni della miglior epoca della scultura in Italia, cominciata con Donatello e Ghiberti. « Esaminando " in piazza del Gran Duca a Firenze " il gruppo del ratto della Sabina," così lo storico della moderna scultura, " vi si cercherebbe indarno » la greca semplicità, ma vi si tro-" vano moltissime bellezze di dise-» guo ed una morbidezza d'esecu-" zione infinita. Non potendo ne-" garsi che il Bologna in quest'arte » non tentasse di sorpassare tutto » ciò che avevano scolpito i suoi " competitori in Firenze, scorgesi nulla meno che il soggetto fu da " lui posto con arte immensa e cou " istudio grandissimo sotto di un » punto di vista aggradevole; ma " la terza figura tra le gambe del " rapitore nuoce ella, o giova alla " verità e semplicità dell'azione; o " veramente atteggiandosi a studio " essa pure, non moltiplica essa di n troppo gli angoli acuti colle braccia e colle gambe ripiegate, e non n complica eccessivamente l'azione n principale, nella quale sembrava n già inevitabile un certo movimento gagliardo, e certe contorsioni espressive, in relazione al soggetto?

"L'ardimento dello scultore non fu però senza riescita in questo gruppo, tanto più che non ebbe un esempio di statue di tutto tondo così raggruppate nell'autichità, e riuscì a fare di modo che la sua composizione producesse aggradevole effetto da qualunque lato

" fosse veduta. "

Tien dietro a questo maraviglioso gruppo per le tante dissicoltà, che l'artista felicemente superò, il bronzo del Mercurio volante che vedesi nella reale galleria di Firenze, in un'atteggiamento da qualunque parte si osservi di una gentilezza senza pari. Pregevolissime per molti rispetti sono le tre figure in marmo eseguite per il duomo di Lucca. Primeggia in queste la scienza anatomica, per quanto lo consentono i soggetti vestiti, ma grandemente figura nel Salvatore che presentasi ignudo con una grazia allettatrice, che alcuni critici dissero troppo studiata. Ad ogni modo è giuoco forza confessare che le forme di molti corpi modellati da Giambologna sono bellissime, e che mai non perdette di vista quella nobiltà e decoro che tende al grandioso, sebbene non cogliesse sempre quella finezza d'espressione, che parla al cuore, il quale non avido di maraviglia si commove a preferenza per la semplicità.

"Il Bologna, chiuderò col precitato scrittore, superò tutti i contemporanei per il gusto di comporre con eleganza i grandiosi
monumenti delle fontane, come
può vedersi in quella ricchissima
del giardino di Boholi, ed in quella
posta al di là del Ponte vecchio

" per andare a Pitti col gruppo del "Centauro vinto da Ercole. " It Colosso di Pratolino rappresentante Giove Pluvio, la statua equestre in bronzo di Cosimo I in piazza di Palazzo vecchio, i tanti Crocifissi da lui modellati ed infiniti altri lavori mostrano il suo grande ingegno e l'instancabile sua inclinazione al lavoro.

GIOVAN MARIA mantovano che fiori in sul declinare del quindicesimo secolo, e ne' primi anni del susseguente, vuol essere annoverato tra i migliori che onorarono la più famosa epoca delle moderne arti in Italia. E pure di questo tanto celebrato coniatore di medaglie i più diligenti critici del diciottesimo secolo non sanno indicare con sicurezza verun' opera certa. Dovremo perciò appigliarci al disperato partito di confonderlo con altro artista della stessa professione? Fu questo un suggerimento di Pietro Mariette; ma il dottissimo letterato francese doveva riflettere, che sonosi sgraziatamente perdute le memorie di molte centinaja di eccellenti artisti, e specialmente di coloro che avevano interesse di celare i loro nomi per esitare le opere loro come lavori di greco o romano artefice.

Giovanni Maria.

- Scultore fiorentino, detto dalle Corniole, fiori nell'età del magnifico Lorenzo de'Medici, per opera del quale venne ammaestrato nell' arte. Tutto c'induce a credere che quest'artista abbia condotte maravigliose opere intagliando pietre dure, onde gli venne il soprannome dalla materia che serviva a' suoi lavori. Vivendo egli in un'età, nella quale cresceva a dismisura la voglia di avere autiche produzioni di tal genere, tutti convengono che si fabbricarono intagli e cammei che simularono greche e romane incisioni, accompagnate da nomi di antichi artefici, e da tali altri sussidi

che indussero allora in errore ed inducono ancora i più esperti artisti ed archeologi. Con ciò i moderni artisti perdettero per conto della gloria, per indennizzarsi dal canto degli utili. Nè essi furono i soli colpevoli; perchè non volendosi accordare onesta mercede che alle opere degli antichi, gli artisti furono forzati a procacciarsi sostentamento contrafaceudo con eguale bravura quanto era creduto non potersi fare che dagli antichi. Non si tardò per altro a dubitare di questa soverchieria, ed in pari tempo a comprendere che i viventi artisti sapevano eseguire belle cose al pari di quelli che vissuti erano nell'età di Alessandro e di Augusto. Si diede quindi un prezzo aucora ai cammei de' moderni, ed a poco a poco si lasciò di falsificarli. Certo è intanto che il nostro Giovanni daile Corniole fu uno dei più famosi falsificatori, come lo fu Domenico di Polo suo allievo.

GIOVANNI BATTISTA, da Verona, che nell'età di Giorgio Vasari dimorava in Mantova, dev'essere collocato tra i buoni scultori, sebbene non si abbiano accertate notizie di molte opere da lui condotte in marmo o in bronzo. Ad assicurargli la gloria di valente artista basta un suo Crocifisso posseduto dal celebre letterato monsignor Ghiberti vescovo di Verona, che per testimonianza di Giorgio Vasari, non esagerato encomiatore dei Lombardi, era cosa maravigliosa.

Scultore Vicentino, di cui fece memoria Giorgio Vasari, e che il conte Cicognara sospetta essere Giovan Domenico padre del celebre Vincenzo Scamozzi, viene lodato per avere con diligente e gustoso scarpello contribuito potentemente al decoro degli edifizi patri, che per opera sua e di Girolamo Pironi furono con tanta eleganza abbelliti. Con ciò resta dimostrato, che questo qualunque siasi Giovanni, fu valente scultore ornatista del miglior

secolo, sebbene incerti siano quasi tutti i lavori eseguiti da lui in Vicenza ed altrove.

- detto Nanni di Cecco Bigio, acquistò nome tra gli scultori fiorentini del sedicesimo secolo spezialmente per avere diligentemente fatta in marmo copia d'egual grandezza del gruppo della Pietà scolpito da Michelangelo Bonarrotti. che vedesi a Roma in S. Pictro. La buona copia del Nanni fu posta nella stessa Roma in una cappella della chiesa dell'Anima. Fece altre opere di minore importanza per privati, in Roma ed in Firenze, che forse per cagione dell'argomento o del luogo in cui furono collocate, non ottennero la stessa celebrità.

GIOVANNINI, o JUVANIUS (GIACOMO MARIA) nacque in Bologna nel 1667, fu allievo in patria di Antonio Roli, ma più delle opere de'grandi maestri. Ebbe diverse commissioni per pitture pubbliche e private, ma pare che abbia presto abbandonata la pittura, nella quale aveva in Bologna tali emuli, come Carlo Cignani e Marc'Antonio Franceschini, che invano sarebbesi sforzato di superare. Volle trattare perciò l'intaglio, e si servì della punta e del bulino, eseguendo diverse e grandi opere, tratte da Lodovico Caracci e dal Correggio. Chiamato dal duca di Parma ad intagliare le medaglie in oro, argento e bronzo del suo ricchissimo museo, ne incise con molta esattezza e fedeltà due mila, formanti sette volumi, con note del gesuita Paolo Pedrusi, che trattano la materia delle medaglie dal 1664 fino al 1717, nel quale anno il Giovannini morì. Soggiungo l'indice di altre sue stampe.

Pitture del chiostro di S. Michele in Bosco presso Bologna, da Lodovico Caracci e da altri pittori della sua scuola, in 19 stampe.

La Cupola della chiesa di S. Giovanni de' Benedettini di Parma dipinta dal Correggio, in 12 stampe.

Altra pittura all'olio del Correggio conosciuta sotto il titolo di S. Giorgio.

S. Sebastiano legato ad un alhero con le mani dietro, da Lodovico

Caracci.

Gesù Cristo che comunica i suoi apostoli, da Marc' Antonio Franceschini.

GIOVENALE. È noto che quest' uomo dipingeva in Roma nel 1440, ma presso veruno scrittore dell'arte trovasi accennata altra cosa che lo risguardi. Come però molte volte la fama mostrasi ingiusta verso artisti di merito, non dovevamo escludere quest'antico pittore da un libro destinato a conservare la me-

moria de'buoni artisti.

GIOVENONE (GIROLAMO)] da Vercelli, creduto da alcuni il primo maestro di Gaudenzio Ferrari, fu uno de' buoni pittori che fiorirono in sul declinare del quindicesimo secolo e nei primi anni del susseguente. Nella chiesa degli Agostiniani di Vercelli vedesi una tavola di Cristo risorto, che ricorda lo stile della scuola milanese, quale scorgesi ad un dipresso nelle opere del Momtorfano, dello Zenale e di altri lomhardi, avanti che fosse riformata da Leonardo da Vinci. In altri due quadri appartenenti alla chiesa di S. Paolo della stessa città vedesi la data del 1514 e 1516. Appartengono alla famiglia di Girolamo

— (PAOLO, BATTISTA E GIU-SEPPE) i quai operavano in Vercelli circa il 1550; e Giuseppe aveva no-

me di valente ritrattista.

GIOVENTINO e GIOVIANO (quando non vogliansi credere un solo individuo chiamato ora con l'uno, ora con l'altro nome) sono ricordati con lode tra gli scultori veronesi anteriori al quattordicesimo secolo, de' quali rimangono opere nella patria loro, come può vedersi nella dotta opera di Scipione Massei Verona illustrata.

GIOVITA di Brescia, chiamato

comunemente il Brescianino, fioriva in patria circa il 1600. Allievo, e forse il miglior allievo del Gambara, si distinse come il maestro, spezialmente nel dipingere a fresco. Carlo Ridolfi, che vide le sue opere e quelle del Gambara, non ebbe difficoltà di scrivere, che sono di poco inferiori a quelle del maestro.

GIRALDINO (MELCHIORRE) fiori nel secolo decimo settimo, ed esercitossi nella pittura e nell'intaglio. Pare che in qualità di pittore non siasi acquistato nome oltre i confini del territorio patrio; ma sono conosciute dai dilettanti alcune stampe all'acquaforte tratte da Guido, da Pietro da Cortona e da altri maestri, ed in particolare battaglie in sul fare del Callot. Era costui nato in Milano circa il 1600, e studiò la pittura sotto il Cerano, che gli diede in isposa una sua figliuola, e lo lasciò erede del ricco suo studio. Dopo la morte del suocero condusse a fine le opere non finite da lui, e fece pure alcune cose di sua invenzione, probabilmente valendosi dei disegni del Cerano, tra le quali una S. Caterina da Siena dipinta alla Madonna presso S. Celso. Morì in Milano nel 1675, lasciando ammaestrato nella pittura un figliuolo, che dipinse battaglie abbastanza lodevolmente, ma non fece verun'opera pubblica.

GIRANDOLE (DALLE). V. Buon-

talenti.

GIRARD (RENATO) nato in Parigi nel 1751, poi ch'ebbe appreso il disegno e l'intaglio in patria, recossi a Londra, dove si trattenne alcuni anni applicandosi al nuovo genere d'incisione a granito, in cui sonosi spezialmente distinti gl'Inglesi. Di ritorno a Parigi pubblicava poi varie stampe in tal genere.

GIRARDET (GIOVANNI) nacque a Luneville nel 1709, e cominciò in età di vent' anni a studiare gli elementi della pittura sotto un professore di disegno in Nauci. Poi che ebbe appreso il disegno passò in Italia, dove soggiornò otto anni unicamente occupato nello studio de'capi lavoro de'grandi artisti. Al suo ritorno Francesco III di Lorena gli commise alcuni quadri, che lo fecero conoscere valentuomo. Quando la Lorena fu unita alla Francia. il Girardet seguì il suo protettore, nominato gran duca di Toscana; ed in Firenze fece alcuni freschi che ornano la galleria. Ma l'amor di patria lo ricondusse presto in Lorena, ed il re Stanislao lo nominò suo primo pittore. Nel 1762 dipinse a fresco una sala nel palazzo di Stuttgard, poscia una Nunziata per i canonici di Verdun, una Deposizione di croce a Nanci in una delle chiese di quella città, che risguardasi come la sua più bella opera, ec. Fece pure moltissimi quadri all'olio de'quali trovansene a Metz, Commerci. Verdun, Luneville, Nanci; nella quale ultima città morì nel 1778.

GIRARDON (FRANCESCO) nato a Troyes nel 1650, ebbe a primo maestro di scultura un intagliatore in legno. Ma intanto studiava da sè alcune pitture degli scolari del Primaticcio e certe statue, che in allora ornavano le chiese di Troyes; e si attentò di scolpire in legno una Vergine, che fu onorata dagli universali applausi. Recatosi col macstro al palazzo di Saint Liebault per intagliare certi bassi rilievi in legno, ebbe il giovanetto scultore la sorte di piacere al cancelliere Séguier, che dopo averlo collocato a Parigi presso Francesco Auguier, ed in appresso, ottenutagli dal re una pensione di mille scudi, lo mandò a Roma. Di ritorno a Parigi, seppe insinuarsi nella grazia del pittore le Brun, che disponeva di tutti i lavori de'reali palazzi, ed ebbe importanti commissioni per Versailles e per il Trianon. Ammesso all' accademia di pittura e scultura nel 1657, e professore due anni dopo, ebbe poscia la carica di aggiunto al rettore e di

cancelliere. Morto le Brun, fu dal re nominato direttore delle opere di scultura, carica che non esercitò meno tirannicamente di le Brun. specialmente per conto di Puget il suo più grande emulo. Ma venendo alle cose dell'arte, in mezzo alle buone parti fu osservato, che lo scalpello di Girardon è alquanto pesante, che il suo stile non dinota un gusto squisitamente educato nell'arte, oltrechè scorgesi ne'suoi lavori una soverchia servilità ai disegni di le Brun. Le principali sue opere sono; la fontana di Versailles, chiamata i Bagni d'Apollo, il Ratto di Proserpina nello stesso luogo, inferiore a quello di Giovan Bologna in Firenze, ma non pertanto assai pregevole, il monumento sepolcrale del cardinale di Richelieu, la statua in bronzo di Luigi XIV posta in piazza Vendôme, il sepolcro della principesca di Conti e quelli di Louvois e dei Castellans, molti ritratti di tutto tondo ed in basso rilievo, tra i quali quelli d'Antonio Arnaldo e di Boileau, ec.ec. Girardon morì in Parigi il primo di settembre del 1715, in quel giorno medesimo che fu l'ultimo di Luigi XIV.

GIRAUD (ANTONIO COSMO) nato in Parigi nel 1760, apprese l'intaglio da Lingree, ed è conosciuto per diverse graziose viguette, tratte da Gravelot e da altri maestri.

GIROLAMO da Ferrara. V. Lom-

bardi Girolamo.

GIRON (N) pittore francese, ma forse più che in Francia è conosciuto a Venezia, dove fece stabile dimora. Si diede particolarmente al paesaggio, nel quale seppe introdurre una piacevole varietà di poggi, di valli, di pianure, di alberi di diverse specie, di belle cadute d'acqua, di laghi, di mari ec; senza mai replicare la stessa cosa in tanti quadri d'ogui dimensione eseguiti in una lunga serie di anni. Fioriva alla metà del diciassettesimo secolo e fu amico di Marco Boschini, che ne parlò

con lode nella sua opera l'Arte del

navegar pittoresco.

GISMONDI. V. Perugino Paolo. GIUDICI (CARLO MARIA) pittore, scultore, architetto, nacque in Viggiù terra dello Stato di Milano nel 1723, e di trent'anni passò a Roma onde sui grandi originali antichi e moderni acquistare miglior stile e migliori pratiche che non erano in allora quelle degli artisti lombardi. Di ritorno in patria, accasavasi in Milano, ed apriva studio di pittura e di scultura. Per accrescere gloria a quest'uomo benemerito, che osò avanti il 1760 richiamare nella capitale della Lombardia le belle arti a più castigato stile ed all'imitazione della bella natura, non accade che io venga rammentando l'estremo stato di deperimento, cui si trovavano in tal'epoca ridotte: dirò soltanto che affrontando il Giudici il gusto dominante, ebbe a sostenere tali opposizioni e censure, che per non mancare di occasioni di lavoro, dovette, mi si permetta il dirlo, piegare alquanto verso l'universale traviamento, e prendere una meno diretta via per richiamare nella patria dei Luini, dei Ferrari, dei Bambaja, dei Porta l'antica eccellenza. L'accademia di belle arti sorta in Milano per opera di Giovanni Galeazzo Visconti, poi rinnovata sotto Lodovico il Moro da Lionardo da Vinci, ed un secolo dopo dall'illustre arcivescovo il cardinale Federico Borromeo, cra alla metà del diciottesimo secolo pressochè abbandonata. Compassionando il Giudici la condizione di tanti giovani artisti, aprì in propria casa privata scuola, provveduta di buoni antichi e moderni esemplari e di nudo, alla quale attinsero i veri principi dell'arte e le migliori pratiche i Riccardi, i Saletta, i Velluti, e per tacere di tutt'altri, Andrea Appiani, destinato a ricondurre la pittura fin presso all' eccellenza ottenuta nel secolo di Leon X.

Sebbene lentamente procedessero. continuavano tuttavia i lavori della cattedrale di Milano: e furono a Carlo Maria commessi alcuni bassi rilievi ch'egli lodevolmente eseguì; comecchè migliori d'assai siano i due che egli condusse per la facciata del palazzo Belgiojoso, e due delle grandi statue che coronano la facciata verso il giardino del palazzo Monti, poscia Landriani. Altre statue fece per signorili case in Milano e per chiese in diversi luoghi, tra le quali un Redentore ed alcuni Angioli che ornano il bellissimo altare di marmo della parrocchiale di Pasturo, architettato e diretto da lui. Tra le poche pitture pubbliche ricorderò soltanto la volta di S. Francesco di Paola in Milano, che sebbene per molti rispetti pregevole, non s'accosta al merito delle pitture di sacro e profano argomento, onde lasciò a dovizia ornate le sue case in città ed in villa, nelle quali scorgesi quel dolce arieggiare di teste che ricorda il far di Guido, rara dottrina di nudi, castigatezza di disegno, e quelle forme, attitudini e tinte, che poi dovevano ottenere perfezione sotto il suo più illustre allievo, Andrea Appiani.

Uomo di semplici maniere, d'ingenui costumi, e da ogni servile pratica alieno, non approfittò della stima del ministro plenipotenziario conte di Firmian , nè delle offerte dell'architetto Vanvitelli, in occasione che fu eretta la reale accademia di belle arti in Brera, e si accontentò di poco lucrosa incombenza, che però non obbligavalo a gravi occupazioni. Ad oggetto di giovare ai giovani artisti pubblicò una dissertazione, diretta a dimostrare, che per essere eccellente architetto conviene saper dipingere la figura; la quale non avrebbe forse permesso che uscisse dalla sua scuola, se avesse preveduto di far cosa sommamente spiacevole all'architetto Piermarini. Mori in Milano, in seno alla sua

virtuosa famiglia, in età di 81 anni, nel 1804.

GIULIANELLO (PIETRO) fu un mediocre pittore del quindicesimo secolo, ma dei primi a presentire il miglioramento che avrebbe ottenuto la pittura grandissimo, in principio del susseguente secolo. Se è veramente suo, come comunemente si crede, il quadro della Samaritana al pozzo che conservasi a Roma nella galleria Farnese, non può negarsi ch' egli non siasi accostato d' assai al moderno stile.

GIULIANI (GIORGIO) di città Castellana, celebre copista e probabilmente scolaro di Guido Reni, fiorì nel 1650. Costui fece per il convento dei Camaldolesi all'Avellana una bella copia del Martirio di S. Andrea dipinto da Guido suo maestro per i Camaldolesi di S. Gior-

gio in Roma.

GIULIANO (MARCO). Sebbene non abbia esercitata la professione d'architetto, viene costui a ragione annoverato tra i professori di quest'arte. Era egli Veneziano ed aveva molta inclinazione per le cose delle belle arti; era inoltre ricco, senza digli e caritatevole; onde trovò modo di soddisfare con pubblica utilità alla sua inclinazione per learti e per la beneficenza, erigendo in patria a sue spese uno spedale da lui architettato.

GIULIO ROMANO. V. Pippi

Giulio.

GIUSTO, o JUST (GIOVANNI) scultore francese, che dimorava iu Tours durante il regno di Luigi XII, deve annoverarsi tra i migliori artisti che produsse la Francia nel XV secolo, e che illustrarono i primi anni del susseguente. Attribuisconsi a questo maestro molte fra le sculture che ornano il monumento sepolcrale del detto re Luigi, ed il monumento che prima esisteva in Parigi a San Germain l'Auxerrois, ora deposto nel museo dei Monumenti francesi agli Agostiniani. Racchiudeva que-Die. degli Arch, ecc, T. II.

sto sarcofago le ceneri di due sposi. Luigi Poncher e le Gendre sua moglie, le di cui figure sono poste sopra al mausoleo, e si direbbero opera de'buoni scultori italiani del quindicesimo secolo, tanto sono gentilmente scolpite e con quella dolce semplicità che rammenta lo stile del Donatello, del Verrocchio e d'altri illustri. — " La larghezza di sti-" le, la bella e dolce immitazione " della natura, dice lo storico della " Scultura moderna, la scelta di » pieghe nei panneggiamenti dispo-» sti con tanta facilità, senza du-» rezza, nè stento, nè affettazione, " la condotta del marmo reso molle, " per così dire, quanto mai potè " nell' età posteriore ottenersi dai » più famosi artelici, tutto dà un " diritto allo scultore di un tal mo-" numento di essere annoverato tra " i migliori del secolo.

GIUNTA. V. Pisano.

GIUNTALOCCHIO (DOMENICO) nacque in Prato circa il 1520, e fu scolaro di Niccolò Poggi, dal quale apprese la pittura e l'architettura. Domenico si distinse particolarmente ne' ritratti che sapeva fare non solo somiglianti ma pieni di spirito e di vita; onde per questo merito e per le sue estese cognizioni nell' architettura civile e militare, acquistò la protezione di don Ferrante Gonzaga, vice re di Sicilia, cui prestò i suoi servigi in qualità di pittore e di architetto. Passò col medesimo a Milano, dov' ebbe la soprintendenza alla fabbrica delle nuove mura di questa città, e fu sempre provveduto di largo stipendio. Venuto a morte D. Ferrante, cui la gratitudine non permettevagli di abbandonare vivente, rivide la patria, al tutto determinato di passarvi gli anni della vecchiezza. Colà terminava i suoi giorni in sul declinare del sedicesimo secolo, dopo aver legato a favore de'suoi concittadini un fondo di diecimila scudi, col di cui prodotto mantenere alcuni giovani all'università di Pisa. È un atto di doverosa gratitudine verso questo benefico cittadino l'annuale solenne commemorazione che si celebra in duomo ogni anno nella ricorrenza della sua morte, durante la quale uno dei giovani attualmente pensionato recita una funebre orazione in sua lode, e ne riceve conveniente premio.

GlUSTI (ANTONIO) fiorentino usci dalla scuola di Cesare Dandini di già fatto buon pittore di ritratti e di storia; ma o perchè gli mancassero in tal genere occasioni di lavoro, o perchè non volesse mettersi in concorrenza di altri artisti migliori di lui o più fortunati, si diede a dipingere paesaggi ed animali, che rappresentava con molta forza e verità. Morì in età di 81 anni, nel 1705.

GIZIADA, scultore spartano, eresse un piccolo tempio alla dea Minerva, e ne fece l'immagine in

bronzo. GLAUCIA, scultore greco, nato in Egina, fiorì nell'olimpiade 75.ª Esegui in Olimpia la statua e la biga in bronzo, che Gelone tiranno, ossia principe di Gela, indi di Siracusa, fece collocare nell' Altis di Olimpia con un monumento della vittoria ottenuta da lui nella corsa delle bighe della 73.ª Olimpiade. Un altro lavoro di Glancia ottenne. a cagione di uno straordinario avvenimento, grande celebrità. Fu la statua in bronzo di Teagene di Taso, il quale nell'età di nove anni aveva ottenute alcune corone nei giuochi olimpici, e nell'Olimpiade 75. aveva vinti tutti i suoi emuli. Venuto a morte, uno de'suoi nemici avvicinossi una notte alla statua, ed acciecato da vendetta, così gagliardamente la scosse, che cadde sopra di lui e l'uccise. I figli del morto chiamarono la statua in giudizio; ed il popolo di Taso, secondo il prescritto da una legge di Dracone, la condannò ad essere gettata in

mare. Alcun tempo dopo, trovandosi i Tasii travagliati da grande carestia, consultarono l'oracolo di Delfo, che loro rinfacciò l'ingiustizia commessa contro la statua di Teagene. Si affrettarono di ritirarla dal mare e porla al suo luogo, e l'abbondanza ritornò. Ebbe dopo tal'epoca onori divini; e conservavasi tuttavia nell'età di Pausania.

GLAUCIDE. Due statuarj Greci di tal nome sono ricordati da Pau-

sania e da Plinio.

viene da Plinio collocato tra quegli artisti che fecero Atleti, soldati, cacciatori e sagrificatori.

GLAUCIONE di Corinto, antico pittore, fu maestro di Atenione e lodato da Plinio nel Lib. XXXV.

GLAUBER (GIOVANNI) nacque in Utrecht nel 1646, ed apprese a disegnare da sè prima di essere ammesso alla scuola di Berghem, dove fece rapidissimi progressi. Dotato di un delicato senso per il bello, non appena vide alcuni quadri rappresentanti paesi italiani, che li prepose a quelli dello stesso maestro, e per alcuni anni altro non fece che copiar quadri rappresentanti vedute d'Italia. All'ultimo più contener non sapendo il desiderio di vedere così bel paese. di cui non ne aveva avuto sott'occhio, dirò così, che pochi brani, parti col minor fratello Gotlieb Giovani, che, giunto a Parigi lasciava in quella capitale raccomandato a certo Giacomo Kuif mediocre pittore di architetture e di porti di mare. Due anni si trattenne Giovanni in Roma, uno in Padova e due in Venezia: che a stento abbandonò: tanto lo aveva sedotto la bellezza del colorito di quella incantatrice scuola. Di ritorno in patria mandava alcuni quadri in Danimarca, che tanto piacquero a quel vicerè Gulden Leence, che, informato della venuta di Glauber in Amburgo, lo invitò con generose offerte a recarsi a Copenaghen. Colà trattenutosi alcuni mesi per soddisfare alle commissioni

del vicerè, andò in appresso a stabilirsi in Amsterdam, dove si associò col celebre Lairesse, il quale popolava di eleganti figure i suoi vaghi paesi. Dopo quest'epoca i due instancabili amici condussero i bellissimi quadri destinati ad ornare le camere di Guglielmo III re d'Inghilterra e della regina Maria. Altri ne dipinsero per signorili famiglie; ed Amsterdam, Rotterdam ed altre doviziose città dell'Olanda e delle Fiandre si arricchirono di quadri dei valenti artisti Lairesse e Glauber, l' ultimo dei quali morì di 80 anni nel 1726.

GLAUBER (GIOVANNI GOTLIEB) lasciato a Parigi, come si disse nel precedente articolo, vedendo che poco approfitterebbe sotto Kuif, non tardò a raggiungere il fratello a Roma, col quale rimase costantemente fino al 1684, epoca del breve loro soggiorno in Amburgo. Allorchè Giovanni prese la via d'Amsterdam, Gotlieb recavasi alla corte di Vienna, indi a Praga e per ultimo a Breslavia, dove si trattenne fino alla morte, che lo rapiva all'arte nel 1705. Pochi quadri di questo valente pittore uscirono dalla Germania, ed anche questi confondonsi con quelli del maggior fratello, unitamente al quale aveva lungamente operato piuttosto in qualità d'allievo e di aiuto, che di compagno. Ma Gotlieb aveva condotti in Italia separatamente alcuni quadri di piccole dimensioni d'argomento pastorale, che gli avevano acquistato il soprannome di Mirtillo, ed assicurata l'immortalità. Allorchè i dne fratelli passarono in Amburgo seco condussero, di già ammaestrata nell' arte la sorella

Amburgo, si rese celebre come pittrice di ritratti e per alcuni geutili quadri di storia. E non sarebbe per avventura rimasta da meno dei fratelli, se in fresca età non aveva la sventura di perdere la vista.

Il maggior fratello Glauber ag-

giunse alle opere di pittura non poche cose d'intaglio. Incise con una punta grossa, ma ben intesa un gran numero de'suoi paesaggi, la maggior parte dei quali appartengono al genere eroico; e intagliò pure alcune cose di Ponssin.

· Le stampe eroiche sono:

Paesaggio ornato di antiche fabbriche; nel davanti un Sagrifizio al dio Pane.

Simile con antiche rocche, cadute d'acque e figure nel gusto antico da Gaspare Poussin.

Altro simile che fa riscontro di-

pinto da Glauber.

Rappresentanza allegorica della Storia rivoluzionaria delle quattro graudi monarchie Assiria, Persiana, Greca e Romana.

La giovinetta Abigaille condotta

al vecchio re David; ec.

GLAUCO antico scultore, da alcuni creduto di Scio, da altri di Samo. Ateneo lo fa autore, dietro la testimonianza di altri scrittori , di una statua esistente in Delfo, di stile eginetico, la quale meritava di essere veduta spezialmente per certi animaletti, insetti e piccolissime piante lavorate al tornio. Convien dire che questi fossero posti per ornamento della base; e ne abbiamo la testimonianza di Pausania, che nel lib. X scrive: Dei molti doni spediti ad Apollo dai re della Lidia nou altro ora rimane che la base di ferro fatta da Glauco di Scio, il quale fu il primo a trovar il modo di riunire il ferro.

Rimangono memorie di altri tre artisti dello stesso nome; cioè

GLAUCO, scultore di Lenno assai rinomato, del quale trattò Stefano nel libro de Urbibus.

GLAUCO d'Argo, le di cui opere vengono annoverate da Pausania nel Lib. V.

GLAUCO parimente d'Argo, ma diverso dal precedente, che, secondo Atenco, fabbricò e governò la nave Argo.

GLICONE, greco scultore ignoto a tutti gli antichi scrittori di cui sonosi conservate le opere, venne restituito all'immortalità dalla maravigliosa statua dell' Ercole Farnese, sulla quale leggesi a grandi caratteri il nome di Glycon. Questo capo-lavoro della greca scultura ha tutto il vigore ed il grandioso carattere de'più antichi artisti unitamente alla finezza dell'esecuzione, alla grazia ed alla mollezza che si ammirano nelle opere di Prassitele e de' suoi imitatori. Tra questi gli scrittori moderni dell'arte collocano Glicone. La forma dell' omega, essi dicono, quale trovasi nell'iscrizione, non fu introdotta che dopo il secolo di Alessandro: ed il non trovar cenno di Glicone in Pausania, c'induce a credere che pochissimo abbia operato in Grecia sua patria: e che sia uno di quegli artefici che dopo la caduta della Grecia, accompagnarono a Roma il fiore delle greche arti, e vi si stabilirono.

GLOCKENTOM (ALBERTO) nacque a Norimberga nel 1432, e fu valente intagliatore a bulino, come ne fanno prova le sue stampe; ma le circostanze della vita di lui ci sono totalmente ignote. Alcune delle sue teste hanno riunita insieme la finezza del taglio all'espressione. Il suo stile s'accosta alquanto a quello di Martino Schoen, dal quale Alberto copiò molti pezzi. Le pincipali

sue stampe sono:

Dodici pezzi rappresentanti la Passione del Redentore, opera rarissima. Cristo in croce con attorno le sante

Donne e S. Giovanni; rarissima.

Il portar della Croce.

La morte della SS. Vergine, bella copia da Schoen.

La Beata Vergiue col Bambino in un altare, portante l'anno 1466.

GLOSSIAÑO (FILIPPO) celebre ricamatore cremonese, operava in patria nel 1490, uella quale epoca condusse importanti preziosi lavori per la cattedrale di Cremona. Di

quest'artista, detto per soprannome della Rama, trovasi memoria presso i biografi cremonesi Zani e Graseselli.

GLOVER (G.) nacque in Inghilterra circa il 1618, e fu ragionevole disegnatore ed intagliatore. È noto che operò molto per i librai. Contemporaneo di Marshal, lo superò in bravura. Lavorò totalmente col bulino in stile libero e chiaro, e non senza gusto. Ma siccome le sue ombge non stanno sempre in armonia con i lumi, le stampe sue hanno une cert'aria di crudezza che dispiace. I più rinomati suoi ritratti sono:

Giovanni Libourne.
Luigi Roberts.
Sir Tommaso Urguhart.
Sir Odoardo Derig.
William Bariff.
Giovanni Fox, ec.

GLUME (I. G.) pittore tedesco, che fioriva dopo la metà del p. p. secolo, fu valente ritrattista, e fece ancora piccoli quadri di paesaggi e di storie. Pubblicò diverse stampe all'acqua forte di ritratti e di altri

soggetti.

GMELIN (GUGLIELMO FEDERIGO) nacque a Badenweiller nella Brisgovia, nel 1745. Lavorò alcun tempo in Basilea per il negozio di Cristiano de Méchel in qualità di disegnatore ed intagliatore, alla punta, a bulino ed all'acqua forte; indi passò in Italia e lungo tempo si trattenne in Roma. Passando d'uno in altro paese, ingrandì molto la sua maniera tanto per conto del disegno che per l'esecuzione, applicandosi a disegnare le vedute de più helli ed ameni colli d'Italia: e la stessa pratica tenne poscia in altre contrade. Riferirò dal catalogo di Huber alcune delle sue più rinomate stampe.

Veduta delle Cascate di Tivoli. Simile delle piccole Cascate con

la casa di Mecenate.

Grotta di Nettuno col tempio di Vesta e della Sibilla. Cascata di Terni.

Veduta dell' isoletta di Alztad nel lago di Lucerna col monumento che l' Ab. Raynal fece erigere ai tre primi fondatori della libertà elvetica.

Veduta della celebre caduta del Reno a Laussen, presso Schaffusa. Monumento di Salomone Gessner

a Zurigo.

Seguito di sei fogli della solitudine di Arlesheim, distante tre mi-

glia da Basilea, ec.

GNOCCHI (PIETRO) milanese, scolaro di Aurelio Luini, nacque circa il 1550. Sospetta il Lanzi essere questi quel Pietro, ultimo della famiglia dei Luini, che seppe distinguersi dai suoi contemporranei per una cotal dolcezza di carattere che lo avvicina per questo rispetto a Bernardino, tanto in ogni altra cosa superiore. Ma come mai gli venne il cognome di Goocchi non raro fino da que'tempi in Milano? Di questo pittore, qualunque siasi, può vedersi in Milano a S. Vittore un pregevole quadro rappresentante S. Pietro in atto di ricevere le chiavi dal Redentore. Ignorasi l'epoca della morte, e quant'altro risguarda quest' artista che fiorì in sul declinare del buon secolo.

GOBBIA (MARCELLO) di Macerata operava in principio del diciassettesimo secolo, ma di lui non si

conosce verun'opera certa. GOBBINO. V. Rossi.

GOBBO da Cortona, ossia (PIE-TRO BONZI DETTO IL ). Era questi oriondo di Macerata, ed aveva sotto non so quale maestro appresi i principi della pittura, quando presentossi alla scuola dei Caracci. Conoscendo che mai non sarebbe riuscito buon pittore di Storia, nè valente ritrattista, diedesi a dipingere paesaggi, animali e frutta.

I Caracci approfittarono dell'abilità di questo giovane per gli ornamenti ed accessori de'loro quadri; ed Annibale se lo affezionò in particolar modo, onde utilmente ser-

virsene, come sece Rassaello di Giovanni da Udine. I fiori di Pietro intrecciati in festoni, o raccolti in eleganti panierini, secondo che meglio convenivano al luogo in cui doveva dipingerli, hanno una naturalezza sorprendente. In certe quadrerie di Cortona e di Pesaro conservansi di quest' artefice alcuni vaghissimi quadretti di frutti dipinti all' olio, che ben poco mostrano aver sofferto dal tempo. Morì in Roma di circa 60 anni sotto il papato di Urbano VIII.

GOBYN (N) conosciuto per alcuni rami intagliati da lui, che ornano il libro intitolato: Traite' d'Osteologie de M. Monro traduit par

M. Sue. Paris 1759.

GODFREY (RENATO-BERNARDO) disegnatore ed intagliatore, nacque in Londra nel 1729 e pubblicò diversi paesi, ed altri soggetti tratti da Brooking e da altri maestri.

GODFRID(GIOVANNI)intagliatore inglese nato nel 1759, incise alla maniera nera i Musici di Shalken.

GODFROY (Francesco), disegnatore ed intagliatore a bulino, nacque in Rouen nel 1748, e fu allievo di Le Bas. Tra le molte sue opere, tutte più o meuo pregevoli, sono singolarmente pregiate le sue stampe di fatti storici riguardanti gli avvenimenti della guerra dell' America del 1782, che formano un piccolo volume in 4 unitamente a quelle relative allo stesso argomento incise da Ponce. Tra le altre stampe sono conosciute le seguenti:

Allegoria che serve di frontespizio al Conto renduto da Necker al

re di Francia.

Due paesaggi che si accompagnano, cioè il Tempio degli Amori e Torre dei due amanti.

Due paesaggi con eclissi del sole

e della Luna.

Veduta del villaggio di Moutier

Travers.

Le Giorgiane al bagno in bel paesaggio.

Veduta del sepolero di J. J. Rousseau nell'isola dei Pioppi ad Er-

menville.

GODONESCHE (NICCOLA) nato a Parigi in sul finire del diciassettesimo secolo, fu posto alla Bastiglia nel 1731 per avere intagliate alcune stampe appartenenti all'opera del celebre appellante Boursier, intitolata Spiegazione compendiosa delle principali dispute che riferisconsi agli affari presenti. La proibizione severissima di questo libro rese ricercatissime le stampe di Godonesche, come lo sono anche presentemente, sebbene i tratti satirici, che le facevano allora apprezzare, più non interessino. Poco tempo rimase alla Bastiglia, ma perdette l'impiego di custode delle medaglie del gabinetto del re. Aveva nel 1727 pubblicata la prima edizione dell' Opera: Medaglie del regno di Luigi XV. Morì a Parigi nel 1761.

GODOY de Carbajal (ANTONIO) fu uno dei professori che nel 1660 contribuirono alla fondazione dell'accademia di belle arti in Siviglia, e ne sostennero le spese. Nel 1663 fu nominato secondo suo direttore; carica che sostenne con universale soddisfazione. Le poche sue opere, che si conservano in Siviglia, gli danno luogo tra gli artisti che senza aspirare ai primi gradi, contribuirono a mantenere l'arte ne' buoni principi

del precedente secolo.

GOEBOUW (ANTONIO) nato in Anversa da facoltosi parenti nel 1625, fu mandato in età giovanile a Roma, dove dimorò alcuni anui studiando le opere de'grandi maestri e frequentando la scuola del Cortonese e di altri maestri. Di ritorno in patria si fece nome non meno per correzione di disegno che per vaghezza di colorito. Trovo lodati dal Dechampe due suoi quadri, uno de'quali rappresenta una danza di giovani contadine, l'altro alcuni soldati che giuocano alle carte sotto una tenda.

GOEDART (GIOVANNI) nacque a Middelhourg nel 1620, e fu ad un tempo pittore e naturalista. Nel 1662 pubblicò in lingua olandese la celebre opera: Descrizione dell'origine, della specie, delle qualità e delle metamorfosi dei vermi, dei bruchi ec. Fu poscia tradotta in latino ed in francese, poscia in inglese. Non spetta al nostro istituto il parlare del merito scientifico di questo libro, ma soltanto di ciò che spetta alla pittura; cioè dei disegni coloriti che accompagnano la descrizione d'ogni insetto. Sono questi magistralmente disegnati, e con tanta esattezza coloriti, che ci sembra di vederli vivi; e perchè Goedart era valente naturalista, vi espresse tutti i caratteri e le più sfuggevoli qualità, che distinguono non solamente i generi ma le specie e dirò così, le passioni dei centocinquanta insetti contenuti nella sua opera. Morì in patria nel 1668.

GOES (Ugo vander) nacque in Bruges circa il 1380, e fu, non saprei dire, se allievo o compagno di Gio. vanni van Eyck. Dicesi che nel prossimo p. secolo vedevansi tuttavia in Bruges alcune sue opere a tempera ed all'olio fatte in principio del quindicesimo secolo; lo che dimostrerebbe che fu dei primi ad essere a parte del supposto segreto (dei fratelli van Eyck. Un suo quadro d'altare stava nella chiesa di S. Giacomo in tempo che i partigiani della riforma distruggevano le chiese, e fu risparmiato a cagione del rispetto che tutti avevano grandissimo per le opere di questo celebre artista. Ancora in Gand si conservavano due snoi quadri rappresentanti Maria Vergine col Bambino in collo ed Abigaille che cerca di placare Davidde, l'uno e l'altro pregevolissimi per lodevole finitezza e per belle aric di volto. Non è noto nè il tempo, nè il luogo della sua morte.

GOETZ (GOFFREDO BERNARDO) nacque a Kioster-Welchrod nella

199

Moravia nel 1708 e morì in Augusta circa il 1770. Apprese gli elementi della pittura da Eckstein, ed operò alcun tempo in Augusta con Holzer presso Bermüller. Goetz è risguardato come il primo, che abbia impresse le sue incisioni, tanto alla maniera nera che alla punta ed a bulino, sul gusto pittoresco, distendendo i co-lori all'olio sulle lastre e tirandole sopra fogli velini o di seta: il quale metodo venne poi perfezionato in Inghilterra. Le sue pitture consistono in quadri d'altari, e storie a fresco che ornano esteriormente le case. Ebbe buon disegno e vago colorito. Ottenne premi e privilegi dall'imperatrice Maria Teresa per l'impressione delle stampe a colori, che poi continuarono in Francesco Ragis suo figlio. Ebbe pure una figlia che a staordinaria bellezza aggiunse il merito di essere valente miniatrice. Le più conosciute stampe di Goetz sono le seguenti:

Santa Walpurgis, tratta da un quadro d'altare, dipinto da lui me-

L'imperatore Carlo VII tratto da un suo quadro di grandezza naturale, inciso alla maniera nera.

Busto di Maria Lecrepscki, regina

di Francia.

GOETZ (GIUSEPPE FRANCESCO DE ) nato in Hermanstadt o Zeben in Transilvania nel 1754, fu consigliere di Guerra, carica che abban. donò in età di 24 anni per usare di tutta la sua libertà onde consacrarsi alle belle arti. Passò nel 1779 a Monaco e colà applicossi agli studi delle lettere e delle arti. Ebbe a sostenere grandi traversie, onde riparossi altrove per vivere una vita ritirata. Sapeva disegnare, dipingere ed in-.tagliare all'acqua forte. Fece in Monaco diversi ritratti all'olio, ed in-

Il Ritratto di Papa Pio VI nel

Quello di Gustavo III re di Svezia nel 1785.

Tre Serie di Schizzi sui caratteri delle passioni.

GOHLE (GIOVANNI) nato in Olanda nel 1724, intagliò alla maniera nera molte stampe da Van Ostade, da Mieris, Schalken, Tenier ed altri. Fece pure alcune incisioni a bulino tenute in qualche pregio.

GOLE (GIOVANNI) nacque in Amsterdam circa il 1660, e fu disegnatore ed intagliatore a bulino ed alla maniera nera. Assai meno stimate delle altre sono quelle della seconda specie, sebbene le une e le altre non siano prive di merito. Tra le prime trovansi i ritratti di

Carlo XI re di Svezia. Duchessa de la Valiere.

Maometto IV imperatore turco ec. Tra le seconde:

Carlo III re di Spagna.

Cornelio Tromp.

Il maestro di scuola che fa recitare la lezione.

Eraclito che piange le miserie del genere umano.

Il Cavadenti ec.

GOLDAR (GIOVANNI) nacque in Oxford nel 1728, e fu intagliatore alla punta ed a bulino di non comune merito. È noto che lavoro per Boydell ed intagliò non poche stampe, per commissione di Inigo Collet. Operava aucora dopo il 1770. Il suo più conosciuto lavoro componesi di quattro stampe tratte da Collet, ed intitolato l'Amor moderno, cioè:

La Galanteria.

Il Disinganno.

Il primo mese di Matrimonio. La Discordia nel governo dome-

GOLDMAN (NICCOLA) nacque in Breslavia nel 1625, e fu l'inventore della maniera di descrivere la voluta jonica, ch'egli chiama di Vitruvio i cuperata, ed è più perfetta di quelle del nostro Vignola, non solo perchè è geometrica, ma perchè il listello vi è disegnato colla stessa giustezza del primo contorno. Pubblicò diverse opere, come: Elementa architecturae militaris: Del Compasso di proporzione: Dell'architettura e descrizione del tempio di Salomone: ec. Morì del 1665.

GOLTZ o GOLZIO (UBERTO) nacque in Venloo, ducato di Gueldria nel 1520; e poich'ebbe apprese belle lettere, studiò il disegno sotto il proprio padre mediocre pittore, e la pittura nella scuola di Lamberto Lombartidi Liegi, il quale gli faceva copiare disegni di antiche statue e di bassi rilievi. In quest'esercizio continuando fu preso da ardentissimo desiderio di recarsi in luogo onde osservare egli medesimo gli originali di quelle opere. E Roma largamente soddisfece ai suoi desideri. Frutto d'indefesso e lungo lavoro furono i ritratti di tutti i romani imperatori da Giulio Cesare fino a Carlo V: ai quali tennero dietro il libro intorno alle feste ed ai trionfi de'Romani, e le cose della Sicilia e della Magna Grecia, ed altre eruditissime opere, delle quali daremo in fine del presente articolo i relativi titoli. Occupato in queste erudite indagini, e nel disegnare tante medaglie, statue, bassi rilievi ec. che ne formano il fondamento e la giustificazione, poche cose ha potuto fare di pittura. Di ritorno in patria, dimorando in Anversa, riprese talvolta l'abbandonato pennello, e tra le altre cose colorì la Storia della conquista del Toson d'oro, per commissione di Casa d'Austria, che fu sommamente applaudita. Ebbe tanto trasporto per le cose de' Romani, che tutti i suoi figliuoli, che non furono pochi, ebbero i nomi di Marcelli, di Giuli, di Cornelj, di Terenzie, di Livie, ec. Non potendo vedersi lontano da Roma, vi andò prima di morire uua seconda volta, e terminò la vita in Bruges ottuagenario. Uberto incise molto in legno, e a lapis. Intagliava i tratti delle sue stampe in rame all'acqua forte, e le commetteva nelle tavolette di legno: cattivo metodo da cui non si ottieue nulla di buono; poichè i tratti sono magri e graffiti, senza espressione, senza bellezza, e torna assai meglio incidere tutto in legno.

Soggiungo il catalogo delle sue

opere

Fasti Romani ex antiquis numismatibus, et marmoribus aere expressi et illustrati: 1566.

Icones imperatorum romanorum, et Series austriacorum. Fu dedicata

a Filippo II.

G. Julius Cesar, sive historiae imperatorum Caesarum romanorum ex antiquis numismatibus restitutae. Liber primus, Huberto Golzio Herbipolita Vanloniano Auctore, et scriptore 1583.

Fastos Magistruumet Triumphorum Romanorum ab urbe condita ad Augusti obitum ex antiquis monumentis restitutos, Hubertus Golzius Herbipolita Vanlonianus dedicavit. 1566.

Sicilia et Magna Graecia ex priscis numismatibus. Opera stimatissima.

Thesaurus antiquitatis. 1579. Catalogus consulum etc. 1661 e

1665.

GOLZ o GOLZIO (Enrico) nipote di Uberto, nacque a Vanloo nel 1558, ed ebbe a primo maestro suo padre pittore sul vetro. Coornhert mercante di stampe, avendo vedute alcune incisioni del giovanetto Enrico, seco lo condusse in Harlem con tutta la sua famiglia, facendolo lavorare per suo conto. Ammogliatosi in età di ventun'anni, e non potendo resistere al cocente desiderio di veder Roma, infermò così gravemente d'etisia, che ormai pareva perduta ogni speranza di salute. In così tristo stato risolse di andare a Roma, sembrandogli che meno. dopo averla veduta, gl'increscerebbe. il morire. Il divagamento del viaggio e più di questo la dolcezza del clima d'Italia, gli ridonarono a poco a poco la salute. Visitò Venezia, Bologna, Firenze, e lungamente si trattenne in Roma, sempre scono-

sciutò a'suoi medesimi compatriotti. Recavasi poi a Napoli, di dove tornato a Roma, e conosciuto per quel valent'uomo ch'egli era, fu molto adoperato nel ritrarre i più cospicui personaggi di quella capitale. Fin qui non erasi esercitato che nel disegno e nell'intaglio; ma i miracoli della pittura veduti in Venezia ed in Roma gli posero il pennello in mano a 42 anni. Il primo suo quadro rappresenta G. C. in croce con la Vergine e S. Giovanni ai lati. Tornato in patria fece un sorprendente, numero di quadri nel periodo di 17 anni, essendo morto in Arlem in età di 59 anni.

Soggiungo un breve catalogo delle infinite sue opere d'Intaglio.

## Ritratti.

Il proprio,

Enrico IV re di Francia, 1592,

stampa rarissima.

Theodorus Cornhertius ad vivum depictus, et aere incisus ab H. Golzio, raro.

Giovanni Stradano pittore di Bru-

ges.

Giusto Lipsio insigne letterato. Cristofano Plantino famoso tipografo.

Madama de la Taille, 1689. Francesco d'Egmont, ec.

Pezzi diversi di sua composizione.

Ginda e Tamar.

La Natività, pezzo non finito, rarissima.

L'Adorazione dei Magi, rara. La Strage degl' Innocenti, raris-

Riposo in Egitto. La Samaritana.

Altra Adorazione dei Magi assai bella.

Una Santa che tiene dalla man dritta un libro, pezzo raro, di cui alcune parti sono incise soltanto a tratti.

Diz. degli Arch. ccc. T. II.

Gli Eroi dell'antica razza romana, in tutto fogli dieci.

Venere che riposa sopra un letto, con un Amorino a ciaschedun canto, stampa assai graziosa.

Mercurio che addormenta Argo,

stampa sommamente rara.

Un Cieco che ne conduce un altro, rara.

Giovinetta che ricusa le offerte fattele da un vecchio ricco, rara.

Coridone e Silvio seduti a piè di un albero, bella incisione.

Graude paesaggio montagnoso con pastori e pecore, ed in aria Dedalo ed Icaro, bella acquaforte.

Pezzi diversi da varj maestri.

Trionfo di Galatea, da una pittura di Raffaello nella Farnesina.

La Cena, da Paolo Veronese.

Le Nozze di Cana, dal Salviati. S. Girolamo in meditazione, da

Palma il giovane.

Il peccato dei nostri primi parenti,

da Spranger.

S. Paolo in Malta, morso da una vipera, dallo Stradano.

I quattro Evangelisti al sepolcro li Cristo, da Ant. Blocklant

di Cristo, da Ant. Blocklant. GOLZIO (GIACOMO)

GOLZIO (GIACOMO GOLZIO )

GOLZIO (CORRADO) non sono conosciuti tra gli artisti che per avere intagliato presso Enrico e sotto la

sua direzione.

GOMBOUD (GIOVANNI) ingegnere ed architetto francese, sebbene
non abbia avute grandi occasioni
di lavoro, potè non pertauto farsi
vantaggiosamente conoscere per diverse opere di non molta importanza,
ma dottamente inventate ed eseguite,
onde fu nominato ingegnere del re.
Fu valente disegnatore ed intagliatore, onde fece la pianta e le vedute
della città di Roano, che pubblicò
diligentemente incise.

GOMEZ (GIOVANNI), nominato nel 1593 pittore di Filippo II, dipinse per questo monarca il gran quadro del Martirio di S. Orsola e

26

delle sue compagne coi disegni di Pellegrino Tibaldi, ond'essere sostituito ad un quadro di Luca Cambiaso che aveva avuta la disgrazia di non piacere al re. Fece in appresso alcuni quadri per il convento dell'Escuriale, e ritoccò o ristaurò tre quadri di Federico Zuccari, che aveva avuta la stessa sventura di non piacere a Filippo. Morì Gomez nel 1597, lasciando sette figliuoli, de' quali prese cura il re suo protettore. Era suo fratello

GOMEZ (MARTINO), che dimorava in Cuenca, e dipingeva in età di circa 25 anni per quella cattedrale due quadri rappresentanti S. Lorenzo e S. Michele. Ciò accadde nel 1552, e nel 1601 eseguiva alcune opere all'Escuriale, per le quali Filippo III gli faceva pagare, 3,030 reali corrispondenti a circa 1500 franchi: onde può calcolarsi la vita pittorica di quest'artista a circa cinquant'anni,

(SEBASTIANO) nato circa il 1620, fu allievo di Alfonso Cano, e forse il solo allievo di queso valent' uomo cui mancassero castigatezza di disegno e buoni contorni. I suoi meno cattivi quadri sono una Madonna col Bambino in collo fatta per le Domenicane di Siviglia, ed una S. Rosa di Viterbo per il convento di S. Francesco. Così debole artista aveva l'uso di scrivere a piè de'suoi quadri: Sebastianum Gomez Granatensem habuit auctorem.

— (SEBASTIANO) il Mulatro. Fu costui uno schiavo del grande Murillo, che approfittando delle ore d'ozio per istudiare le opere del padrone, riusci uno de'suoi più fedeli imitatori. Dopo la morte del padrone e maestro, ch'egli teneramente amava, erasi stabilito in Siviglia, dove era in molta stima tenuto, non meno per la memoria di Murillo che per le virtù proprie. Ne'pochi anni che gli sopravvisse condusse alcuni buoni quadri, che in gran parte si conservavano a Siviglia nel convento degli Scalzi della Mercede.

GOMEZ DE VALENZA (FILIP-PO), nato in Granata nel 1654, ebbe in patria a maestro di pittura Michele Girolamo Ciezza; il quale essendo uscito dalla scuola di Alfonso Cano, diresse il suo allievo all'imitazione delle opere di questo distinto pittore. Nè Filippo deviò dagl' insegnamenti del maestro, come ne fanno prova molti suoi quadri pubblici e privati, tutti di stile del Cano, che conservansi in Granata, dov'egli mori nel 1694, lasciando ammaestrato nell'arte sua il figlio

(FRANCESCO). Costui dotato d'ingegno inventore, pronto nell'escguire e vivace coloritore, ebbe molte commissioni in patria e fuori. Dicesi avere in brevissimo tempo dipinti sei quadri di undici piedi d'altezza e dieci larghi per i Carmelitani Scalzi di Gianata quando non aveva ancora trent'anni, i quali lo fecero risguardare come uno dei buoni pittori che in allora avesse la Spagna. Si crede che essendo ormai vecchio, s' imbarcasse per l'America, e che sia morto al Messico circa la metà del diciottesimo secolo.

GOMFO scultore greco, trovasi ricordato da Taziano nell'orazione contro i Greci siccome autore di una statua rappresentante la meretrice Prassigoride.

GOMIER (LUIGI), oriondo francese, si stabili in Roma alla metà circa del diciassettesimo secolo, dove intagliò a bulino la veduta della fontana e dell' obelisco di piazza Navona, la Religione, tratta da Ciro Ferri, la SS. Trinità da Pier Francesco Mola, e da Annibale Caracci Maria Vergine col Bambino e S. Chiara.

GONELLI (GIOVANNI), chiamato il Cieco da Gambassi, nacque nella terra di tal nome, posta nel territorio di Volterra, nel 1610. Apprese i principi della scultura, e spezialmente a modellare da Pictro Tacca, ed in età di vent'anni fu condotto

a Mantova a' servigi del duca Carlo Gonzaga. Colà, o per caso, o per i patimenti in occasione dell'assedio e del sacco che vi diedero i Tedeschi nel 1630, divenne cieco. Colpito da tanta sventura non si avvilì, e continuò a far ritratti dal naturale somigliantissimi a molti distinti personaggi, a cardinali, a principi, ed in fine allo stesso Urbano VIII, sempre facendo che l'uffizio degli occhi facessero le mani. Il Baldinucci, che lo vide operare, descrisse minutamente il modo da lui tenuto nel fare un ritratto; ed altri autori, tra i quali il suo medico Pietro Serizio, parlarono di ciò come di cosa miracolosa. Non è però difficile a comprendersi il modo, per cui uno scultore acciecato non è totalmente impedito dall'esercizio della plastica, sebbene lo sia da quello dello scalpello; poichè accomodando la massa di terra colle mani grossolanamente a foggia di busto in luogo vicino quanto più sia possibile all'originale vivente, o di rilievo qualunque sia, cosicchè possa comodamente toccarsi, accostando insieme aperte le mani e piegandole gentilmente tanto che possa formarsene come una maschera da presentarsi al viso del modello che si voglia imitare. "Con-" cepita, scrive il Baldinucci, una " cognizione universale dell'altezza » e larghezza di quella faccia e delle " parti poco o molto rilevate, il " Gonelli disgiungeva poi esse sue " mani a poco a poco, mentre le " due dita grosse, una verso una » parte, l'altra verso l'altra, anda-" vano ricercando, e gentilmente " toccando la superficie delle labbra » e d'altre parti dai lati del volto " rilevate o cupe in cui incontravansi. " Dopo oganno di questi moti, o " ricercamenti tanto universali che " particolari, egli applicavasi alla " sua statua, ponendo e levando " terra, e poi coprendo colla me-" desima maschera fatta dalle sue " maui; poi colle dita grosse, e cogli

" due indici tornando a ricercare " finchè si accorgeva, e che vedevano » anche gli astanti, che nella sua " creta incominciava ad apparire " la forma della persona ritratta, alla quale dava tuttavia perfezione col nuovo tatto e ricercamento, sempre colle due mani intente al-" l'operazione, una dall'una, una " dall'altra parte del viso: e que" sto, cred' io, per mantenere nel-" l'egualità delle due parti e nel n tutto, oltre alla somiglianza, anche " il buon disegno. Soleva finalmente " perfezionare le sue figure segnando » negli occhi le luci; ma perchè tal " segno è sottilissimo, e conseguen-" temente non sensibile alla mano, » aveva accomodata una certa cannuccia, colla quale le improntava " a' luoghi loro. " Si aggiunga a tutto ciò la straordinaria attenzione e concentrazione di tutti i ciechi, per cui non vengono da alcuna cosa distratti in ciò che fanno. Ed il Gonelli giunse perfino a fare di memoria un ritratto di certa Elisabetta da lui amata mentre aveva la luce degli occhi, il quale ritratto riuscì tanto somigliante, che il cardinale Pallotta vi pose i seguenti versi:

Giovan che è cieco e Lisabetta amò,

La scolpì nell'idea che amor formò.

GONORD (N) pubblicò alcune stampe incise all'acquerello rappresentanti Accademie di Donne, tratte da Cochin.

GONSALVO (SANTO: GONSALVO SAN PIETRO E SAN LORENZO) portoghesi domenicani vissuti nel tredicesimo secolo, aggiunsero alle virtù architettoniche le virtù cristiane in grado erofico.

Il primo costruì in Amarauto sua patria un ponte di pietra ed una chiesa, che fu in appresso consacrata al suo nome:

L'altro sabbricò un ponte di pietra in vicinanza di Tui sua patria:

L'ultimo fece equalmente un ponte

pati.

che fu chiamato il Ponte di Cavez. Così vediamo i Portoghesi avere imitati gli antichi popoli, che per mostr arsi grati agli uomini distinti per virtuose azioni e per straordinari bene fizi resi alla patria, li credettero degni di avere seggio tra i celesti.

GONTHIER (GIOVANNI E LEO-MARDO FRATELLI) nati nella Champagne e probabilmente a Troyes, acquistarono fama di eccellenti pittori sul vetro. A costoro appartengono i vetri della chiesa di S. Stefano di Troyes, ed altri assai curiosi che diligentemente si conservano in varie case di quella città, come rarissime cose. Dicesi che Leonardo non aveva più di 18 anni quando dipingeva col fratel maggiore i vetri di S. Stefano; e morì di 28, lasciando un figliuolo in tenera età, che fu poi mediocre pittore di or-

GONZALES (BARTOLOMMEO) nacque in Madrid nel 1564, e fu scolaro di mediocre pittore. Dopo il 1608 fu adoperato da Filippo III per lavori di non molta importanza, e nel 1617 fu nominato suo pittore in luogo di Fabrizio Castello. Più volte ritrasse la regina ed i suoi figli, che fece sempre somigliantissimi; perciò tutti i grandi signori, o per la virtù dell'artista, o per far cosa grata alla regina, cercavano di avere il proprio ritratto di mano di Gonzales. E veramente fu valente ritrattista, perocchè oltre la perfetta rassomiglianza, disegnava esattamente tutta la persona e finiva con estrema diligenza abiti, tappeti ed ogni altro accessorio. Morì nel 1627.

— (CRISTOFORO) lavorava in Madrid nel 1590, ed alcuni suoi quadri sonosi conservati fino all'età presente nel chiostro de' Carmelitani

Scalzi.

GONZALES BECERRIL (GIO-VANNI) fu allievo di Pietro Berruguete, che gli diede in isposa sua figlia, chiamata la Toledana, perchè nata in Toledo. Altro non è noto di quest'artista se non che l'anno 1490 dipingeva, con altri, varj quadri nel chiostro della cattedrale di Toledo.

GONZALES DE CEDILLO (D. ANTONIO), nato in Toledo, fu scolaro in Madrid del Rizzi. Recavasi poscia a Roma, e di ritorno in patria, dopo nou molti anni, l'arricchi di pregevoli quadri, nei quali mostrossi giudizioso compositore, ca-

stigato e facile disegnatore.

GONZALES RUIZ (ANTONIO) apprese in Madrid i principi della pittura, indi recossi a Parigi, poscia a Roma ed in altre principali città d' Italia, studiando in ogni luogo i capo lavori delle principali scuole. Quando tornò a Madrid, fu da Filippo V nominato uno dei direttori della nuova accademia di belle arti, di cui gli aveva ordinata l'istituzione: utilissimo provvedimento che poi non ebbe effetto che nel 1752 durante il regno di Ferdinando VI. In tale occasione il Ruiz dipinse un quadro allegorico allusivo a tale avvenimento, che fu collocato nella maggiore sala dell'accademia. Cinque anni dopo fu nominato pittore del re, e nel 1759 direttore generale dell' accademia. Dicesi morto assai vecchio nel 1785.

GONZALES DELLA VEGA (IL LICENZIATO GIACOMO) nacque in Madrid del 1622, e fu allievo del pittore Francesco Rizzi. Uscito da questa celebre scuola sufficiente pittore si ammogliò; ma rimasto vedovo dopo pochi mesi, chiese di essere fatto prete, ed i suoi talenti aprirongli le porte del sacerdozio. In tale occasione fece due quadri per la congregazione degli Avvocati, e molti ne dipinse dei fatti di Nostro Signore e di Maria Vergine per il convento di S. Francesco e per le religiose di don Giovanni d'Alarcon. Morì di 75 anni nel 1697. Fu uomo di esemplarissimi costumi, ma nou più che mediocre pittore.

GONZALES VELASQUES (DON

ALESSANDRO ) nacque in Madrid nel 1719. Di 19 anni dipinse le decorazioni del teatro del Retiro, e nel 1744 fu impiegato nel palazzo di S. Idelfonso, dove fece varie opere di pittura e di scultura. Nel 1752 fu nominato vice direttore dell'accademia per la classe d'architettura, e dieci anni più tardi ebbe la stessa carica in quella della pittura. Le riforme dei teatri progettate e quell'epoca diedero luogo ad una generale esposizione di decorazioni, tra le quali furono con entusiasmo preferite quelle di don Alessandro, Fin dai primi anni quest' artista ebbe costume di operare in compagnia di suo fratello Luigi tanto nei lavori all'olio, che a fresco ed a tempera: il primo dipingeva gli ornati, Luigi le figure. In una parola essi furono i Mitelli ed i Colonna della Spagna. Morì Alessandro nel 1772, dopo aver avuto a compagno per terzo

GONZALĖS VELASQUEZ (An-TONIO). Questi fratello di Alessandro e di Lnigi, nacque nel 1729, ed ottenne una pensione dal re per ultimare i suoi studi a Roma. Colà dipingeva a fresco alcune storie nella chiesa dei Trinitari di Castiglia; e di ritorno in Spagna fece la cupola della cappella della Madonna del Pilar nella cattedrale di Tarragona che gli ottenne l'universale approvazione. Nulla dirò delle cose eseguite in Madrid insieme ai fratelli, Luigi ed Alessandro; le quali furono molte. Il re volle compensarlo nominandolo vice direttore dell'accademia di S. Fernando. Fu Antonio facile e grazioso pittore; felicemente concepiva le composizioni, e le eseguiva con eguale facilità. Oltre le pitture di Madrid e del palazzo del Pardo lasciò varie opere assai pregevoli in Saragozza, Cuenca ed altrove. Quando morì in Madrid nel 1795 era direttore onorario dell'accademia.

LUIGI) di cui parlato abbiamo ne'precedenti capitoli, era nato a Madrid nel 1715. Oltre la

carica di vice direttore dell'accademia di S. Fernando, ebbe quella di pittore di gabinetto del re. Morì nella fresca età di 49 anni.

GOOL (GIOVANNI VAN) nato all'Aja nel 1685, più che colle opere del pennello, acquistò celebrità col libro iotitolato: Teatro dei pittori fiamminghi, contenente le vite e le opere loro. Fu quest' opera pubblicata all'Aja nel 1750 e 1751 in due volumi iu 8.º

GORGASO celebre pittore e plastico greco, abbellì, in compagnia di Damolilo, con ambedue i generi dell'arte sua, il tempio di Gerere posto in Roma presso il Circo Massimo.

GlORGIA. Sappiamo da Plinio, Lib. XXXIV c. S, che questo scultore fioriva nell'Olimpiade 87.ª contemporaneamente ad Agelada, Callone, Policleto, Fragmone, Gorgia, Lacone, Mirone, Pitagora, Scopa e Perelio; onde è da credersi che non fosse molto da meno di tanti suoi illustri compagni; ma non sussiste verun' opera attribuitagli, che possa fare testimonianza del suo merito.

GORI (ANGIOLO), fiorentino, che operava nel 1658, fu vago pittore di frutta e fiori, che sapeva fare somigliantissimi al vero, e disporre leggiadramente. Lavorava eziandio di prospettiva; e nel preallegato anno dipinse, in compagnia di Giuseppe Masini e di altri artisti, il corridore della reale galleria di Firenze. Ignorasi l'epoca della sua morte.

— (LAMBERTO) fiorentino ancor esso, e rinomatissimo professore di scagliola, fu scolare d' Ignazio Hugford. Alla bontà e gusto del disegno aggiunse Lamberto la felicità dell'esecuzione, avendo talvolta saputo colla scagliola emulare i più delicati lavori del pastello, tanto rappresentanti ornati che figure. Maucò all'arte in Firenze nel 1801.

GORO E FERDINANDO DI FRANCESCO, celebri dipintori sul vetro, furono allievi di Domenico Livi, e molto operarono in Firenze ed in altre città della Toscana nella prima metà del quindicesimo secolo.

GOTI (MAURELIO), celebre pittore di prospettive, nacque nel territorio ferrarese in principio del p.p. secolo. Conservansi in Ferrara ed altrove diversi suoi quadri in sul gusto di quelli del Facchinetti suo

- (VINCENZO) di Bologna fu condiscepolo di Guido Reni nella scuola del Calvart. Andò di venti anni a Roma, e vi dipinse alcune cose, per le quali fu chiamato alla corte del vicere di Napoli. Colà ebbe importanti commissioni, terminate le quali passò a Messina, dove fece diversi lavori. Venne poscia a Reggio di Calabria, ed accasatosi, vi prese stabile domicilio. Morì in questa città nel 1636.

GOVAR (YVES), intagliatore alla punta ed a bulino, nacque a Brest nel 1742. Recatosi ancora giovinetto a Parigi, apprese ad incidere da Giacomo Aliamet, e da Niccola Ozanne, che gli accordò in isposa sua sorella. Tra le diverse sue opere d'intaglio ottennero il pubblico favore 60 vedute dei porti di mare della Francia, intagliate con grande verità. Le

più rinomate sono le seguenti: Il porto di Tolone e quelli di Brest e di Rouen assai graziosamente fatti.

Veduta del porto d'Antibo e del Golfo di Calvi in Corsica, da la Croix.

Veduta del porto di S. Fiorenzo in Corsica, dallo stesso.

Marina in occasione di un oraga-

no, da Bonaventura Peters.

Prima veduta dei contorni di Caudebec in Normandia, da Filippo

Seconda veduta dei contorni sud-

detti, dallo stesso.

GOUDT (ENRICO DE), gentiluomo olaudese, nacque iu Utrecht nel 1595. Sebbene cavaliere e conte palatino, liu dai più teueri anni, tratto da viva passione per le belle arti, apprese gli elementi del diseguo e

della pittura in patria; indi recossi a Roma per continuarvi gli studi. Colà contrasse amicizia con Adamo Elsheimer, di cui fu scolaro, e benefattore. Lo sgraziato Elsheimer fu imprigionato, ed egli acquistò a carissimo prezzo gran parte de suoi quadri, onde avesse più agiata sussistenza; e da quel momento risolse d'inciderli, tendendo nell'esecuzione all'effetto della pittura. Morto Elsheimer, rivide la patria, ove da una donna di lui perdutamente invaghita, gli fu data una bibita perchè s'innamorasse, che gli alienò lo spirito ed oscurò la memoria, Approfittava l'infelice Goud di alcuni lucidi intervalli per dipingere ed iutagliare. Tutte le sue stampe sono a bulino in uno stile così preciso, che produce un grand' effetto di chiaroscuro, per un particolar metodo da lui trovato per la distribuzione dei tagli. Le teste sono di un disegno corretto, e tutte l'estremità accuratamente eseguite. Mori circa il 1630. Riferisco le principali stampe.

L' Angelo ed il fanciullo Tobia.

Roma, 1608.

Altra sullo stesso argomento. Roma, 1608.

Il levarsi dell'Aurora, graziosissimo paesaggio probabilmente di sua invenzione.

Filemone e Bauci che danno ospitalità a Giove ed a Mercurio. 1612.

Cerere in traccia di sua figlia. Pezzo chiamato la Strega, perchè la Dea sta bevendo al lume della luna. Roma , 1510.

La Fuga in Egitto a lume di luna in un fondo di paesaggio, ove si vedono persone e bestiami che si riscaldano in vicinanza del fuoco.

La Decollazione di S. Giovanni. Soggetto di notte, è la più rara stam-

pa di Goudt,

GOUJON (GIOVANNI), risguar. dato come il ristauratore della scultura in Francia, nacque a Parigi in principio del sedicesimo secolo, ed

apprese i principi dell'arte in patria. Fu incaricato dal re Enrico II di abbellire il palazzo d'Anet, renduto celebre dal soggiorno che vi fece la bella Diana di Poitiers. Furopo suoi amici Pilon e P. Lescot, celebri artisti; ed egli dai riconoscenti francesi ebbe il sopranhome di Fidia francese. Le più importanti sue opere sono la Fontana degl'Innocenti; le sculture che ornano, l' Hôtel de Carnevalet, poi di madama de Sévigné; la Tribuna della sala dei cento Svizzeri al Louvre; i bassi rilievi della porta S. Antonio ora appartenenti alla casa Beaumarchay; molti bassi rilievi, presentemente deposti nel Museo de'Monumenti francesi; un basso rilicvo rappresentante Cristo nel sepolero; i bronzi che ornano la porta d'ingresso del castello d'Anet; un gruppo in marmo bianco rappresentante Diana cacciatrice ec. ec. Quest'illustre artista fu rapito alla gloria dell'arte e della Francia nel funesto giorno del S. Bartolommeo, 1572, da un colpo d'archibugio mentre lavorava intorno agli ornati del Vecchio Louvre, vittima di bassa gelosia, o più verosimilmente di religioso fana-

GOUIVE (N) non per altro conosciuto tra gl'intagliatori che per il ritratto di Stefano Blancardo posto alla testa della sua Anatomia riformata dell'edizione di Leida del

1687.

GOULAY (N) nato in Parigi nel 1749, intagliò molte vignette sui disegni di Mounet e di Moreau, ec. Nel 1784 intagliò il ritratto di Pilatre de Rosiers e quello di M. Suffren.

GOUMAZ (N) allievo d' Aliamet, intagliò nel 1784 diversi piccoli soggetti e paesaggi tratti da differenti

maestri.

GOUPY (GIUSEPPE), disegnatore ed intagliatore all'acquaforte, nacque in Nevers nel 1729. Terminati gli studj in Parigi, pubblicò alcune stampe, indi passò a Londra, dove stabilì la sua residenza, divulgandovi varie stampe, parte di sua composizione e parte tratte da altri maestri. Incisc con punta facile e spiritosa, onde fu annoverato da Basan e da Heinecke tra i buoni intagliatori. Ignorasi l'epoca della sua morte. Tra le non molte sue stampe sono universalmente conosciute le seguenti:

Muzio Scevola che si brucia la mano in faccia al re Porsenna.

Zeusi che dipinge Enea per gli Agrigentini, dal Solimene.

Diana colle Ninfe alla caccia del

cervo, da Rubens.

L' Eunuco battezzato da S. Filippo apostolo, da Salvator Rosa.

Gerone re di Siracusa che invita Archimede a difendere la città, da

Sebastiano Ricci.

Veduta di Castel Gandolfo con una parte del lago e della Campagna di Roma, dal Bologuese.

Bel paesaggio con la Vocazione di S. Andrea, da Pietro da Cortona.

Quattro paesaggi, da Salvator Rosa: cioè

Gl' Indovini.

I Ladri. Tobia.

Il Sogno di Giacobbe.

GOURNAY (C) conosciuto per una curiosa stampa pubblicata in Parigi, rappresentante un Cristo in croce, tutto composto di cifre a caratteri, conforme si pratica dai valenti maestri di scrivere, eccettuate l'estremità, cioè testa, mani e piedi, che sono lavorate come le altre stampe, in gran parte peraltro a piccoli punti.

GOUWEN (N), intagliatore olandese, incise nel p. passato secolo alcuni pezzi della celebre Bibbia di van-der Marck, e poc'altre stampe.

GOYEN (GIOVANNI VAN) nacque in Leida nel 1596 da Giuseppe van Goyen, dilettante di stampe, il quale lo pose a studiare la pittura e l'intaglio sotto diversi maestri, tra i quali Guglielmo Goeritz ed Isaja van

de Velde. Giovanni più che ad altro genere si affezionò a quello dei paesaggi; ed i suoi paesi svariatissimi rappresentano d'ordinario fiumi con barchette da pescatori, o harche piene di contadini che vanno e ritornano dal mercato; ed in lontananza vedonsi villaggi e poche volte borgate. Campeggia nelle sue opere un tocco facile e spedito, e non ha dipinta veruna cosa senza disegnarla prima dalla natura. Osservasi che i suoi quadri hanno un certo color grigio, che alcuni attribuiscono al turchino d' Arlem, colore, ai suoi tempi, molto di moda in Olanda. Compose pure ed intagliò qualche paesaggio all'acqua forte, e vi si ravvisa il suo tocco grasso e facile. Morì all'Aya nel 1656. Le poche sue stampe sono rarissime, e fra queste conosconsi principalmente le seguenti:

Grazioso paesaggio con fabbriche, ed una barchetta sul fiume quasi

vicina alla terra.

Altro simile, ornato di piccole capanne, attraversate da un fiumicello.

GOYRAND (CLAUDIO) nacque a Sens circa il 1634, fu disegnatore ed intagliatore alla punta ed a bulino, ed incise con buon gusto diversi paesaggi in su lo stile di Silvestre. Soggiornò lungamente in Roma ed in Parigi, come ne fa testimonianza la data di varie sue stampe, tratte da I. Stella, Quesnel, Mauperché, Callot, ecc. Ignorasi l'epoca della morte.

Soggiungo un breve catalogo delle

sue stampe:

Quattro vedute pittoresche: cioè Le ruine del vecchio castello di Bissestre.

Gli avanzi della fabbrica degl'In-

La degradazione di vecchia torre quadra.

La gran fontana del giardino di Tivoli.

La cappella di S. Maria Maggiore di Róma, da Stefano della Bella,

Quattro paesaggi, dal medesimo. Nuove vedute e prospettive, tratte dai più bei luoghi di Parigi e dei suoi contorni. ec.

GOZ (GIO. BATTISTA) pittore ed intagliatore della corte imperiale, pare che poco abbia operato in qualità di pittore, continuamente distratto dai disegni ed incisioni di soggetti che gli venivano ordinati dai principi e principesse suoi padroni. Tra le sue invenzioni intagliate a piccolissimi punti ed a pochi tratti, ricorderò le stampe del Cristo morto, la Cena del Signore, un Crocifisso, S. Gregorio, Magno, il Transito di S. Francesco Xaverio, S. Barbara vergine e martire, ec.

GOZZOLI (BENOZZO) fiorentino, allievo di Giovan Angelico da Fiesole, cercò di accostarsi allo stile del Masaccio, e forse lo vinse negli accessorj degli edifizj, nell'amenità del paesaggio, nelle idee ridenti e talvolta facete. Nel palazzo Riccardi di Firenze conservasi ancora l'antica cappella, in cui dipinse una Gloria, una Natività ed un'Adorazione dei Magi. Non so se trovisi altrove verun'opera a fresco con vesti così ricche di dorature (ciò che probabilmente devesi all' ordinatore); ma quello che torna soltanto a lode dell'artista è la perfetta imitazione delle cose, che ci offre una giusta idea de' costumi del suo secolo ne' ritratti, nelle vesti, nelle bardature de' cavalli ed in ogni più minuta usanza. Nelle posteriori opere eseguite in Pisa pare che Benozzo siasi accorto del torto che fanno all'arte le abbondanti dorature, e fu più sobrio, supplendo alla mancanza di ricchezza colla maggior bontà del disegno e della composizione. Convien dire che avesse una straordinaria facilità d'invenzione e di esecuzione, se è vero quanto fu scritto, che in due anni terminasse tutte le storie da lui eseguite nel Campo Santo, che occupano un intero lato di così vasto edifizio. E cresce sem-

pre più la maraviglia riflettendo alla infinita varietà dei volti tutti veri e spiranti, alle studiate attitudini, alla lodevole espressione degli affetti, ed alla morbidezza del colorito, ond'ebbe ragione il Vasari di esclamare: Opera terribilissima e da metter paura ad una legione di pittori! Lo stesso Richardson trovò pure degno di molta lode il quadro di S. Tommaso d'Aquino nel duomo di Pisa. In vicinanza all'immensa sua opera di Campo Santo fu con saggio accorgimento collocato il suo sepolero, erettogli in segno di gratitudine dal comune di Pisa nel 1478. Era nato circa il 1400.

GRADO (FILIPPO DE) figlio di Bartolommeo ed allievo di suo avo Filippo, nato in Napoli circa il 1700, riusci valente intagliatore tanto a bulino che all'acquaforte. Intagliò tra l'altre cose i ritratti che ornano il libro delle Vite dei Pittori del Bellori per la ristampa di Roma del 1728, e to uno degli artisti prescelti ad incidere le antichità Ercolanesi pubblicate in tre volumi in foglio

dal 1757 al 1762.

GRAFFICO (CAMILLO) della patria del Friuli, intagliò le 151 figure del Pontificale romano di Clemente VIII, stampato nel 1595. Morì in Roma nel fiore della virilità in principio del diciassettesimo secolo.

GRAFTON (GUGLIELMO) intagliatore inglese, nacque nel 1720, ed è autore di varie stampe alla maniera nera, alcune delle quali

sono interessanti.

GRAMMATICA (ANTIVEDUTO) nacque di padre Sanese in vicinanza di Roma nel 1576, e fu uno dei buoni artisti dell' età sua, ond'ebbe le prime cariche nell'accademia di S. Luca. Pochi gli andavano del pari nel far ritratti, niuvo forse nel contraffare le opere de' migliori maestri; dalla quale pratica non gli venne che infamia per aver tentato di privar l'accademia del quadro,

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

che possedeva di Raffaello, sostituendo una somigliantissima copia da lui segretamente fatta. Morì di 55 anni, lasciando bastantemente istrnito nell'arte suo figlio

(IMPERIALE), il quale, imitando che il padre, non seppe uscire dall'ingrata mediocrità. Ben tosto lo raggiunse nel sepolero nella fresca

età di trentasei anni.

GRAMMORSEO (PIETRO) pittore del Monferrato, fioriva nel 1523, nel qual anno fece un ragionevole quadro chetutt'ora si conserva nella

città di Casale.

GRANACCI (FRANCESCO) fiorentino, nacque nel 1477; fu scolaro di Domenico del Ghirlandajo fino ai diciotto anni, ed amico di Michelangelo suo condiscepolo, dal quale apprese a scostarsi alquanto dall'antico stile per accostarsi al moderno, spezialmente dopo ch' ebbe veduto il suo famoso cartone. Quando morì il maestro, ajutò Davide e Benedetto suoi fratelli a terminare le opere lasciate da lui imperfette. In appresso si diede a lavorare quadri da stanza a tempra, e sempre di sacro argomento, ma per lopiù rappresentanti Sacre Famiglie, le quali erano poi credute cose del maestro. Tra le grandi sue opere di più moderno stile che non era quello di Domenico contansi in Firenze la tavola dei Santi Zenobbio e Francesco a Sa 1 Jacopo Orafossi, e quella dell'Assunta ch' era a S. Pier Maggiore, nella quale vedevasi un S. Tommaso tutto di stile michelangiolesco. Ma il Granacci, essendo bastantemente ricco ed amante del vivere riposato, lavorava più per sollazzo che per guadagno, onde non fece molte opere. Mori in Firenze nel 1554.

GRAND (LUIGI LE) fioriva dopo la metà del p. passato secolo. Intagliò da C. Gisen il centauro Chirone in atto di ammaestrare il giovinetto Achille, che orna l'Emilio di Gian Giacomo Rousseau; inoltre

27

pubblicò diversi soggetti delle Metamorfosi d'Ovidio. Suo figlio.

GRAND (AGOSTINO CLAUDIO SI-MONE LE) nato a Parigi nel 1765, ed ammaestrato dal padre, intagliò diversi soggetti a colori da Fragonard ed altri, nel genere di Bonnet.

—— (LE) intagliatore francese dimorò lungamente in Londra, dove apprese ad incidere alla maniera nera: e di ritorno a Parigi pubblicava diverse stampe che ottennero

favorevole accoglimento.

(GIACINTO LE) nacque nella Lorena nel 1755, ed apprese l'arte dell'intaglio in Parigi. Pubblicò varie stampe a bulino, tratte da Fragonard, tra le quali hanno nome Giove ed Io, la Giamblette ecc. Ebbe Giacinto un fratello, che incise all'acqua forte con gusto, e diede diverse stampe per la Raccolta del Gabinetto di Le Brun.

GRANDI (CARLO) operava in Roma nel 1756, dove ebbe fama di buon intagliatore a bulino. Fece una vignetta di architettura per ornamento delle opere di S. Efrem Siro, diversi rami per il libro di poesie del Pastor Arcade Nealco, l'imagine di M. V. del buon consiglio, un Gesù Bambino nel presepio, ed altre cose tratte dal Tre-

visani e da altri.

- (ERCOLE) di Ferrara, nato nel 1491, fu scolaro del Costa, che secondo il Vasari, superò d'assai. Era il Grandi affezionatissimo al maestro, onde invitato a dipingere da sè e di sua invenzione, più volte rinunziò all'amor proprio ed utile suo per non far torto al maestro. Chiamato questi a lavorare in Mantova, non si lasciò piegare dalle istanze dello scolaro che desiderava di seguirlo, conoscendolo superiore in molte parti, e gli commise invece di tirar innanzi l'opera della cappella dei Ganganelli da lui cominciata in S. Pietro di Bologna. Ed è questo quel dipinto per cui

l'Albano pareggiava Ercole al Mantegna, al Perugino ed a qualsiasi altro professore di stile, dirò così, antico-moderno, tanto per morbidezza di pennello, che per armoniosa distribuzione delle figure. Siccome Ercole dipingeva per amore dell'arte e non per avidità di guadagno, terminava con somma diligenza e ad intervalli le opere sue, ponendo mano quando all'una, c quando all'altra. Abbiamo di già indicata la sua migliore opera, adesso in grap parte perduta. Altre, tutte pregievolissime, possono vedersi in Ferrara, Cesena e Ravenna, un quadro dell' Adultera a Firenze nel palazzo Pitti, creduto lungo tempo di Andrea Mantegua; altri in Roma e nella reale galleria di Dresda, ec. Mori di 40 anni nel

GRANELLO (NICCOLOSIO) scolaro del Semini, fu uno de' buoni frescanti genovesi, e che avrebbe acquistato maggior nome che non ha, se non fosse morto in freschis-

sima età circa il 1600.

GRANERI (N) pittore torinese apprese l'arte in patria da Domenico Olivieri, ch'egli fedelmente imitò, onde non ottenne fama di artista inventore. Operava ancora

nel 1770.

GRANJON (ROBERTO) uno dei più valenti intagliatori e fonditori di caratteri del sedicesimo secolo, apprese l'arte in Parigi, ove dopo averla esercitata alcuni anni per la stamperia di suo padre, passò a Lione, e colà fece i ponzoni per la stampa della musica circa il 1572. Venuto dopo in Italia, si applicò all' intaglio de' caratteri orientali per Domenico Basa tipografo di Roma. Fu in appresso chiamato a Firenze dal cardinale, poi gran duca Ferdinando de' Medici, con largo stipendio, onde operare nella nascente tipografia medicea orientale. Il piccolo alfabeto orientale eseguito da Roberto per i Medici è il pic-

colo arabico, la di cui incisione fu terminata in Settembre nel 1586 : e servi la prima volta per l'edizione di Avicenna nel 1593: indi cominciò subito i punzoni del Sirocaldeo finito nel 1589. Poiche ebbe fatti per i Medici quattro corpi di caratteri, Granjon tornò a Parigi, e colà fecesi di proposito a perfezionare i caratteri greci; ed i tre alfabeti greci di Garamond e quello di Granjon, sono ancora, dopo due secoli, i più bei caratteri che si possiedono in tal genere. Granjon fece pure alcuni bei caratteri itatici assai stimati. Non sarà qui fuor di proposito l'osservare che i principi de' Medici per stabilire, coll'opera principalmente di Granjon, la tipografia orientale, hanno spesi quaranta mila scudi d'oro. Ignorasi l'anno in cui è morto questo benemerito artista.

GRAPIGLIA (GIROLAMO e GIO-VANNI) entrambi architetti, operavano in Venezia nella prima metà del diciassettesimo secolo. Il primo dicde i disegni per i depositi dei Mocenighi e dei doge Leonardo Loredanno, eretti nella chiesa di S. Giovanni e Paolo. Giovanni architettò la chiesa di S. Pietro di Castello, che fu cominciata nel 1621. Alcuni credettero di ravvisare qualche rassomiglianza tra lo stile di Girolamo e quello dello Scamozzi.

GRAPPELLI (N) del quale, sebbene operasse in Ro:na nel diciassettesimo secolo, non si conosce ne il nome, ne la patria, ne l'età precisa. Pure conservasi nel palazzo Mattei una sua storia di Giuseppe che può a buon diritto collocarsi tra i migliori freschi del diciasset-

tesimo secolo.

GRASSALEONI(GIROLAMO) ferrarese, che fioriva ne' primi anni del diciassettesimo secolo, fu pittore ornatista, ed aiuto di Bartolommeo Faccini nei molti freschi del ducale palazzo di Ferrara.

GRASSI (GIOVAN BATTISTA) di

Udine, operava dopo la metà del sedicesimo secolo. Sebbene l'Orlandi lo chiami scolaro del Pordenone, le sue preziose pitture del duomo di Gemona lo dimostrano apertamente uscito da scuola tizianesca. Conosceva il Grassi ancora l'architettura e belle lettere, e fu amico di Giorgio Vasari, cui somministrò le principali notizie intorno ai pittori del Friuli.

— (TARQUINIO) toscano, o per lo meno stabilito in Toscana, operava ne' primi anni del diciottesimo secolo in Firenze, dove lasciò alcune opere che ricordano la scuola bolognese di Carlo Cignani. Ebbe un

figlio chiamato

GIOVAN BATTISTA), che, ammaestrato dal padre nella pittura, lavorò in Toscana probabilmente in qualità di ajuto del padre. Ignorasi l'epoca della morte ed ogni altra notizia attinente alla privata vita; lo che c'induce a credere che losse artista di poco conto.

GRAT o GRAAT (BERNARDO) nacque in Anisterdam nel 1628, ed apprese la pittura da certo maestro Giovanni suo zio, mediocre artista, che lo aveva in luogo di proprio figlio. Quando lo vide abbastanza fondato nel disegno, gli pose innanzi alcuni guadri da copiare; ma vedendo Bernardo, che con ciò non facevasi che guidarlo per la più lenga via allo studio della natura, cominciò ad uscire in sul far del giorno alla campagna, e disegnare i più vaghi oggetti che offre la natura. E questa fu propriamente la scuola di Graat. Egli recava dalla campagna le fresche idee degli oggetti che lo avevano più gagliarda. mente colpito: schizzi pieni di spirito e di fuoco, ora di un contadino o di una pastorella, ora ili animali e spezialmente di pecore e di cavalli. Calda ancora la mente delle fresche imagini, prendeva la tavolozza ed esprimeva sulla tela con tutta verità ciò che aveva veduto in

natura. Non conteuto della gloria di valente paesista, volle provarsi ancora nella storia; al quale oggetto aveva ogni cosa apparecchiata per passare a Roma; ma le preghiere di una madre desolata e le attrattive di Maria Boom, che gli veniva offerta in isposa, lo ritempero in patria. Non lasciava però di provarsi ancora negli argomenti storici e nei ritratti, ma non fu eccellente che nel dipingere animali. Morì in patria in età di \$1 anni.

GRAT (GIOVANNI) nacque in Vienna d'Austria nel 1680, ove fu scolaro di dozzinale maestro, ma uscito dalla scuola, si formò sulle opere de' grandi maestri. Egli non dipinse che ignobili soggetti, mercati, piazze ingombre di accatoni e di venditori di frutta, botteghe di maniscalchi, bettole, ec. Egli ebbe ad ogni modo un tocco spiritoso, e seppe pittorescamente aggruppare le figure. Non è hen noto l'anno della sua morte.

GRATELLA. Vedi Filippi.

GRATI (GIOVAN BATTISTA) nato in Bologna nel 1681 fu pittore diligente, e nulla più. Morì del 1758.

GRATLOUP (GIO. BATTISTA), nato a Dax nella Guascogna del 1735, sebbene occupato in gravissimi affari commerciali, consacrò alcuni momenti d'ozio al disegno ed all'incisione, che aveva appresi nell'adolescenza. Nel 1771 pubblicò il ritratto di Bossuet, copiato da Drevet, in un particolar genere d' incisione che imita l'acquerello, ma con tocchi più vigorosi. Fece nello stesso gusto sei altri ritratti, presi da Edelinck, Ficquet e da altri autori, rappresentanti Dryden, Gian Battista Rousseau, Cartesio, Montesquieu ecc. Tutti convengono che i lavori di questo egregio dilettante sono altrettanti capi lavoro.

GRAUE (I. E.) è conosciuto per avere intagliati in Amsterdam diverse vedute di Harlem, tratte dai

proprj disegai.

GRAVELLE (LUIGT DA) celebre magistrato e dilettante francese, nel 1745 intagliò all'acqua forte due Ninfe da Boucher.

GRAVELOT ( UBERTO FRANCE-SCO DANVILLE ) allievo di Restont, nacque in Parigi nel 1699 e soggiornò lungamente in Inghilterra. dove fece molti disegni per opere di letteratura. Di ritorno a Parigi nel 1745, continuò la sua professione con lode, e giunto ai 70 anni prese ad incidere molte stampe all'acqua forte, alcune delle quali furono dopo la morte di lui, accaduta nel 1773. terminate da altri intagliatori.

GRAUW (ENRICO) nato in Xoor nel 1627 apprese gli elemeuti dell'arte sotto Pietro Grebber, poscia fu ammaestrato nella scuola di Giacomo Van Kampen. Dopo ott'anni di studio presso questo maestro, ebbe dai principe Maurizio di Nassau importanti commissioni, che lo fecero vantaggiosamente conoscere. Non appena ebbe terminati i lavori ordinatigli dal principe, e stabilita la sua riputazione, volle veder Roma, dove riformò la maniera formata sotto i maestri olandesi, copiando l'antico e studiando ogni giorno il nudo. Lo vide una volta Niccolò Poussin copiare un bel quadro, e postagli la mano sulla spalla: io non ho veduto ancora altri olandesi prometter tanto. La lode di così grand' uomo accrebbe lo zelo del giovane artista, che dopo tre anni tornava in patria con un dovizioso corredo di belli studi e con più castigato metodo di disegno. Geloso della propria riputazione, non pubblicava veruna cosa che non gli sembrasse meritevole per ogni rispetto dell'approvazione degli altri pittori; onde non è maraviglia che conservinsi di questo valeute maestro poche opere. Morì in patria nel 1672.

GRAZIANI DANTISCO (Tom-MASO) uno de'più insigni dilettanti di helle arti che conti la Spagoa, diede prova de' suoi straordinari talenti

215

inventando e dipingendo un carro trionfale per Filippo IV, che su risguardato come un capo lavoro per novità e per bellezza.

GRAZZINI (Gio. Paolo ) orefice ferrarese, aveva fino nella prima adolescenza appreso il disegno per uso dell'arte sua, professando la quale domestiaveva contratta chezza con alcuni pittori; e frequentemente intrattenendosi con costoro intorno alle cose delle rispettive professioni, gli venne voglia di provare, se gli riuscisse di porre in opera le teorie che aveva da loro imparate; e consacrando quasi ogni giorno qualche ora alla pittura, gli venne fatto, dopo otto anni di lavoro, il quadro di S. Eligio per la scuola degli Orefici, che risvegliò in Ferrara l'universale maraviglia, sapendosi che il nuovo pittore toccava ai cinquant'anni, è non avea avuto maestro. Altre cose poi fece di minore importanza, ma tutte applandite non meno per l'intrinseco merito che per la rarità dell' esempio.

GREBBER (PIETRO) allievo di Eurico Goltzio, nato in Olanda circa il 1600, fu buon pittore di storia e valente ritrattista. Ebbe fiorente scuola dalla quale uscirono illustri allievi, tra i quali Enrico Grauw. Ebbe una figlia chia-

- (MARIA) che occupò un distinto luogo tra le valenti pittrici dell'età sua, spezialmente per la somma intelligenza con cui trattò

la prospettiva.

E padre e figlia trattarono eziandio l'arte dell'intaglio in rame. Fu assai lodata la stampa di Pietro rappresentante la Samaritana genuflessa innanzi al Salvatore, che le parla.

GRECHE ( DOMENICO DELLE ) chiamato eziandio Domenico Teoscopoli, se non fu scolaro, fu indubitatamente imitatore di Tiziano. Costui si esercitò con lode tanto

nella pittura che nell' intaglio. In Italia, ch'io sappia, non si conosce veruna sua indubitata opera di pittura, ma molte ne conserva la Spagna, dove, recatosi in età di trentacinque in quarant'anni, lungamente visse e morì. Scrive il Palomino, che spezialmente i ritratti di Domenico sembravano dipinti dallo stesso Tiziano; ma che in appresso, avendo voluto cambiar maniera, peggiorò. Tra le non molte sue stampe celebre è quella del Faraone sommerso, tratta da un'invenzione di Tiziano.

GRECHETTO V. Cesati V. Castiglione Benedetto.

GRECHI (MARC'ANTONIO) sauese operava nel 1654, nel quale anno dipinse una sacra famiglia, che fu tenuta in molta stima per conto della composizione e del disegno. Conservasi tuttavia in Foligno, e vi si scorgono manifeste tracce dello stile del Tiarini, onde credesi co-munemente che il Grechi abbia frequentata la sua scuola. In gioventù si diede all' intaglio in rame; nel 1595 incise a bulino una deposizione di Croce, dal Cassolani; nel 1596 S. Ansano che battezza: nel susseguente anno la Vergine col Bambino , S. Giovanni Battista , S. Giovanni Evangelista e S. Caterina da Siena di sua invenzione.

GRECO (N) scolaro di Pellegrino da Udine, se si può dar fede agli scrittori contemporanei, su valente pittore. Chiamavasi Greco dal paese in cui era nato, e dove probabilmente tornò quand'ebbe appresa l'arte, senza nulla aver operato in Italia che faccia testimonianza della

sua virtù.

GRECOLINI (ANTONIO). È noto che dipingeva in Roma nel 1702, ma convien dire che non facesse tali cose da dargli luogo tra i valenti artisti.

GREEM (BENIAMINO) intagliatore alla maniera nera, era nato in Inghilterra circa il 1756, ed operava

in Londra circa il 1770. Suppongono alcuni biografi che sia fratello del celebre Valentino Green, di cui parleremo nel susseguente articolo. Beniamino non intagliò che ritratti, cavalli ed altri animali.

Ritratto di una giovinetta, mez-

za figura, da Kettle.

Fillis, bellissimo cane da ferma di lord Clermonts, da Stubbs.

Il Leone ed il Cervo, di sua invenzione.

Il Cavallo ed il Leone, idem. Fetonte portato via sul suo carro

dai cavalli del sole, da Stubbs ec. GREEM (VALENTINO) nacque in Londra circa il 1737. Fu membro di quell'accademia di belle arti, intagliatore del re d'Inghilterra e del-

quell'accademia di belle arti, intagliatore del re d'Inghilterra e dell'elettore palatino di Baviera. Egli viene annoverato tra i più valenti intagliatori alla maniera nera, e divide con Earlom la gloria d'aver portato questo genere d' intaglio al più alto grado di perfezione. Fu egualmente felice ne' ritratti e nei soggetti storici; e le stampe di lui sono ricercatissime, non meno per l'importanza dei soggetti, che per l'eccellenza dell'esecuzione. Copiosissimo è il suo catalogo, ma noi ci restringeremo ad un breve indice di ogni genere.

## Ritratti diversi

La duchessa di Cumberland, di sua invenzione.

Maria di Levis, viscontessa di Sarssield, idem.

Giovanni Boydel, intagliatore, da un dipinto dello stesso Boydel.

Odoardo Smith, da Parhor. Giorgio Gordon, da van Dyck. Pietro il Selvaggio, da Falconet. Mistriss Green, dallo stesso.

Garrick col busto di Shakespeare

da Gainshorough.

Enrico Laurens presidente del congresso d'America, da Singleton Copley.

Il generale Washington da C. W.

Pele.

Maria Isabella duchessa di Rutland, da Raynolds

Carlotta regina d' Inghilterra, e la principessa reale, da West. ec.

## Soggetti diversi.

La Madonna col Bambino in braccio, che è un ritratto di ladi Giorgiana Spencer, da West.

Giacobbe che benedice i suoi si-

gli, dallo stesso.

La Risurrezione di Lazzaro, dallo stesso.

Il medico Erasistrato, che scuopre l'amore d'Antioco per Stratonica, dallo stesso.

Agrippina, circondata dai suoi figli, che piange sopra l'urna di

Germanico, dallo stesso.

La morte di Epaminonda, dallo stesso.

La morte del caval Bayard, dallo stesso.

L'Annunziazione, dal Barocci. Maria Vergine col Bambino, dal Domenichino.

S. Giovan Battista col suo Agnello, da Murillos.

Gesù Cristo posto nel sepolcro, da Lodovico Caracci.

Venere e Cupido, da Agostino Caracci.

Il Tempo chetaglia l'ali ad Amore, da van Dyck.

La Visitazione, da Pietro Paolo, Rubens.

La presentazione al tempio, dallo stesso.

Cristoin Croce, da Vander Werst. Venere ch' esce dal mare, da J.

Barry, ecc.

(GIOVANNI) nacque in Ower in Shropshir circa il 1724, fu allievo di Pasine, e riusci valente intagliatore di carte geografiche. Esercitossi con lode eziandio nell'intaglio di paesaggi a bulino, ed hannosi di lui molte vedute, come pure i rami per le antichità di Cornwailis, ed alcuni ritratti.

Tommaso Rowney.

Tommaso Show e

GREENWOOD (GIOVANNI) disegnatore ed intagliatore alla punta ed alla maniera nera, nacque in Boston circa il 1750, e operava in Londra nel 1760. La maggior parte delle sue stampe sono alla maniera nera, che talvolta alterò coll'acqua forte, ed in tal guisa producono un effetto veramente pittoresco. Il Gandellini lo chiamò per errore Guglielmo. Una sola stampa, ed è una delle più rare, intagliò Giovanni all'acqua forte semplicemente.

Simone Fokke intagliatore olandese a mezza figura, assiso a tavola, con una stampa in mano,

da Buys.

Gesu Cristo che si trattiene nella

notte con Nicodemo.

La Vecchiaja, con sotto sei versi di Thompson, da Vander Eckont ec.

GREFE (GIROLAMO). Altro non è noto di quest' intagliatore nato in Francfort, che l'Apocalisse di S. Giovanni, copiata dalla stampa ori-

ginale d'Alberto Duro.

GREGORI (GIROLAMO) ferrarese nato in sul declinare del diciassettesimo secolo, fu scolaro di Giusceppe Zola, poi di Giangioseffo del Sole. Impaziente di lunga fatica, condusse poche storie di pittura all'olio ed a fresco, non superiori alla mediocrità; ma per lo contrario fece molti piccoli quadri di paesaggi con gentili macchiette abbastauza stimati, che si conservano presso diverse famiglie di Ferrara e di altre città. Morì ottuagenario in patria nel 1775.

GREGORI, o GREGORIO (CARLO) nacque in Firenze nel 1719, apprese l'intaglio da Giacomo Frey e da altri artisti il disegno. Lavorò dalla prima gioventù fino alla morte, accaduta nell'anno 1759, continuamente in patria, disegnando ed intagliando da diversi maestri fiorentini. Una delle sue principali opere è la stampa della cappella di S. Fi-

lippo Neri, indi le stampe tratte dai quadri della quadreria Gerini, ec. Incise pure alcune delle statuc di Firenze, e di quelle del museo Pio Clementino. Darò un breve indice di altre sue stampe:

Francesco Maria granduca di Toscana, dal Campiglia.

Sebastiano Bombelli, dipinto da sè stesso.

La beata Bonizzella Cacciaconti, dal Bonfigli

Mausoleo della principessa Carlotta di Lorena.

Ferdinando figlio di Carlo nacque in Firenze circa il 1740, ed apprese dal padre gli elementi del disegno e dell'intaglio. Dopo la morte di Carlo recossi a Firenze con Vincenzo Vangelisti l'uno e l'altro pensionati dal granduca Leopoldo, e si pose sotto la direzione di Giorgio Wille. Ferdinando nou defraudò le intenzioni del generoso principe, onde, tornato in patria, pubblicò diverse belle stampe, tra le quali le seguenti:

La morte di S. Luigi Gonzaga,

sopra disegni del Cipriani.

La B. Vergine che porge il latte al Bambino, da Carlo Maratta.

11 Sonno (di Venere, da Guido Reni.

La Lapidazione di S. Stesano, dal Cardi.

(ANTONIO) fratello di Ferdinando operava ancora in sul declinare del p. passato secolo. Ebbe molta dolcezza di bulino, ed alcuni credono che la morte di S. Luigi Gonzaga di invenzione del Cipriani appartenga ad Antonio e non a Ferdinando.

GREISCHER, o GRYSCHER (MARCO) nacque in Francoforte nel 1712, e fu disegnatore ed intagliatore di qualche merito. Tra le molte sue stampe chbe celebrità quella di

Maria Vergine assisa in bel paese, col bambino Gesti e S. Giovanni appresso, tratta da un quadro di Federico Baroccio.

GRELOT (GUGLIELMO GIUSEP-PE) fioriva in Parigi nel 1680, nel quale anno pubblicò la sua Nuova relazione d'un viaggio di Costantinopoli, corredato di piante levate dall'autore sui luoghi e dei disegni di quanto trovasi di più notabile in quella capitale. Grelot fu compagno di viaggio del celebre Chardin, che lo condusse a sue spese in Persia ed altrove, ed è l'autore delle imagini che formano il principale merito del viaggio di Chardin, che in benemerenza lasciogli in proprietà i disegni di Costantinopoli e suoi contorni.

GRENEE (Luigi Gio. France-SCO DE LA) nacque in Parigi circa il 1727, e morì professore dell'accademia di pittura nel 1786. Egualmente distinto pittore ed intagliatore all'acquaforte, trattò con egual successo i ritratti, la storia e l'allegoria. I quadri di questo leggiadro pittore formarono sempre nelle varie esposizioni del Louvre l'ammirazione degl'intendenti; e le sue stampe sono ricercatissime dagl'intendenti amatori. Tra le migliori contansi le seguenti.

La Santiss. Vergine col Bambino che dorme, da Guido Reni.

S. Pietro e S. Girolamo, due pezzi eguali.

La Carità e la Giustizia, due pezzi che si accompagnano.

Il Vecchio seduto.

Il Sagrifizio di Noè.

Una donna nuda innanzi allo specchio, da Eysen.

Sagrifizio innanzi alla statua di

Pane, ec.

GRENVILLE (GIOVANNI), intagliatore inglese, nacque a Dublino nel 1723, ed incise alcuni dei paesaggi della Raccolta pubblicata in Londra sui disegni di le Gaspre.

— (LADY LUIGIA) appassionata dilettante di stampe, era nata nell'Inghilterra circa il 1750, ed intaglio per divertimento alcuni bei

paesaggi all'acqua forte con buonissimo gusto e spirito.

GRESE (N) ricordato tra gl'intagliatori per aver inciso nel 1779 un S. Girolamo, da Guido, e per qualche altra stampa di non molta importanza.

GREUTER, o GREUTHER (MATTEO) nacque a Strasburgo circa 1564, ed apprese in patria i principi del disegno e dell'intaglio. Recavasipoi a Lione, indi in Avignone, lasciando in queste due città alcune sue opere; ed all'ultimo passava a Roma, dove si fece vantaggiosaniente conoscere per le sue buone qualità d'ingegno e di cuore. Colà pubblicava stampe di vario genere fino al numero di 91. Generalmente parlando il disegno è molto corretto, toltone l'estremità qualche volta un poco trascurate. D'ordinario le sue stampe sono incise all'acqua forte e terminate a bulino. Moriva in Roma nel 1658 lasciando ammaestrato nell'arte suo figlio Giovan Federico, di cui si parlerà nel susseguente articolo. Le principali sue stampe sono:

Papa Pio V.

Maria Vergine col Bambino, in bel paesaggio, da Federico Barocci. Venere ignuda in piedi su d'uno

scoglio, di propria invenzione. L'incendio di Troja, dal Lan-

franco, ec.

- (GIOVANNI FEDERIGO) na. cque in Roma circa il 1600, ed apprese dal padre il disegno e l'intaglio. Il Lanfranco faceva molto conto di questo raro intagliatore, al quale fece incidere molti suoi quadri. Tra le più rinomate cose di Giovan Federico dobbiamo dar. luogo alla Flora del P. Ferrari Sanese, che lo tenne lungamente occupato. Mancò all'arte circa il 1660. Tra le sue stampe isolate contansi le seguenti:

Ritratto di Giovanbattista Mari-

no poeta napo letano.

L'Esperidi, di sua invenzione. Ercole cui l'Esperidi offrono l'alloro, da Pietro da Cortona.

Marc'Antonio Coloma portato in trionfo dalle deità marine, dallo

La Fucina di Vulcano, da Gio. Lanfranco.

Apollo e le Muse nel Parnasu, dal Camassei.

Una gran Battaglia, dal Tempe-

GREUTER (GIUSEPPE) intagliò il frontespizio delle poesie latine di Guglielmo Dondini, ed altre cose

di non molta importanza.

GRIBELIN (SIMONE) disegnatore ed intagliatore a bulino, nacque in Parigi nel 1662. Di già ammaestrato nell'arte, passò in età giovanile in Inghilterra, e lavorò lungo tempo per conto di diversi librai; ma ciò che lo fece conoscere in Londra come valente intagliatore fu la copia chi egli fece della Tenda di Dario incisa da Edelynck. Dopo questa fece varie altre opere che confermarono vieppiù la concepita opinione. Il suo stile d'incidere ha molta proprietà, ma pecca alcun poco di secchezza. Mori in Londra nel 1733.

Principali sue stampe oltre l'ac-

cennata:

Ercole al bivio, da Pietro Matheis.

I Pastori che offrono doni al bam-

bino Gesù, dal vecchio Palma. L'adorazione dei Magí, da Paolo Veronese.

Ester svenuta, richiamata iu vita da Assuero, dal Tintoretto.

Il Natal di Giove, da Giulio Romano.

l Cartoni di Raffaello, dedicati alla regina Anna, col di lei ritratto nel frontespizio; cioè:

La Pesca miracolosa.

Gesù Cristo che dà le chiavi a S. Pietro.

S. Giovanni che guarisce l'idropico.

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

Anania caduto morto. Climas caduto ciceo. Paolo e Barnaha a Listri.

S. Paolo che predica in Atene.

Questa raccoltà è molto ricercata per la finezza e proprietà dell' intaglio, come per l'eccellenza delle invenzioni.

GRICOUV (CAVALIERE DI) dilettante ed intagliatore, pubblicò alcuni pezzi nel 1735, tratti da

Berghem.

GRIFFIER (GIOVANNI) nato in Amsterdam nel 1656, fu scolaro di Roeland Rogman, dalla cui maniera andò a poco a poco scostandosi col dare ai paesaggi maggior chiarezza che pon faceva il maestro, ed una cert'aria di freschezza, che aver non potevano facendo campeggiare il rosastro usato da Rogman. Stabilitosi in Londra, si fece a dipingere paesaggi sparsi di rottami di antichi edifizi italiani, che passando per cose prese dal vero, sebbene di sua capricciosa invenzione, avevano facilissimo spaccio. Dopo molti anni tornando in patria colla famiglia, e colle ricchezze guadagnate in Inghilterra, tutte le perdeva in un naufragio, tranne poche ghinee, che teneva cucite nelle vesti una sua figlia. In breve tempo dipinse in patria molti paesi in quadri di piacole dimensioni, e con questi tor-nato a Londra, li vendette al duca di Beaufort a così alto prezzo, che potè riparare i danni del sollerto nanfragio. Continuò a dimorare in Londra finchè ebbe istrutto nell'arte suo figlio in modo da poter servirgli d'ajuto.

(ROBERTO), che così chiamavasi il figlio di Giovanni, era nato in Inghilterra nel 1688; e vide per la prima volta Amsterdam circa nel 1720, in compagnia del padre, vissuto fin verso il 1750. Dopo tale epoca Roberto, scostandosi dagli argomenti trattati dal genitore, prese a dipingere dal vero le più belle vedute del Reno, che

28

arricchi di figure d'uomini e di animali maestrevolmente disegnate. Tanto di Giovanni che di Roberto vedonsi quadri in Amsterdam, Rotterdam all' Aja, ed a Gand; moltissimi a Londra del primo, pochi

o nessuno dell'ultimo.

GRIFFINI (BARTOLOMMEO), cremoniese, uomo ignobile, intagliatore in legno, di cui fece memoria il conte Cicognara nella sua Storia della Scultura, operava in patria nel 1572 e 1575, nelle quali epoche eseguì gl'intagli dell'ancona in legno della cappella di S. Rosa di Lima, nella chiesa di S. Domenico e quelli della cappella di S. Tommaso d'Acquino nella stessa chiesa.

GRIFFONI (Annibale) di Carpi fu uno di que' valenti lavoratori di scagliola che contribuirono al miglioramento di quest'arte, inventata, può dirsi, da Guido del Conte suo concittadino circa il 1650. Annibale sperando di elevare i lavori di scagliola al grado della pittura, osò rappresentare stampe in rame. pitture all'olio di figure e di rabeschi che trovarono lodatori e contradditori assai. Ma o perchè tali lavori richiedessero troppo lunga opera el non comune perspicacia d'ingegno, o perchè ne fosse il prezzo troppo alto, Annibale non ebbe imitatori, talmente che ancora suo figlio

—— (GASPARE), si ristrinse a fare tabernacoli, ed altre opere d'architettura o di semplice ornato. I lavori dei due Griffoni datano dal

1630 al 1677.

(FULVIO) che fiorì nei primi anni del diciassettesimo secolo, è spezialmente conosciuto tra i valenti pittori friulani per un vasto quadro rappresentante il miracolo della manna, che sebbene situato nella sala del comune di Udine presso ad una stupenda cena di Pomponio Amalteo, non lascia di richiamare gli sguardi de' conoscito-

ri. Poche altre opere si conoscono di questo distinto pittore, che probabilmente non lavorò che in pa-

tria.

"GRIFOL (FRANCESCO) spagnuolo dipingeva di pratica figure di Santi per la fiera di Siviglia, e riceveva commissioni per colorire tabernacoli lungo le vie o sulle esterne pareti delle case contadinesche. Ma perchè la mercede di questi meno che mediocri lavori andava sempre più scemando, si volse a dipingere fiori; ed ebbe la fortuna di piacere al marchese Jura-Real, che gli accordava la sua protezione, non bastante per altro ad impedire che morisse miserabile nello spedale di Valenza, nel 1766.

GRIFONI (GIROLAMO) bergamasco, nacque circa il 1600, e fu allievo in patria di Giampaolo Cavagna. Circa il 1650, tre anni dopo la morte del maestro, ebbe commissione di copiare alcuni dei freschi eseguiti da Giampaolo a S. Maria Maggiore di Bergamo, e vi riuscì lodevolmente. Si provò a fare alcune storie all' olio di sua invenzione, e non trovò compratori, quindi s'appigliò al partito delle copie, e perchè ne conservava passabilmente lo stile, potè continuare con suo utile in tale pratica fino alla

morte.

GRIGNON o GRIGNION (CARLO). Fu questi padre di Carlo, di cui nel seguente articolo, ed avo di Carlo il Giovane. Nacque in Francia avanti il 1700, ed erasi stabilito in Londra avanti il 1750 e fu da taluno creduto figlio di Grignon Giacomo. Ma gli articoli di questi quattro intagliatori sono estremamente confuse, venendo attribuite le stesse incisioni indifferentemente agli uni ed agli altri. Comunque stia la bisogna veggo darsi a questo Carlo le seguenti stampe esclusivamente.

L'elezione di un membro del Parlamento in 4 fogli, da Hogarth, La Cortigiana Frine ed il filosofo Zenocrate, da Salvator Rosa.

GRIGNON o GRIGNION (GIAcomo) chiamato da Huber il Vecchio sarebbe nato circa il 1640, avrebbe trattato bene il ritratto e debolmente i soggetti storici spezialmente quelli tratti da Poussin e dai Caracci. Ecco alcuni de' suoi ritratti:

Francesco Maria Rhima, eccle-

Siastico.

Pietro Barbereau dottore di teologia.

Giacomo Caur, signore di Saiut

Fergau.

Il nobil uomo Teham Bureau,

Maire di Bordò.

- -- (CARLO), originario francese, nacque in sul declinare del diciassettesimo secolo, e fioriva in Londra circa il 1750. Fu buon disegnatore ed intagliatore alla punta ed a bulino. Operò più cose in società con alcuni artisti inglesi, e fra queste gli Arazzi di Raffaello per il Vaticano con Datton, Basire e Viveres : come pure le statue antiche sui disegni di Datton, in compagnia di Favenet, Vagner, Baron ed altri. Incise diverse vedute da Bollars e da altri pittori, e lasciò ammaestrato nell'arte un figlio chiamato ancor esso.

— (CARLO il giovine) che si distinse non solo come disegnatore ed intagliatore, ma ancora come pittore. Le principali sue stampe sono le seguenti.

Madamigella Caterina, da Stay-

man.

Giorgio Anson, ammiraglio inglese.

Veduta di Richemont nella contea di Surrey, da Steckell.

Veduta prospettica degli Orfanelli

di Londra, da S. Valee.

GRILLENZONE (ORAZIO) da Carpi apprese gli elementi della pittura da Girolamo da Carpi, o, come altri vogliono, da Benvenuto Garofolo, e fu uno de' più costumati, gentili e dotti gentil uomini dell'età sua. Amico di quanti poeti, letterati ed artisti illustrarono l'Italia, lo fu in particolare di Torquato Tasso, il quale si compiacque di perpetuare la memoria delle sue socievoli virtà col suo dialogo il Grillenzone o l'Epitaffio. Molte sono le opere di pittura attribuitegli, ma quando pure, delle tante che si additano, gliene appartenesse una sola in Ferrara o in Carpi, avrebbe giusto diritto ad onorata ricordanza in una biografia universale degli artisti.

GRILLO scultore visse nell'età di Aristotele, perocchè, descrivendo Laerzio, nel Lib. V, il testamento di questo grande Filosofo, scrive aver ordinato, che le statue commesse a Grillo, tostocchè siano terminate, vengano collocate secondo

aveva egli disposto.

GRILLOBLAS pittore spagnuolo che fioriva in sul declinare del sedicesimo secolo, viene rammentato dai biografi spagnuoli, siccome uno degli artisti che nel 1694 ristaurarono il monumento della cattedrale

di Siviglia.

GRIMALDI (Francesco) nacque in Oppido nel reguo di Napoli circa il 1550. Dopo avere studiato il disegno e l'architettura, entrò nel nuovo ordine monastico de' Teatini, onde fu a lui data la commissione di fabbricare in Napoli la casa del suo ordine, chiamata dei Santi Apostoli. Fece in concorrenza d'altri architetti il disegno per la cappella del Tesoro entro la cattedrale e fu preferito. Fu questa cominciata nel 1608. La pianta è a guisa di croce greca, lunga palmi 48, larga 94. L'architettura è soda e maestosa. Le pitture appartengono in gran parte al Domenichino, tranne quelle della cupola eseguite dal Lanfranchi. Credesi pure il P. Grimaldi autore della chiesa di S. Andrea in Roma. Certa cosa è ch'egli, essendo già vecchio, fece nel 1622 il disegno della chiesa de' Teatini dei Santi Apostoli in Napoli ed edificò l'altra per gli stessi Teatini chiamata Santa Maria degli Angioli a Pizzo Falcone, che è forse la più ben proporzionata chiesa di Na-

poli.

GRIMALDI (GIOVAN FRANCESCO) nato in Bologna avanti il 1620, studiò la pittura nella scuola dei Caracci, che dopo la morte de' suoi grandi istitutori, conservava la pri-stina gloria all'ombra del Domenichino, di Guido, dell' Albano. Passava poscia a Roma, e fu ai servigi di diversi pontefici in qualità di architetto, finchè fu chiamato in Francia dal cardinale Mazzarino, che lo adoperò per le sue fabbriche e per quelle di Luigi XIV. Fu il Grimaldi artista universale; eccellente architetto, conoscitore sommo di prospettiva, pittore di storia e di paesaggio, intagliatore all'acqua forte ed a bulino. Pubblicò alcune belle stampe di paesaggi tratte dai quadri di più maestrie di propria invenzione. In Roma si trovano diverse sue pitture nel palazzo Quirinale, nel Vaticano e nella chiesa di S. Martino dei Monti: e la galleria Colonna possiede quadri di vedute e pacsi bellissimi. Visse lungo tempo, ed elibe fortuna proporzionata ai talenti. Vivea ancora nel 1678.

Abbiamo detto che fu intagliatore, nella quale arte si sece nome con vari paesaggi di sua composizione, oltre alcune stampe tratte da Tiziano e dai Caracci. Ebbe un

figlio chiamato.

— (ALESSANDRO), che ammaestrato dal padre esercitò pure le arti, ma con minore fama. Credesi che più che in tutt'altro, siasi occupato nell' aiutare il genitore, tanto nelle cose di pittura che d'intaglio. La sola cosa che indubitamente appartiene ad Alessandro è la stampa rappresentante il serpente di bronzo, sotto alla quale si legge: Alex. Grimaldi inv. et sculp.

GRIMMER (GIACOMO), nato circa il 1510, apprese i principi della pittura sotto Matteo Kock, indi frequentò la scuola di Cristiano Queburg. Ma Grimmer si allontanò dalla imitazione dei maestri per attenersi alla natura, che profondamente studiò, facendo le arie lontane ed i cieli leggerissimi. Prese quindi a copiare i contorni d'Anversa con felice riuscita; e dipinse alcuni paesaggi che in alcune parti si accostano al bello ideale. Ai talenti pittorici aggiunse i poetici. Nel 1546 fu ricevuto membro dell'accademia d'Anversa, ed in questa città dimorò fino alla morte, di cui non è nota l'epoca.

GRIMON (ALESSIO) nato in Francia circa il 1700, sarebbe annoverato tra i più insigni ritrattisti se avesse condotta una vita meno scioperata che non fece. Egli non prendeva in mano il pennello che spinto da necessità, e non praticava che persone dedite all'ubbriachezza. Il suo fornajo non trovando altro modo di pagamento, gli chiedeva il proprio ritratto, ma per quante istanze facesse, non l'ottenne che a condizione di farsi dipingere cogli abiti che usava lavorando. A dispetto di così scioperata condotta aveva Grimon così alta opinione della propria virtù, che attraversando nell' oscurità della notte le strade della città, gridava frequentemente, ond' essere rispettato: Sono Grimon. Effettivamente aveva buon fondamento di disegno e coloriva con vivacità e senza manierismo. I suoi quadri hanno tinte così grasse, che toccati all'oscuro possono ad una ad una distinguersi le diverse parti del volto. Mori circa il 1740.

GRISONI (GIUSEPPE), fiorentino scolaro del Redi, visitò tutte le scuole d'Italia, poi corse la Germania, le Fiandre e la Francia, e si trattenne alcun tempo in Inghilterra; ed ovunque acquistò nuove cognizioni intorno lalle pratiche

ed ai diversi metodi di dipingere. Sehbene si applicasse più che a tutt'altro alla figura, aveva così fatto trasporto per il paesaggio, che non solamente ne' quadri storici, ma eziandio ne'ritratti introduceva qualche sfondo con vedute analogue al soggetto o liete o patetiche, popolate o deserte. Di ciò, per tacere di tant'altri, ne sia prova un suo quadro che è pur uno de' migliori della seconda camera della reale galleria di Firenze (tale era la disposizione nel 1807). Fu in questa città competitore del Meucci nelle pitture di una cappella della Nunziata, c si dice, che vedendosi questo superato dal Grisoni, ne concepisse tanto rammarico, che in breve ne fu vittima. In fatti la S. Barbara dipinta presso alle opere del Meucci, in mezzo a vago paese, non permette di fermare lungamente lo sguardo sulle vicine pitture. Ma ed il Grisoni ed il Meucci operavano in tempi in cui prevaleva ancora il manierismo, e conviene, giudicando i loro lavori, non dimenticare che Giuseppe Grisoni morì nel 1769.

GRITTO (Francesco) del quale non resta altra memoria, se non che operava di scultura nel 1590. e mori nel 1613. Era costui nato in Castelleone, ond' era chiamato

Mombello di Castelleone.

GROBBER (Francesco) nacque in Arlem circa il 1579 e fu allievo di Savary. Van Mander lo dice eccellente pittore di storie e di ritratti, e noi lo ammettiamo come tale sulla parola di lui, non avendo verun fatto in contrario.

GROENSVELET (Gio. Fran-CESCO ) nato all'Aja dopo la metà del diciassettesimo secolo, fu intagliatore alla punta ad a bulino. Le sue acque forti sono assai pregiate.

Le principali sue stampe sono : Dorotea, coutessa di Sunderland,

da Van Dyck.

Giovinetta con un gatto, da Bloe-

maert.

L'adorazione dei Magi, da Paolo Veronese.

Gesù Cristo condannato da Pilato, dallo Schiavone.

Un uomo che dorme a rovescio sopra una hotte.

Seguito di sei paesaggi, da Ber-

ghem.

Seguito di quattro pacsaggi, colla sottoscrizione Berghem delin. Groensvelet fec.

GRONTELLE (L.) giovane intagliatore che operava nel 1789, del quale si conoscono alcune belle vignette, tratte da Mariller.

GROOS (ABRAMO) intagliò, secondo il Gaudellini, diverse ve-

dute di città e di paesi.

GROPPELLI (MARINO) scultore veneziano, fu uno degli artisti che scolpirono le gigantesche statue del deposito Valier ai Santi Giovanni e Paolo, le quali faunt testimonianza dell' estremo decadimento dell'arte in Venezia nell'età di Lorenzo Bernini.

- (GIUSEPPE e PAOLO) contemporanei, e forse appartenenti alla famiglia di Marino, fecero alcune delle infelici statue che ornano o piuttosto guastano la facciata della chiesa de' Gesuiti in Venezia.

GROSNIER (MADAMIGELLA) moderna intagliatrice, della quale si danno da Basan, nell'edizione del 1789, alcune stampe tratte da diversi maestri.

GROSSI (BARTOLOMMEO) fu uno de'buoni pittori parmigiani del quiudicesimo secolo, come ne fanno testimonianza alcune pitture che fino a' tempi nostri conservaronsi in Parma a S. Francesco, comunque non superiori ai tempi in cui visse.

GROTTA (ANTONIO) ebbc luogo tra i mediocri intagliatori per avere incisi in 57 lastre in foglio i ritratti dei principi e delle principesse della casa d' Austria.

GROZER (GIUSEPPE) nato in Inghliterra circa il 1755, fu uno dei tanti valenti intagliatori alla maniera nera che fiorirono in Inghilterra nel decimottavo secolo. Operava in Londra nel 1787 e 1788, nella quale epoca incise le sotto indicate stampe, dietro l'autorità del signor Huber.

S. Giovanni Battista, tratto da

Raynolds.

Una madre di famiglia, circondata da tre figli, mentre insegna a leggere ad una piccola fanciulla, da Singleton.

Un Padre ed una madre che si trastullano cui loro figli, da G. H.

Morland.

La Lena, ovvero la Ricaduta,

sopra disegno di Ward.

L' Età dell'innocenza, da Ray-

nolds, ecc.

GRUAMONTE celebre intagliatore in marmo ed in legno, che di alcuni anni precedette Niccola da Pisa, fu probabilmente ammaestrato ne' lavori in marmo a Pisa, dove, secondo l'opinione di non pochi scrittori, erasi istituita una miglior scuola a cagione dei grandi lavori eseguitisi intorno al duomo ed al battistero. Di questo artista conservansi tuttavia in alcune chiese di Pistoia architravi e capitelli, se non lodevoli, quali possono sperarsi da chi operava avanti il risorgimento della scultura.

GRUNEVALD (MATTEO) di Aschaffemburg, operava nell'età di Alberto Duro. Fu mediocre pittore di antico stile olandese; ma ebbe celebrità da una serie d'incisioni in legno, eseguite alla maniera d'Alberto, rappresentanti l'istoria dell'Apocalisse. Attualmente è quest'opera assai rara, sebbene di non raro merito. Morì Matteo circa il

1510:

del precedente, e probabilmente dello stesso paese, su pure pittore ed intagliatore in legno. La più celebre delle sue stampe rappresenta alcune femmine raccolte intorno al

focolare, che hanno presso di loro una pentola d'unguento ed alcuni caproni e forconi, in procinto di essere trasportate alle notturne danze della noce di Benevento.

GUADAGNI (GIACOMO) nato in Bassano circa il 1555 da una figlia di Francesco da Ponte, fece qualche lodevole ritratto, ed alcune fedeli ma fredde copie di quadri dell'avo e de'zii materni, che da poco avveduti dilettanti furono attribuite ad alcuni dei pittori Bassani, perchè ne hanno la maniera. Ad ogni modo Giacomo Guadagni forina epoca nella storia pittorica veneziana, perchè colla morte di lui si spense affatto lo stile della celebre scuola bassanese.

GUALLA (PIETRO) di Casale, nato in sul declinare del diciassettesimo secolo, applicossi in matura gioventù allo studio della pittura, e riusci buon ritrattista. Di ciò non contento, si avventurò a dipingere storie a fresco ed all'olio; ma igoorando gli studi necessari della notomia, prospettiva e simili, perdette anche il buon nome ch' erasi procacciato come ritrattista. Ne sia testimonio la volta della chiesa di S. Francesco di Paola in Milano, che poi non terminò, prevenuto dalla morte nel 1760.

GUALTERIO, scultore tedesco di Monaco, probabilmente addetto ai lavori della cattedrale di Strasburgo, fu nel 1393 chiamato a Milano per ordine di Galeazzo conte di Vertù, onde operasse intorno alla fabbrica del duomo di Milano, ed è probabile che vi si trattenesse

fino al 1399.

GUALTIERI di Padova, parente di Domenico Campagnuola, fioriva avanti la metà del sedicesimo secolo, ed in compagnia di Stefano dell'Arzere, fu ainto, o compagno di Domenico nel dipingere in Padova la sala dei Giganti, così chiamata dalle figure di gigantesca forma fattevi a fresco da questi tre artisti;

225

rappresentanti imperatori, ed altri celebri personaggi. Sebbene il disegno sia piuttosto pesante ed il costume non sempre ben osservato, è opera piena di varietà, con belle arie di volto, e di così florido colorito, che direbbesi fatta da pochi anni quantunque ormai conti due secoli e mezzo.

GUARANA (GIACOMO) pittore ed intagliatore all'acqua forte, nacque in Venezia nel 1716, ed apprese gli elementi della pittura da Sebastiano Ricci e da Gio. Battista Tiepolo. Uscito appena dalla scuola dell'ultimo, si fece ad imitare il colorito di Carlo Cigoani, e fece un quadro rappresentante il sagrifizio d'Ifigenia per la corte di Russia. Dipinse più cose nello stesso stile nel palazzo Rezzonico ed in diverse chiese di Venezia. Giunto a matura età, intagliò all'acqua forte sui propri disegni diverse sto-

rie mitologiche. GUARDI (Francesco) nacque in Venezia nel 1712, e fattosi imitatore del celebre Tonino, prese a dipingere le più vaghe vedute di Venezia con tanta fortuna, che i suoi quadri venivano a gara richiesti dai cittadini e dagli stranieri. Ed in vero maraviglioso è l'effetto delle sue vedute, ne lasciano luogo a desiderare maggiore vivacità o vaghezza. Viene non di meno dai conoscitori accagionato di mancanza d'esattezza nelle properzioni, e di non aver sempre seguite le inalterabili regole della prospettiva; ma forse ebbe talvolta buone ragioni per farlo. Morì nel 1795.

GUARIENTI (PIETRO), nato in Verona avanti il 1700, apprese i principi del disegno e della pittura in Venezia, indi passò a Dresda in qualità di direttore della galleria elettorale. Ebbe in tal modo ogni opportunità di prendere conoscenza di molti artefici antichi e moderni dimenticati dall' Orlandi, e delle opere loro, e di arricchire di molti

nuovi articoli il suo Abbeccedario, che per sua cura si ristampò in Venezia nel 1755. Ignorasi l'epoca della morte di Pietro, che più non vivea nel 1760.

GUARIENTO. Foss' egli padovano o veronese, che di ciò non convengono i biografi pittorici, certa cosa è che operava nel 1561, avendo in tale anno avute onorevoli commissioni dal Senato di Venezia. Fu probabilmente scolaro di Giotto, quando questo grande artista dipingeva in Padova; ma pare che il Guariento abbia cercato di allargarsi alquanto dalla sua maniera. Conservansi del Guariento un Crocifisso a Bassano e molte figure agli Eremitani di Padova, le quali sebbene ritocche, lo mostrano copiose inventore, e compatibilmente coll' età in cui visse, spiritoso nelle mosse e felice ne' panneggiamenti. Operava aucora nel 1565.

GUARINI (BERNARDINO) di Ravenna fioriva nel 1617, come ne fa testimonianza una sua Pietà dipinta in Rimini a S. Francesco, ai piè della quale scrisse: Guarin. Ber. da Ravenna 1617. Castigato e grandioso è lo stile di questo artista, di cui conosconsi poche opere, e tutto ci persuade che sia stato allievo o per lo meno imitatore dei Caracci.

GUARINI (GUARINO) modenese nacque nel 1624, ed entrò in età giovanile ne'Chierici regolari Teatini. Fu dotto filosofo e matematico, studiò profondamente Vitruvio, Alberti, Palladio, Barozio; e poi fu il più stravagante Borrominesco che si conosca. Non pertanto, perche ogni idea di buon gusto era nell'età sua perduto, fu architetto del duca di Savoia, ed in Torino eresse la porta del Po ; la cappella del Sudario; la chiesa di S. Lorenzo dei Teatini; la chiesa di S. Filippo Neri ; il palazzo del principe Fili-berto di Savoja, e due palazzi per il principe di Carignano, uno in

Torino, l'altro a Racconigi. Altre città ebbero piuttosto la sventura, che la sorte di avere edifizj di sua invenzione: Modena la chiesa di S. Vicenzo, Vcrona il tabernacolo di S. Niccolò, ecc. Che più ? fecc per Messina il disegno della chiesa dei Somaschi, per Parigi quello di Sant' Anna, per Praga di S. Maria d'Ettinga, per Lisbona di S. Maria della divina Provvidenza. Tutto in queste fabbriche è arbitrario, irregolare, sforzato. Morì per vantaggio dell'arte nel 1683.

GUARINONI (Luca) fece alcune mediocri stampe tratte dalle opere

di Raffaello.

GUARNERI (TEODOSIO O TEODO-RO) fioriva ne'primi anni del quattordicesimo secolo in Cremona, dove esercitava la professione di architetto. Trovansi memorie che nel 1509 fece i disegni e diresse la fabbrica della chiesa di Sant' Agostino in detta città, fatta in forma basilicale, di stile chiamato gotico, lunga braccia 111 e larga 40, escluse le cappelle, la quale dopo due secoli e mezzo, fu internamente ridotta di gotico allo stile greco-romano.

GUBBIO (ODERICI DA), famosissimo miniatore del tredicesimo secolo, morì nel 1299, poi ch'ebbe ammaestrato nell'arte sua Franco bolognese. Il Baldinucci lo volle gratuitamente scolaro di Cimabue, sebbene probabilmente esercitasse l'arte sua quando Cimabue era ancora fanciullo, onde non far torto al suo favorito sistema di far venire dal solo Cimabue in tutta l'Italia il rinnovamento della pittura. Ccrto è non pertanto che Oderigi teneva in Bologna il primato della pittura, e v'ebbe fioritissima scuola, dalla quale uscì quel Franco bologuese, che lo superò, come Giotto oscurò la gloria di Cimabue. Dante s'imagina d' aver scontrato Oderigi nel purgatorio, dove scontava il peccato della superbia: Oh, dissi

lui, non sei tu Oderisi - L' onor d'Agubbio e l'onor di quell' arte -Che alluminar è chiamata a Parigi? - Frate, diss' egli, più ridon le carte - Che pennelleggia Franco bolognese; - L'onor è tutto or suo e mio in parte. - Ben io non sarei stato sì cortese - Mentre che io vissi per lo gran disio - Dell'eccellenza, ove mio cor intese: -Di tal superbia qui si paga il fio... Aggiugne poi come in esempio dell'accaduto a sè: Credette Cimabue nella pittura ... Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido . - Sicchè la fama di colui è oscura. -Spiace veramente che Dante faccia soffrir lunga penitenza ad Oderigi per lo gran desio dell' eccellenza. senza il quale niuno può diventare grand' uomo nella sua arte.

duomo d'Orvieto; ma iguoriamo se le loro pitture si conservino tut-

tavia, e quali siano.

— (GIORGIO DA) celebre plastico, fiori dal 1519 al 1557, durante la quale epoca tenne aperta in patria una rinomata fabbrica di majoliche. Conservausi molti piatti di questo valente artista, colla leggenda: M. Giorgio da Ugubio; ed il più delle volte coll'anno in cui furono fatti. Vedevasi nei Domenicani di Gubbio, non è gran tempo, una sua bella statua in plastica di S. Antonio abate.

GUCHT (GIOVANNI VAN DER) nato in Londra nel 1697, apprese gli elementi del disegno da Luigi Chenon, e quelli dell'intaglio da suo padre. Shefeld stava in allora pubblicando la sua Octologia, e gli commise i disegni e l'intaglio delle stampe che l'adornano. Intagliò poi metà delle stampe della cupola di S. Paolo sui disegni del caval. Tommaso Thoruhill. Sono pure conosciute di quest'artista sei figure accademiche disegnate da lui, che lo

mostrano miglior disegnatore che intagliatore. Fece pure insieme al padre ed al fratello Gerardo, moltissimi frontispizi ed altri ornamenti di libri. All' ultimo, associatosi a van der Gucht, pubblicò in altrettante stampe le dodici forze intraprese da Ercole per ordine d'Euristeo.

GUCHT (MICHELE VAN DER) naeque in Anversa nel 1660, ed apprese il disegno e l'intaglio in patria da uno dei Boutats. Non trovando in Anversa utili occasioni di lavoro, passò in Inghilterra, e trovò in Londra grandi incoraggiamenti per coltivare l'arte sua. La sua prima occupazione fu quella d'incidere figure anatomiche; ebbe in appresso frequenti commissioni per ritratti, tra i quali trovasi quello assai stimato di M. V. Favage. Lasciò due figliuoli, Gerardo e Giovanui, ammaestrati nell'arte, ma il primo sembra che presto si applicasse ad altra professione, mentre Giovanni continuò nella paterna, come si disse nel precedente articolo.

Tra i ritratti di Michele, oltre quello di Favage, merita distinta menzione l'altro di Giacomo Ar-

rington, tratto da Lely.

GUELARD (ANTONIO), nato in Parigi nel 1719, professò l'arte dell' intaglio in patria. Tra le sue cose ebbero principalmente nome le stampe di animali, tratte da Oudres, da Huet e da van Bloemen.

GUELDA (TOMMASO) nacque in Valenza circa il 1620, e su allievo di Stesaro March. Fu come il maestro pittore di battaglie, e con lui ebbe parte nella sondazione dell'Accademia di pittura cretta e mantenuta a spese dei Valenziani,

GUERARDS (MARCO) operava in Bruges dopo il 1550, ed aveva nome di essere artista universale: pittore di storia e di paesaggio, miniatore, architetto, intagliatore. La città di Bruges conserva non pochi suoi quadri di storia e di paesaggi,

Diz. degli Arch. ecc. T. 11.

sui quali ultimi aveva costume di dipingere in piccolissime dimensioni una donna che sta pisciando sopra un ponte, o altrove; onde risguardasi come suo emblema. La più pregevole opera è la Scrie delle favole d'Esopo disegnata ed intagliata in guisa che gli animali interlocutori sembrano aver vita. Ignorasi ogni ulteriore circostanza della sua vita.

GUERCINO. V. Barbieri Gian

Francesco.

GUERINI (GIOVAN FRANCESCO) di Fossombrone, probabilmente allievo, o imitatore di Michelangelo da Caravaggio, fiorì in patria avanti il 1650. Vedonsi nella chiesa dei Filippini di Fano dipinte diverse storie relative alla vita di S. Carlo Borromeo, ed il Sogno di S. Giuseppe, nelle quali opere è manifesto lo studio del Guerini per mitigare le tinte ed ingentilire le forme caravaggesche. Molte altre opere condusse in Fossombrone ed altrove, tra le quali merita particolare ricordanza un S. Sebastiano curato a lume di candela da S. Irene; opera che molto s'accosta allo stile del Guercino. Fu osservato da molti, che le sue figure femminili hanno ad un di presso le stesse sembianze, perchè compiacevasi di ritrarre spesso una sua amica, o sposa ch' ella si fosse.

GUEROUL (GIACOMO DE) nacque in Tolone nel 1654, ed intagliò molte lastre di bastimenti di mare, pregevoli per esattezza d'imi-

tazione e per varietà.

GUERRA (GIOVANNI), pittore modonese, ed uno degli artisti che presiedettero ai lavori ordinati da Sisto V, era nato circa il 1550. Suo compagno fu Cesare Nebbia, e più che compagno amico, perocchè si giovavano vicendevolmente nell'invenzione dei temi e nel distribuire, a seconda della rispettiva capacità, i lavori che avevano per le mani a tanti giovani esecutori ed ajuti. Dotati l'uno e l'altro di sommo in-

25

gegno e di straordinaria facilità d'iuventare e di eseguire, condussero a fine in cinque anni importantissime opere nella cappella di Sisto a S. Maria Maggiore, nella libreria Vaticana, e ne'palazzi Quirinale, Vaticano, Lateranese, alla Scala Santa

ed altrove.

GUERRA, o GUERRI (DIONISIO) nato in Verona nel 1610, venne ammaestrato nella pittura dal Feti, dal quale apprese a disegnare correttamente, ed il huon gusto della scuola romana. Tornato in patria, dava opera al colorito, studiando le cose di Paolo e di Tiziano; onde Verona sperava a ragione di vedere da guest' artista riparate le recenti sue perdite; quando in età di soli trent'anni fu rapito alla gloria della veneta scuola e della patria. Poche cose sonosi conservate di questo valente giovine, e la maggior parte trasportate in paesi stranieri.

GUERRINI (GIACOMO) nato in Cremona nel 1718, si fece in patria e fuori conoscere ragionevole pittore. Era ancora giovine quando dipinse in patria per l'oratorio di S. Girolamo la Decollazione di S. Giovanni Battista. In appresso fece a S. Agostino i due laterali nella cappella della Madonna, chiamata della Cintura, rappresentanti l'Incontro di S. Gioachino con S. Anna e la Presentazione di Maria Vergine al Tempio. Vedonsi pure altre sue opere nella stessa città ai Santi Quirico e Giulitta, con sotto l'epigrafe: Pingeva Giacobo Guerrini 1754, ed in Milano a S.Francesco sul corso di porta Nuova, ec. Morì in patria nel 1793.

- (GIOVAN BATTISTA) scultore cremonese in legno, operava nel 1638 nella chiesa dei Frati francescani in Correggio, come rilevasi da una sua ricevuta fatta da lui in tale anno per decatoni quaranta di argento ricevuti dal padre Zuccardi, venti in Cremona ed altrettanti in Correggio in pagamento del pogio dell'organo e di altri lavori,

GUERTIER (FRANCESCO DE LA) nato nel 1624, escrcitò la pittura e l'intagliò all'acquaforte, ma nell' una e nell' altra professione non ottenne di uscire dalla mediocrità. Ad ogni modo cercò di rendersi utile agli artisti pubblicando un libro da lui disegnato ed intagliato col titolo di Grotteschi di Raffaello nelle Logge Vaticane. Sono pure ricordate altre due stampe relative

al ratto d'Europa.

GUEVARA (DON FILIPPO), appartenente ad illustre famiglia che egli rese più illustre colle sue virtù, venne in Italia con Carlo V nel 1530, ed in Bologna ebbe opportunità di conoscere Tiziano, colà chiamato a ritrarre l'imperatore. Tornò altra volta in Italia per solo amore delle arti, e raffinò il suo gusto collo studio dell'antichità e delle più eccellenti opere de' moderni pittori. Poche cose operò col pennello, ma i suoi Commentari sulla pittura, che non riuscirono di poco giovamento ai progressi dell'arte in Spagna, lo dimostrano profondo conoscitore della medesima. Morì nel 1563.

GUGLIELMELLI (ARCANGELO) napolitano, contemporaneo del Solimene, viene in patria risguardato quale distinto pittore di prospettive, senza che si abbiano più circostanziate notizie intorno alla sua vita

ed alle opere.

GUGLIELMI (GREGORIO) nato in Roma nel 1714, abbandonò presto la patria per recarsi in straniere contrade, di già ammaestrato nella pittura. Fu prima in Torino, dove nella chiesa de'SS. Solutore e Compagni dipinse una tavola de' santi titolari ; passava di là a Dresda, Vienna, Pietroburgo, ec. lavorando molte cose a fresco in quelle corti. Fra le migliori sue opere sono celebri i due sfondi cseguiti nell'università di Vienna e nell'imperiale villa di Schonbrun. Mancò all'arte in Pietroburgo nel 1773.

GUGLIELMO, architetto tedesco, eresse in compagnia di due architetti pisani, Bonanno e Tommaso, il celebre campanile di Pisa, cominciato nel 1174. È quest'edifizio più raggnardevole per un'inclinazione di 17 palmi fuori del suo piombo, che per bellezza di disegno, o per rarità di materia. È ormai persettamente dimostrato che quest' inclinazione non fu fatta per avvertita bizzarria degli artelici, ma perchè non avevano beo palificata la plate, onde quando la torre fu alla metà circa dell' altezza, avallò dalla parte del suolo più debole, ma non ebbe tempo di cadere perchè furono con prontezza fortificate le fondamenta dalla parte pendente, e la linea di direzione non usci fuori della base, per essere la costruzione solida e ben cementata. Quasi tutte le torri di Pisa, ed altri edifizi inclinano verso mezzo giorno.

— (N), pittore veneziano del quattordicesimo secolo, credesi scolaro del Guariento per una sua pittura, che altra volia vedevasi in Venezia coll'epigrafe: Guglielmus pin-

xit 1368.

Castello della Pieve sua patria un gonfalone stimato dai periti di Perugia 65 fiorini d'oro. Dallo stile di questa conservata pittura, e da altre induzioni, che non importa più che tanto di esaminare, lo storico della Pittura Italiana lo suppone uno de' più antichi allievi di Pietro Perugino. Probabilmente chiamavasi Giacomo di Guglielmo di Ser Gherardo.

GUIBAL (BARTOLOMMEO) nato in Nimes nel 1699, passò nella Lorena insieme a Dumont, primo scultore del duca Leopoldo, che lo nominò alla stessa carica dopo la morte del maestro. Il re Stanislao lo confermò, dichiarandolo innoltre suo secondo architetto. Per commissione di questo sovrano esegui molte opere in bronzo ed in

marmo, tra le quali il magnifico e grandioso monumento eretto in compagnia di Chiflet, nella piazza reale di Nancy, in onore di Luigi XV re di Francia. Morì nel 1757, lasciando ammaestrato nell'arte il figlio

- (NICCOLA). Era questi nato in Luneville nel 1725, ed abbando. nò tosto la scultura per la pittura. Da principiò operò a Nancy in compagnia di Claudio Charles, allievo di Carlo Maratta; indi passava a Parigi dove si fece vantaggiosamente conoscere. Di là recossi a Huttgard, di dove fu mandato a Roma dal duca di Würtemberg affinchè colà facesse quattro quadri. Contrasse in questa capitale domestichezza con Rassaello Mengs, e vi si trattenne quattro anni. Di ritorno in Germania fu nominato primo pittore della corte di Stuttgard, per la quale fece quindici palchi nel nuovo palazzo. Fu pure impiegato in qualità d'architetto, di professore delle belle arti del disegno, e di direttore della galleria dei quadri. Condusse eziandio alcune opere per l'elettore Palatino, per le città di Soletta, Manhein, ec. Morì a Stuttgard nel 1784. Era pure versato nella letteratura, cui consacrò la prima gioventù, e pubblicò alcune opere, tra le quali l'Elogio Storico di Raffaello Mengs, nel 1781. e l' Elogio di Niccolò Poussin coronato all'Accademia di Rouen, nel

GUIDI (IODOCO TISIDIO) non è per altro conosciuto tra gl'intagliatori, che per avere con altri artisti incisa la Galleria Giustiniani.

(RAFFAELLO) nacque in Firenze circa il 1540, ed apprese il disegno e l'intaglio in patria. Se dobbiamo desumerlo dalla sua maniera d'operare, formossi nella scuola di Cornelio Cort, e non in quella di Agostino Caracci nato molti anni dopo di lui. Si servì interamente del bulino, che trattò con grande facilità, ma con tagli per avventura forti oltre il dovere. Ebbe disegno

40,3

lodevolmente corretto, ed usò di condurre con somma diligenza l'estremità. Riferirò le principali sue stampe.

Il re Davidde seduto a piè d'uno scoglio, in atto di suonar l'arpa, da

Gioseffo del Sole.

La Crocifissione di G. Cristo, da Cristoforo Schwarz.

Gesit portato al Sepolcro, da Fed. Baroccio.

Enea che salva il Padre dall'incendio di Troja, dal medesimo.

Giove seduto entro una ficchia, armato di fulmini, da Polidoro da Caravaggio.

Vulcano entro una nicchia iu piedi, col martello in mano, dallo

stesso.

Dedalo ed Icaro, l'ultimo de'quali cade dall'alto, da Gius. del Sole.

GUIDI (MICHELANGELO), figlio di Raffacllo, fu ammaestrato dal padre nel disegno e nell'intaglio, e molte cose intagliò a bulino, ma non tali da sostenere il paragone delle stampe

paterne.

--- (Domenico) nato in Carrara, dopo avere appresi i principi del disegno e della scultura in patria, passò a Roma, e fu ammaestrato alla scuola dell'Algardi. Era di già valente scultore quando fu incaricato di eseguire sui disegni di Carlo Le Brun, primo pittore del re di Francia, il gruppo della Fama, che scrive la Storia sul dorso del Tempo. Questo gruppo che vedesi fra le molte sculture di Versailles, venne censurato per i tanti emblemi ed allegorie ond'è in singolar modo complicato; ma di ciò non può darsene colpa che all'inventore Le Brun, dal di cui disegno non poteva l'esecutore menomamente allontaparsi. Le sue parti furono in quest' opera quelle di semplice esecutore; ed a queste soddisfece il Guidi con universale approvazione, onde con huone provigioni fu chiamato a Parigi in servigio di quella Corte. GUIDO V. Reni Guido.

GUIDO da Como, eresse in una chiesa di Pistoia, in sul declinare del tredicesimo secolo, o ne'primi anni del susseguente un pulpito di marmo. " Pistoia, lasciò scritto il Vasari, » che in que' tempi ambiva molto » nelle arti, non paga del pergamo " di Guido da Como, condusse per » farne un altro un artefice, di cui n ignoriamo il nome e la patria. n - da Siena, pittore antico che fioriva nel 1221, a torto, o avvedutamente dimenticato dal Vasari e dal Baldinucci, viene da molti moderni biografi risguardato come il più antico pittore d'Italia, al quale forse più che a Masaccio andiamo debitori del primo rinnovamento dell'arte. Vero è che costui non fece nè lavori a fresco, nè a musaico, come Cimabue, Tafi, Gaddo Gaddi, ecc. ma lasciò diverse pitture sopra tavole rappresentanti Madonne o imagini di S. Caterina da Siena con Angeli ed altre figure accessorie. Il quadro più celebre di Guido da Siena, fatto pei Domenicani di Siena, si conservò fino all' età presente. Vi si legge segnato sul corpo dell'opera. - Me guido de Senis diebus depinxit amenis — Quem Christus lenis nullis velit agere penis. Rappresenta la Vergine assisa sul trono, che sorregge sulle ginocchia il bambino Gesu. Vedonsi sopra al trono sei Angioli, tre da ogni lato, tutti in atto d'adorazione. Nella figura principale osservasi dignità d'attitudine, conveniente movenza ed espressione, e malgrado le inevitabili scorrezioni proprie del tempo, nobiltà di forme ed armonia nell' insieme. La testa delle Vergine esprime convenientemente il sentimento del divino amore, e le vesti ond'è coperta si fanno osservare per certa quale eleganza e per ricchezza. Del resto non intendo per ora di attentare alla priorità della pittura fiorentina, riservandomi a farne opportunamente parola nelle

Considerazioni sulla Storia delle Arti, che formeranno l'ultimo vo-

lume di quest'opera.

GUIDÓ BONO (PRETE BARTO-LOMMEO ) nato in Savona nel 1654, lavorò prima con suo padre, pittore di majoliche per la Corte di Savoja, nella quale professione cominciando ad uscire dalla mediocrità paterna, osò fare alcune cose ad olio, che lo incoraggiarono a darsi interamente alla pittura. Andò quindi a Parma, poscia a Venezia, e sulle opere del Correggio e di Tiziano si fece valente pittore. Dopo alcuni anni, passato a Genova, ebbe importanti commissioni, ed a tutte soddisfece lodevolmente, onde venne in grandissima fama. Osservarono alcuoi che non fu felicissimo nelle figure, ma che sapendo abbellire le sue storie con vaghissimi accesori di fiori, di frutta, di animali, faceva dimenticare la debolezza delle prime. Ebbe grandissima soavità di pennello e conoscenza perfetta del chiaro-scuro, come ne sono felici testimonj i suoi quadri dell'ebbrezza di Loth, e di alcune altre storie sacre e profane esistenti nel palazzo Brignole Sala di Genova. Morì nel 1709.

— (DOMENICO) suo fratello ed allicvo, lasciò nel duomo di Genova una gloria d'Angeli che s'avvicina al fare di Guido: tanta è la delicatezza e la grazia del suo pennello; onde parrebbe doversi preferire Domenico al prete, se avesse sempre tenuta la stessa maniera; ma invece si scontrano in Genova ed in Piemonte, tra pochissime lodevoli, molte trivialissime opere. Morì di 76 anni, nel 1746.

GUIDOTTI (PAOLO) nato in Lucca nel 1569, fu mandato in età fanciullesca a Roma, dove apprese a disegnare ed a dipingere sotto diversi maestri. Sisto V lo ebbe in grandissima stima, onde dipinse in quasi tutti gli edifizi da lui cretti, sebbene fosse ancora giovane, Fu

però osservato che quasi tutte le sue pitture furono per vari accidenti o coperte, o guaste, o demolite. Si applicò in appresso alla scultura, e per un gruppo di marmo di sci figure fatto per il cardinale Scipione Borghese. fu da Paolo V creato cavaliere di Cristo e fatto conscryatore del Campidoglio. Il Guidotti esercitò questa eminente carica con somma lode, ed a sua istanza fu emanato il decreto per la rigorosa osservanza delle costituzioni dell' accademia di San Luca. Fu il Guidotti eziandio architetto, fece i disegni per l'apparato magnifico in occasione della canonizzazione di non so quali Santi e Sante, ed altre cose. Ebbe la fantasia di comporre un poema epico, che chiamerebbe la Gerusa. lemme distrutta, studiò la giuri. sprudenza, le matematiche, l'astrologia, l'anatomia ec; ed all' ultimo gli venne voglia di volare. Compostesi con ingegnoso metodo certe ale di ossa di balena che ricuoprì di piume, e mediante alcune molle dando loro una conveniente piegatura, se le congegnò sotto le braccia, e dopo averne fatte alcune scgrete prove, si espose a pubblico spettacolo. Si spiccò da un luogo più eminente di Lucca, e si portò avanti per un buon quarto di miglio; ma più non potendo quelle ale sostenerlo, venne a cadere sopra un tetto, donde sprofondò in una stanza, e si rupe una coscia. La morte pose fine nel 1629 alle sue invenzioni.

GULLELMO da Verona fu uno degli scultori che nel secolo undecimo lavorarono intorno alla facciata della chiesa di S. Zeno in Verona, del quale il marchese Maffei pubblicò il seguente verso scolpito sopra un marmo della facciata medesima:

medesima:

n Salvet in aeternum qui sculpsit ista Guilemum n.

--- (BERGAMASCO) valente architetto e scultore fiorì in sul declinare del quattor dicesimo secolo e ne' primi anni del susseguente. Molte opere furono attribuite a quest' artista di gran nome nell' età sua; ma bastano ad assicurargli un distinto luogo gli ornamenti e la statua che furono posti ad un altare della chiesa dei Servi in Venezia per conto della Commissaria di Madonna Verde della Scala, ove fu eretta la bella statua di Santa Maria Maddalena; il qual altare fu poi trasportato nella chiesa de' SS. Giovanni e Paolo.

GUILELMO, monaco napolitano, scultore del quindicesimo secolo, fuse le porte di bronzo di Castelnuovo, le quali, sebbene eseguite quaranta o cinquant'anni dopo quelle del Battistero di Firenze, fatte da Lorenzo Ghiberti, sembrano appartenere ad artista del tredicesimo secolo. Pure ebbe il coraggio di scolpire in queste porte il proprio nome, che per conto del merito de' suoi lavori sarebbe da gran tempo dimenticato.

GUILLAIN (SIMONE) nacque in Parigi nel 1599, e fu scultore, architetto ed intagliatore all'acqua forte. Non contento degl' insegnamenti paterni, suppose che non si possa essere eccellente artista senza venire in Italia, esaminarvi le antiche e le moderne opere, ammaestrasi collo studio delle medesime e conoscere i principali artisti. Tanto egli fece in un sol viaggio I Di ritorno a Parigi esegui molte opere di scultura, tra le quali i bassi rilievi e le figure in bronzo innalzate alla memoria di Luigi XIII, le figure che ornano la sala maggiore della Sorbona, e l'altar maggiore dei Miuimi, nella piazza reale. Pubblicò all' acqua forte le seguenti stampe. Mori di 80 anni.

Vita di S. Diego, dalle pitture di Annibale Caracci e di Francesco Albano, nella chiesa degli Spagunoli di Roma, in 20 stampe.

Le feste d'allegrezza di Bologna

in 81 stampe, intagliate sotto la direzione dell'Algardi.

— (FRANCESCO) dipinse con altri artefici nel sedicesimo secolo l'altar maggiore della cattedrale di Toledo

----(Mosè Francesco) di Valenza, lavorava in sul declinare del diciassettesimo secolo, e lasciò in patria alcune opere dipinte con molto gu-

sto ed intelligenza.

(PIETRO), nato in Siviglia circa il 1720, studiò la pittura sotto Salvatore de Ilanes, dal quale apprese a colorire lodevolmente; ma ebbe sempre una cattiva maniera di disegno, che non può essere compensata dalle altre buone qualità.

GUILLO (AGOSTINO) di Valenza, dipinse in sul declinare del diciassettesimo secolo diversi quadri assai scorrettamente per la chiesa di S. Giovanni del Mercado, e fece una pittura a fresco parimenti poco lodevole per il convento di S. Do-

menico in Madrid.

— (VINCENZO) nato nel regno di Valenza, dimorò alcun tempo in Barcellona, dove per lo spedale di S. Tecla di Tarragona fece una bella Adorazione dei Magi, nella quale scrisse: Vincentius Guillo faciebat Barcinone 1690. Conservansi pure in diversi luoghi altre pitture a fresco, tra le quali ricorderemo soltanto quella della chiesa di San Giovanni del Mercado di Valenza, dove, dipingendo a competenza di Antonio Palomino, cui erano state date le opere della volta, si offese di tale preferenza, e ne morì accorato.

GUINACCIA (DEODATO) il più caro e fidato allievo che avesse in Messina Polidoro da Caravaggio, ne acquistò, dopo la infelicissima morte, la suppellettile pittorica e ne sostenne la scuola. Anzi, come fecero Giulio Romano ed il Penni delle cose di Raffacllo, terminò alcune opere lasciate dal maestro imperfette, tra le quali la Natività

251

nella chiesa di Alto Basto, creduta una delle migliori cose di Polidoro. Fe' poi molte storie di propria invenzione che si avvicinano alla perfezione del maestro; tra le quali tien forse il primo luogo il quadro della Trasfigurazione nella chiesa del Salvatore de' Greci. Ebbe in patria fiorita scuola, dalla quale uscirono valenti scolari, che lungo tempo mantennero nell' isola e nel regno di Napoli lo squisito gusto di Polidoro.

GUIRRI (PADRE VINCENZO) di Valenza, si fece frate quand'appena aveva appresi gli elementi della pittura, l'anno 1608. Dipinse nel suo convento di S. Agostino di Valenza tutti i Santi del proprio ordine, ma dicesi che fu miglior frate che pittore. Mori nel 1640.

GUIRRO (Francesco) nacque in Barcellona nel 1650: apprese a dipingere in patria, e continuamente

lavorò in patria fino al 1700, in cui morì. Tra le migliori sue opere vengono ricordati i quadri fatti per i Teatini di Barcellona.

GUISONI o GHISONI (FERMO) di Mantova, fu scolaro di Giulio Romano, sopra un cartone del quale, creduto uno de' più belli che mai facesse, dipinse nella cattedrale di Mantova la Vocazione de' Santi Pietro ed Andrea all' apostolato. Conservasi eziandio nella chiesa di S. Andrea una sua Crocifissione assai lodata per conto del disegno non meno che per conto del colorito: è noto che aveva costume di dipingere sopra gli altrui disegni. Operava nel 1568:

GUITART (PIETRO), catalano, si obligò nel 1576 a dipingere sei grandi quadri all'olio per l'altar grande della parrocchiale di S. Pietro di Rems, ed in agosto del 1579 li diede terminati. Ma perchè Guitart chiedeva 400 lire oltre il convenuto prezzo, la città delegò per darne giudizio due pittori, che concordemente dichiararono essere le pitture così diligentemente condotte, che meritavano maggior mercede della richiesta.

GUMIEL (PIETRO DE) viene creduto l'architetto del monistero di S. Engracia a Saragozza, nel quale ammirasi una grande facciata di pietre da taglio. Nel 1498 dava cominciamento al monastero d'Alcalà, una delle più sontuose fabbriche d'architettura gotico-greca. Contiene tre vasti cortili, uno con porticato di colonne doriche: il secondo con colonne composite, il terzo di ordine jonico. La chiesa ha colonne joniche, ed è ricca di sculture. Dal terzo cortile si passa nel teatro. Conservasi nella chiesa uno de' più raguardevoli monumenti della Spagna il mausoleo del cardinale Ximenes fondatore del monistero, scolpito da  ${f V}$ ergara.

GUNST (PIETRO VAN) intagliatore a bulino, nacque in Amsterdam circa il 1667. Costui ebbe, dicesi, più pazienza e pratica, che non gusto ed ingegno. Probabilmente formò la sua maniera sopra le stampe di Drevet, senza poter dare lo spirito di queste alle proprie. Ad ogni modo riusci buon ritrattista, e le sue incisioni di tal genere sono non meno apprezzate per un'estrema proprietà, che per la qualità dei personaggi rappresentati. Soggiungo un breve catalogo

delle principali: Desiderio Erasmo di Roterdam,

da Holbein.

Maria regina d'Inghilterra, da Vander Werff.

Maria Stuarda, regina di Scozia,

dallo stesso.

Federigo Palatino, re di Boemia, dallo stesso.

Lisabetta palatina, sua moglie, dallo stesso.

Giacomo I re della Gran Brettagna, dallo stesso.

Francesco Giunio, dallo stesso. Carlo II re d'Inghilterra, da Stam-

part, ccc.

GUNTER (CRISTIANO AUGUSTO) disegnatore ed intagliatore alla punta nel gusto colorato, nacque a Pirna nel 1760, e fu allievo di Zingg. Costretto a lavorare per la sussistenza, non fu sempre libero nella scelta dei soggetti da incidere e perciò non sempre operò con eguale felicità. Viveva ancora nel 1797, quando Iluber pubblicò il suo Manuel des Amateurs, da cui trassi il presente articolo, e la nota delle eguenti stampe.

Paesaggio, da Zingg.

Due paesaggi per il terzo volume della galleria elettorale di Dresda, da Wouvermans e da Dietrich.

Veduta di Koenigstein, disegnata dalla natura e colorita da lui stesso.

Duc vedute del giardino di Woer-

Sei vedute rappresentanti i siti più pittorecshi della valle di Plauen

presso Dresda ec.

GUTIEREZ (FRANCESCO) gentil pittore di paesaggio; fissò la sua dimora in Madrid circa il 1650, dove i suoi quadri erano in grande stima tenuti a cagione dell' effetto grandissimo delle sue prospettive, e della varietà e sceltezza delle situazioni.

- (GIOVAN SIMONE) nato in Siviglia circa il 1650, fu allievo di Murillo e membro dell' accademia eretta in quella città dai pittori nel 1664. Se, come nel colorito, si fosse ancora nel disegno avvicinato al maestro, sarebbe annoverato tra i più distinti allievi di così grande artista; ma Gutierez aveva trascurato lo studio di questa principalissima parte della pittura, e non sorse al di sopra dalla mediocrità. Morì in patria in principio del diciassettesimo secolo: lasciando quadri in quasi tutte le chiese di Siviglia.

GUTTEMBERG (GIOVANNI GEN-SFEISCH) inventore della stampa in Europa, nacque a Magonza nell'anno 1400. Guttemberg trovavasi a Strasburgo nel 1424, e nel 1456 si associò con Andrea Dryzehnn ed alcuni altri, per tutte le sue arti e segreti creduti maravigliosi. Pensano dunque alcuni, che tra questi segreti vi fosse quello dell'invenzione della tipografia. Credesi comunemente che fino dal 1458 Guttemberg avesse cominciato a far uso di caratteri mobili in legno: ma questo fatto non è appoggiato che a semplici conghietture. Nel 1443 prese in affitto una casa in Magonza e colà nel 1450 si associò con Fust. A questa società si attribuisce la biblia latina detta dalle quarantadue linee, senza data e senza nome di stampatore. A cagione delle grandi spese Guttemberg fu costretto di cedere lo stabilimento a Fust ed a Schoiffer nel 1455; ma nel susseguente anno, aiutato da Corrado Humery, sindaco di Magonza, stabili un altro torchio nella stessa città. Ma non è cosa che mi s'appartenga tutto ciò che risguarda le opere stampate da Guttemberg o da altri, ma soltanto ciò che risguarda l'intaglio de' caratteri mobili: e per questo lato la maggior gloria devesi a quest' uomo; perocchè qualunque si fossero i segreti di Andrea Dryzehnu, a lui si debbono i caratteri fusi, che quantunque nel corso di quattro secoli abbiano ricevuto più elegante forma, non perciò faranno mai che non si risguardino come maravigliosi quelli di Guttemberg, che servirono all'edizione del Salterio nel 1457. Volendo la città di Magonza mostrarsi grata ad un uomo che l'aveva illustrata con un'invenzione di tanta importanza, gli accordò la cittadinanza. Nel 1465 fu nominato gentiluomo di camera dell'elettore Adolfo di Nassau; e tre anni dopo pagò il comune tributo alla natura il di 24 di febbrajo.

GUTTEMÉERG (CARLO) nacque in Norimberga nel 1744, ed apprese in patria i principj del disegno e dell' intaglio. Recossi in appresso a Parigi e si perfezionò nell'arte sotto Wille. In tempo della rivoluzione tornò in patria, dove terminò ben tosto la lunga sua vita. Ecco un breve indice delle principali sue opere:

Vedute diverse incise per il Viaggio pittorico del regno di Napoli

dell'ab. di St. Non.

Caterina II imperatrice di Russia, busto in profilo, dal Rotari.
L'invocazione d'Amore, da Theo-

ion.

Guglielmo Tell, da Fuesslin.

La soppressione degli ordini monastici in tutte le città del dominio dell'imperatore, da Francesco Peintre di Liegi.

Allegoria sul conto renduto da

Necker.

Veduta della Svizzera pigliata sul lago di Than, cantone di Berna,

da Schutz, ecc.

GUTTEMBERG (ENRICO) fratello minore ed allievo di Carlo, nacque pure in Norimberga, e si stabilì a Parigi, dove intagliò da diversi maestri un buon numero di belle stampe, tra le quali le seguenti:

La Nanette spaventata, da Ver-

net.

Randez-vous della caccia di Enrico IV, sul disegno di Bonel.

Le ultime parole di Gian Giacomo Rosseau, dal disegno di Moreau.

La Famiglia rustica, da Bega.

Il Riposo in Egitto, da Fede-

rigo Barroccio.

Eruzione del Vesuvio del 14 maggio 1771, dipinta da Volaire a Napoli.

Paesaggio montagnoso ornato di

Pastori, da Dietrich.

GUTTIEREZ (GENNARO), di cui non conosciamo con precisione ne la patria nè l'epoca in cui operò, fu un discreto intagliatore, del quale si conoscono le seguenti stampe:

Papa Benedetto XI, che accoglie la madre sua in abito dimesso e con-

Dis. degli Arch. ecc. T. II.

facente alla sua condizione, avendola prima rigettata in abito signorile. Esempio, come tutti sanno, rinnovato verso la sorella da Sisto V, cui forse volle alludere il pittore Agostino Masucci da cui la trasse Guttierez.

S. Vincenzo Ferrerio, dallo stesso.' S. Bernardino da Siena, figura intiera, dal P. Alberto Avellanense.

S. Giuliana Falconieri, da Ciro

Ferri ec.

— (NICCOLÒ), intagliatore a bulino; fece il B. Giovan Francesco de Regis portato in cielo dagli Angeli, dal basso rilievo del cavaliere Camillo Rusconi; S. Pietro Martire e S. Pietro d'Alcantara, da Giuseppe Bottani.

GUTWIN (GIOVANNI) nacque in Monaco nel 1711, ed intagliò molte stampe dall' Amiconi, e tra questedue Americani nel 1744. Altre cose incise sui disegni di Pietro Longhi. Quest'artista trovasi ricordato dal Gandellini sotto il nome

di Giovanni Gutwein.

GUYART (LORENZO), nato a Chaumont nel Bassignì, nel 1723, sentendosi invincibilmente inclinato all'esercizio delle belle arti, ottenne da suo padre di entrare nella scuola del pittore Lallier, sotto al quale fece rapidi progressi; ma preferendo la scultura alla pittura, si acconciò hen tosto con uno scultore di ornati, chiamato Landsmann. Dopo alcun tempo passò a Parigi tra gli allievi del giovane Bouchardon, e nel 1750 ottenne il primo premio di scultura. Avanti di recarsi come pensionato a Roma fece lunghi ed attenti studj intorno ai cavalli nelle reali stalle di Versailles, dove Bouchardon aveva trasportato il suo studio per fare la statua equestre di Luigi XV. Vide il re un disegno che Gujart aveva fatto di tale soggetto, e lo lodò assai, onde il maestro n' ebbe tanto dispetto, che si fece persecutore del suo allievo. In-

tanto questi recossi a Roma, dove

per commissione di M. Bouret copiò le più belle antiche statue di Roma. Di ritorno a Parigi nel 1767, fece un Dio Marte in riposo, che l'Accademia ricusò di ricevere. Sdegnato per tale ingiusto rifiuto, scris-» se una diatriba contro i giudici artisti suoi nemici. In tale stato di cose fu in pari tempo chiamato a Ber-lino dal grande Federico, ed a Parma del duca Ferdinando, cui era piaciuto assai il suo gruppo di Enea ed Anchise. Preferi il bel cielo d'Italia, sotto al quale trovò lusinghiero accoglimento, finchè fu nel 1788 sorpreso dalla morte in Carrara, dove si era stabilito. Tra le sue opere distinguonsi il modello del mansoleo del principe di Gotha, il modello del monumento a S. Bernardo nell'abbazia di Chiaravalle, oltre il già rammentato gruppo di Enea ed Anchise.

GUYOT (LORENZO), intagliatore a bulino ed a colori, nacque in Parigi nel 1756, e fu allievo di Grand e di Tilliard. Soggiungo l'indice delle più conosciute sue stampe.

Quattro belle Vedute di Atene,

tratte da Pernay.

Veduta di tutti i monumenti e fabbriche di Parigi, dai disegni di Sergent.

Cose popolari e costumanze di Parigi, dai disegni di Vatteau. Raccolta distribuita in dieci quaderni.

L'Occhio del Genio, ovvero le

armi di Necker, da Croiser.

La Clemeuza d'Enrico IV, da Delarive di Lilla, con otto versi di Voltaire: 1781.

Umanità e beneficenza del re, da

Debucourt.

GUZMAN (FRATE GIOVANNI).

V. Santo Sacramento.

— (PIETRO DI) chiamato il Coxo, lo Zoppo, studiò l'arte sotto Pietro Coxes, e fu uno di quei valenti pittori che dipinsero nel palazzo del Pardo. Guzman vi dipinse la volta del gabinetto del re, il quale, per compensarlo di così bella

opera, lo nomino suo pittore nel 1601. Ignoransi le precise epoche della nascita e della morte.

— (PIETRO DI) il giovane, nato in Lucerna circa il 1670, dipinse molti quadri per il gran chiostro del convento della Mercede di Siviglia, nei quali segnò l'anno 1714. Contento di dare certa freschezza alle carnagioni passabilmente colorite, trascurava tutte le altre parti, onde le sue opere furono poco 'stimate dai conoscitori. Morì circa il 1750.

GYGE, secondo l'asserzione di Plinio, fu l'inventore della pittura in Egitto, come Euchiro lo fu nella Grecia. Plinio L. VII, ove adduce la testimonianza di Aristotele.

GYZEN (PIETRO) nacque in Anversa nel 1636, e fu allievo di Giovanni Breugel, che avrebbe facilmente emulato, se avesse saputo vincere certe crudezze dipendenti dalla poca fusione dei colori. Perciò i suoi quadri mancano di armonia e di grazia; e sebbene le figure siano dottamente disegnate e toccate con spirito, non producono l'effetto di quelle del maestro. Non è nota alcuna circostanza della sua vita,

H

HAANSBERGEN (GIOVANNI), nato in Utrecht nel 1642, fu ammaestrato nella pittura da Poelemburg, il quale gli andava sempre ripetendo, che la sola natura è il vero maestro del pittore. Intanto crescendo sempre più di prezzo i lavori di Poelemburg, crescevano ancora in proporzione i copisti e gl'imitatori della sua maniera. Tra gli ultimi si distinse in particolar modo Haansbergen, i di cui quadri distinguevansi a stento dai più csperti, da quelli del maestro. Ma non tardò ad acorgersi, che così procedendo, non avrebbe l'atta troppa fortuna per l'infinito numero dei copiatori ed imitatori suoi compagni. Giunto a questo passo, mi si permetta una breve osservazione: Ciò che qui si dice essere accaduto a Poelemburg, accadde a tutti i capi scuola fiamminghi; che tutti, poco più poco meno, ebbero allievi ed imitatori a centinaja, i quali replicavano le cose del maestro, o le riproducevano con pochissima varietà. Circa il 1650 la sola città di Anversa contava meglio che cinquecento pittori viventi, pressochè tutti paesisti; ed i capi scuola riducevansi a l'uno per cento o poco più. Ecco dunque moltiplicate a centinaja le pitture dei pochi grandi nomini che avevano la fortuna e l'ingegno di avere uno stile proprio ed originale. E pure, eziandio nella nostra Italia, dove versiamo in tanta inopia di originali fiamminghi dei grandi maestri, si pretende distinguere le opere di questi da quelle dei loro copisti ed imitatoril Vana lusinga. Confessiamo la nostra iguoranza; ed i veri conoscitori si accontentino di distinguere le belle dalle cattive opere, senza prendersi peusiero del pittore cui appartengono, ma soltanto della scuola.

Ma torniamo ad Haansbergen, il quale per fuggire la concorrenza si volse a fare ritratti che oltre la somiglianza erano di un così felice impasto, che, secondo l'espressione di uno scrittore olandese, sembravano composti digigli e di rose. Con tale arte, da principio trattata con diligenza, cominciò ad arricchire, ma non si fece ricchissimo che trafficando di quadri; al quale oggetto recossi con tutta la famiglia all'Aja nel 1669, in età di 27 anni. I primi suoi quadri sono i più pregevoli perchè condotti con diligenza. In appresso l'avarizia, poi la soverchia confidenza del sapere, di valeute pittore lo avevano reso appena mediocre. Mori all'Aja nel 1705.

HAAS (GUGLIELMO) celebre fonditore di caratteri, stampatore e geografo, nacque a Basilea nel 1791.

Occupossi intorno al miglioramento de' caratteri, tentando di dar loro più belle forme, ed inveutò eziandio un nuovo torchio, cui aggiunse il bilancere. Cittadino della repubblica elvetica rese alla patria importanti servigi. Nominato nel 1799 direttore della scuola d'artiglieria, ed ispettor generale di questo corpo, fece in tale qualità la campagna della Svizzera orientale sotto il generale Masseua: in appresso fu nominato membro del Senato elvetico a Berna. La Geografia va debitrice agli studi di Haas del perfetto metodo di comporre le carte geografiche in caratteri mobili. Fuse tutti i caratteri e gli spazi sopra parallelipipedi in guisa di poter essere ravvicinati con proporzioni matematiche. Per le parole in una direzione dioganale, Haas si servi di quadri triangolari, due dei quali formavano sempre dei parallelipipedi. Dotato di una straordinaria attività d'ingegno, applicossi eziandio all'economia politica, di cui non è del nostro istituto il parlare. Terminò la laboriosa sua vita nell'abbadia di S. Urbano nel cantone di Lucerna, nel 1800. Suo figlio chiamato pure

(GUGLIELMO) continuò l'arte paterna e pubblicò diverse carte geo-

HAELWEG (ALBERTO) nacque nel Belgio circa il 1670, e passò, poichè ebbe appresi in patria gli elementi del disegno e dell'intaglio, a soggiornare in Copenaghen, dove è noto che operava nel 1690. Era colà stato chiamato da alcuni pitori per intagliare sui loro disegni diversi ritratti, che sono ricercati dai dilettanti per la fermezza del suo bulino.

Soggiungo un breve indice delle sue stampe.

Luigi landgravio d'Assia Cassel, da Duart.

Ottone Krag di Woldeberg, senatore dancse, dallo stesso.

Sofia Amalía, regina di Dani-

Frontespizio per la Flora Danica di Simone Pali, da Carlo van Man-

Le Quattro Stagioni in 4 pezzi, dailo stesso.

HAEN (DAVIDDE) nacque a Rotterdam nel 1570. Si dice che venisse assai giovane in Italia, e che siasi lungo tempo trattenuto in Roma, studiando e dipingendo piccoli quadri da stanza. Tutti consentono essere stato valente pittore, ma veruna notizia è fino a noi giuntanè delle private sue vicende, nè delle sue

opere.

HAFNER (ENRICO), nato in Bologna nel 1640, aveva di già studiato la quadratura e la prospettiva in patria sotto il Mitelli, che felicemente imitò nella dolcezza e nell'armonia delle tinte, quando, recatosi a Roma per esercitarvi la sua professione, fu scelto dal Franceschini per fargli le quadrature della chiesa del Corpus Domini. In tale occasione ebbe l'opportunità di farsi conoscere eziandio buon figurista; perocchè lavorando alcuni anni prima col Canuti, erasi, sotto la sua direzione esercitato alcun tempo in questa più nobile parte della pittura. Morì nel 1702, mentre

- ( ANTONIO) suo fratello minore, fattosi Filippino, dopo avere esercitata alcuni anni la pittura, era passato a Genova, dove, sebbene regolare, aveva nome di valente pittore. Il gran duca Giovan Gastone chiamavalo a Firenze onde consultarlo intorno all'altare di pietre dure che doveva farsi alla Cappella dei depositi in San Lorenzo. Operò molto in Genova ed in più luoghi delle due Riviere. Tutti conveugono che sorpassò il fratello nella soavità delle tinte, ma non lo raggiunse in facilità ed abbondanza di invenzione. Morì di 78 anni l'anno 1732.

HAFTEN (NICCOLA VAN) inta-

HA gliò all'acquaforte alcune bambocciate di sua composizione.

HAGEN (GIOVANNI VAN) nato all' Aja circa 1635, apprese a dipingere sotto diversi maestri, e riuscì uno de'più valenti maestri che conti l'Olanda: Presso che tutti i suoi paesaggi sono altrettanti punti di vista presi tra Cleves e Nimega, e disegnati in luogo a matita di diversi colori. Di ritorno a casa costumava dipingere all' olio quelli che credeva suscettibili di maggior effetto; ma perchè poca cura prendevasi della mestica e della qualità dei colori, i cieli ed i fondi azzurri del paesaggio sonosi in pochi anni talmente anneriti, che nulla ormai resta di riconoscibile in quei quadri, che appena usciti della sua officina avevano tanta armonia e tanta dolcezza. Possa quest' esempio, come tanti altri, servire d'utile lezione ai giovani artisti, che non mirano soltanto al guadagno, ma alla gloria.
HAGERDORN (CRISTIANO LUI-

GI) nacque in Amburgo nel 1717, e si fece conoscere valente intagliatore con una Raccolta di teste di carattere, e con un'altra di piccoli paesi tanto di propria composizione, che d'altrui, ed in particolare da Versuch. Soggiornò lungamente in Dresda, dov'ebbe la carica di direttore di quest' Accademia di Belle Arti. Morì in Dresda nel 1772.

--- ( CRISTIANO LUIGI DE) nacque in Amburgo nel 1717, come il precedente, e morì pure in Dresda nel 1780. Era questi fratello di Federigo Hagerdorn, celebre poeta tedesco, che pubblicò alcune opere intorno alle arti. Cristiano Luigi dopo aver sostenute diverse cariche diplomatiche, fu dall'elettore Federigo Cristiano nominato consiglier privato di legazione e direttore geuerale dell'accademia di Belle Arti in Dresda. Allora si consacrò interamente al suo gusto dominante per le arti, e disegnò ed incise diverse stampe di teste caratteristiche e di

caricature, di pacsi, ec., tutte intagliate con punta assai spiritosa e di un maraviglioso essetto, delle quali soggiungo l'indice.

Sei fogli di teste, ed una serie di sette pezzi, sotto il titolo di Ver-

such, ossia : Saggio.

Sei fogli con 56 teste di caratte-

re, e due di paesaggi.

Dodici fogli di graziosi paesaggi. Altri dodici fogli di paesi più

grandi.

Altri sei di paesaggi sotto il titolo di Nuovi paesaggi, con la data

del 1765.

HAID (GIOVAN GIACOMO) na-cque in Klein-Aislingen, duvato di Wurtenberg nel 1705, e recossi in età giovanile in Augusta, dove apprese a dipingere e ad intagliare alla maniera nera da Ridinger. Dipinse molti ritratti, la maggior parte dei quali ha poi incisi alla maniera nera. Morì nella stessa città nel 1767, lasciando ammaestrato nell'arte suo figlio

- (GIOVANNI ELIA), nato in Augusta nel 1740, il quale ottenne il primo premio dell'accademia imperiale. Fece, siccome il padre, diversi ritratti che incise alla maniera nera; e molti aitri ritratti e soggetti storici incise nella stessa maniera da Nogari, Rembrandt, e da altri pittori. Operava ancora in patria dopo

il 1780.

Soggiungo un breve indice delle opere di questi due intagliatori.

Di Giovanni Giacomo.

Ritratto di Felix Mayer, pittore. Di Egidio Verhelst, scultore.

Di Marco Federico Kleinert, pit-

Di Giorgio Brandmüller, pittore ec.

Di Giovanni Elia.

Ritratti di Antonio Graff, pittore.

Gio. Girolamo Sulzer. Givanni Koella pittore. Verena Ryffels moglie

Koell. Giovanni Winckelman, da

Liotard.

Una Natività, da Rembrandt. Lazzaro risuscitato, dallo stes-

so, ec.

HAID (GIOVANNI LORENZO) naeque in Augusta nel 1702, apprese a dipingere e ad intagliare alla maniera nera da G. Ph. Rugendas, e più che in tutt'altro, uscì dalla costui scuola eccellente disegnatore. Non è perciò maraviglia, che sia riuscito eccellente intagliatore, possedendo il principale fondamento d'ogni bell'arte. So bene che alcuni ottennero in quest'arte gran nome, quantunque mancanti di questo indispensabile requisito; ma non sono tali agli occhi de' professori e dei conoscitori dilettanti. 4 La magia " del taglio, dice un illustre scrit-" tore, vassene alla maniera, e sor-» prende soltanto coloro che idola-" trano tutto ciò, che vedono super-" ficialmente e lambiccato. " Morì Giovan Lorenzo in patria nel 1750. Sono celebri le due seguenti stampe:

Ritratto di Maddalena Neggasin. Soggetto allegorico ed emblematico relativo alla confessione Augu-

stana. HAID (GIOVANNI GOFFREDO), fratello ed allievo di Giovan Lorenzo, nacque in Augusta nel 1710. Fu alcuni anni a Londra, dove intagliò eccellenti opere alla maniera nera per il negozio Boydel; indi recossi a Vienna, dove fece la gran stampa della famiglia imperiale, tratta da Meytens, ed altre celebri incisioni fino alla morte, che lo rapi alle arti in Vienna nel 1776.

Ecco un breve elenco delle sue opere:

Maria Teresa imperatrice regina. Giuseppe II imperatore de'Romaui.

Altro ritratto dello stesso, da Weickart.

Sagrifizio d'Isacco, da Rembrandt. Gerardo barone di Vanswieten. Il cardinale Cristoforo Migazzi ec.

HAIN (J. GIACOMO), abitante in Augusta, si fece conoscere fra gli intagliatori alla maniera nera per i ritratti degli Uomini Saggi della Germania, che ornano l'Elogio storico dei medesimi, pubblicato dal sig. Brucher in latino ed in te-

desco.

HAINZELMAN (ELIA) nacque in Augusta nel 1640, ed apprese gli elementi dell'intaglio in patria. Passava quindi a Parigi iu compagnia del fratello Daniele e suo condiscepolo, dove si perfezionarono sotto Francesco de Poilly. Elia rimase in Parigi dopo la partenza del fratello. e fecesi gran nome con alcune incisioni di soggetti tratti da Bourdon, Domenichino, Caracci, Albano, ec. Egli erasi fatta totalmente sua la maniera del maestro; se non chè mai non potè raggiugnerlo nella correzione del disegno. Tornato in patria intagliò diversi ritratti. Morì nel 1693.

— (DANIELE) suo fratello ed indivisibile compagno nel corso degli studj, ripatriatosi molti anui prima, è conosciuto per la stampa della Crocifissione del Tintoretto, e per aver avuto parte in altri lavori di Elia, di cui diamo il seguente

breve catalogo.

S. Francesco Saverio apostolo delle Indie.

Ritratto di Marco Huber scuatore d'Augusta.

Ritratto di Giuliana Benedetta Winklerin.

Idem di Gian Jacopo Haller patrizio di Norimberga ec.

trizio di Norimberga ec. Maria Vergine che offre viole a

bambino Gesù, da Raffaello. Gesù che apparisce alla Maddalena, dall'Albano.

S. Francesco orante innanzi ad uu Crocifisso, dal Domenichino.

Il Silenzio, ovvero Maria col Bambino che dorme, dal Caracci ec.

(GIOVANNI) fratello dei precedenti, nacque in Augusta nel 1641, e studiò pure sotto Francesco de Poilly in Parigi, dove si ammogliò, e pubblicò alcune stampe, da Bourdon e d'altri maestri. Chiamato a Berlino in qualità d'intagliatore di corte, vi pubblicò molti ritratti assai belli dei principi e delle principesse, e di altri. Si pretende che fosse assai miglior disegnatore dei fratelli. Morì a Berlino dopo il 1700. Oltre i ritratti sono celebri le seguenti stampe:

Riposo nel ritorno d'Egitto, ove la Vergine lava alcuni pannilini.

L'Annunziazione, da Bourdon. Una Sacra famiglia, dal medesimo.

HAKKERT (GIOVANNI), nacque in Amsterdam nel 1656, viaggiò in diverse delle più pittoresche contrade della Germania e della Svizzera, e ritrasse ne' suoi quadri di paesaggi le più belle viste della Svizzera e della Germania renana. Un giorno poco mancò che i suoi studi non gli riuscissero fatali; perocchè scontratosi con alcuni contadini in mezzo a scoscese montagne, tutto intento a copiare certe boscose rupi, fu creduto uno stregone, e condotto carico di contumelie e di strapazzi d'ogni maniera innanzi ad un giudice : il quale essendo per huona sorte alquanto meglio istrutto di quelli alpigiani, lo fece porre in libertà. Tornato in Olanda ricco di belli e svariati disegui di pacsaggi, se ne valse d'inesauribile fondo per comporre sceltissimi quadri, nei quali dipingeva le figure il suo amico Adriando van der Velde. - Mori vecchio in patria dopo d'averla arricchita di preziosi quadri,

HAL (VAN N) nato in Anversa nel 1668 compose in gioventi diversi quadri di Storia, che davano di lui grandissime speranze; tanta era la castigatezza del diseguo e la boutà del colorito I In appresso dipinse ne'paesaggi di Hardim figure di ninfe e di semidei. All'ultimo accostumandosi poco a poco, per avidità di guadagno, a strapazzare il mestiere, si ridusse a far opere senza verun merito, che nulla avevano di comune con quelle eseguite in gioventù.

HALBOG (GIOVAN LUIGI) nacque in Parigi nel 1750, dove fu allievo nell' intaglio del Dupuis. Pubblicò diverse stampe, tratte da vari maestri, con molta proprietà. Fioriva in patria nel 1660, cpoca in cui fece alcune gentili vignette, tratte da Marillier.

Cassinas un basse in

Soggiungo un breve indice di al-

tre stampe.

La Giovane albergatrice, e le Galanti Fornaje, due stampe chesi accompagnano, da Coquetet.

La Toeletta del Savojardo, da

Morillos.

Il Tempo perduto, da Ville.

Gl' Intrighi amorosi, da Scheau.

La Bella Ciarlatana, dallo stesso. La Sultana favorita, da Jeaurat.

Il Sultano galante, che fa accompagnamento, dallo stesso.

HALEN (AQUILA VAN), iotagliatore olandese, del quale si conoscono diverse stampe alla maniera nera, tra le quali il

Ritratto di Geremia Dakker, da Rembrandt, colla sottoscrizione:

Aquila Sculpsit.

HALL (CARLO). Quest' intagliatore a bulino, nato in Inghilterra circa il 1750, non ebbe per lungo tempo migliore occupazione di quella d'intagliare varie lettere, stemmi, ornamenti, medaglie e somiglianti cose di pertinenza dell'archeologia. Passò all'ultimo ad incidere più umportanti oggetti spezialmente di figura, ed ebbe il non comune merito di conservare, copiando, il gusto degli originali che prendeva ad intagliare. Le sue più belle opere furono non pertanto i ritratti ese-

guiti dal 1770 al 1783, epoca della sua morte.

Soggiungo l'indice de' più rino-

mati.

Tommaso Howard, duca di Norfolk, che riportò una vittoria a Fiodden-Field.

Enrico Fitzallen, conte d' Arundel, tratto da Holbein.

La Regina Maria, da Marshal. Caterina, marchesa di Pembroke,

da Passe. Maria Sidney, contessa di Pem-

broke, dallo stesso. Sir Francesco Wortley, da Her-

tochs.

—— (GIOVANNI) nato in Inghilterra circa il 1740, operava in Londra d'intaglio in rame circa il 1771, ed ottenne tra gli incisori inglesi dell'ctà sua un distinto grado, per avere intagliati con somma diligenza argomenti storici e ritratti. Le sue stampe dell'uno e dell'altro genere sono pregiate assai e spezialmente le seguenti:

Papa Clemente IX, da Carlo Ma-

ratta T --

La Morte del capitano Coock, da Carter.

Venere che Racconta ad Amore l'istoria d'Ippomene e di Atalanta, da Ben West.

La Morte del duca di Schomberg alla battaglia di Boyne, dallo stesso: ec.

(NATALE) nato a Parigi nel 1711, esercitò la pittura con lod in quella reale accademia. Intagliò molte stampe all'acquaforte, tra le quali

Antioco rovesciato dal suo cocchio che serve d'accompagnamento alla Battaglia di la Hogae, intagliata

da Voollet.

HALS (FRANCESCO) nacque in Malines nel 1584. Van Dyck losuperò nel dipingere ritratti, ma non fu che da altri pochissimi uguagliato. Quando van-Dyck ebbe tutto disposto per passare in Inghilterra, recossì a bella posta ad Arlem per

conoscere Hals; ma perchè questi soleva trattenersi gran parte del giorno e non piccola parte della notte in una taverna, gli fece sapere che un forastiero lo aspettava a casa per farsi ritrarre. Al vederlo van-Dyk gli disse che doveva partire entro due ore, onde Hals, presa la prima tela che gli venne sott'occhio, incominciò a dipingere. Dopo alquanti minuti avendo invitato van-Dyck ad osservare l'opera sua, questi mostrossi soddisfattissimo, e passando d'uno in altro ragionamento, gli disse sembrargli la pittura un facilissimo mestiere; e lo pregava a permettergli di farne esperienza. Scelse una tela, e collocato Hals al luogo suo, fecesi a ritrarlo; nè molto tardò ad accennargli di levarsi onde osservare il suo lavoro. Quale fu mai la sorpresa di Hals? Voi siete van-Dyck. gridò nell'atto d'abbracciarlo ; Voi solo poteste fare quello che avete fatto. Van-Dyck, cercò di persuaderlo a recarsi con lui in Inghilterra: Voi siete povero in questo paese, gli disse, ed in breve io posso farvi assai ricco. Ma IIals non aspirava a migliorare la sua fortuna, e ringraziato van. Dyck, tornò alla taverna a raccontare agli amici quanto gli era accaduto. Se Hals, diceva van-Dyck, sapesse dare maggior tenerezza ai suoi colori, sarebbe il miglior ritrattista del mondo. Il pittore di Malines terminò in Arlem i suoi giorni in povera fortuna, nel 1656.

HALVECH (ADRIANO) intagliò a bulino non pochi ritratti de' principi e principesse della reale famiglia de' Medici, che ornano l'edizione fiorentina del 1761, eseguita da Giuseppe Allegrini; alcuni dei quali erano stati pubblicati insieme all' opera: Ragionamento istorico dei gran duchi di Toscana, stampata in Venezia nel 1741.

HAMILTON (GAVINO) nato a Lanartk nella Scozia da distinta an-

tica famiglia, venne in freschissima gioventù a Roma, dove fu scolaro di Agostino Massucchi, e dove soggiornò quasi continuamente fino alla morte, che lo rapi alle arti 1797. In qualità di pittore, il merito di questo valente artista consiste meno nel dono dell'invenzione, nella purità e correzione del disegno, nella bellezza dello stile, e nel colorito, che nella felice scelta degli argomenti, nella quale fu diretto da gusto naturale e dalla profonda conoscenza degli storici e poeti greci e romani. Sono tra suoi quadri specialmente lodati quelli rappresentanti : Achille che, strettamente abbracciato il corpo dell' estinto Patroclo, rifiuta i conforti dei capi dell' escreito greco; Andromaca che piange la morte d'Ettore; Elena e Paride, ec. Eminenti sono i servigi renduti da Hamilton alle arti, coll'avere consacrato gli ultimi anni della sua esistenza alla scoperta degli antichi monumenti. Preziosi frutti delle sue indagini eseguite in più scavi a Cività Vecchia, a Velletri, ad Ostia, a Tivoli furono le statue, i busti, i bassi rilievi onde s'arricchirono il museo Pio Clementino, e diverse Raccolte della Russia e della Germania. Ad Hamilton dobbiamo pure in gran parte il miglioramento del buon gusto. Quando Antonio Canova espose in Roma uno de'suoi primi lavori, fu egli il primo a dichiarare che questo grande scultore era in su la buona via, mentre tutti gli altri artisti non sapevano decidersi tra la maniera del giovine maestro, e quella degli altri artisti. Hamilton scrisse un libro intitolato; Schola italica picturae, stampato in Roma nel 1773. Questo volume ornato di 41 incisioni in rame, forma parte della collezione Piranesi; ed in esso l'autore prese a dimostrare i progressi dei diversi stili della scuola italiana da Leonardo da Vinci fino ai successori dei Caracci.

HANDROIT (FRANCESCO) ebbe nome tra gl'intagliatori per l'incisione del grande quadro di Carlo le Brun, rappresentante S. Giovanni Evangelista levato in alto per calarlo nella caldaja dell'olio bollente.

HANNEMAN (ADRIANO) nato all' Aja nel 1611, fu, secondo alcuni, scolaro di van Dyck, secondo altri di Ravesteyn. Chiamato in età giovanile alla corte sovrana di Nassan, fece il ritratto di Guglielmo II tutto intero alla maniera di van Dyck, per il quale si cominciò a risguardarlo come il miglior ritrattista dopo quel sommo maestro. Di ritorno in patria fecesi a comporre quadri di storia, che ottennero l'universale stima. Incaricato di varie opere pubbliche, dipinse soggetti allegorici, da collocarsi nella Sala degli Stati d'Olanda, ed uno rappresentante la Giustizia che fu posto nella camera degli Scahini; i quali uniti a quello del Dio Marte, sono tenuti quali capi-lavoro, come credesi il migliore de' ritratti quello di sè medesimo. Vivea ancora nel 1672.

HANZELET (AGOSTINO) nacque in Toul nel 1609, e fu non più che mediocre intagliatore di oggetti osceni: a proposito del quale un dotto biografo francese osservò per onore dell'arte, essere cosa rara che un valente artista avvilisca il suo ingegno intorno a somiglianti

soggetti.

HARCOURT (CARLO) dilettante assai distinto, nacque circa il 1755, e nel 1779, essendo vicerè di Niconham, intagliò quattro lastre delle vedute del suo antico castello di Harcourt, che presentò alla Società antiquaria, di cui era membro. Vivea ancora nel 1808, occupandosi in fare paesaggi.

HARDIM (PIETRO) nato in Anversa nel 1678, apprese a dipingere da suo fratello Simone, mediocre pittore fiorista, morto in

Diz. degli Arch, ecc. T. II.

Londra nel 1737. Fu pittore dello stesso genere ancora Pietro, il quale non solamente superò il fratello, ma fu de'migliori dell'età sua. Giunto ai 19 anni, fecesi a lavorare da sè, ed in breve tutti i dilettanti olandesi di tal genere gliene commettevano. Il sig. Schmettan inviato dal re di Prussia, gli ordinò un quadro di frutti e fiori esotici da ritrarsi dal vero, per parte del sno sovrano, e dopo questo altri quattro allusivi alle quattro stagioni, in sul far di quelli che aveva poc'anzi eseguiti per la famiglia Lens. cui apparteneva la sua sposa Adriana. Quantunque non poche altre opere conducesse a fine colla consueta diligenza, i sovra indicati risguardaronsi come i suoi migliori quadri. Mori settuagenario nel 1748.

HARDING (J.) visse in sul declinare del p. p. secolo in Londra, dove intagliò a granito diversi soggetti tratti da Angelica Kuffman e

da altri maestri.

HARDOVIN (MICHELE) controllore delle fabbriche del re di Francia, intagliò, secondo il Gaudellini, le piante, i profili, e l'elevazioni del palazzo di Claigny presso Versailles, sopra i disegni di Mansard architetto del re.

HARDWILLIER (GIULIA) si fece nome tra le non poche integliatrici del p. p. secolo, intagliando due teste, una di vecchio, e l'altra di giovane donna vedute di profilo,

tratte da le Prince.

HARING (DANIELE) credesi nato all'Aja nel 1636, dove, poi ch'ebhe acquistato nome di valente ritrattista, aprì scuola di pittura, che fu profitti della scuola e dei ritratti aveva accumulate ragguardevoli ricchezze. Ma invanitosi dell'onorevole accoglimento che gli facevano i contidi Bentheim, ammettendolo in qualità di loro compagno alla caccia, abbandonò pressocche totalmente l'arte sua, e morì povero nel 1706.

3 I

HARLEM (DIRK D') nato circa il 1440, fu per i tempi in cui visse, ragionevole pittore, e tale che alcuni suoi quadri sono più dolcemente coloriti di quel che lo siano molti di Alberto Duro, suo contemporaneo. Il biografo dei pittori olandesi van der Mander, ci assicura di aver veduto in Leiden un buon quadro di quest'artista, eseguito nel 1462, rappresentante nostro Signore, e negli sportelli San Pietro e San Paolo, le di cui barbe e capelli erano così diligentemente condotti, che sembravano veri. Dirk soggiornò alcuni anni in Lovanio, ma non sono noti nè il luogo nè il tempo della sua morte.

HARMAR (TOMMASO) intagliatore inglese, incise in Londra in un fondo di paesaggio soggetti di donne, che hanno per titolo:

Trom the Banquet, ecc.

HARN (GIOVANNI DI), nel 1604. godeva fama in Castiglia di eccellente pittore. Per il convento degli Agostiniani, fondato a' snoi tempi nella città di Madrigal dal Cardinale Quiron, Harn dipinse quel celebre S. Tommaso da Villanova. che sostenne il paragone delle più studiate opere fatte in sua concorrenza da Pantoja de la Cruz e da

Luigi di Carbajal.

HARREWIN (Francesco) nacque in Brusselles circa il 1681, e fu allievo di Romayn in Hooghe. Intagliò all'acqua forte moltissime stampe tanto di sua composizione, che sui disegni e le pitture di altri maestri. Appartengono pure ad Harrewin le vedute di paesi e castelli che ornano l'opera di Giacomo le Roy, intitolata: Castella et Praetoria nobilium. Bruxel. 1669, in fol. Conviene dunque dire essere questi i precoci frutti della gioventù di Harrewin, del quale sono pure in molto pregio i seguenti pezzi:

Enrico di Lorena, duca di Guisa.

Margarita di Valois.

Alberto duca d'Austria. Isabella infanta di Spagna.

Due vedute della casa di Rubens, sui disegni di van Croes.

HARTZOEKER (Teodoro) nato in Arlem circa il 1696, studiò i principi della pittura in patria; venue poi in Italia, dove fu alcun tempo scolaro del Balestra in Venezia. In Roma non ebbe determinato maestro, ma studiò l'antico e le migliori cose de' moderni. Tornato in patria non dipinse che per regalare qualche quadro agli amici o per passatempo, trovandosi bastantemente ricco senza i guadagni dell'arte. Morì in Utrecht di 44 anni, lasciando presso i suoi credi pochi quadri, che li meritarono un distinto luogo tra i pittori olandesi.

HAUSSARD (GIOVANNI) nato in Parigi circa il 1700, non è ben poto sotto quale maestro apprendesse gli elementi del disegno e dell'intaglio; ma tutti i conoscitori convengono avere imitato con felice riuscita lo stile di Benedetto Audran. Corretto è il disegno, e le stampe generalmente vedonsi ben eseguite. Operava in Parigi nel 1730. nel qual tempo trovavasi occupato intorno alla Raccolta di Crozat, per la quale intagliò nove in dieci pezzi,

tra i quali,

Giove e Semele, dai Cartoni di

Giulio Romano.

La Creazione d'Eva nel paradiso terrestre, dallo stesso.

Gesù Cristo che scaccia i profanatori dal tempio, da Baldassare Manfredi.

Il ricco Epulone alla mensa ed il povero Lazzaro alla porta, da Domenico Feti.

Pane e Siringa cangiata in can-

ne, da Courtin.

HAWARD (Francesco) celebre intagliatore inglese a granito ed alla maniera nera, era nato circa il 1750, ed operava con buon successo in Londra nel 1780. Il signor Huber

ci diede un indice di tredici stampe, tra le quali le seguenti.

Müster Binbury, da Giosuè Ray-

nolds.

Carlo, conte di Cornwallis, da Cardner.

Giunone, da Hamilton.

Ebe, dal medesimo.

Zeffiro e Flora', dal medesimo. Psiche, condotta da Zefiro alla casa di Cupido, dal medesimo ec.

HAVERMANN (MARGARITA) nacque in Amsterdam circa il 1720. apprese gli elementi del disegno dal proprio padre mediocre artista; indi fu ricevuta nella scuola del celebre van Huysum, sotto al quale fece rapidissimi progressi, e gli si accostò in modo, ch' egli, per quanto fu detto, se ne adombrò. Il genere cui esclusivamente si consacrò la giovane pittrice fu quello dei fiori. Sedotta da un giovane, che l'abbandonò malgrado le più sacre promesse di sposarla, si vide costretta ad abbandonare la patria e ritirarsi a Parigi, dove non tardò a farsi vantaggiosamente conoscere colle sue opere, avidamente ricercate dai dilettanti. Cessò di vivere in sul sinire del p. passato secolo.

HAY (Màdamigella le) intagliatrice francese, che nel 1706 pubblicò un libro elementare per il disegno, nel quale raccolse per esemplari le più belle teste di Raffaello, distribuite in 57 rami.

HAYARD (N.) intagliò molte teste assai grosse alla maniera a lapis, e diversi ornamenti architet-

tonici, tratti da Vanloo.

IIAYE (CARLO DE LA) nato in Fontainebleau nel 1641, scese giovane in Italia insime a Bloemaert, Spierre, Bloudeau ed altri, di già ammaestrato nel disegno e nell'intaglio. In Firenze incise le pitture eseguite da Pietro da Cortona nel palazzo Pitti; indi pubblicò diverse altre stampe, tratte da altri italiani maestri. Il suo gusto d'incisione s'accosta a quello di Bloemacrt, e

piace alle persone dell'arte. Osserva il signor Huber, che questo intagliatore, o un altro dello stesso nome, intagliò vari pezzi in Danzica da A. Stech.

HE

Tra le sue stampe isolate ricorderò quella rarissima rappresentante.

I Filosofi Greci in conferenza nel giardino di Academo, da G. F. Romanelli, e

Coriolano, esiliato da Roma, che ricusa di ricevere gli ambasciatori

romani, da Ciro Ferri.

HAYNES (J) pittore ed intagliatore all'acqua forte, nacque in Inghilterra circa il 1750, e fioriva in Londra nel 1780. Pare che poco abbia operato come pittore. Le sue acqueforti sono tenute in molta stima e segnatamente quelle ch'egli intagliò da Giovanni Mortimer, suo maestro.

Riferisco l'indice di alcune tra le

più conosciute.

S. Paolo che predica ai Brettoni, da Mortimer.

Un libro di acque forti, dai disegni dello stesso.

Baudits in busto, sul gusto di Salvator Rosa.

Pélérius in busto, della stessa esecuzione.

HEARN (Francesco). Di questo giovane intagliatore inglese, di cui parla Basan nella sua seconda edizione, sappiamo essere stato allievo di Voollet, ed avere incisi diversi paesaggi, dietro Berreth ed altri maestri.

HEAT (J.) intagliatore inglese pubblicò varie stampe trattate alla maniera nera, rappresentanti diversi soggetti, fra i quali un

Ritratto del Capitano Enrico Wil-

son, intagliato a bulino.

di cui parla Polibio nel Lib. IV. delle suc storic, fiorì nella centoquattordicesima Olimpiade. « La rocca d'Alifera, così il preallegato » storico, sorge sulla vetta di scos» sceso colle, a circa dieci stadj di

" altezza; ed in questa fu consacrata
" la statua in bronzo di Minerva;
" per grandezza e per eccellenza di
" lavoro maravigliosa. Ignoransi la
" cagione e le persone che la fecero
" eseguire, e gli stessi abitanti non
" ne conservano che oscure memo" rie, Tutti però convengono essere
" lavoro di Hecatodoro e di Sostrato,
" e per avventura uno de'più squi" siti lavori dell'arte da costoro ese-

" guiti. "
HECK (NICCOLA VANDER) allievo di Giovanni Naaghel, fu mediocre pittore di storia e valente paesista. Nella casa del Comune di Alcmaer trovansi varj suoi quadri, uno dei quali rappresenta il Giudizio dei Bailli di Zujt Holland decapitato per aver rubato la vacca di un contadino. Heck fu uno de' più benemeriti artisti che concorsero allo stabilimento di un'accademia di pittura in Alcmaer nell' anno 1631; dopo la quale epoca pare che Nic-

cola abbia sopravvissuto poco tempo. HECKE (GIOVANNI VAN DER) nacque in Audenard l'anno 1604, ed apprese a dipingere in patria. Passò poi in Italia, dove continuò gli studj dell'arte sua, e condusse alcune opere di pittura e d'intaglio. Di ritorno nelle Fiandre pubblicò nel 1656 diverse stampe, tra le quali una Raccolta di dodici animali diversi.

HECKENAWER (LEONARDO) figlio di un celebre orefice di Augusta, apprese l'arte dell'intaglio a bulino sotto Bartolommeo Kilian, indi passò in Italia e corse altre contrade, onde acquistare miglior fondamento di disegno e miglior gusto; ed ovunque lasciò testimonianze della sua virtù. In Roma intagliò a bulino l'antica statua del Gladiatore di Agaja d'Eseso, quella di Venere Vincitrice, e l'altra dell' imperator Commodo, sotto le forme d'Ercole invitto. In patria ed altrove fece diversi ritratti di pittori e d'illustri personaggi, tra i quali ebbero fama

quelli dell'elettore di Treveri grande quasi al naturale, del medico Carlo Patino, di Gabriella Carla sua figlia, di Carlo Maratta ec. Operava dopo il 1650.

HECQUET (ROBERTO), nato in Abbeville circa il 1690, apprese sotto non so quale maestro il disegno e l'intaglio, che poi professò in patria non senza lode. Soggiornò qualche tempo a Parigi, dove intagliò le Forze d'Ercole, ed un Bagno di donne, dietro i quadri originali di Guido Reni e di Niccolò Poussin. Egli è il primo autore del catalogo delle opere di Rubens. Morì in patria nel 1775. Quest' ultima data parmi probabile, poichè il Gandelini nella prima edizione delle Notizie istoriche degl' intagliatori lo suppone ancora vivente; ma difficilmente si crederà esatta l'epoca della nascita di lui stabilita da Basan e dal continuatore del Gandellini nel 1673.

HEDLINGER (GIOVANNI CARLO) nacque a Schwitz nella Svizzera nel 1691 da distinta famiglia. Suo padre che aveva studiata la pittura, e si era alcuni anni trattenuto in Roma, era ispettore delle miniere di Bolentz; e su appunto in questa città, che il giovanetto Hedlinger fece i suoi studj. Naturalmente inclinato all'intaglio delle medaglie prima ancora di conoscerne le pratiche, trovò iugegnosi modi di supplirvi, che sorpresero le persone dell'arte. Fu perciò dal padre mandato a Sion nel 1709 presso Craver, direttore della zecca della repubblica Valesiana. Questi lo condusse dopo alcun tempo a Lucerna, dove avendo veduto lavorare d'oreficeria, si abbandonò alcun tempo a tal genere di lavori. Durante la guerra che travagliò la Svizzera nel 1712 Hedlinger si credette obbligato da amor di patria a prendervi parte in qualità di tenente dei volontari di Lucerna. La guerra ebbe presto fine; ed allora il suo maestro lo incaricò d'intagliare

i quadretti ed i punzoni della zecca di Montbelliard e di Porentrui. Seb. bene tutti lodassero il suo lavoro. egli solo non mostrossene soddisfatto; ed avendo udito annoverare tra i migliori intagliatori di medaglie del secolo Saint-Urbain, che in allera dimorava a Nanci, recossi in questa città, dove, superate alcune difficoltà, fu ammesso nell' officina di così illustre artista. Nel 1717. passò a Parigi, e colà si legò in stretta domestichezza con Rocttier e Delaunai. Carlo XII re di Svezia avendo incaricato il conte di Goert suo ministro in Francia, di mandargli un intagliatore di Medaglie, su scelto Hedlinger, che rimpiazzò a Stocolma il direttore della Zecca Karlstein. Trovandosi generosamente trattato da Carlo e da' suoi successori si affezionò talmente alla Svezia. che costantemente ricusò le larghe offerte fattegli dallo Czar Pictro I per andare a Pictroburgo, come pure quella di altri sovrani. Desideroso peraltro di vedere l'Italia, per studiarvi gli originali monumenti antichi, vi giunse nel 1726, e vide Roma e le altre principali città. Di ritorno in Svezia, ottenne poc'anni dopo di rivedere la patria, dove fece lunga dimora e vi prese moglie. Andato di nuovo in Svezia, la sua salute non tardò a risentire i danui di un clima così freddo ed umido, e rivide nuovamente la patria. Ripassò poscia in Svezia, ed ottenne il suo congedo; al quale favore il re aggiunse quello di nominarlo cavaliere, intendente della Corte e membro dell'accademia delle Scienze. Arrivato a Schwitz colmo di onori e di doni, vivea soddisfatissimo nella quiete della patria e della sua l'amiglia, quando gli fu da improvvisa morte rapita la sposa. Colpito da tanta sciagura, non trovò miglior conforto di quello del lavoro. Ne l'età, ne le assidue fatiche alterarono mai il suo ardore o la perfezione delle opere fino al 1771,

in cui cessò di vivere. Le sue medaglie sono tutte d'una rarissima perfezione; pure osservasi che quelle eseguite dopo il viaggio d'Italia hanno un carattere di autico, che le fa distinguere dalle precedenti. Sono celebri, tra le moltissime medaglie di questo grand' uomo, quella di Luigi XV, eseguita nel 1729, in occasione della nascita del Delfino, e quelle delle imperatrici Anna ed Elisabetta. Generalmente parlando i rovesci fanno testimonianza della ricchezza e della fecondità del suo ingegno.E perchè egli era assai dotto, le sue allegorie sono sempre fine e poetiche. Sono pure da lui composte eziandio la maggior parte delle leggende, laconiche sempre e sostanziose. Ammiransi nelle sue medaglie dagli artisti la leggerezzza e la finezza delle più minute parti, senza che degenerino in manierismo, perchè sempre subordinate ad un largo e nobile insieme. Era soprattutto eccellente nella maniera di trattare i capelli, ed a ragione risguardato come quello de'moderni artisti che più s'accosta agli antichi. Ebbe molti illustri allievi. Il suo medagliere pubblicato in Basilea da Mechel dal 1776 al 1778, offre le incisioni di cento sessantasette tra medaglie e gettoni, accompagnate dalle memorie relative alla vita di quest'artista, com-

pendiate iu questo articolo. HEED (VIGOR E GUGLIELMO FRATELLI) nati in Furnes circa il 1660, poich' ebbero appresi i principj della pittura in patria, spinti da caldo desiderio di migliorare nell'arte, viaggiarono lungo tempo in Francia, in Germania, in Italia, dove Guglielmo si trattenne più anni, dopo esserne partito Vigor. A Napoli, a Roma, a Venezia dipinse Guglielmo diversi quadri per signorili famiglie; onde conosciutone il distinto merito, fu chiamato a Vienna per ornare i reali palazzi dall'imperatore Giuseppe I. In appresso operava in alcune corti elettorali

della Germania; di dove tornava ricco in patria. Colà unitamente al fratello condusse il bel quadro di un Santo Martire per la chiesa di Walburgo di Furnes, a piè del quale si legge: Vigor van Heed, figlio di Giovanni morto gli 8 aprile del 1708, e Guglielmo van Heed suo fratello, morto il 10 dicembre, 1728.

HEEM (GIOVANNI DE) nacque in Utrecht circa il 1600, fu scolaro di suo padre Davidde, pittore di fiori e frutta, ma di lunga mano superato poi dal figlio, che mai non si scostò dall'amoroso genitore. Il merito de'suoi quadri lo fece ben tosto annoverare tra i più valenti artisti d'Utrecht, e numerosi allievi accorsero alla sua scuola, renduta celebre da Abramo Mignon e da Eurico Schook. Scoppiata la guerra nel 1671, Giovanni rifugiavasi colla famiglia in Anversa, dove mancò alla gloria dell'arte nel 1674, lasciando ammaestrati nell'arte due figli, ma troppo ricchi per occuparsene lungamente. Giovanui terminava diligentemente i quadri senza farne sentire la fatica, ed abbelliva la natura, sebbene fedelmente copiata, ed armonizzava in tal modo i colori da accrescere dolcezza e soavità alle più gentili produzioni del suolo, i fiori e le frutta. Mirabilmente ritrasse eziandio i vasi d'oro, d'argento, di marmo, di cristallo, distinguendo le luci dei corpi opachi o trasparenti; e dottamente valendosi de'riverberi de'corpi opposti per cavarne bellissimi partiti di lumi e di ombre. In Francia ed in Olanda possono vedersi preziose opere di questo illustre pittore, all'Italia pressochè affatto sconosciuto.

HEEMSKERKE, OHEMSKERCK, o VAN VEEN. (MARTINO) nacque in un villaggio dell' Olanda chiamato Hemskerck nel 1498, ed apprese gli elementi del disegno, dell' intaglio e della pittura da Giovanni Lucas e da Giovanni Scorel. Trovandosi presso l'ultimo maestro, lo

imitò così da vicino, che questi aombratosi della sua virtù, più non lo volle tra i suoi allievi. Perciò abbandonata la patria, venne Martino in Italia, e si stabili in Roma, studiando l'antico e le opere di Michelangelo. Fu così laborioso che dugento einquant'anni dopo Pietro Mariette poté raccogliere un grosso volume di suoi disegni di statue ed antichi bassi rilievi, uniti ad alcune vedute di Roma. Di ritorno in patria, stabili la sua dimora in Arlem. ove dipinse molti quadri storici per chiese e per private famiglie. Il suo gusto nel disegno è facile e ragionato, onde Lairesse raccomandava ai suoi allievi di aver presente la sua sicurezza nei contorni. Le figure sono d'ordinario alquanto più Junghe del dovere, e dirò ancora, piuttosto dure e secche, e spiacevoli le arie delle teste. Di quest'artista così parla Giorgio Vasari, che probabilmente lo conobbe, nella Vita di Battista Franco: " Martino di-» segnò quasi tutte le sculture di " Roma, e molte delle Vedute . . . " Nè lascerò di dire a questo pro-" posito, che il detto Martino, il n quale molto valse nelle cose di » chiaroscuro, e fece alcune battaglie con tanta fierezza, e si belle invenzioni in certi affronti e fatti " d'armi fra i Cristiani e i Turchi. " che non si può far meglio: e " quello che fu cosa maravigliosa, " sece . . . quelle tele con tanta " sollecitudine e prestezza, perchè " l'opera fosse finita a tempo, che " non si partiva mai egli ne i suoi " ajuti dal lavoro. E perchè era " loro continuamente portato da " bere, fra lo stare sempre ubbria-" chi e riscaldati dal furor del vino, " e la pratica nel fare, facevano " cose stupende ". (Il lettore vorrà attribuire ad inconsideratezza dello scrittore aretino gli addotti motivi dell'aver fatto cose stupende ) " Quando adunque videro l' opera " di costoro il Salviati e Battista

" (Franco) ed il Calabrese, con" l'essarono essere necessario, che
" chi vuol essere pittore, cominci

» adoperare i pennelli a buon ora ». Mori in Arlem nel 1560 circa.

Molte stampe intagliò Martino sui propri disegni, che sono presentemente rarissime, delle quali offro un breve indice.

Giuda e Tamar.

L' Annunziazione di Maria Ver-

gine.

Le Vergini prudenti e le Vergini stolte, ed un Angelo, che con una tromba annunzia l'arrivo del loro sposo, con la cifra.

L' Industria ed il Commercio in attività per i negozianti che ricevono e fanno partire le loro mer-

canzie ec.

HEERE (LUCA DE ) figliuolo di padre scultore e di madre pittrice, non è maraviglia che giovanetto sapesse dipingere. Dicesi, che sua madre Anna Smitus aveva dipinto un mulino a vento col mugnajo che saliva la scala, e presso alla scala un cavallo attaccato ad una carretta, la quale pittura poteva essere coperta da un grano di frumento!! Era il nostro Luca nato in Gand nel 1534. e Franc-Flore, amico di suo padre, lo ebbe più volte alla sua scuola onde istruirlo nelle finezze della pittura, di cui ne aveva appresi gli elementi dai genitori. Dopo pochi anni passava in Francia, dove la regina lo impiegò a far disegni per tappezzerie. Dimorava Luca a Fontainebleau, per istudiare le belle opere onde i pittori italiani avevano arricchito quel reale palazzo, e con tale studio gli venne fatto d'ingrandire la sua maniera. Molte furono le opere eseguite dopo tornato in patria; fra le quali ammiransi, nella chiesa di S. Pietro di Gand, la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, ed in quella di S. Giovanni la Risurrezione del Redentore. Dicesi che chiamato alla corte d'Inghilterra, gli fosse dato a dipingere un quadro, nel quale dovendo rappresentare le costumanze nel vestire di diverse nazioni, rappresentò gl'Inglesi ignudi, e presso di loro un mucchio di varie stoffe ed un pajo di forbici da sartore, dicendo che non era ad un pittore possibile vestire una nazione, la di cui moda cambia ogni giorno. Ai meriti pittorici Héere aggiugneva quelli di dotto cronologista e di distinto poeta. Morì nel 1584.

HEIDLOFF (N) è conosciuto fra i moderni intagliatori in rame per aver inciso un paesaggio con caduta d'acqua e con diverse figure di donne che si bagnano, tratto dai

disegni di Crozier.

HEIL (DANIELE VAN) nato in Brusselles nel 1604, fu dapprima pittore di paesaggi, poi si ristrinse a rappresentare incendj. Dicevasi a 'suoi tempi che altro non mancava ai quadri di lui, che il caldo per esser veri. Le più celebri sue opere sono gl' Incendj di Sodoma e di Troja, ed un Inverno che conservavasi a Brusselles nella galleria del principe di Lorena. Non è nota l'epoca della morte di Daniele.

(GIOVANNI BATTISTA), forse fratello di Daniele, nacque in Brusselles nel 1609. Altro di lui non sappiamo, fuorchè i suoi quadri da chiesa ed i ritratti lo fecero anuoverare tra i buoni pittori brussellesi dell' età sua. Operava ancora nel

1661.

— (LEONE VAN) pittore in piccole dimensioni ed architetto, nacque nel Brabante nel 1624, ed operava in Brusselles alla metà circa del diciassettesimo secolo. Non è noto che abbia fatti erigere edifizi d'importanza; una sappiamo essersi dato ancora all' intaglio ad acquaforte, e conosconsi alcune sue stampe, tra le quali una rappresentante una danza di contadini e contadine, tratta da Rubens.

HEILMAN (GIOVAN GASPARE)
nacque a Muhlhausen nell' Alsazia

nel 1718, e fu allievo a Schaffusa di Doggeler. In appresso dipinse alcun tempo a Porentrui nella corte del vescovo di Basilea; e col danaro guadagnato recossi a Roma, dove assiduamente attese allo studio dell'arte sua. Avendo presentate al cardinale di Tencin, ambasciatore del re di Francia, alcune copie del Domenichino, questo ministro prese a proteggerlo, e nel 1742 lo condusse a Parigi. Colà fecesi vantaggiosamente conoscere come valente ritrattista, e tante furono le incombenze per tal genere di lavoro, che gli fu giuocoforza rinunziare ai quadri storici. Pure non potè rifiutarsi ad alcune autorevoli inchieste per qualche quadro di chiesa, e per paesaggi. Il suo colorito è vivace e trasparente; ed i chiaroscuri hanno grandissimo effetto. Morì di 42 anni nel 1760.

HEIMLICH (N.) Si conosce di quest' intagliatore una stampa rappresentante l'incendio di un villaggio situato presso ad un finme.

(ZACCARIA) nato in HEINCE Francia nel 1611, incise con Bignon i ritratti di molti illustri personaggi, dipinti da Simone Vovet in una galleria del palazzo reale, che poi fu distrutta nel 1764. Osserva il Gandellini, che malgrado tutta l'attenzione e sforzo adopratovi, non si ravvisa punto nelle preallegate stampe di ritratti nè lo scientifico, nè la libertà, che si ammirava in quelle pitture. Morì Heince l' anno 1669.

HEINZELMAN (ELIA) nacque in Augusta nel 1580, e fu allievo nell' intaglio in rame di Francesco Poilly. Pubblicò Elia un gran numero di stampe tratte da grandi

maestri, tra le quali La B. Vergine ed il Bambino ·Gesù addormentato, da Annibale Caracci. Stampa conosciuta sotto il nome di Madonna del Silenzio, incisa poi da molti altri.

Una Sacra famiglia ove la Ver-

gine insapona alcuni panni, da le Bourdon.

Altra Sacra famiglia, ove San Giovanni presenta un pomo al divino Bambino, dallo stesso.

Simile argomento, ove S. Giovanni presenta un agnello a Maria Vergine, dallo stesso.

Altre stampe, dall' Albano e da

altri pittori.

HEISS (ELIA CRISTOFANO) nato a Memmingen circa il 1660, fu allievo e parente di certo Giovanni Heiss, mediocre pittore di Memmingen. Non tardò Elia a dar prove di trattare felicemente il disegno, e sarebbesi distinto eziandio nella pittura, se vi si fosse applicato più di proposito che non fece. Ma egli passò in fresca gioventù ad Augusta, e colà accasatosi, si consacrò totalmente all'intaglio alla maniera nera. Vedendo i suoi primi lavori favorevolmente accolti, pubblicò un gran numero di ritratti e di tesi, che lo arricchirono in modo da poter acquistare un vasto podere ne' contorni di Memmingen. Morì in Augusta nel 1731.

— ( Gottlieb) nipote d'Elia Cristofano e suo allievo, intagliò pure alla maniera nera stampe e ritratti, come lo zio. Mancò all'arte in Augusta nel 1740 lasciando, tra le altre, le seguenti stampe.

I primi eremiti S. Paolo e S. Antonio che si visitano nel deserto.

Pietro Alessiovitz Czar e gran duca di Moscovia.

Federigo Augusto re di Polonia ed elettore di Sassonia, da David Hoyer.

Enrico Adamo Fridelio, da Wanger.

Gesù Cristo nel monte degli Uli-

vi , consolato dall'Angelo. La Santissima Vergine in piedi sul globo della Terra, da Huifsen,

Vogel. ec.

HEKEY (SAMUELE) intagliatore alla maniera nera che operava in Londra dopo il 1750, intagliò diversi soggetti, tratti da Raynolds. HELLE (GIOVANNI DELL') di-

pingeva nel 1562 alcuni quadri per il capitolo di Toledo, come ricavasi dai registri di quella cattedrale. Fece per lo stesso capitolo nel 1568 un S. Nicasio, che gli venne pagato 24,162 maravedis. Questo l'amoso quadro conservasi tuttora nella sagristia, e fa testimonianza che Ilelle fu scolaro di Michelangelo, o ne studiò le pitture. Nello stesso anno fu adoperato dal Capitolo medesimo per altri lavori ora perduti. Ignoransi le precise epoche della nascita e della morte.

HELMAN (ISIDORO STANISLAO) nacque a Lilla nel 1745, e fu allievo di le Bas nel disegno e nell'incisione a bulino. Sebbene capace di operare lodevolmente in ogni genere, applicossi quasi interamente al paesaggio, e pubblicò molte stampe tratte da diversi maestri e trattate con molto gusto. Offro ai lettori il catalogo delle più conosciute.

Le Capanne di Sassonia, da J. S.

Wanger.

Il tempio della Sibilla di Tivoli con la grande cascata d'acque, da Robert.

Immersione di una nave carica alla presenza di Luigi XVI, nel 1786, da Chatry de la Fosse.

Seguito di 15 stampe rappresentanti le conquiste dell'imperatore della China.

La Precauzione inutile, da le

Il Mercante d'Occhiali, dallo

stesso. Il Giardiniere galante, da Baudovin.

Il Ciarlatano Alemanuo, da Bertaux.

Giuseppe e Putifarre, da Lagreцéе.

Susanna ed i Vecchi, dallo stesso. HELMBREKER (Teodoro) nato in Arlem nel 1624, frequentò la Diz. degli Arch. ecc. T. II.

scuola di Grebber, nella quale legò strettissima domestichezza con van Faes, conosciuto sotto il nome di Lely. Morto Grebber, Teodoro venne in Italia, di già fatto pittore, e giunto in Venezia fece diversi quadri per un senatore Loredano, che lo fecero vantaggiosamente conoscere. În Roma alloggiò due anni nel collegio dei Gesuiti, pei quali dipinse tre vasti quadri ed una Tentazione di S. Antonio nel deserto, che su per conto del paesaggio cosa veramente rara. Altre opere esegui in Roma per diverse chicse, siccome pure in Napoli ed in Firenze; ma sebbene lavorasse tauto intorno a sacri argomenti, le migliori sue opere sono quelle di piccole dimensioni, di soggetti faceti, in sul fare di Bamboche, cioè fiere, mercati, bettole, paesaggi. Una delle più rinomate pitture di tal genere conservasi, come cosa veramente rara, in Amsterdam. Rappresenta un convento di Frati italiani, presso la di cui porta si vedono molti uomini, donne, fanciulli, pellegrini, ai quali un frate francescano distribuisce la minestra. Porta la data del 1681. Teodoro trovavasi a Roma quando l'avviso della morte di sua madre lo richiamò iu patria : ma per quanto si adoperassero i congiunti e gli amici per trattenerlo, egli volle tornare a Roma, tauti sono gli allettamenti che agli artisti di ogni secolo e di ogni nazione offre questa veneranda maliarda! Colà morì Teodoro Helmbreker nel

HELMONT (GIACOMO VAN) nacque in Anversa nel 1685, apprese i principi della pittura in patria, ed in patria la professò con mezzana bravura fino alla morte accaduta nel 1726. Intagliò ancora un piccolo numero di stampe di sua composizione,

HEMERY (ANTON FRANCESCO)

V. Emery. HENRIET (ISRAELLE) nato a

Nancy circa il 1607, da Claudio Henriet, mediocre pittore di Chalons, stabilitosi a Nancy, dal quale apprese i principi dell'arte sua. Passava poscia a Roma, onde perfezionarsi nella pittura, e dipinse alcun tempo sotto la direzione di Antonio Tempesta. Pare ad ogni modo che Israelle non ottenesse di farsi nome in qualità di pittore; onde abbandouata l'Italia recossi a Parigi, e vi aprì un notabile traffico di stampe. Dicesi che Israelle fu zio dell'Intagliatore Israelle Silvestre, ed amico di Callot e di Stefano della Bella, e che il nipote e gli amici lavorarono per il suo negozio. Certo è però che ancor esso professò l'arte dell' intaglio, e che fece una grande varietà di vedute e di piccoli soggetti. Ma forse, s'appigliò al vero il nostro Gandellini, dicendo, che ad Henriet riescì di accumulare una gran quantità di rami e disegni di Stefano della Bella e di Callot, i quali dopo la di lui morte, passarono a suo nipote Silvestre eccelleute intagliatore. V. Silvestre Israello.

HENRIQUEZ (LEONARDO) nato in Cordova avanti il 1550, fu nel 1580 chiamato a Malaga dal capitolo di quella cattedrale per giudicare il prezzo de' quadri fatti da Cesare Arbasia. Tranne questa circostanza null'altro prova la sua

abilità pittorica.

HERBAS (DON GIACOMO D') dilettante assai benemerito della pittura per avere potentemente cooperato allo stabilimento dell'accademia del disegno in Siviglia, e per alcuni quadri di piccole dimensioni eseguite con buona riuscita. Fioriva nel 1660.

HERISSET (A) intagliatore parigino, pubblicò nel prossimo passato secolo molte stampe, tra le quali il deposito di Caterina du Chemin e di Francesco Girardon suo marito, la facciata di S. Rocco, l'altare di Notre Dame, i depositi

di Eurico Cabot duca di Roano, di Timoleonte le Coste duca di Brissac, e del card. Richelieu nella chiesa della Sorbona, la facciata d'avanti del palazzo di Bourbon, le vedute dei castelli di Versailles e di S. Aoud ec.

HERMANN d'Italia, ossia Swanevel, nacque a Voerden in Olanda nel 1620, ed apprese probabilmente gli elementi della pittura di Gerardo Douw. Venne poi a Roma, dove fu discepolo di Claudio Lorenese, sotto al quale fece grandi progressi; ma forse ancora più grandi mercè lo studio della Natura. Appena giunto a Roma, fecesi a studiare le bellezze di quelle campagne, e quelle dell'antico sui ruderi che ancora si conservano. Siccome viaggiava sempre per luoghi rimoti, e 'mai non alzava gli occhi verso le persone che incontrava, fu chiamato il Romito. La sua maniera di dipingere si accosta molto a quella di Claudio, ma il suo colorito è meno caldo, ed i suoi quadri fanno minore effetto. Superò non pertanto il maestro nelle figure degli uomini e degli animali, che sono veramente mirabili. Intagliò molte delle sue invenzioni e di altri maestri all'acqua forte. Ebbe il nome di Hermann d'Italia, perchè dopo la sua venuta dimorò costantemente in Roma fino alla morte. Tra le sue stampe ricorderemo le seguenti.

Seguito di diciotto soggetti campestri dell'Italia, che porta il titolo di Variae Campestres Fantasiae ab Hermano Swanevelt inventae et in lucem aeditae.

A I.

Altro seguito di tredici paesaggi d'Italia, ornati di piccole figure, ruine e fabbriche.

Altro seguito di dodici paesaggi d'Italia, ricchi di belle vedute, ec.

Seguito di sette stampe di animali domestici tanto indigeni che forestieri, incisi nel fondo dei paesaggi.

Seguito di quattro paesaggi mon-

tagnosi nel gusto pastorale d' Arcadia, con piccole figure di Ninfe e di Satiri.

Seguito di quattro paesaggi tratti

dalla Sacra Scrittura.

Altri sei seguiti di paesaggi in diverso numero, nell'ultimo dei quali trovasene uno rappresentante la Maddalena innanzi alla sua grotta sdrajata, vicina a morire, ascoltando il concerto di un coro di An-

geli.

HERNANDEZ (ALESSIO). Quest'antico pittore viene ricordato con lode da Paolo Cespedes nel suo ragionamento: Comparacion de la antigua y moderna pittura, y escultura. Hernandez operò molto per le cattedrali di Siviglia e di Cordova. L'anno 1508 il capitolo di Siviglia lo chiamò per i lavori dell'altar maggiore, che terminò nel 1525. Altro di lui non sappiamo.

— (Tommaso) nacque in Valenza, ove lasciò diverse opere a fresco in pubblico ed in privato. Non si conoscono le epoche della

nascita e della morte.

HERREGOUT (Enrico) nacque in Malines circa il 1666, ed ottenne riputazione di buon pittore in tutte le città della Fiandra, per le quali fece molte ragionevoli opere di storia. Ebbe Enrico nobiltà d'idee, e diede alle figure espressione e carattere alle teste. Lasciava un figliuolo da lui ammaestrato nell'arte, le di cui opere si confondono con quelle del padre. Bruges possiede le migliori opere dei due pittori. Il capo lavoro del padre è il gran quadro del Giudizio universale nella chiesa di S. Anna, dove si vede pure una bella Gloria della Vergine del giovane Herregout.

HERRERA (CRISTOFORO) pittore di Burgos fioriva in patria nel 1524, e lasciò diversi quadri che lo mostrano, per i tempi in cui visse,

mediocre pittore.

- (FRANCESCO D' il Vecchio) nacque in Siviglia nel 1576, e fu

condiscepolo del Pacheco nella senola di Pietro Fernandez de Guadalupe. Si vnole che Francesco fosse il primo de' pittori spagnuoli ad abbandonare quella timidità di stile che è propria di servile ingegno. Allorchè componeva o eseguiva i suoi primi pensieri sembrava invaso da divino furore; ed il suo naturalmente incivile carattere trasfondevasi, per così dire, nelle opere. Gli allievi ed i spettatori quanti crano, erano costretti a lasciarlo solo, ma il suo trasceudente ingegno gli procacciava non pertanto commissioni da ogni banda. Dicesi, che caricato di lavori, e talvolta non avendo un solo allievo che volesse esporsi. ajutandolo, alla sua brutalità, valevasi della servente, la quale gettava ora l'uno ora l'altro colore a guazzo sulla tela, mentre egli con un grosso pennello andava ombreggiando e formando quelle figure, clie aveva ideato di fare. Ciò è quanto narrano i biografi spagnuoli, ch'io trascrivo in questo luogo senza rendermi mallevadore della verità del racconto. Ammettendolo veritiero converrà dire che l'Herrera rinnovasse i prodigi di Deucalione e di Pirra, i di cui sassi gettati dietro le spalle diventavano uomini belli e fatti. Maravigliosa opera è il suo Giudizio universale fatto per la chiesa di S. Bernardo: singolare dottrina anatomica, disegno castigato, grandiosa composizione, effetti maravigliosi nel non affettato contrasto delle figure, gruppi ben piramidati, armonia di tinte e di mezze tiute che dottamente si confondono e si perdono le une nelle altre, magia di colorito, espressione sublime; tutti in somma i prestigi dell'arte e la più profonda conoscenza delle passioni presiedettero a questo inimitabile lavoro. Caduto in disgrazia del fisco, trovò asilo presso i Gesuiti di Siviglia, onde volle mostrarsi grato col dipiugere il famoso quadro di S. Ermene-

gilda, titolare della loro chiesa. Lo vide Filippo IV; ne fu sorpreso. ed avuta contezza dell' autore e della cagione del suo ritiro; fattolo a sè chiamare: Non è possibile, gli disse, che un uomo di così sublime ingegno abusar possa della mia indulgenza, ed Herrera fu libero. Non molto dopo in conseguenza di domestici dispiaceri, abbandonata Siviglia, sissò stabile dimora in Madrid, ove mori dopo sei anni, nel 1656, inetà di 80 anni. Se l'Herrera avesse avuto migliori maestri e modelli, non sarebbe rimasto al di sotto dei più grandi pittori, ma egli non ebbe avanti gli occhi che quadri di Michelangelo da Caravaggio di carattere non dissimile dal suo, alcuni di Guercino e del Ribera, i quali furono da lui felicemente emulati. Rivale delle sue pittoriche virtù, ma di più soavi costumi e di meno sublime ingegno fu suo figlio ed allievo

HERRERA (Francesco D') il giovine, nato in Siviglia nel 1622, più sostenere non potendo la stravaganza ed il burbero carattere del padre, fuggi di casa con sua sorella, e raccomandatala ad alcune suore, che l'accolsero in monistero, egli prese la via di Roma. Colà invece di studiare le antichità e le opere di Raffaello e di altri grandi maestri, il giovane Herrera non prendevasi pensiero che del colorito, che appunto in quell' epoca trovavasi presso la scuola romana in grande deperimento. Studiò per altro la prospettiva e l'architettura, e prese a far quadri da cavalletto di animali, e spezialmente di pesci, che lo fecero chiamare lo Spagnuolo dei pesci. Tornato in patria dopo la morte del padre, fu nel 1660 nominato vice presidente della nuova accademia di Siviglia, della quale era in allora presidente il Murillo. Ma non contento de' secondi onori, recavasi a Madrid, ove fece per i Carmelitani Scalzi

una S. Ermenegilda. Dipinse a fresco la volta del coro di Filippo il reale, le quali opere veramente insigni gli diedero tanta riputazione, che Filippo IV lo destino a dipingere la cappella di Nostra Donna d'Atocho. In premio di questo lavoro il re lo creò suo pittore, e gli accordò in appresso altre onorifiche incombenze, che accrebbero a dismisura la naturale sua vanità, ed il numero de' suoi nemici. Ma egli, a dispetto de'loro maneggi, morì ricco, onorato e compianto da coloro che ammiravano la sua virtù e compativano i privati difetti.

(ALFONSO DI) nato in Segovia nel 1569, fu amicissimo del grande Navarrete il *Mudo*, di cui educò in propria casa una figliuola. Nel 1590, dipingeva i sei quadri dell'altar maggiore della chiesa parrocchiale di Villa-Castin: bellissime opere, che nel 1754 furono ruinate da certo Bermen, che dicevasi ri-

--- (BARTOLOMMEO D'), celebre

stauratore di quadri.

ritrattista sivigliano, fioriva nel 1659.

—— (IL Rosso) nacque in Siviglia ne' primi anni del diciassettesimo secolo, e si distinse come pittore di bambocciate e di faceti soggetti d'ogoi maniera; nel qual genere sarebbesi acquistata non poca gloria, se non moriva nel fiore della gioventù.

(PIETRO DE) che fiorì circa il 1650, dipiuse per sollazzo molti piccoli quadri di bambocciate, in sul fare di quelli d'Herrera il Rosso, ma per avventura più graziosi e

gentili.

—— (GIOVANNI DE) acquistò nome di valente artista inventando, disegnando, dipingendo ed intagliando a bulino, nel 1627, il frontespizio del libro intitolato: Flavio Lucio Dextro, con finezza di gusto congiunta a bella semplici di LIERDERIA PARNILERO (STR.

HERRERA BARNUERO (SEBA-STIANO DE) nato in Madrid nel 1619, fudasuo padre Antonio, valente scul-

tore, di cui si hanno scarse notizie, ammaestrato nell'arte sua. Ma non sapendo Sebastiano contenersi entro ai confini della paterna professione, volle in sull'esempio di Alfonso Cano essere ancora pittore ed architetto; ed all'ultima di queste arti andò debitore degli onorifici impieghi avuti in Corte. Per conto della pittura, seppe unire a castigato disegno il colorire tizianesco, e talvolta si accostò alla maniera di Guido Reni. La sua Santa Barbara, che vedesi all' Escuriale. basterebbe anche sola alla sua gloria pittorica. I moltissimi amici ed ammiratori di così virtuoso ed amabile artista lo perdettero nel 1671. Per compensare i meriti paterni il re conferì a suo figlio don Ignazio l'onorevole e lucrosa carica di custode dell'Escuriale.

HERRERA (GIOVANNI D') nato a Movellar, nelle Asturie, in principio del sedicesimo secolo, fu allievo di Giambattista di Toledo e suo successore nella fabbrica dell' Escuriale, qualificato architetto regio e cavaliere di S. Giacomo. In vicinanza di Veles e non lungi da Cunca, diede i disegni per la chiesa dell'ordine di S. Giacomo, la quale, sebbene priva d'ornati, ha proprietà e buone proporzioni. Eresse a Madrid il ponte di Segovia di carattere serio e grandioso, avente nove archi, con ripari corrispondenti ed una diga per uguagliare: opera interamente di granito.

Fu poi Herrera il primo architetto della reale delizia d'Aranjuez cominciata sotto Filippo II, proseguita ad abbellirsi sotto i successivi monarchi fino a Carlo III, che la corredò di ogni comodo, e di ogni sontuosità. Non spiacerà forse ai lettori di averne una succinta descrizione, siccome di cosa sopra modo magnifica, ed in Italia pochissimo conosciuta. Dal mezzo dei giardini, nel più ameno sito, erge il palazzo le sue quattro fronti così

belle, che secondo l'espressione poetica di Argensola, il Sole mai non vide così stupenda opera. La primitiva pianta del palazzo fu un quadrato con cortile quadrato nel mezzo. Sonovisi poscia aggiunti di qua e di là due fianchi che vanno in linea retta col lato frontale del quadrato, e da questi lati sono protratti due gran bracci perpendicolari al corpo principale. Questi bracci finiscono in terrazze, ciascuna delle quali ha per di sotto tre portici di fronte, d'onde partesi una serie di pilastri e di cancelli che ne formano vagamente il chiuso.

Il corpo principale ha nel suo mezzo una decorazione, che al di sotto comprende cinque archi del portico, indi sette finestre, ed innalzasi poi con altre sette sul restante dell'edifizio, piramideggia audò con un attico ornato di sculture, e coronato da un frontespizio eircolare, fiancheggiato da balaustri e terminato da tre statue. L' ordine del primo piano è toscano, dorico quello del secondo col fregio liscio; e questi due ordini sono continuati per tutta la fabbrica. Il terzo piano nella decorazione di mezzo è jonico, ed il quarto nell'attico è corintio. Anche le ale hanno nel loro mezzo un attico adorno, che piramideggia bene col corpo principale e colle due cupole, che gli sono ai fianchi, e ne risulta un grazioso contrasto. Tutto l'edifizio è a due piani; piano terreno e piano signorile, ed il solo corpo principale ha nel mezzo tre piani. Le finestre del primo piano sono iscritte in certi archi non so di quanta bella comparsa. Le superiori sono ornate di frontespizi triangolari e circolari alternativamente: le altre sono cornicette. Nelle fronti delle ale i pilastri sono binati negli angoli estremi intorno all' arco di mezzo, e non s'intende il perchè. Da per tutto il di sopra ricorre una balaustrata con palle. L' interno è distribuito grandiosamente ed addobbato di porcellane e d'ogni più sontuosa varietà, con pitture di Luca Giordano e di Raf-

faello Mengs.

È questa reggia preceduta da una piazza elittica. Che piazza ! Tutta di verzure, da cui portono cinque stradoni vialati, uno de'quali va verso Toledo, tagliando piazze circolari e di altre forme, e vedendo dai lati ogni sorta di delizie. Altri conducono a boschetti, a giardini, al Tago, e là s'incontra una piazza rotonda, da cui spiccano dodici viali.

Al di dietro del palazzo sono parterri, fontane di ogni genere, giardini, laghetti, peschiere con dovizie di sculture, e tanti edifizi annessi, quanti sono i raffinamenti convertiti in bisogni di una gran corte. Anche da questa parte sono in copia i viali di vari alberi, lunghi per miglia c miglia; e henchè dritti, diversificati da differenti piazze, da casini ora rustici, ora gentili, da tempietti, da portici, da cenacoli, da porti per imbarcarsi sul fiume, il quale ha dei ponti e delle isole. Tutti questi viali vengono la notte illuminati e vi sono certi punti di vista, da cui se ne scuopre in un colpo solo fino qualche mezza dozzina. Quale incantol Pianure, colli, vallette, fiume reale serpeggiante, ruscelli tra campi coltivati : è una continua gara tra l'arte e la natura. È questo il più ridente sito della Spagna; il contrapposto di Versailles. La maggior parte delle sculture sono di Alessandro Algardi.

HERRIQUEZ (BIAGIO LUICI) nato in Parigi nel 1752, fu allievo di Dupuis, e venne ricevuto nel-l'accademia della pittura nel 1779. Passava poi a Pietroburgo, col titolo d' intagliatore dello Czar. Intaglio soggetti storici e ritratti, dietro gli altrui disegni, tra i quali

i seguenti.

## Soggetti Storici.

L'Amore dedicato al bel sesso, da Grenze.

Onori renduti al contestabile di Gresclin, da Brenet.

Minerva che scaccia il Dio della Guerra, da Rubens.

La Cacciatrice in corso, da Nattier, ecc.

## Ritratti di

Desiderio Diderot, da Vanloo. Giovanni d'Alembert, da Iollain.

Francesco Maria Arrovet di Voltaire, da Barat.

Luigi XVI re di Francia, da I. Boze, ec.

HERTEL (GIORGIO LEOPOLEO) di Augusta intagliò quattro teste di disferenti vecchi quasi grandi al naturale dai disegni di Domenico Majotto, molte mezze figure capricciose da Gio. Benedetto Castiglione, e sei stampe rappresentanti le Belle Arti da F. Boucher.

(I. G.) juniore, incise, dietro i disegni di Ozanne, alcune vedute di mare con bastimenti.

HERTOCKS (A.) nacque in Inghilterra circa il 1630, ed operava in Londra nel 1660. Non è noto sotto quale maestro apprendesse il disegno e l'intaglio, ma egli è tale cui piuttosto si conviene il nome di artigiano che di artista, perocchè le sue stampe a solo bulino, sebbene di uno stile netto, sono secche. Pure, che lo crederebbe ? le sue opere sono dai dilettanti ricercate per il solo motivo che sono rare.

## Soggiungo l'indice di alcune.

Sir Thomas Wortley prigioniero nella torre di Londra.

Lord Rolle, celebre giureconsulto ec.

HERZ (GIOVANNI DANIELE) na-

cque in Augusta nel 1693, e nel 1725 pubblicò in patria un libro per disegnare composto di sessanta logli. Egli però ebbe più ingegno, che gusto, e tutti gl'intelligenti che ammirano nelle sue opere l'ardire dell'esecuzione, e la ricchezza della composizione, vi desiderano un più armonioso accordo delle parti, ed un più finito lavoro. Fu questo raguardevole artista direttore dell'accademia delle Arti di Augusta. Soggiungo un breve indice di alcune sue stampe.

HE

L'Annunziazione. L'Assunta di M. Vergine.

L'Adorazione dei Magi., Il Giudizio di Salomone.

Processione della regina Maria Teresa, portandosi al luogo della sua coronazione a Presburgo ec.

HERZ (GIOVANNI DANIELLO) il giovane, figlio del precedente, successe al genitore nella carica di direttore dell'Accademia di Augusta, ed ebbe i titoli di conte palatino e di cavaliere del sacro romano impero.

Montpellier nel 1750, e si fece nome tra gl'intagliatori con diverse stampe tratte da van Ostade, da Lingelback, da Heen, da Jean e da altri maestri.

IIEUMANN (G. D.) che fioriva avanti la metà del diciottesimo secolo, fu intagliatore di corte di sua maestà Britannica e membro dell'accademia di Gottinga. È suo lavoro il frontespizio dell'opera di Alberto Haller, pubblicata in Gottinga nel 1742, sotto il titolo di Enumeratio Stirpium Helveticarum; come lo sono molte delle stampe che ornano l'altro libro dello stesso autore: Fasciculi Iconum Anatomicorumec, stampato nella stessa città nel 1745.

HEUSCII, ovvero, HEUS (ABRA-MO) nato in Utrecht nel 1639, apprese l'arte da Stiep, e fu valente pittore di paesi, piante, ec. Intagliò pure alcune cose all'acquaforte di sua invenzione con spirito e proprietà.

mo) nato in Utrecht nel 1658, fu allievo e fedele imitatore del pittore Giovanni Both. Recatosi a Roma, vi si trattenne lungo tempo, onde migliorare nell'arte, e tornato in patria, visse fino all'estrema decrepitezza, alternando i lavori di pittura e d'intaglio all'acquaforte. I suoi paesaggi tratti dalla natura medesima, e spezialmente le sue Vedute del Reno, hanno qualcosa di singolare. Amava molto i soggetti di caccie e di feste contadinesche, che, secoudo Huber, erano assai pregiate dagl' Italiani.

- ( GIACOMO ), nipote e scolaro di Guglielmo, nacque in Utrecht nel 1657, e mori in Amsterdam nel 1701. Consigliato dal maestro a recarsi in Italia, non appena giunse a Roma, che si trovò colà prevenuto dalla fama. La corrispondenza che sempre vi manteneva lo zio, la somiglianza delle loro produzioni, lo fecero applandire, ed ascrivere all'accademia de' pittori fiamminghi sotto il nome di Afdruck. Ebbe sempre una decisa predilezione per le opere di Salvator Rosa,del quale copiò non pochi quadri. Dopo essersi fatto gran nome in Roma, percorse tutta l'Italia, e fu accolto in patria con dimostrazioni di stima. Sorpassò, per comune giudizio, lo zio nel merito; ed i suoi paesaggi hanno tutte le grazie che ci offre la Natura: bnon colorito, tocco facile, sceltezza di siti: le figure e gli animali sono con spirito disegnati e saporitamente coloriti. Fece pure alcune stampe all'acqua forte di sua composizione. Morì in patria nel 1711.

HEYDEN (GIACOMO VAN DER) Di questo pittore altro non sappiamo se non che fu adoperato da diversi principi, onde si conghiettura essere stato valente artista. Ma talvolta la fortuna protegge eziandio gli artisti di comune merito.

HEYDEN (GIOVANNI VAN DER) nato a Gorkum nel 1657, apprese il disegno da un pittore sul vetro, ma la Natura fu la sua vera maestra. Egli cominciò a disegnare dal vero antichi e moderni castelli, palazzi, chiese, ec., indi a portarli sulla tela copiati con tanta precisione (e forse soverchia) che quasi vi si conterebbero i mattoni. Riguardansi come suoi capitali lavori la casa del comune di Amsterdam, la Borsa e la nuova chiesa della stessa città, come pure la Borsa di Londra, ornati tutti di belle figure dipinte da Adriano Vandel Velde. Queste ed altre pitture ben possono piacere a chi ama una scrupolosa diligenza e la fatica nel finire gli accessori, sebbene d'ordinario con pregiudizio del soggetto principale. Giovanni mori in Amsterdam, da tutti compianto per le sue patriotiche virtii, nel 1712.

HIRE (LORENZO DE LA) nato a Parigi nel 1606, fu allievo di Stefano suo padre pittore poco distinto, che aveva lungamente operato in Polonia. Conoscendo che migliorerebbe assai pouendosi sotto la direzione di altro maestro, Lorenzo trovò modo di essere ammesso nella scuola di Vouet, e fu il primo di questa che si ponesse a tentare altra via. Dipinse leggermente ed assai corretto, ma la mollezza che ha dato ai suoi quadri nulla si risente dello studio fatto sulle opere dei grandi maestri. Fu molto esperto nelle cose dell' architettura, e nella prospettiva si fece una maniera sua propria nell'arte di dare i colori, che sembrano un vapore che spandesi ugualmente per tutto. Sarà questo un difetto, ma la franchezza del pennello, e la finitezza della composizione gli ottennero gran nome. Fu ricevuto fra i membri dell'accademia parigina nel 1648. Oltre le pitture, lo raccomandano alla posterità molte stampe di propria invenzione intagliate con punta leggera e spiritosa, fra le quali le seguenti.

Sacra Famiglia, ove il fanciullo S. Giovanni bacia il piede al bambino Gesù.

La S. Famiglia in bel Paesaggio con quantità di Angeli.

Riposo nella fuga d' Egitto, bellissimo paese.

La Conversione di S. Paolo. Pezzo capitale.

Il Giudizio di Paride in bel paesaggio.

Intagliatore inglese, che nel 1788 intagliò i Pastori d' Arcadia presso alla tomba; invenzione di Cipriani.

HIRSCHFOGEL (ACOSTINO) nato in Norimberga circa il 1506, apprese da suo padre, pittore sul vetro, i principi delle arti, ed ebbe fin dalla gioventù meritato nome di valente orefice, pittore in smalto ed intagliatore all'acquaforte. I suoi paesaggi toccati con leggerissima punta hanno un certo allettamento, che li rende assai pregevoli presso i più intelligenti conoscitori. Morì nel 1560. Soggiungo l'indice delle più conosciute stampe.

Un vaso con ornati di oreficeria. Quattro paesaggi montagnosi ornati di palazzi e di fiumi.

Paesaggio colla veduta di una borgata posta in riva ad un fiume.

Spada, la di cui impugnatura termina in una testa di aquila e le serrature sono fatte con ornamenti di oreficeria.

— (VITO) padre di Agostino, e di Giovanni, l'ultimo de' quali fu fedele imitatore dello stile paterno. Fa onorata rimembranza di Giovanni il Saudrat, che personalmente lo conobhe. Rispetto ad Agostino non abbiamo che soggiuguere a quanto fu detto nel precedente articolo.

HOARÉ (GUGLIELMO) nato in Inghilterra circa il 1750, operava a Bath nel 1770. Fu pittore ritrattista di non comune merito, ed intagliò all'acquaforte di propria invenzione due ritratti; uno di Ralph Allen di Bath, colla sottoscrizione; ad vivum Will Hoare; l'altro di Guglielmo Warburton vescovo di Glocester. Dalle sue pitture hanno intagliato Marc-Ardel e Ricardo Houston.

HOBBEMA(MINARD), pittore paesista olandese, fiori nel diciassettesimo secolo, I suoi migliori quadri sono assai ricercati, ed avuti in egual pregio di quelli di Ruisdaal, probabilmente suo maestro. Pure chi lo crederebbe, che presso verun biografo trovisi la vita di questo valente pittore? Il suo colore, scrive Lebrun, nella sua Galleria dei pittori fiamminghi ed olandesi, è vero ed armonioso. Compiacquesi di rappresentare frequentemente foreste, muliui ad acqua, cascate ec. In Francia si sostituisce al nome di di Hobbema quello più celebre di Ruisdaal, oude accrescere prezzo ai suoi quadri.

IIODGES (C. II.), intagliatore alla maniera nera, intagliò da Vheatly The amouray sportsman e molti graziosi Bambini, e da Genoes il

Tributo di Cesare.

HOECK (GIOVANNI VAN) nacque in Anversa nel 1600, e fu allievo di Rubens, cui si avvicinò assai per molti rispetti. Quand' era di già annoverato fra i priucipali pittori fiamminghi, volle, in sull'esempio degli altri, vedere la maggiore scuola, ed attraversata la Germania, scese in Italia. Fu in Roma alcun tempo senza farsi conoscere, ma qualche sua opera lo disvelò per quel valente artista ch'egli era, e Roma fu in breve piena del suo nome. Facendo buon uso del tempo, parte lo impiegava nel soddisfare alle ricerche de'maggiori prelati, e di signorili famiglie, parte nello studio de grandi esemplari. Si cercò di trattenerlostabilmente in Roma,

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

ma aveva di già promesso di recarsi alla corte dell'imperatore Ferdinando II: ed il palazzo imperiale e diverse chiese di Vieuna furono arricchite dal suo pennello. Fece i ritratti della famiglia di Ferdinando, e di molti fra i principali signori, onde la fama della sua virtù si sparse per tutta la Germania. Soddisfece alle inchieste di alcuni Elettori di ritratti e di altre opere; ma costantemente rifiutò le onorevoli condizioni propostegli, per averlo stabilmente alle loro corti. Accompagnò nelle Fiandre l'arciduca Leopoldo in qualità di suo primo pittore, e più non abbandonò la patria, per la quale potè fare poche opere, a cagione degli obblighi che gli correvano di soddisfare alle molte commissioni de'principi alemanni. Mori nella fresca età di 50 anni, lasciando in Italia ed in Germania molti quadri di storia e moltissimi ritratti che si pretendono vicini a quelli di van Dyck suo condiscepolo.

IIOET (GERARDO) nato nel 1748 incise diversi paesaggi tratti da Francesco Miller. Dimorava all' Aja nel

1783.

HOEY (GIOVANNI DE) nacque in Leiden nel 1545, e fu alcuni anni in Francia ai servigi di Enrico IV, nella qualità d'ispettore dei quadri della Corona e di cameriere ordinario del re. Morì nel 1615, senza che rimanga memoria delle sue opere di pittura.

HOGART (GUGLIELMO) nacque in Londra nel 1698 da un correttore di tipografia, che lo acconciò in età fanciullesca con un orefice, che incideva stemmi e cifre sui vassellami d'argento. Alcuni anni dopo applicossi al disegno sotto allo stesso maestro, che non poteva insegnargli gran cosa. Costretto da povertà a far disegni ed incidere cifre, carte ed indirizzi di miercanti, appena guadagnava di che vivere; onde, poichè eblie modo di far conoscere la sua abilità, trovò da lavorare per

i librai, intagliando ornati dietro i propri disegni per le opere che giornalmente si pubblicavano. Tra queste ebbero buon incontro le incisioni per una edizione dell' Hudibras di Butler. Narrasi, che in tale occasione andando debitore di venti scellini verso la sua ospite, fu ad istanza di costei posto in carcere, da cui lo trassero i suoi amici. Guglielmo fu tanto sensibile a questo affronto, che si valse di questa femmina per una caricatura, che la rappresentava sotto tratti indecenti e spaventevoli. Da ciò prese l'idea di fare tutto ciò, che gli sembrava ridicolo o riprensibile, argomento dei suoi lavori.

Accostandosi il suo carattere a quello d'Aristofane, ne rappresentò le commedie, accomodandole al costume del suo paese in una maniera varia, talvolta istruttiva e spesso patetica. In una serie di otto stampe rappresentò la vita di un libertino, proponendosi colle sue vere ed animate dipinture di riprendere il carattere morale de'suoi concittadini, dipingendo nel suo più abbominevole aspetto ogni delitto, Raccontasi che avendo un contadino veduta la sua serie di quattro stampe rappresentanti le gradazioni della crudeltà, ne fu in modo compreso, che scontratosi in un carrettiere che brutalmente maltrattava i suoi cavalli: Miserabile, gli disse, non hai tu dunque vedute le Stampe di Hogarht? L'incontro ch'ebbero le sue opere di tal genere, sia in quadri dipiuti sia a stampa, gli fruttarono tanto che si trovò in situazione di accasarsi colla figlia del più celebre pittore inglese, che allora si conoscesse, il cavaliere Tornhill. Poteva Hogart vivere felicemente, ma si lasciò trascinare dall'ambizione a voler essere pittore di storia, nella quale professione lo scorretto disegno, il difetto di grazia, la debolezza del colorito, l'ignobilità delle figure, fecero gravissimo torto al suo nome.

L'anno della pace d'Aix-la-Chapelle volle fare un viaggio in Francia. A Calais fu arrestato come spione; ma trovato dal comandante innocente, fu consigliato a rimbarcarsi all' istante, onde sottrarsi ad altri sinistri accidenti. Ubbidì, ma non appena si trovò in patria, che volle vendicarsi dei francesi facendosi loro detrattore, pubblicando l'accadutogli in una stampa intitolata: O the roart Beaf of O'd England! 1749.

Alcun tempo volle essere scrittore, e pubblicò, tra le altre cose, la sua Analisi della Bellezza, che non era fatta per accrescergli merito; e servì solo a porlo in guerra con diversi autori. La sua salute se ne risenti. Affiitto da continui dolori intestinali, cadde in breve idropico. Il 26 ottobre del 1764 ricevè una lettera del celebre dottor Francklin, alla quale volle all'istante rispondere, onde mostrarsi grato alla sua amicizia; indi, postosì a riposare, fu sorpreso da un vomito che in due ore lo trasse a morte.

Il gran merito di Hogarth consiste nell'invenzione dei soggetti e nella espressione delle passioni. Ad altro non miravano i suoi sforzi che a rappresentare l'anima; e per produrre quest'effetto trascurava il corpo, cioè la parte meccanica dell'arte sua. Per conseguenza le sue composizioni sono difettose per conto del disegno, del colore e del chiaroscuro. Perciò ebbe a dire: Io riconosco tutte le persone come competenti giudici delle mie opere, tranne i professori dell'arte, ed i veri conoscitori. Le stampe di Hogarth sommano a più di cento. Oltre le di già accennate riferirò le seguenti.

La Vita del Cortigiano, seguito

di sei pezzi.

Il Poeta sventurato.

Le quattro parti del giorno Le Attrici ambulanti, che fanno la loro toeletta entro una capanna.

l Matrimonj alla moda in sei pezzi. Il Porto di Calais.

Cristoforo Colombo che schiaccia

Ritratto di Hogarth, veduto di profile.

Il Tempo, stampa satirica contro

il ministro Pitt.

HOLBEIN (GIOVANNI) nacque in Basilea da padre tedesco, che gl' insegnò, come meglio sapeva, i principi della pittura; ma le naturali disposizioni dell'allievo supplirono alla insufficienza del maestro. Di circa vent'anni fece alcuni quadri di piccole dimensioni che gli procurarono pubbliche commissioni, quali furono la Danza villereccia e la Danza dei Morti, che tuttavia conscevansi in Basilea con altri quadri fatti per la casa del Comune. Erasmo da Roterdam che in allora dimorava in Basilea, lo trovò degno della sua amicizia; e fattosi da lui ritrarre, lo consigliava a recarsi a Londra, caldamente raccomandandolo al cancelliere Moro, cui spedì il proprio ritratto in dono. L'illustre magistrato, che amava le arti e proteggeva gli artisti, lo volle ospite in sua casa e gli commise alcuni quadri. Avendo poco dopo invitato ad una festa il re suo signore, gli mostrò i quadri del pittore svizzero, e perchè mostravasene sommamente maravigliato, lo pregava ad aggradirne il dono. Ma Enrico volle l'artista, che da quell' istante fu suo primo pittore; ed in breve suo confidente ed amico. Incaricato di ritrarre la reale famiglia. superò l'aspettazione; e non vi fu personaggio di grande importanza, che non volesse avere il proprio ritratto di mano di così grande maestro, onde crebbe in fama e in ricchezze. Accadde un giorno che un conte entrò nello studio dell'Holbein, chiedendo che lo ritraesse, e questi scusandosene perchè occupato in altri lavori, e l'altro alteramente insistendo, all'ultimo bruscamente lo scacciò: Credendosi questi ingiuriato, la-

gnossene col re, il quale gli rispose, essere bensì in suo potere il fare sette contadini conti, ma non un Holbein di sette conti. Dicesi che in quel tempo era Giovanni occupato intorno alla più grandiosa opera che sia uscita dalle sue mani, il vasto quadro del collegio de' Chirurgi. Dipinse in questo Enrico VIII seduto in trono, che colla destra mano presenta ai capi del corpo dei chirurgi inginocchiati i nuovi privilegi al medesimo accordati. Le figure del re, de'ministri che lo circondano, dei chirurgi e degli altri astanti, sono altrettanti ritratti presi dal vero, e tutti in convenienti attitudini rappresentati. Celebratissimi sono pure i due quadri rappresentanti la Ricchezza e la Povertà, fatti di commissione della casa d'Orient, ec. Mori l' Holbein di peste in Londra nel 1554. Naturalmente liberale, non lasciò grandi ricchezze, sebbene avesse guadagnato assai. Fu la sua vita, unitamente all' indice delle pitture, pubblicata da Gui Patin insieme all' Encomium Moriae di Erasmo. Non ebbe l'Holbein alcuno dei disetti onde gl' Italiani danno carico alla scuola tedesca; ed i ritratti sono veri e vivi senza secchezza. Non spiacerà ai leggitori il sapere, che dal 1792 al 1800 si pubblicò in Londra l'intera collezione dei ritratti dell' Holhein, ottanta dei quali furono intagliati da Bartolozzi e quattro da altri incisori, con annotazioni biografiche di John Chamberlin. Castigato è il disegno dell' Holbein, il colorito bastantemente vigoroso, grandiosa la composizione, le figure assai rilevate. Dipingeva indifferentemente con ambedue le mani; e sapeva trattare con egual bravura l'olio, la tempera e la miniatura, disegnando egualmente bene colla matita e colla penua. Conviene soltanto confessare che la drapperie non sono d'ordinario felicemente trattate.

HOLLANDOIS (GIOVANNI) nato

nel 1494 circa, seppe acquistar nome di valente pittore con quadri di paesi all'olio ed a tempera assai ben condotti; ed in particolare fece i cieli così belli e veri, che servirono d'esemplare a Giovanni Breughel, Ignoriamo l'epoca della morte ed ogni

altra biografica circostanza.

HOLLAR ( VENCESLAO ) nacque a Praga nel 1607 da distinta famiglia, che aveva perduti i suoi poderi duranti le civili guerre della Boemia. Inclinato alle cose delle arti, andò a stabilirsi a Francfort sul Meno, dove si perfezionò sotto la direzione di Merian. Condotto in Inghilterra dal celebre conte d' Arundel, e raccomandato al re Carlo I. era stato incaricato d'intagliare molte pitture del gabinetto del suo augusto protettore, quando, duranti le tur-holenze dell'Inghilterra, venne arrestato come realista. Gli riusci di fuggire, e raggiunse Arundel ad Anversa. Essendo questi partito alla volta d' Italia, Hollar, fu costretto di provvedere al proprio sostenta-mento coi sottili guadagni che faceva lavoraudo per libraj e per mercanti di stampe, Richiamato Arundel in Inghilterra da Carlo II, vi andò anche Hollar, ma si trovò anche colà in preda alla cupidigia de'librai e dei n ercanti di stampe finche la morte lo trasse dai loro artigli nel 1677. Egli partecipò alla sorte di molti altri artisti e letterati di sommo merito: visse e morì nella miseria; e dopo la sua morte le sue stampe furono vendute a maggior prezzo di quello ch'egli aveva ricevuto per i suoi rami. Hollar è forse l'intagliatore che ottenne colla sola punta di dare il più prezioso finito e tutto l' effetto al paesaggio. Eccellentemente espresse la finezza del pelo degli animali, gl'insetti, le formiche le conchiglie. Intagliò molti ritratti, tra i quali quello di Alberto Duro. Meno pregiati dei paesaggi e dei ritratti sono le sue stampe storiche di grande composizione; perocchè

vi si osservano alcune scorrezioni. ed in particolare qualche globosità nelle estremità. Con molto gusto sono trattati i paesi e le vedute. Si attribuiscono a questo laboriosissimo artista circa 2400 pezzi.

HOLSMAN (AGOSTINO e GIO-VANNI), che fiorirono circa il 1600. godettero di molta riputazione in Colonia loro patria, e meritano di essere annoverati tra i buoni pittori, sebbene non si conosca alcuna

loro opera certa.

- (SAMUELE) nato in Zurigo circa il 1598, abbandonò la patria per apprendere la pittura sotto Pietro Paolo Rubens. Uscito dalla scuola di così valoroso artista, fissò la dimora in Amsterdam, dove si accasò nel 1628, quando aveva di già nome di buon pittore. Dopo alcuni anni, rivide la patria colla consorte e coi figli, ed ebbe fortuna corrispondente a' suoi meriti. Chiamato a Francfort, vi lasciava il più luminoso testimonio della sua virtù nel grandioso quadro collocato nella sala del Consiglio. Ma poco sopravvisse a quest'opera, tratto da dolorosissima malattia di gotta al sepolcro nella fresca età di 42 anni, lasciando due figlie nubili, che ritiratesi in Amsterdam colla madre, terminarono gli studi della pittura sotto altro maestro, e vi esercitaropo con lode l'arte paterna.

HOLSTEYN (CORNELIO) nacque in Arlem nel 1658, ed imparò il disegno da suo padre mediocre pittore sul vetro; ma non è noto chi gl' insegnasse ad essere buon pittore di storia. Due celebri suoi quadri lo collocarono tra i più valenti pittori della sua patria: il Trionfo di Bacco ricco di figure di donne e di fanciulli, assai ben disegnato e meglio colorito; e Licurgo in atto di dichiarare suo nipote erede presuntivo de'suoi beni, che trovasi tuttavia nella sala degli Orfanelli di Amsterdam, Cornelio morì non sen-

za sospetto di veleno circa il 1700. HONDEKOETER (MELCHIORRE) nato in Utrecht nel 1636, imparò da suo padre a dipingere uccelli. e perduto il padre in età di 17 anni. si fece scolaro della natura, e ben tosto s'innalzò al di sopra della mediocrità di suo padre. Una pessima moglie lo ridusse avanti tempo al sepolcro, cagionandogli infiniti di-

spiaceri, in età di 61 anni.

HONDIUS, o DE HONT (Ex-RICO) il migliore di tutti gli Hondius intagliatori, pubblico molte stampe tratte da Tiziano, Luca di Leiden, van Dyck, Wildens, Mireveld, Mitens ec. e molti ritratti.

— (Guglielmo) suo figlio intagliò il proprio ritratto e quello di

Francesco Frank,

Longhius ec.

- (ENRICO) il vecchio morto all' Aja nel 1610, fu scolaro di Vierix e di losse suo padre, intagliatore di stampe geografiche. Lasciò poche stampe di storia e di ritratti perchè d'ordinario occupato intorno alle carte geografiche come

il padre.

HONDY (ABRAMO) nato del 1660. fu eccellente pittore di paesi, sui quali sapeva spargere un certo vapore che faceva illusione: le sue cacce del cervo, del cinghiale e di altri feroci animali vengono riguardate come capi di opera dell' arte. Le piccole figure oude sono ricche vedonsi elegantemente disegnate, e convenientemente situate. Vengono pure lodati assai certi suoi quadri di grandissimo effetto, rappresentanti notturne adunanze illuminate da una liaccola. Questo celebre pittore morì a Londra, non è ben noto in quale anno, mentre stava dipingendo alcune storie de' più rinomati incendj. Weyerman oscurò la gloria di quest'artefice, soggiugnendo il racconto delle sue dissolutezze, che vere, devono dimenticarsi in grazia delle sue virtù, e quando fossero esagerate, non ricordarle che per

riveudicare il buon nome dell'artelice.

HONNET (GABRIELE), ricordato da Felibico tra i pittori di Enrico III re di Francia. Si dice che dipingesse al Louvre il gabinetto della

regina nel 1580.

HONTANNON (GIOVANNI GIL D') che fioriva in sul declinare del quattordicesimo secolo, diede il disegno della cattedrale di Salamanca, che su applaudito da quattro tra i più ragguardevoli architetti della Spagna. È questa chiesa lunga piedi 378 e ripartita in cinque navi: quella di mezzo forma una croce latina, ampia 50 piedi, alta 150 ; le collaterali sono larghe piedi 37 e mezzo, alte 88; le altre sono divise in cappelle larghe 28, alte 54. Le colonne delle navi hanno 5 piedi di diametro, e 12 quelle della crociera. Tutto è a volta, tutto è di pietra quadrata, con una gran torre dello stesso materiale.

- (Rodrigo Gil D') figlio di Giovanni e suo allievo, ebbe l'incarico di eseguire il tempio disegnato dal padre nel 1513; fu tosto sospeso per controversie capitolari, ricominciato per ordine di Filippo II, e di nuovo sospeso, sintanto che morirono i due architetti. Credesi che Rodrigo, abbia eretta la chiesa di Segovia nel 1525, somigliante a quella di Salamanca, se non che più semplice, e più vi-

cina allo stile greco.

HONTHORST (GHERARDO) nacque in Utrech nel 1592, e fu allievo di Bloemaert, che lo consigliava a recarsi a Roma, dove si diede di proposito allo studio dei grandi originali. Raccontasi, non saprei dire con quale fondamento, che colpito dal quadro di Raffaello rappresentante la liberazione di carcere di S. Pietro, nel quale il sommo artista introdusse tre diversi lumi di fiaccola, di luna e di splendore di un angelo, si propose di dipingere a lume serrato e quasi

sempre notturno, onde gli venne poi il soprannome di Gherardo dalle Notti. Dopo parecchi mesi di studio cominciò a lavorare, ed in breve ebbe in Roma importanti commissioni dalle principali famiglie per quadri di storia e per ritratti. Passava poscia in Inghilterra, dove fece per quel re alcuni pregevolissimi quadri; raccomandato dai quali visitò diverse sovrane corti della Germania, ritraendo dovunque principesche samiglie. Per ultimo fissò la sua dimora in Gand col titolo di pittore del principe d'Orange, al quale fece molte opere. Ebbe corretto disegno, e se gli mancò miglior pratica di chiaro-scuro, cercò di supplirvi colla boutà del colorito. Operava aucora nel 1662. Questo celebre fiammingo non è in ltalia conosciuto che sotto il nome di Gherardo dalle Notti; come accennammo poc'anzi, a cagione della sua inclinazione a dipingere avvenimenti notturni illuminati da candela o da qualche raggio di luna. Per ottenere gli effetti dal contrapposto delle grandi masse delle ombre e dei lumi, prese ad imitare il Caravaggio, di cui ne aveva vedute in Italia certe opere, che avevano fatto girare il cervello perfino ad artisti di primo grido, come Guido Reni e Guercino, che per altro non tardarono a ravvedersi.Ad ogni modo Glierardo uon lo imitò nelle forme, nella scandalosa licenza de' contorni, e nella trascuratezza del disegno e del costume: conservando nelle sue figure graziose arie di volto e gentili mosse. Tra i molti quadri fatti in Italia, non ricorderò che quello della casa Giustiniani di Roma rappresentante il Redentore tratto di notte al tribunale di Anna.

HOOG (1.) a Londra, nel 1784, incise a punti le tre sorelle, tratte

da Smith,

Enrico di Tessey da Wheatly ec.
(ROMINO DI), nato all' Aja

nel 1620, su artista di grande immaginativa e facilità, ma di poco corretto disegno. Tra le moltissime sue stampe, risguardanti in gran parte gli affari politici de' suoi tempi, trovansi

L'Ingresso di Luigi XIV in Dunkerque, da Vander Meulen.

Carto II re di Spagna, che, sceso di carrozza, vi sa entrare il Sacerdote col SS. Sacramento.

L'assassinio de' due fratelli de Wit, pensionari dell' Olanda.

La Fiere d'Arnhem, ec. HOOGE (PIETRO) nato nel 1645 fu uno de' migliori allievi di Niccola Berghem, e molte opere fece, che tutte sentono la maniera del maestro; ma in progresso di tempo vedendo dai dilettanti avidamente ricercarsi le opere di Metzu e di Mieris, piegò allo stile di questi senza per altro raggiugnerli, perciocchè le sue teste e le sue mani hanno talvolta la forza di quelle di Van-Dyck, ed il suo tratteggiare è più largo di quello di Mieris e di Metzù, ma non seppe mai dare a' suoi quadri il loro prezioso finito. Le migliori sue opere rappresentano conversazioni composte di persone secondo la moda de' tempi elegantemente vestite, e situate a seconda dell' interesse dell'effetto pittorico. Iguorasi ogni particolare circostanza della sua vita.

HOOGSAET (GIOVANNI) nacque in Amsterdam nel 1654, e fu sino dalla prima fanciullezza ammaestrato nell'arte da Lairesse. Alcune opere giovanili vedute dal maestro, e lodate assai, lo accesero del più vivo desiderio di perfezionarsi nella sua professione; onde venuto in grandissima fama, ebbe commissione per parte di Guglielmo III re d'Înghilterra di fare molti quadri per il palazzo di Loo, che gli surono generosamente pagati. Fece in appresso il plafone della città d' Amsterdam, nel quale dipinse un argomento allegorico con troppa finitezza per essere collocato a tanta altezza. Morì in patria, non è ben

noto in quale anno.

HOOGSTAD(GHERARDO), di Brusselles, fiorì dopo la metà del diciassettesimo secolo. Si fece da principio conoscere soltanto come valente ritrattista; ma in appresso prese a dipingere soggetti di storia, che lo fecero avere in conto di nobilissimo pittore. In Brusselles ed in altre città del Brabante conservansi parecchi suoi quadri d'altare che lo mostrano assai corretto disegnatore e facile coloritore, alieno dal manierismo. Ignoransi tutte le particolarità della sua vita.

HOOGSTRAETEN (TEODORO) di Anversa, studiò da fanciullo l'oreficeria, e mentre imparava tale professione, intagliò un Ecce Homo che fu molto stimato. Recatosi in Germania per iscuoprire il segreto degli orefici per le dorature in argento, legò colà domestichezza con alcuni pittori suoi paesani che l'invogliarono di darsi all'arte loro. Nel che gli fu la fortuna abbastanza favorevole, perocchè di ritorno alla patria, furono talmente ammirate le sue prime opere, che sebbene avesse Anversa copia di valenti pittori, mai non gli mancarono vantaggiose commissioni. Era egli nato nel 1596, e morì di 44 anni senza aver potuto compiutamente ammaestrare nell'arte i propri figli Samuele e Gio-

HOOGSTRAETEN (SAMUELE) nato in Dodrecht nel 1627, rimasto orfauo di padre in età di 13 anni, entrò nella scuola di Rembrandt, che sgraziatamente abbandonò di sedici con gravissimo danno della sua gloria, perocchè sarebbe riuscito valente pittore di storia, invece di semplice ritrattista e pittore di oggetti inanimati. Ad ogni modo in questi due rami dell'arte riuscì eccellentissimo, e tale che ben pochi a' suoi tempi ebbero maggior merito o maggior fortuna. Re-

catosi giovane a Vienna, e fattosi conoscere all' imperatore con tre quadri offertigli in dono, su magnificamente regalato. Di là passava a Roma, dove allo studio delle cose dell'arte aggiunse quello delle lettere, per le quali mostrò sempre grandissima inclinazione, come ne fanno sede alcuni suoi lodati libri, tra i quali un Trattato intorno alla pittura, il Mondo illuminato ed il Mondo cicco, che aspramente cricati, seppe vittoriosamente disendere. Mori in Dodrecht di 51 anni. Suo fratello

- (GIOVANNI VAN ) nato nel 1628, fu nel 1649 ricevuto nella società, dei pittori di Dodrecht. Raccontasi, che incaricato di fare un S. Pietro nell'atto di rionegare il Signore, andò in traccia per tutta la città onde trovare un uomo, la di cui calvizie potesse servirgli di modello per la testa dell'apostolo: che scontratosi in un mendico, ed introdottolo in casa con promessa di larga ricompensa, questi, vedendosi circondato da scheletri, da gambe, da mani e da altre preparazioni anatomiche, fieramente si spaventò; e temendo di essere giunto a mal partito, offrì al pittore un volto estremamente costernato, quale appunto si confaceva all'argomento. Fatto è, che lasciando da parte questa favorevole eventualità. Giovanni fu un valente pittore di storia. Recatosi in età giovanile col fratello a Vienna, ebbe dalla corte commissione di varie opere, che tutte non terminò, sorpreso dalla morte in età di 35 anni. Ebbe sepoltura in S. Croce, dove uno scultore suo amico gli eresse un monumento in. marmo.

HOOST (NICCOLA) nacque all'Aja nel 1664, e studiò la pittura sotto i più valenti maestri che fiorissero di que' tempi nella sua patria. Troppo ricco per esercitare l'arte venalmente, dipinse soltanto per soddisfare la sua inclinazione e per compiacere gli amici, che gli chiedevano il ritratto loro o altra pittura. L'accademia di pittura dell'Aja onorò la sua virtù, nominandolo suo direttore. Questo raro uono visse una dilettevole vita, occupato alternativamente nella pittura, nella caccia, nella pescagione. Queste tre dominanti passioni lo seguirono fino alla morte, che lo sorprese in mezzo alle sue dilette cure in età di 84 anni.

HOPFER (DANIELE) nato in Norimberga nel 1533, intagliò molte

stampe, tra le quali

Cristo tra due Ladroni, in atto

di essere serito nel costato.

Serie di ritratti di principi, ec.
— (GIROLAMO) suo fratello, fu pure intagliatore di stile conforme a quello del fratello. Fece tra le altre cose

S, Huberto, copia d'Alberto Du-

rero.

S. Girolamo, dallo stesso Serie di ritratti dei papi.

HOREBOUT (GHERARDO) nacque nel 1498 in Gand, ove cominciò ad avere fama di singolare pittore per due sportelli che dipinse nella chiesa di S. Giovanni, avendo in uno rappresentato la Flagellazione di Croce. Enrico VIII, sebbene avesse alla sua corte l'Olbenio, nominò suo pittore anche Horebout, che seppe guadagnarsi la protezione del grande monarca e la stima de' suoi cortigiani. Non è nota l'epoca della sua morte.

HORST (NICCOLA VANDER) di Anversa, fu uno de' molti allievi di Paolo Rubens. Uscito della di lui scuola visitò la Francia, la Germania, l' Italia, e tornò in patria dopo alcuni anni assai migliore artefice, che non era allorchè l' abbandonò. Avendo stabilito il suo domicilio in Brusselles, non tardò ad essere conosciuto facile e spiritoso disegnatore, onde appena avea tempo di soddisfare alle continue ricerche degl'intagliatori e dei librai. Perciò dipinse pochi quadri assai più rari che i suoi disegni. L'arciduca Alberto l' aveva nominato tra i principali della sua guardia: carica che conservò fino alla morte accaduta l'anno 1646.

HORTMELIS (MARIA MADDALE-NA) moglie di Cochin il padre, nacque in Utrecht nel 1687, e morì

a Parigi di 87 anni.

Intagliò diverse cose da Lancret.
—— (FEDERICO) cugino della
precedente pubblicò diverse stampe,
tra le quali una

Adorazione dei Magi, da Paolo

Veronese.

La Vergine che medita, dal Feti: HOVART (GIOVANNI) conosciuto in Genova sotto nome di Giovannino, era nato in Anversa circa il 1520. Dopo avere imparata l'arte in patria passò a Genova, ove, piacendo la sua maniera, gli furono commesse molte opere, specialmente di ritratti, che conduceva con tanta grazia e diligenza, che tutti i principali signori volevano avere il proprio di sua mano. Morì in Genova circa il 1665.

IIOUASSE (ANTONIO RENATO) nacque in Parigi nel 1645, e poco dopo uscito della scuola di Le-Brun, fu nominato membro dell'Accademia di pittura di Parigi, poi nel 1699 direttore di quella di Francia in Roma. Morì in Parigi nel 1710: aveva ammaestrato nell'arte Michelangelo suo figliuolo, che morì in Ispagna ai servigi di quella corte non molto dopo il padre.

HOUBRAKEN (ARNOLDO pittore ed intagliatore all'acqua forte, nacque a Dordrecht nel 1660, ed ebhe diversi precettori, tra i quali Hogstraeten. Condotto nella prima gioventù in Inghilterra da un uomo che voleva approfittare de' suoi talenti, ed invece andò in ruvina, Arnoldo trovò modo di ajutarsi colle proprie opere, ed in particolare con un seguito di ritratti di Van-Dyck diseguati da lui, ed intagliati da

van Gunst. Tornato in Olanda aggiunse al disegno ed alla pittura l'esercizio dell'incisione all'acqua forte. Houbraken conobbe le lettere, fece buoni versi, e scrisse in idioma olandese le vite de' Pittori fiamminghi, che ornò di ritratti incisi da lui. Morì in Amsterdam nel 1719, lasciando un figlio pure intagliatore, chiamato

HOUBRAKEN (GIACOMO). Era questi nato a Dordrecht nel 1698, e fu allievo del padre. Intagliò poche cose di storia, ma più di seicento ritratti, tutti a bulino. Tra i migliori si contauo quelli di Giorgio I, del principe d'Orange, di Giacomo van Iloorn, di Seba, di Giovanni Taylor, di Mieris, di Bruine, cc, che formano parte della collezione de' ritratti degli uomini illustri della Gran Brettagna pubblicata da Knapton. Ebbe quest' artista un bulino facile ed ardito, tocco vigoroso e varietà di opposizione ne' suoi lavori. Generalmente parlando i suoi ritratti sentono il colore. Quest'uomo di dolcissimo e piacevole carattere mori in Amsterdam in età di 92 anni, nel 1790,

HOVE (F. H. VAN DEN) nato in Harlem nel 1640, intagliò diverse stampe, tra le quali il ritratto di Giacomo Cornelyz, da Vyscher.

HOUEL (I. P. L. L.) nacque a Roven nel 1755. Apprese gli elementi dell'architettura in patria, indi quelli della pittura sotto Descamps. All' ultimo, volendo darsi all' intaglio, passò a Parigi e frequentò la scuola di de la Mire, finchè gli venne voglia di porsi nello studio di Casanova. Recossi in Italia, e visitò specialmente con attenzione le contrade del regno di Napoli e della Sicilia, Malta, Lipari, ecc., non meno come artista che in qualità di naturalista; e fu appunto in tali viaggi che raccolse i materiali per la grand' opera che egli meditava. Nello spazio di sci anni, dal 1782 al 1788, eseguì egli

Diz. degli Arch. T. II.

solo le 264 tavole, ed il testo di quattro volumi in foglio formanti il Viaggio pittorico della Sicilia, di Malta e di Lipari, contenente moltissime osservazioni interessanti e curiose intorno alle usanze, ai costumi ed alla storia naturale; e più estesamente che ogni altra cosa, ciò che spetta ai Vulcani. Vi sono ranpresentati ne' più minuti particolari i principali monumenti, teatri circhi. anfitcatri, acquidotti, vasi, statue. bassi rilievi, monete e simili cose. Pubblicò cziandio un' altra opera sotto il titolo di Storia naturale dei due Elefanti maschio e femmina del museo di Parigi, ornata di 18 stampe intagliate all'acquaforte. Morì a Parigi nel 1813, compianto da quanti lo conobbero, per il suo onorato carattere e per le sue affabili maniere.

HOUEL (GIOVANNI) nato a Roven nel 1755, fu allievo di la Mire per l'incisione, che poi abbandonò lungo tempo per darsi alla pittura. Fece un viaggio in Italia, nella Grecia, nella Sicilia; ed ovunque copiò le più interessanti vedute. Di ritorno a Parigi fu ricevuto in quell'accademia; indi tornò all'incisione ed all'acquerello, e pubblicò una serie di vedute attinenti al suo viaggio in Sicilia in numero di circa 250 stampe.

HOUK (GIOVANNI DE) uno degli scolari di Paolo Rubens, che soggiornarono lungo tempo in Roma, studiando ed operando con profitto. Morì assai giovane in Anversa sua patria.

HOUSTON (RICCARDO) valente intagliatore inglese, nacque nel 1729. Pubblicò molte stampe alla maniera nera, tra le quali

Una donna seduta, che pela un pollo, da Rembrand.

Un vecchio seduto, con vasto cappello in testa.

L'Innocenza e l'Avarizia, da Mercier.

Varj ritratti, da più maestri.

34

MUBER (GIUSEPPE IGNAZIO) nacque a Parigi nel 1750, e fu scolaro di Ville. Nel 1782 intagliò una fanciulla, da Tischein.

La madre di Gerardow.

Molti quadri della Galleria del

Palazzo reale ec. ec.

HUBER (GIOVANNI RODOLFO), nacque in Basilea nel 1668, e fu scolaro di Giuseppe Meyer, mediocre pittore, ma celebre abbastanza per aver dato all'arte un così illustre allievo. Scese in Italia di 19 anni, e fu lungamente trattenuto in Mantova dalle opere di Giulio Romano, che tutte disegnò con somma diligenza. In Venezia fece lo stesso di quelle di Tiziano, e frequentò quell'accademia del nudo. Andando da Venezia a Roma, volle osservare le migliori pitture di Parma, di Bologna, di Firenze: ma quando vide le cose di Raffaello in Roma, fu preso da tanta maraviglia, che per molto tempo non si occupò che di quelle. Colà strinse amicizia con Carlo Maratta, il quale vedendolo far ritratti di miniatura, lo consigliò ad occuparsi di opere più degne del suo singolare ingegno. Nel ritorno visitò la Francia e giunse a Basilea nel 1693 dopo un'assenza di cinque anni. In breve la sua fama gli procurò importanti commissioni. Passava poscia alla corte di Stutgard, dove si trattenne lungamente. Chiamato con larghe condizioni a quella di Berlino, ricusò ogni offerta per non abbandonare la patria, che lo ricompensò del suo affetto, nominandolo, senza verun obbligo, pittore del principe con vitalizia pensione, che lo lasciava libero di recarsi temporariamente ad alcune sovrane corti della Germania. Grandissimo è il numero delle opere eseguite da questo valente artista, il quale dopo avere lasciate gloriose testimonianze della sua virtù in Italia, in Germania cc., si ridusse di 70 anni in patria con ferma risoluzione di non

più abbandonarla. Morì ottuagenario nel 1748, lasciando due figli ammaestrati nell'arte;

Il figlio primogenito che morì subito dopo il suo ritorno dall'Italia, mandatovi dal padre per terminare

gli studi, ed

Una figlia che fu poi moglie di Ulrico di Schelenberg pittore di Win-

trethur.

HUBERT (N.) intagliatore d'Abeville, nato nel 1740, apprese l'arte sotto Beauvarlet. Operava ancora in sul declinare del p.º p.º secolo. Le più conosciute sue stampe sono

La Nouvelle Heloïse, da le Feb-

vre.

Honni soit, qui mal y pense, e

suo accompagnamento.

Il ritorno della Nutrice, da Greuze.

( GIAN GIACOMO ) nacque in Parigi nel 1760, e fu allievo di le Roy. Si è distinto in sul finire del passato secolo con alcune belle vignette tratte da Marittiere e da altri maestri.

HUBNER (BARTOLOMMEO), nato a Vienna nel 1756, intagliò a bulino molti ritratti, tra i quali è stimato dai dilettanti quello della principessa di Virtunsen, come si pregia pure il frontespizio del volume della galleria di Dusseldorf.

HUBRY (PIETRO) stampatore ed intagliatore, nacque a Magonza nel 1620, e stabilitosi in Strasburgo, vi pubblicò una serie di 36 stampe rappresentanti diversi costumi tede-

schi assai faceti.

HUCK (GERARDO) operava d'intaglio in Londra nel 1784, ed è conosciuto un suo paesaggio con figure di uomini e di animali, tratto dal cavaliere Tassin; e molte cose di maniera nera di sua composizione.

HUDON (M.) uno de' buoni e più castigati scultori francesi del diciottesimo secolo, eseguì in marmo molti busti d'illustri personaggi del suo tempo, commendevoli non solamente per la loro rassomiglianza cogli originali, ma ancora per bella esecuzione. A questo artista, che aveva profondamente studiata l'anatomia, vanno le moderne scuole debitrici di quel modello anatomico che presentasi col destro braccio disteso, e tuttora conservasi ne privati studi de pittori e degli sculturi e nelle pubbliche accademie per uso de giovani artisti.

HUERTA (GASPARE DELB), nacque nella provincia di Cuenca nel 1645. Andò a Valenza per imparare la pittura, e sebbene avesse una grandissima inclinazione e sommi talenti per riuscire eccellente pittore, ebbe la sventura di frequentare una scuola di meno che mediocre pittore, e non potè sollevarsi al disopra della mediocrità. Ad ogni modo i suoi talenti supplirono in parte al difetto d'istruzione, ed avendo sposata la figliuola del defunto suo maestro, diede miglior forma ai di lui quadri, ed altri nuovi facendone, formò una ragguardevole sostanza, che in mancanza di figliuoli legò a favore dei poveri. Morì nel 1714,

HUET (N) pittore del re di Francia, nacque in Parigi del 1745; si distinse per alcuni quadri storici e specialmente per diversi somigliantissimi ritratti di personaggi interessanti la storia. Intagliò pure varie cose all'acqua forte, dietro i pro-

pri disegni.

HUEVA (DONNA BARBARA MARIA DI), nacque in Madrid nel 1753, e quando nel 1752 furono presentati all'Accademia di S. Fernando alcuni suoi disegni, le fu per acclamazione accordato il titolo di Accademica; titolo sino a tal epoca non concesso che al sesso virile. I suoi quadri sono latti con tanta delicatezza, e così finiti, che per conto di queste due qualità sostengono il confronto dei migliori de suoi tempi. Morì verso il 1780.

HUGFORT (IGNAZIO) nato in Firenze di padre inglese l'anno 1703, acquistò qualche celebrità con pochi piccoli quadri, creduti degni di avere luogo nella reale Galleria di Firenze. Osò pure di provarsi in opere grandi, e fece la tavola dei SS. Raffaele e Felicita, che gli ottennero un effimero applauso, perciocchè la debolezza della maggior parte de'suoi dipinti fecero dimenticare il merito delle altre. Si dice che Ignazio fosse finissimo conoscitore delle opere di ogni pittore, in modo non solamente di distinguere quelle dei capi-scuola, ma ancora la mano degli allievi della medesima scuola. Morì di 75 anni. Maggior nome si acquistò meritamente il di Jui fratello

(ENRICO, P. f.) abate vallombrosano, il quale promosse e diede perfezione ai lavori di scagliola a segno di farne somiglianti ritratti a colori ed a chiaro-scuro di una tale consistenza da sfidare quasi il marmo ed altre durevoli materie, Morì quasi

ottuagenario nel 1771.

HUGONE di Montier-en-Der, pittore e scultore del decimo secolo nacque verosimilmente ne'contorni di Brienne dal 960 al 970. Posto fino dall'infanzia nell'abbazia di Montier-en-Der, ebbe l'educazione che in allora costumavasi di dare ne' conventi : ma egli, non saprei dire come, vi apprese alcune pratiche del dipingere e dello scolpire. Fuggito dal monistero, visse una vita alguanto dissoluta a Chalon sur Marne, dove divulgatasi la notizia di essere pittore, fu da quel vescovo incaricato di rinnovare le pitture della cattedrale, ormai cancellate dal tempo, permettendogli di vivere in libertà. Lo scrittore latino da cui sono tratte queste notizie trovasi in Dachery e Mabillon: Acta Sant. Ord. S. Benedicti. T. II, pag. 856. Il vocabolo obnubilata, parlando delle pitture oscurate e quasi perdute, ci fa supporre che non fossero all'incausto, ma a fresco. Ad ogni modo ecco un pittore francese che operava nel decimo secolo, in

sul gusto, per conto de costumi, del

Lippi, del Montorsoli ec.

HUGTENBURCH ( GIOVANNI van) nacque in Harlem nel 1643, dove pare che apprendesse i principi del disegno da Giovanni Wisck, il giovane, sno intimo amico. Passava indi a Roma in età di 21 anni, chiamatovi da suo fratello maggiore Giovanni, che morì poco dopo l'arrivo di lui. Afflittissimo di tanta perdita, non gli soffrendo l'animo di trovarsi ove tutto gli rammentava il fratello, abbandonò la capitale delle belle arti. Giunto a Parigi, vi fu trattenuto da vander Maulen, che lo incoraggiò co' suoi consigli e coll'ammaestrarlo nelle principali difficoltà dell' arte a non abbandonare l'esercizio della pittura. Tornato in patria nel 1670, cominciò ad operare da sè con tanta facilità, che in pochi anni le principali quadrerie d'Olanda possedevano quadri di lui. Ad ogni modo uon avrebbe Hugtenburch conseguito tanta lode e tante ricchezze senza il favore del principe Eugenio di Savoja, che nel 1708 lo prese al suo servigio per dipingere gli assedi e le battaglie da lui combattute. L'illustre capitano non gli somministrava soltauto i disegni dei campi e delle fortezze, ma lo assisteva eziandio coi consigli e colle osservazioni relative alla qualità dei luoghi e delle circostanze che accompagnarono i fatti d' armi che stava dipingendo. Con tali sussidi il nostro artista fedelmente ritrasse le battaglie e le vittorie del grande Eugenio e del duca di Malbouroug in quadri alti quattro piedi e larghi cinque, che poi furono dallo stesso pittore intagliati, onde servissero di ornamento alla descrizione delle battaglie combattute da questi illustri generali.

Intanto gli allievi moltiplicavano le copie de'suoi quadri, che, ritocchi da lui, venivano avidamente ricercati, non tanto per il merito pit-

torico, quanto per l'importanza del soggetto. Certa cosa è che il principe Eugenio aveva trovato in Ilugtenburch un artista, che seppe trasfondere ne' quadri la vivacità del suo genio. Era egli profondo conoscitore delle varie espressioni del dolore, dello spavento, del furore, del coraggio. Diverse sono le fisonomie secondo la diversità delle nazioni. Aveva studiata l'arte dell'accamparsi, degli assedi, degli attacchi, ec. Calde sono le sue tinte. vigorose le mosse; ed una certa atmosfera vaporosa che signoreggia tutto il quadro, fa ricordare lo squisito artifizio di quelli di Wowermans. Era giunto agli 86 anni quando ottenne di rivedere il suolo patrio; e morì in Amsterdam fra le braccia

di sua figlia nel 1733.

HULTZ (GIOVANNI) architetto e scultore, nato in Colonia dopo la metà del quattordicesimo secolo, fu chiamato a Strasburgo ne'primi anni del susseguente secolo per dirigere i lavori della torre maravigliosa di quella cattedrale. Aveva avuto quella torre cominciamento nel 1277, e Giovanni Hultz, dopo diversi anni di non interrotto lavoro, ebbe la gloria di condurla a fine il 24 giugno del 1459, senza mai scostarsi dalle tracce del primo inventore. È quest'opera veramente prodigiosa per l'enorme sua altezza di 456 piedi parigini, per la singolarità de suoi trafori, per la sveltezza e per la reale solidità che si oppone alla sua apparente esilità. Papa Pio II, Enea Piccolomini la disse; mirabile opus caput inter nubila condit.

HULST (PIETRO VANDER), nato in Dort nel 1652, lasciò la patria quand'ebbe imparati i principi del disegno, e recossi a Roma, ove sedotto dalla bellezza di alcuni quadri di Mario dei fiori prese ad imitarlo; fors' anco perchè non si sentisse capace di distinguersi nelle. pitture di storia. Egli aveva tutto

preso lo stile dei pittòri italiani, tocco largo e facile, e risoluto disegno; e perciò i suoi fiori vedonsi meno finiti di quelli di Mignon e di Heem, ma hanno un certo qual movimento, che manca ne' finitissimi di stile fiammingo. Hulst non si limitò ai soli fiori, avendovi aggiunto pianticelle, rettili, ec. Morì in patria, non è ben noto in quale epoca.

HUMBLOT (GIACOMO) nato a Parigi nel 1660 intagliò molte stampe, ma tutte non più che mediocri, tratte da Le Brun e da altri mae-

stri.

HUMFREI (N) intagliatore inglese, pubblicò diverse caricature, tratte da più autori, le quali perchè allusive a viventi personaggi, ebbero quasi tutte savorevole spaccio.

HUOT (FRANCESCO) allievo di Delaunas, il maggiore, intagliò, in forma di medaglione, il ritratto del suo maestro, dietro il disegno di Saint Aubin; come pure quelli di la Harpe e Court de Gibelin, dietro Pujos.

HUPEN (GIOVANNI VAN) nato in Harlem nel 1633, intagliò un seguito di vedute della città d'Am-

sterdain.

HUQUIER (GIACOMO) disegnatore, intagliatore, e mercante di stampe, nacque in Orleans nel 1695, e si stabilì a Parigi. Fece moltissime stampe all' acquaforte, tratte da Boucher, Vatteau, Gillot ed altri maestri francesi. Possedeva egli una ricchissima raccolta di disegni e di stampe; ed in alcuni giorni d'ogni settimana, mostrava i suoi porta fogli a tutti gli artisti e dilettanti che bramavano vederli. Principale oggetto della sua predilezione erano i giovani artisti, ai quali era prodigo d'istruzione, di consigli e di ajuti d'ogni maniera. Quest'uomo benemerito delle arti morì nel 1772 in Parigi, lasciando un figlio per

- (GABRIELLO) che intagliò

molte cose nello stesso genere del padre, e morì in Inghilterra.

HURET (GREGORIO) nato a Lione nel 1600 apprese i principi del disegno e dell'intaglio in patria; e molte cose incise sui propri e sugli altrui disegni. Hannosi molti ritratti, e di versi soggetti storici tratti da Vovet, Champagne, Bourdon ed altri maestri; oltre una Storia della Passione in trenta pezzi. Morì in Parigi nel 1670. Versato assai nelle cose dell'architettura, pubblicò una scrittura intitolata. Regle prècise pour decrire le profil élevé du fust des colonnes; alla quale tennero dietro altre analoghe operette di risposte fatte al Journal des Savants, ec.

HURSELIN (Antonio DI), nacque in Saragozza nel 1597, e fu allievo di suo padre Hurselin de Pottier assai mediocre pittore, il quale vedendo i rapidi progressi che faceva il figliuolo Antonio, e conoscendo la sua incapacità di ammaestrarlo ne' più sublimi magisteri dell'arte, lo mandò a Roma. Di ritorno in patria fece il gran quadro per la Fraternità dei Falegnami di Saragozza, nel quale alla castigatezza del disegno ed al buon colorito corrispondevano la dottrina del costume e l'espressione. Altri pochi quadri di egual merito e molti ritratti facevano in lui sperare uno de' migliori artefici del regno di Filippo III, quando cadde vittima d'immatura morte nel fiore dell' ctà-

HUTIN (FRANCESCO E CARLO FRATELLI) incisero all'acquasorte molte stampe, tra le quali

Le Sette opere della Misericordia,

di loro composizione

Molte d'invenzione di Troy e di

altri maestri.

Seguito dei dodici Apostoli, ec. HUYE (GASPARE), discepolo di Bearra, fece con Gaspare di Palencia le dorature e gli ornati dell'altar maggiore della cattedrale d'Astorga dipinto dal maestro. Ve-

donsi pure in alcuni conventi diversi suoi quadri non affatto privi

di merito.

HUYSMAN (CORNELIO) nato in Anversa da un architetto nel 1648, fu allievo di Gaspare de Wit pittore di paesi, il quale senza avere veduta l'Italia, seguì la maniera di quelle scuole e non della fiamminga. Egualmente esperto nel paesaggio e nelle figure, talvolta fece il paese per servire di fondo ai pittori di storia, come altrevolte dipinse le figure nei paesi altrui. Sapeva specialmente dipingere le montagne con tanta verità da fare illusione. Sono celebri i due grandi paesi della chiesa della Madonna di Malines, ne' quali rappresentò i discepoli in Emaus; e quello dell' Elettore palatino, in cui sono ritratti molti ragguardevoli personaggi. Morì in patria di 79 anni.

HUYSUM (GIOVANNI VAN) pittor di fiori e di frutta, elevossi a così alto grado in tal genere di pittura, che ben può dirsi di lui ciò che talvolta fu pur detto impropriamente di altri artisti, aver fatti scordare tutti i passati e presenti, e tolta la speranza ai suoi imitatori di pareggiarlo per conto del gusto della composizione, della leggerezza e varietà del colorito, della finitezza delle più minute parti, e dell'armonia generale. Nato in Amsterdam nel 1682 da Giusto van Huysum, pittor di fiori, era Giovanni il primogenito dei quattro figli di Giusto, tutti con maggiore o minor successo ammaestrati nell'arte, onde la casa paterna era diventata una specie di fondaco, ove tutti i dilettanti potevano a piacer loro procurarsi quadri di paesaggi, animali, ornamenti architettonici, frutta, fiori e simili per ornamento di signorili camere. Giovanni non si restrinse ad una speditiva pratica, da cui non poteva sperare gran nome. Giunto a matura gioventù e potendo disporre del suo tempo e delle sue inclinazioni, consacrossi esclusivamente all' imitazione della bella natura, che solo poteva condurlo alla perfezione dell'arte. Non trascurò per altro lo studio delle opere di Mignon, di Heem e di altri risguardati come i primi in tal genere; e cercò d'imitarli nella ricchezza e vivacità delle mezze tinte e nella precisione del tocco, ma li superò di lunga mano nell'arte di disporre gli oggetti, di aggruppare le ombre ed i lumi, e di ottenere il generale affetto della consonanza o dell' opposizione delle tinte più forti o più armoniose; facendosi innoltre ammirare per la soavità, la grazia e pieghevolezza del pennello. Tutti questi seducenti mezzi sembrarono totalmente nuovi e sorpresero i dilettanti, i quali mai non si erano imaginati che l'ingegno di un pittore fiorista potesse sollevarsi al di là delle individuali produzioni della natura. Coloro che coltivavano fiori si affrettavano di offrire ad Huysum i più belli ed i più rari esemplari; e sembrava che il suo pennello sapesse non solamente dar loro perpetua vita, ma eziandio nuovi allettamenti e splendore. I più grandi personaggi chiedevano a gara i suoi quadri, tra i quali si distinse il principe Guglielmo di Astorga, che fu il suo più generoso protettore finchè visse ed operò in Olanda. Preceduto da meritata fama, andò in Francia, dove i primi quattro quadri di fiori gli furono pagati 4800 fiorini d'Olanda. Sebbene molto operasse, pure il prezzo delle sue opere andò sempre crescendo; senza che perciò andasse in lui scemando la diligenza dell'esecuzione. Le corti di Londra, di Polonia, di Prussia, di Sassonia, ecc, vollero avere a qualsiasi prezzo quadri di così grande artista; al quale stando sommamente a cuore la conservazione delle sue opere, niun mezzo trascurava di assicurarne, mercè l'apparecchio

dei colori, la trasparenza e la solidità, principalissimo requisito delle pitture di tal genere. Ma sembrava ch'egli facesse mistero de' suoi apparecchi chimici e della sua maniera d'operare, sia nell'abbozzare, che nel dar le ultime velature. Nessuno era ammesso nel suo studio, mentre lavorava, nè pure i suoi fratelli. Raccontasi che non ebbe che un solo allievo, madamigella Haverman; ma che in breve aombrato dal singolare ingegno della giovane pittrice, la congedò. Gli ultimi giorni d'Huysum vennero amareggiati dalla pessima condotta di suo figlio. Diventato disfidente, selvaggio, burbero, alloutanossi dal mondo, che parve all'ultimo dimenticarsi di lui, sebbene i suoi quadri continuassero ad essere avidamente ricercati.

Oltre i quadri di fiori e frutti, fece altresì paesaggi assai belli, ornati di figure elegantemente disegnate. Morì nel 1749 in età di 67

anni.

HYLE (FEDERICO) intagliatore inglese, è conosciuto per alcuni ritratti, da Kneller, e da altri pittori

HYPERBIO ed EURIALO fratelli, furono, secondo Plinio, i primi in Atene a far mattoni ed a costruire case; perocchè prima gli uomini dell' Acaja abitavano nelle caverne o sotto informi capanne. Ma gli eruditi portano opinione, che questi personaggi, siccome quasi tutti gli altri pretesi inventori delle arti, siano nomi fittizi e simbolici. Eurialos, dicono, significa spazioso onde esprime una persona, che prima d'inventar l'arte di fabbricare vivea in aperta campagna. Ilyperbio, denota chi vive in alto, al di sopra del pian terreno: ecco la casa,

3

JACOB (Luigi) intagliatore a Li-

sieux l'anno 1712, lasciò le seguenti stampe:

Rebecea, tratta da Paolo Vero-

Gl'Israeliti nell'atto di uscire dall'Egitto, dallo stesso ec. ec.

JACOBS (SIMONE) nato a Genova nel 1520 circa, imparò l'arte da Carlo d'Ipres. L'allettamento di più facile guadagno lo ridusse a dipingere ritratti che sapeva fare con lode. Con alquanto di più studio sarebbe riuscito eccellente pittore di storia, avendo avuto facilità di esecuzione, huon colorito e dolcezza di pennello. Morì in Arlem nel 1572.

(UBERTO) detto il Grimani per essere stato in Venezia dicci anni ai servigi del doge di questo nome. Fece il ritratto a molti signori inglesi, e si racconta, che costretto dalla loro impazienza ad affrettare il lavoro, si accostumo poi a fare così presto, che le opere eseguite dopo tale pratica sono peggiori assai delle prime fatte in Italia. Mori

a Briel di 36 in 37 anni.

— (GIURIANO) nato in Isvizzera, o come altri pretendono, in Amburgo, imparò l'arte sotto Francesco Sneyers pittore di animali in Anversa. Dopo aver fatte molte opere di cacce, di zuffe di animali ec. ad imitazione del maestro, tentò se gli riuscisse di farsi nome con quadri di storia. Ed in questo nuovo genere di pittura continuò fino alla niorte con lode non comune. Il suo quadro di Venere ed Adone viene in Olanda apprezzato assai, come pure varj altri argomenti mitologici. Morì di 54 anni.

JACOBSZ (CARLO FILIPPO) olandese, disegnò ed incise nel 1758 parecchie vedute della città d'Am-

sterdam.

JACOMETTI (TARQUINIO) uno degli illustri scultori che lavorarono intorno al sautuario di Loreto nel sedicesimo secolo, fu nipote ed allievo di Antonio Calcagni di Recanati, in compagnia del quale fece una delle bellissime porte del santuario suddetto. Ebbe Tarquinio un fratello chiamato

JACOMETTI(PIETRO PAOLO) che fu suo collaboratore nella fusione dei bronzi delle urne battesimali di Loreto e di Osimo, ed in altre opere

di minore importanza.

IACONE (N.) probabilmente fiorentino, fu scolaro, ajuto, ed uno de' buoni imitatori di Andrea del Sarto. Tra le più lodate sue opere famosa fu la facciata a chiaro scuro di casa Buondelmonti a S. Trinita, che tutta sente la maniera del maestro. Il Vasari lodò purc assai varie sue opere ad olio fatte in Cortona. Ignorasi ogni circostanza della sua vita, tranne quella della morte accaduta nel 1553.

JACOPINO da Tradate, uno de' più insigni scultori milanesi che fiorirono uel quindicesimo secolo, oltre i molti lavori fatti per la fabbrica del duomo, de' quali non resta distiuta memoria, scolpì la statua sedente di papa Martino V, che vedesi nella stessa cattedrale sopra la porta della sagrastia orientale, sotto alla quale leggesi:

.... praestantis imaginis au-

De Tradate fuit Jacobinus in arte profondus.

Nec Prasitele minor, sed major

farier ausim.

JACOPO da Trezzo, celebre terra del territorio milanese posta in riva all'Adda, nacque in sul cominciare del sedicesimo secolo. Ignorasi qual maestro abbia avuto nell'arte, ma tutti convengono essere stato uno de'più eccellenti coniatori di medaglie. « Le medaglie, scrive Pietro Mariette, che Giacomo da Trezzo » intagliò sui propri modelli, lo » dichiarano uomo più straordina» rio che non le belle copie ch'egli » potè fare delle antiche: ne ri» corderò una sola, quella che porta » il suo nome colla data del 1578

" c rappresenta Giovanni d' Her-" rera architetto di Filippo II, re " di Spagna, che succeduto a Gio.

Battista di Toledo nella direzione " della fabbrica dell'Escuriale ne » pubblicò le piante, e le alzate » con una descrizione stampata in " Madrid nel 1589 ". Celebri tra molte altre sono ancora quelle rappresentanti Maria regina d' Inghilterra, prima moglie di Filippo II, ne'rovesci delle quali, vedesi in una il suo sposo Filippo, nell'altra la pace che brucia le armi, e l'iscrizione: Cecis visus. Timidis quies. Ritrattista eccellente, riusciva il nostro Jacopo a rendere quasi flessibile la materia più dura. Chiamato in Spagna da Filippo II, vi condusse moltissimi lavori e di una straordinaria ricchezza. È noto che incaricato di eseguire il celebre tabernacolo dell'Escuriale, le di cui basi, capitelli, colonne, ornamenti sono tutti formati di agate, diaspri, onici corniole ed altre pietre di simil genere , lo diede terminato in sette anni, non ajutato che dal suo allievo Clemente Birago milanese. Mancò all'arte in sul declinare del secolo che lo vide nascere.

JACOPO della Quercia figlio di maestro Pietro scultore di Siena. nacque circa il 1550, e molto operò in patria, specialmente intorno alla Fonte di piazza da cui prese il nome, in Lucca, in altri paesi della Toscaua ed in Bologna. Pretendesi comunemente ch'egli apprendesse l'arte da Goro di Gregorio suo concittadino renduto celebre dall'urua di S. Cerbone in Maremma. Osservando però che nell'iscrizione, che leggesi sotto una sua scultura in S. Frediano di Lucca, chiamasi Jacopo di Maestro Pietro di Siena. rendesi probabile che egli sia stato scolaro del proprio padre. Comunque siasi, la maniera di Jacopo è molto più larga e più spiegata, che non è quella di Goro e degli altri

scultori Sanesi; e pare anzi che nella scioltezza delle pieghe e nella carnosità de' contorni procedesse più oltre assai dell' Orcagna e di Andrea Pisano. Nella tavola I. del Tomo Il della storia della Scultura vedonsi alcuni bassi rilievi di Jacopo appartenenti all' ornato della principale porta di S. Petronio in Bologna, ne'quali, sebbene rimanga ancora qualche sorta d'impedimento nell'arte, null'ostante vi si vede più mollezza e meno rigidità nei contorni; e nulla vi s'incontra di secco, di stirato, di esile. Semplicità di composizione, verità d'espressione, ed una tal quale gentilezza non conosciuta da Goro e da Andrea da Pisa ne formano il merito principale. E richiama spezialmente l'attenzione dello spettatore la figura di Eva intenta al lavoro, abbracciata alle ginocchia dai primi figli, che non farebbe torto a Donatello o al Ghiberti. E nella tavola II della stessa opera vedonsi riportati due profeti eseguiti per la stessa chiesa sommamente commendevoli per castigato disegno delle estremità, grandiosità di forme ed ampiezza di pieghe. Operò in Luca dal 1416 al 1422, dove nella chiesa di S. Frediano scolpì due stiacciati rilievi sulle lapidi sepolcrali di Lorenzo Trenta e di sua moglie, e fece l'altare ornato di belle sculture sotto al quale leggesi: Hoc opus fecit Jacobus Magistri Petri de Senis, MCCCCXXII. Nell'oratorio dei canonici della cattedrale della stessa città conservasi di Jacopo il hellissimo sepolcro d'Ilaria del Carretto moglie di Paolo Guinigi, la di cui semplicità ed eleganza ci fanno quasi dimenticare essere opera di così antico maestro.

Ad ogni modo il più insigne monumento della virtu di Jacopo è la Fonte di Siena, sgraziatamente ora danneggiata in modo, che a stento permette di rilevarne il merito, onde alcuni osservatori opinarono che per

Diz. degli Arch, ecc, T. 11.

alcuni rispetti oeda alle preallegate

opere.

JACOPO (PIER FRANCESCO DI), uno dei buoni scolari di Andrea del Sarto, lasciò tre tavole in S. Spirito di Firenze, che, sebbene lontane dall'eccellenza del maestro, mostrano il desiderio di far bene, ed hanno molte lodevoli parti.

- Nicola di V. Gera.

di Pietro, scultore probabilmeute Toscano, fiorì nel secolo decimoquarto, e fu ajuto di Audrea Orcagna nel fare i lavori delle Virtu, che vedonsi in mezzo rilievo sopra la loggia dei Lanzi. Sebbene non si conoscano altre opere eseguite da questo artista, basta il vederlo compagno di Andrea, perchè gli si debba dar luogo fra i buoni scultori del suo tempo.

da Pistoja, che operava nel quattordicesimo secolo, aveva nome di valente scultore anche fuori della sua patria, onde fuchiamato a Parma da Aldighieri degli Asinacci per

lavori d'importanza.

- Tedesco, ma probabilmente nato nella Valtellina, o ne paesi delle montagne che chiudono i laghi di Como e di Lugano, fioriva ne'primi anni del tredicesimo secolo. Giorgio Vasari e più diffusamente quel frate Angeli che scrisse la Storia del convento d'Assisi, lo chiamano architetto di quel famoso tempio. Per dar mano a così magnifico edifizio fu aperto un concorso, nel quale molti architetti italiani e stranieri presentarono modelli e disegni, fra quali non furono forse prescelti i migliori, come spesse volte accadde . negli antichi e ne' moderni tempi. " Dalla Germania, così scrive il " prelodato Angeli, fu chiamato il " peritissimo architetto Giacomo, " ed i più esperti nell'arte da ogni " banda, tra i quali quel Filippo " da Campello, che su poi frate, " e direttore dopo Jacopo dell' edi-" fizio. Considerata e misurata l'a-" rea, ed esaminati i modelli, fu

" per universale consenso prefe-» rito quello di Jacopo. In maggio " del 1228 si cominciò a cavare i » l'ondamenti, e per la Pentecoste del " 1250 era l'opera a tale stato con-» dotta, che vi si potè adunare il » generale capitolo e trasportarvi il " corpo di S. Francesco. " E probabile che poco tempo sopravvivesse a tale atto l'architetto Jacopo, perocchè sappiamo essersi continuata e condotta a fine l'opera sotto la direzione di fra Filippo da Campello. Per testimonianza di molti scrittori ed in particolare del Temanza e del conte Cicognara, nel tredicesimo secolo e ne posteriori chiamavansi nell'inferiore Italia Tedeschi gli abitanti delle Alpi dell'Italia superiore.

JA

JAMNITZER (Venceslao), ossia il Giannizzero, nacque a Norimberga nel 1508, ed esercitossi contemporaneamente nell'oreficeria e nell'intaglio. Fece un viaggio a Costantinopoli, e lungamente vi si trattenne, disegnando molti siti della città e dei contorni. Le sue stampe più conosciute rappresentano giuochi e trastulli della fanciullezza. Morì

a Norimberga nel 1486.

JANELLA (OTTAVIANO) nato in Ascoli in principio del diciassettesimo secolo, fu, per così dire, maestro a sè stesso nella difficilissim' arte d'intagliare minutissimi oggetti. Era appena uscito dalla fanciullezza quando presentossi a Lorenzo Bernini con alcuni suoi lavori, onde volesse ammetterlo tra i suoi allievi; ma questi, spaveutato ad un tempo ed ammirato dalla minutezza delle suc opere, gli ricusava ogni assistenza. Perchè privo vedendosi dell' assistenza dei vivi ebbe ricorso agl' insegnamenti dei morti, e si forni un piccolo studio con disegni, intagli e modelli presi dall' antico, o dagli artisti del precedente secolo. La Grecia aveva ammirati i minutissimi lavori di Mirmecide e di Callicrate, e l'I-

talia nel secolo di León X quelli di Properzia de' Rossi e del Lercaro: quelli del Janella resero credibili gli strani racconti, degli antichi. " In quattro pezzettini di legno " (così il Pascoli, accuratissimo » scrittore della sua vita) della » grandezza d'una noce rappresentò " sovra l'uno da un lato, con quan-» tità di figure, la Coronazione di " spine e dall'altro la flagellazione " del Signore, scolpì sopra un al-" tro un pino colla superficie piena " d'infinite figure variamente in » sottilissimo arabesco intrecciate " e disposte. Vedevansi in uno » sfondato dell' altro due eserciti " in atto di combattere, e tutti » i combattenti di dissimile aspetto r con quantità di animali. V'erano » alla bocca dell'apertura scolpite alcune furie in catene, maraviglio-" samente lavorate, co gli anelletti » così lindamente traforati e chia-» ramente distinti e di tale legge-" rezza che al solo alitare trabal-» lavano. E si vedeva nel quarto " una numerosa moltitudine di cac-" ciatori, cavalli e foreste, e sopra » certi alberetti una caccia d'uccelli » con rete di maglia così sottile. n che superava quasi le tele dei n ragni ed i fili de bachi da seta: » lavorò in un noccioletto di ci-» liegio da una parte la valorosa " difesa fatta da Orazio al ponte » Sublicio, e tutto il resto dell' a-" zione che segui alle sponde del " Tevere tra lui cd i Toscani. " Ma avendolo lasciato sopra un » tavolino, vi salse un cagnuolo, lo » fece cadere ed andò in pezzi; lo " che estremamente dispiacendogli, » non se ne poteva dar pace. » Questo raro giovane per effetto di lente continuate e strane fatiche mancò all'arte in età di venticinque anni. Nell'età nostra non mancano uomini dediti a simili rassinatissimi meccanismi: ed il Piemonte in particolare si gloria di far mostra dei legni e degli avorj col più fino ed

elegante artifizio intagliati magistral-

mente da un suo artista.

JANINET (FRANCESCO) nacque in Parigi nel 1752, ed intagliò con universale aggradimento stampe a colori in grandissimo numero. Le principali sono:

Ritratto d'Enrico IV, da Porbus. Sully, che serve d'accompagua-

mento

Il desinare de' Mietitori, e suo accompagnamento, da Ville figlio. Grande Veduta di Parigi, da Machis

Molti soggetti di Venere e d'A-

more, tratti da Boucher.

Altri soggetti, da Ostade, Boucher, Vien ed altri maestri.

JANSON (GIACOMO), nacque in quella parte delle Indie orientali che appartengono all'Olauda, Venne giovane in Amsterdam, dove si stabilh. Intagliò molti rami rappresentanti piccoli paesaggi di sua composizione nel genere di Both, fra i quali souo pregiati spezialmente quelli che rappresentano i dodici mesi dell'anno. Mori in Amsterdam circa il 1780, lasciando due figli, Giovanni e Pietro, animaestrati nell'arte sua che incisero altre stampe nel genere delle paterne.

JANSSEINS (ABRAMO) nato a Gand nel 1719, fece all'acquaforte molte stampe rappresentanti argomenti storici di propria composi-

zione.

JARDIN (CARLO), nato in Amsterdam circa il 1640, poichè ebbe imparati i principi dell' arte sotto Nicola Berghem, passò in Italia, ove i piaceri gli usurparono parte del tempo che avrebbe dovuto consacrare allo studio. Ad ogni modo tornò in patria assoi migliore pittore che non era partito. Passando per Lione vi si trattenne alcun tempo guadagnando molto colle sue opere, non tanto però che bastasse a supplire alle sue eccessive spese; onde prese moglie per pagare colla sua dote i debiti contratti; ma poco

tempo dopo, partendo da Amsterdam il suo amico M. Beust, gli venne desiderio di rivedere l'Italia, annojato dai fastidi della vecchia moglie, che assicurò del sollecito suo ritorno. Fu molto tempo in Roma, poi in altre città d' Italia e per ultimo in Venezia, ove morì nel fiore dell'età sua nel 1678. Venezia, famosa per avere data la culla a tanti grandi artefici, e per averli splendidamente incoraggiati e protetti, volle mostrare la sua stima per i rari talenti di Jardin, ordinando che gli si desse sepoltura in luogo sacro, sebbene uon fosse cattolico. Alla dilicata maniera di Berghem, suo maestro. Jardin aggiunse la forza dei grandi pittori italiani. Amò in particolar modo di dare ai suoi quadri il caldo e la luce del mezzo giorno che abbaglia lo spettatore. Le quadrarie di Francia e di Olanda possedono non poche sue opere, forse avute in maggior conto che non meritano, perchè d'ordinario alquanto trascurate.

JARDINIER (CLAUDIO DONATO) nacque a Parigi nel 1726, ed apprese il disegno e l'intaglio sotto il celebre Niccola Dupuis. Le sue più rinomate stampe sono la Vergine col bambino Gesù, da Carlo Maratta: il Genio dell' Onore e della Gloria, da Annibale Caracci; il Silenzio da Greuze; alcuni soldati che giuocano alle carte in un corpo di Guardia , da Valentin. Incaricato d'incidere un quadro di Vanloo, nel quale madamigella Clairon era rappresentata nella parte di Medea, non piacque la prima prova a questa celebre attrice, e non ebbe fortuna. Costei pretendeva di essere bella, e non lo era; e l'attitudine di eroina furibonda non era propria a darle un' aria piacevole. Sia questa una lezione per i ritrattisti. Jardinier non chbe più bene fino alla morte accaduta nel 1774.

JANSSENS (ABRAMO) nato circa il 1569 in Anversa, osò dichiaraisi

emulo di Paolo Rubens, ed ebbe non pochi partigiani che si ostinarono a volerlo superiore in molte parti al suo rivale. Ma la posterità ha raddrizzati i giudizi della parzialità, e lasciando a Janssens un onorato posto tra i buoni pittori, lo ha però separato da Rubens, che tiene il primo seggio tra i pittori fiamminghi. Janssens fu un grandissimo colorista, e preferì sempre di rappresentare i suoi soggetti al lume delle fiaccole. Senza dar molto nelle ombre nere, seppe dare un maraviglioso splendore a tutto ciò che resta illuminato. Riguardansi come suoi capi d'opera i due grandissimi quadri che si vedono nella chiesa de'Carmelitani di Anversa. Il primo rappresenta una Deposizione di N. S. nel sepolero, l'altro la Vergine col figliuolo. Questi due quadri ricchissimi di figure più grandi del naturale, danno un' alta idea del suo corretto disegno e del suo colorito, Lavorò assai, e poche chiese in Fiandra sono prive di qualche opera di questo artefice. Un altro suo capo d'opera è la Risurrezione di Lazzaro nella Galleria dell' elettore Palatino.

JANSSENS (PIETRO), nato in Amsterdam nel 1612, fu uno dei buoni pittori olandesi sul vetro; in patria lavorò molto, seguendo la maniera del suo maestro Giovanni

Bockorst. Mort nel 1672.

(CORNEMO), probabilmente nato in Amsterdam circa il 1618; nei suoi primi anni non dipinse che soggetti storici in grandi e piccoli quadri, ma in appresso, allettato dal guadagno, prese ancora a fare ritratti. In Inghilterra ritrasse con molta lode e profitto il re ed i principali signori del regno, ove lasciò pure alcuni quadri di storia. Le sue opere sono conosciute anche in Francia ed in Italia. Ignorasi l'epoca della sua morte

--- (VITTORE ONORATO), nacque

in Brusselles nel 1664, ove fu allievo di Valders, dalla di cui scuola uscì così buon pittore, che meritò di essere nominato pittore del duca d'Holstein con larga pensione. Ma Vittore non era contento della sua sorte, perchè gli toglieva di vedere l'Italia; onde dopo quattro anni di servigio, avendo manifestato questo suo caldo desiderio al duca, non solo ne ottenne la licenza, ma inoltre un buon assegno di danaro onde supplire alle spese del viaggio e del soggiorno in Roma. Colà divise il suo tempo dandone parte allo studio dell' antico e delle cose di Raffaello, e parte a dipingere figure nei paesi di Tempesta, con cui fu alcun tempo in società. Da questa pratica pare che Janssens prendesse gusto ai piccoli quadri di paesi, e che si facesse ad imitare. l'Albani. Da Roma tornò in patria. che arricchi di nobilissime opere sino al 1718, in cui nominato pittore di S. M. Cesarea dovette recarsi a Vienna: tre anni dopo passò a Londra, e di là a Brusselles ove morì pieno di anni e di gloria nel 1739. Vittore Onorato Janssens viene riguardato come miglior pittore di storia in piccolo, che avessero nell'età sua i Paesi Bassi, sia per una naturale fusione di colori, sia per il facile andamento del suo pennello, quanto per la nobile aria delle sue teste e per la castigatezza del disegno. Sebbene molti suoi quadri siano sparsi in Germania, in Inglillterra ed altrove, i suoi capi di opera si conservano per altro nelle chiese e nei palazzi di Brusselles.

IBI V. Sinibaldo da Perugia.
ICIAR (GIOVANNI DA), nato in
Durango nel 1550, pochissime cose
fece di pittura, ma si rese celebre
in Ispagna per gli ornati di un libro
intitolato: Ortografia Pratica, Arte
de escribir, pubblicato in Saragozza
del 1575. Tutti gli ornati di uno
squisito gusto furono da lui disegnati ed incisi in legno da Giovanni

Vingles, autore dimenticato nelle

biografie degl'intagliatori.

JEAN (GHERARDO DA S. O GHE-RARDO D'ALBEM), si crede nato circa il 1360, ed imparò l'arte da Alberto d' Ouwater. Gherardo nella breve sua vita di 28 anni uguagliò il maestro, e lo vinse in certe parti, come nel disegno e nell'espressione. Per la chiesa di S. Giovanni d' Arlem fece una gran tavola di Cristo in croce, e sugli sportelli, dipinse altri analoghi soggetti. Quando Arlem fu presa di assalto non si salvarono che gli sportelli, maravigliosi per l'espressione del dolore che vedesi scolpito sul volto di Maria e degli Apostoli. Si dice che Alberto Durero, andato espressamente ad Arlem per vedere quest'opera di Gherardo. esclamasse vedendola: Bisogna essere assai favorito dalla natura per giugnere a tanta perfezione. Morì circa il 1450.

JEAN de Bourges è uno degli scultori francesi del sedicesimo secolo che lavorarono intorno al famoso monumento eretto in S. Dionigi a Francesco I re di Francia sotto la principale direzione di Ger-

main Pilon.

JEAURAT (STEFANO) intagliatore, nato a Parigi nel 1692; è morto nella stessa città nel 1738, incise, fra le altre stampe,

Mosè salvato dalle acque, tratto

da Paolo Veronese.

L'Incontro di Giacobbe e Rachele, dal Mola.

Un riposo in Egitto, dallo stesso. Salomone che sagrifica agl'idoli, da Vleughels.

Achille immerso nell'acqua del

fiume stige.

Varj pezzi, tratti da Mignard e

d' altri maestri.

JEGHER (CRISTOFANO) valente intagliatore in legno, nacque in Germania nel 1578, e si stabili in età giovanile in Anversa, dov'ebbe la fortuna di piacere a Rubens, che lo scelse per suo intagliatore, lacen-

dogli sotto la propria direzione incidere alcuni pezzi di cui voleva egli stesso essere l'editore. Dopo la morte di questo grande pittore, Jegher diventò possessore della maggior parte di queste tavole, che vendette per suo conto. Le priocipali sono:

Susanna ed i Vecchi.

La Coronazione della Vergine.

Un Riposo in Egitto

Gesù e S. Giovanni che si trastullano con un agnello.

Ercole che abbatte il Furore e la . Discordia.

Silana

Sileno ebbro, sostenuto da un Satiro.

Conversazione tra molti amanti ec. JENKINS (D.) intagliò a Londra nel 1881, diversi soggetti in forma ovale, ed alla maniera a punti, tratti da Angelica Kauffman e da altri. Pubblicò pure nel 1786 alcune corse di cavallo.

JENSON (NICCOLA) nacque in Francia circa il 1420, e sotto Carlo VII ottenne un impiego nella zecca di Parigi; indi ebbe la direzione di quella di Tours. Avendo il re udito parlare della scoperta della stampa fatta in Magonza da Guttemberg e compagni, vi spedi Jenson per averne notizia. Non fu difficile a Niccola di conoscere le pratiche degl'inventori Magontini; ma allorche tornava a Parigi, Carlo VII era morto, e dal re successore Luigi XI, non ottenne la protezione accordatagli da Carlo. Abbandonava quindi la Francia, e nel 1469 erasi di già stabilito in Venezia. Valente intagliatore di monete, applicossi all'incisione dei caratteri e fu il primo che fondesse i caratteri romani, composti per le majuscole delle lettere latine, e per le minuscole delle lettere latine, spagnuole, lombarde, sassoni, francesi ossia caroline. La forma di questo carattere piacque assai, e fu universalmente adottato. Ma Jenson non fu soltanto intagliatore e fonditore,

ma ancora tipografo, avendo stampate dal 1470 al 1481 circa cento cinquanta opere. La prima è intitolata: Eusebii Pamphili de evangelica Preparatione, Gregorio Trapezuntio interprete, 1470, in fol. e la riu rinomata, è quella del Decor Puellarum, la quale deve la sua celebrità ad un errore di stampa, portando la data del 1461, invece del 1471. Ma non è del nostro istituto il parlare delle opere tipografiche di Jenson, ma soltanto di quelle che spettano all'intaglio e fusione de' caratteri. Sisto IV lo nominò Conte Palatino, ed il suo nome fu in grande venerazione presso tutti i tipografi che fecero uso de' suoi caratteri. Pare che terminasse la sua gloriosa carriera nel 1483.

ILDEBRANDO da Siena, che forse precedette lo stesso Niccola, da Pisa, esegui in patria lavori di scarpello meno che mediocri, fra i quali probabilmente un basso rilievo di marmo bianco rappresentante la Natività del Signore e l'Adorazione dei Magi in un' antichissima chiesa

suburbana di Siena.

IMOLA (FRANCESCO BANDINELLI DA), fu scolaro del Francia, ma convien dire che non fosse dei riputati, non sapendosi che di lui

esista verun' opera certa.

- Gaspare, pure scolaro del Francia, lavorò in Ravenna e nella sua patria, ove conservasi ai Conventuali una N. Signora in mezzo ai SS. Rocco e Sebastiano, di uno stile che si accosta alguanto al moderno.

(INNOCENZO FRANCUCCI DA), nato circa il 1480, fu alcun tempo coll'Albertinelli in Firenze, di dove passò alla scuola del Francia. In Bologna ed altrove vedonsi diversi quadri d'altare, che sebbene conservino il gusto del quattrocento, vi sono dispesti in alto, secondo la pratica tenuta da Andrea del Sarto e dal Frate Bartolomeo, la Vergine senza le autiche dorature,

e con bell' Arte i Santi che la circondano, e si veggono distribuiti per i gradi e ne'vani vaghi angioletti con hel disordine. Altri quadri del medesimo stile sono adorni di ben intese architetture, in sul fare di quelle di Lionardo. Ma poiche conobbe la scuola di Rallaello, aspirò ad emularne lo stile, e fece diverse cose che possono dirsi affatto raffaellesche, comecchè i più diligenti osservatori vi trovino pur sempre qualche indizio della prima maniera. Fra le migliori sue tavole merita di essere ricordata quella stupenda del S. Michele che scaccia Lucifero, esistente nella reale Pinacoteca di Brera. Fece pure diverse sacre famiglie assai belle, non infrequenti nelle quadrarie bolognesi e lombarde. Innocenzo ne migliori suoi tempi mostrossi compositore dotto, maestoso, corretto, ed in alcune opere si avvicinò, al pari dei migliori condiscepoli, all'Urbinate. Mori verso la metà del 16.º secolo.

IMPARATO (Francesco), nato in Napoli circa il 1550, apprese l'arte sotto Gianfilippo Criscuolo. poi passò alla scuola di Tiziano, e cercò con felice riuscita di emularne lo stile. Tornato in patria, fece nella sua chiesa titolare la tavola di S. Pietro martire, che venne assai commendata dal Caracciolo, e riguardata come una delle migliori pitture di Napoli. Ignorasi l'epoca della sua morte ed ogni altra particolarità della sua vita. Si sa soltanto che istruì ne' principi della

pittura suo figliuolo

- FRANCESCO, il quale fu dal padre mandato a Venezia ed iu Lomhardia perchè formasse il suo colorito su quello delle due scuole veneta e lombarda; onde si vedono alcune sue opere di stile lombardo. Ebbe in patria nome di eccellente pittore, sebbene non uguagliasse il padre. Mori dopo il 1600.

IMPICCATI ( ANDREA ). V. Ca.

slagno.

INCA MENDES. (Don BERNAR-DO), e conosciuto pei ritratti di Scoto e di Paolo Romano da lui fatti in Cordova l'anno 1709, riguardati quai modelli di correzione e buon gusto.

INDIA (TULLIO), valoroso frescante veronese, ritrattista e copista insigne, fiorì nella prima metà del 16.9 secolo. Fu suo figliuolo.

BERNARDO, il quale probabilmente dalla scuola del padre passò a quella di Giulio Romano, come lo dimostrano le sue opere che s'avvicinano assai allo stile robusto di questo maestro. Conservansi in Verona varie sue pregevoli tavole, tra le quali una in S. Bernardino fatta nel 1572, l'altra in S. Nazaro del 1584.

INGEGNO. V. Assisi Andrea. INDACO (JAGOPO FIORENTINO DETTO), nato verso il 1570, dipiuse in Roma in compagnia del Pinturicchio, e nella Sistina fu ajuto dei Buonarroti. Ebbe un fratello chiamato.

INGOUF (Francesco Roberto) nacque a Parigi nel 1747 e studiò il disegno e l'intaglio sotto Gian Giacomo Hipart. Se il precettore consacrò ogni sua cura all'educazione del suo allievo, questi lo compensò colla riconoscenza. Quantunque naturalmente dedito allo studio, Jngouf ottenne assai tardi di essere distinto fra gl' intagliatori, ma all' ultimo il successo sorpassò le sue speranze. Le sue stampe del Ritorno del contadino, e della libertà del falcone tratte da Benazech, mostrarono le grandi disposizioni del nuovo artista; ne assicurarono il merito quelle dei Canadesi, da Labarbier, e le due Natività incise per la raccolta del museo di Laurent, tratte da Rallaello e da Ribera. Intagliò diverse stampe per il Viaggio di M. Cassas e per quello d'Egitto, e pubblicò moltissimi ritratti e vignette per libraj. Morì in Parigi nel 1812. Suo fratello

esso di Flipart, era nato in Parigi nel 1746. Intagliò varie stampe sugli originali di Greuze e di altri maestri francesi, e morì negli ul-

timi anni del p. secolo.

INGEN (GUGLIELMO VAN, detto il primo ), soprannome datogli in Roma, ove recossi giovanetto dopo avere imparati i principi dell' arte in patria sotto Antonio Grebber. Raccomandato da un vescovo dei Paesi Bassi a Carlo Maratta, fu da questi ammesso nella sua scuola, e dopo un anno, trovatolo capace di lavorare da sè, gli procurò diverse opere in alcune chiese di Roma. Dopo qualche tempo il Maratta, che aveva preso a stimar molto il suo allievo, lo consigliò di recarsi a Venezia. Colà studiò le più rinomate opere di que'grandi coloritori, e ne copiò molte sotto gli occhi di Le Febvre, che stava intagliando alcuni quadri di Paolo Veronese. Finalmente dopo molti anni di assenza tornò in patria, ma colà credendo più utile ai propri interessi Anisterdam che Utrecht, andò a stabilire la sua dimora in quella città. Poche cose per altro fece questo maestro, essendo morto giovane ne'primi anni del 18.º secolo.

INGLES (DON GIUSEPPE), nacque in Valenza nel 1718, e fu allievo di Récharte. Da principio non dipinse che sepoleri per la Settimana Santa, e facciate di casa, ma in appresso fece vari ritratti ad olio, ed altre opere di storia abbastanza lodevolmente, in particolare per conto del colorito. Morì in Valenza nel 1786. Nel convento della Mercede, ed in S. Agostino, ed altrove conservansi alcune sue opere.

Maestro Giorgio, fioriva circa la metà del 15.º secolo, e nel

1455 dipinse il grand' altare ed i laterali della chiesa dello spadale di Butirago, ove si fece conoscere per uno de'più valenti pittori del suo tempo. Fece pure per la stessa chiesa un S. Giacomo, ed un S. Sebastiano, ed il duca dell'Infantado protettore dello spedal generale fece trasportare queste opere a Madrid.

INGOLI (MATTEO), nato in Ravenna nel 1587, su in Venezia scolaro del Friso, ma prese ad imitare le opere di Paolo e del Palma, cercando in peri tempo di formarsi uno stile più solido che vago, come lo dimostra il suo quadro della Cena di N. S. ai Santi Apostoli di Venezia ed in altre chiese. Alla professione della pittura aggiunse pure quella dell'architettura, ma non sece molte cose nell' una e nell' altra, per essere morto di peste nel 1651. Il Boschini lo loda assai, e non senza ragione.

INGONI (GIOVANNI BATTISTA), modonese, fiorì dopo il 1550, lavorò in concorrenza di Nicolò dell'Abate, ma non fece cose di grande

importanza.

INIGO (GIOVANNI COLLET D') non è ben noto se da famiglia originaria di Spagna, e stabilita in Inghilterra, o pure dimorante in questo regno in occasione di viaggio, nacque a Londra nel 1728, ed ebbe a maestro di disegno e d'intaglio il celebre Hogart. Tutti convengono che avrebbe facilmente raggiunto il precettore se avesse avuto più amore per l'arte che non ebbe. La stampa rappresentante Antiqua. rian smelling to the chamberpot of queen Boadicea non cede in merito alle migliori di Hogart. Ebbe da questa il nome di Callot inglese, perocchè vi si trovano i più faceti pensieri espressi con singolare originalità, ed i più ridicoli caratteri. Ne meno pregevole è l'altra stampa. A montey pointing to a very dark picture of Mores Stricking the rock. Come mai non si conoscono che

due stampe di così valente intagliatore? Quale cagione impedi ad Inigo, di lasciare altre opere? I biografi inglesi, tra i quali Strutte Walpole ci fanno soltanto sapere che morì in Londra nel 1780.

JOANES (Vincenzo), il Corifeo della scuola di Valenza, così fe-conda di grandi pittori. Nacque costui a Fuente de la Higuera nel 1523, locchè esclude l'opinione di alcuni scrittori Spagnuoli che lo fanno scolaro di Raffaello. Vero è bensi che possedette molte delle qualità che costituiscono l'eccellente pittore ; energia e correzione di disegno, conoscenza della notomia, onde si mostrò felicissimo negl'ignudi e negli scorci, paneggiò largamente, e diede nobiltà e grandezza alle figure. Il suo stile s'accosta a quello della scuola romana, onde non può dubitarsi ch'egli non vedesse la capitale delle arti; e se avesse avuto meno timido pennello, non sarebbe forse secondo ai più grandi allievi di Raffaello: ma non può essere che l'amore di patria che scusi Palomino dall'averlo uguagliato a Raffaello.Tornato da Roma, Joanes si domiciliò in Valenza; e la sua casa diventò in breve una vera Accademia. Si dice che prima d'intraprendere qualunque opera vi si preparava coi sacramenti; e che si dispose con una pubblica penitenza a fare la concezione de' Gesuiti, ed il S. Tommaso di Villanova, che la corte mandava in Fiandra per le tappezzerie. Egli soleva terminare le figure colla massima diligenza, le estremità, i capelli, le barbe; e sapeva dare alle teste del Salvatore, che soleva spesso replicare, una commovente dolcezza. Non è noto che Joanes dipingesse altro che soggetti sacri de'quali arricchi molte chiese in Madrid, Valenza, Segorbia, Val-de-Cristo, Fuente de la Higuera, Castello de la Plana, ec. Nel Palazzo di Madrid conservansi sei quadri rappresentanti la Storia di S. Stefano, riguardati come il capo d'opera di questo insigne pittore. Cadde infermo a Bocairente, dove aveva quasi ridotto a fine l'altar maggiore di quella cattedrale nel 1579, lasciando ammaestrate nell'arte due figlie, che furono ben lontane dall' eccellenza paterna, ed il figlio

JOANES (GIOVAN VINCENZO), il quale, come rilevasi da una iscrizione posta nel convento de' Carmelitani Scalzi di Valenza, lavorava del 1606. Ma questi, sebbene si sforzasse d'imitare il padre, non lo raggiunse nè nel disegno, nè in verun'altra parte, e solo rende pregevoli le sue opere la maniera che ricorda la scuola del padre.

JOANNES, antichissimo pittore, nacque in Italia nell'anno 950, o in quel torno, ed in sul finire del decimo secolo aveva acquistata tanta celebrità nell'arte della pittura, che l'imperatore Ottone III lo chiamò ad Aquisgrana per dipingere un oratorio, che questo principe aveva fabbricato nel suo palazzo, e n'ebbe graudissima lode; perocchè non eranvi colà pitture di veruna sorta. Per ricompensarlo nel modo praticato dai principi in quell' età, Ottone lo nominò vescovo in una città d'Italia, ma il duca di quella provincia non gli consenti di occupare quella sede vescovile: perciò Giovanni tornava alla corte imperiale, indi recavasi a Liegi, raccomandato da Ottone al vescovo Notker, per commissione del quale ornava di pitture le pareti del chiostro di quella cattedrale. Morti Ottone e Notker, Giovanni suggeriva a Baldrico nuovo vescovo di Liegi di fabbricare una chiesa ed un monistero in onore dell'apostolo S. Andrea. Giovanni n'ebbe la direzione, e terminato l'edifizio, vi furono chiamati ad abitarlo i monaci benedettini, tra i quali morì assai vecchio. Le pitture eseguite nel palazzo d'Aquisgrana coservavansi ancora nel Diz. degli Arch. T. II.

1612, quando lo storico Bouthre pubblicava le sue Ricerche storiche intorno ai primi vescovi di Liegi e di Tongres. Leggevasi sotto ad una pittura il seguente verso

A patriae nido rapuit me tertius Otho — e sotto ad un'altra:

Claret Aquis sane tua qua valeat manus arte.

JOCINO (ANTONIO), di Messina, fiorì nel 17.º secolo. Fu lodevole pittore di paesi, che tengono alquanto dello stile fiammingo, onde è probabile che fosse scolaro di que' pittori fiamminghi che nella prima metà del 17.º secolo è noto avere lavorato assai in Messina.

JODE (PIETRO DE), chiamato il vecchio, nacque in Auversa nel 1570 ed apprese il disegno e l'intaglio sotto Goltzio. Passava poscia in Italia, dove intagliò molte opere tratte da varj maestri; e nel 1601 rivedeva Anversa. Fu il vecchio Jode abbastanza corretto disegnatore, come ne fanno prova le molte sue stampe, tra le quali ricorderemo

Il Giudizio finale, ricchissima composizione;

composizione;

Maria Vergine, da Tiziano. Gesù Cristo che dà le chiavi a S. Pietro, da Rubens.

Vita e miracoli di S. Caterina in dodici fogli, da Francesco Vanni ec.

—— (PIETRO DE) detto il giovane, figlio del precedente, nacque iu Anversa nel 1602, e fu intagliatore a bulino assai riputato per finezza e dolcezza di taglio. Sono assai stimati i suoi ritratti, da Vandick.

R. Agostino, dallo stesso. Rinaldo ed Armida, dallo stesso. Una S. Famiglia, da Tiziano. Una Visitazione, da Rubens.

36

Il Ritratto del cardinale Pallavicini, da Tizianello.

Amore educato da Mercurio, da

Correggio, ec.

JOHNSON (N.) Intagliatore inglese, pubblicò varie stampe alla

maniera nera.

JOLI (ANTONIO), nato in Modena verso il 1700, dopo avere studiata l'architettura in patria, passò a Roma, e nella scnola del Pannini si rese uno de'migliori pittori d'architettura e di ornato. Fu perciò chiamato a dipingere ne' teatri d' Inghilterra, di Spagna, di Germania; ed in ultimo passò a Napoli in qualità di pittore di Carlo III, ove servì nella stessa qualità ancora il re sno figliuolo. Morì nel 1777.

JONES (INIGO), chiamato il Vitruvio dell' Inghilterra, nacque in Londra nel 1572, e dicesi aver avuto tal nome da un mercante spagnuolo che lo levò al fonte battesimale. Fino dalla fanciullezza manifestò una gagliarda inclinazione per il disegno, e specialmente per il paesaggio. I suoi non comuni talenti lo raccomandavano a lord Pembroke, illuminato protettore delle arti, che lo volle avere a compagno ne'suoi viaggi. Vide la Francia, la Fiandra, la Germania e l'Italia; e dopo essersi alcun tempo trattenuto in Venezia, passò a Vicenza per istudiare gli stupendi edifizi onde aveva Palladio abbellita la sua patria. Colà fu conosciuto da Cristiano IV re di Danimarca, che lo nominò suo architetto, e lo condusse al suo seguito in Inghilterra. Giacomo I, cognato di Cristiano, desiderò di avere al suo servigio quest'illustre suddito, e gli assicurò la sopravvivenza della carica d'intendente generale degli edifizi della corona. Finchè si rendesse vacante tale impiego, recavasi nuovamente in Italia, per continuarvi i suoi studj. Di ritorno in patria seppe che il suo precedessore avea contratto verso la corona un debito assai

maggiore de' suoi assegni, ed offri spontaneamente di rinunziare ai suoi stipendj finchè fosse estinto tale debito. Il suo attaccamento a Carlo I, successore di Giacomo, lo espose alla persecuzione; e non ottenne di sottrarsi alla prigionia, che pagando una somma maggiore d'assai dei suoi assegni; ma il supplizio dell'infelice suo signore lo afflisse così vivamente, che ne morì di crepacuore nel 1651.

Inigo Jones, viene risguardato come il creatore della buona architettura in Inghilterra. Dotato di grande imaginazione e di perspicace giudizio, condusse maravigliose opere. Contansi tra le principali la gran Sala de' banchetti del palazzo di Whitehall: l'Ospedale di Greenwich, eretto sui disegni di lui dal suo allievo Webb; il portico della chiesa di S. Paolo; il palazzo della Borsa di Londra; il palazzo di lord Pembroke a Wilton, nel Wilthir, e quello di Ambersburg nella stessa contea. Lasciava Inigo moltissimi disegni, e Webb aveva ereditato da lui una Raccolta delle principali antichità della Cristianità. Molti disegni di Inigo furono da Campbell pubblicati ne'primi volumi del Vitruvio Britannico. William Kent diede una Raccolta de'disegni di questo grande architetto sotto il titolo di Disegni d'Inigo Jones consistenti in piani ed alzate, la di cui migliore edizione è quella del

Aveva Inigo composti per ordine di Giacomo I. un Trattato intorno al monumento esistente nella pianura di Salisbury, e conosciuto sotto il nome di Pietre dei Giganti, che per cura di Giovanni Webb, fu pubblicato nel 1655. Assicurasi aver pure lasciate tra i suoi manoscritti curiosissime note e considerazioni intorno alle opere di Palladio, ma ne fu invano fatta ricerca.

— (J.) intagliava in Londra nel 1782 alla maniera nera, e tra le altre cose la morte di Sidney, tratta da Carter.

JONG (LUDOLFO), nato ad Overschie tra Rotterdam e Delft, l'anno 1616, fu ammaestrato nell' arte da Cornelio Zacht-Lèven e da Antonio Palamedes. Ma sembrandogli di non avere abbastanza approfittato sotto questi maestri, nè sotto Giovanni Bilaert in Utrecht, andò a Parigi, e vi si trattenne sette anni, non è ben noto sotto quale maestro. Vero è che tornò in patria fatto buon ritrattista, onde guadagnò assai, ed ebbe, per il sommo credito che aveva di probità, le principali cariche di quella città, ove mori nel 1697. Il suo più rinomato quadro conservasi in Rotterdam nella sala dei principi, coi ritratti di tutti gli ufficiali horghesi del suo tempo.

JONXIS (PIETRO ENRICO) nato all'Haya nel 1759, poichè ebbe appresi i primi elementi del disegno e dell' intaglio, recossi a Parigi e fu alcun tempo sotto la direzione di Delaunay il Seniore. Fra le non poche stampe da lui pubblicate, fu favorevolmente accolta quella delle Vestali, tratta da Raoux.

JORDAENS (GIACOMO), nacque in Anversa del 1594, e fu mandato alla scuola di Adamo Van Oort, che colla brutale sua vita aveva disgustati tutti i suoi allievi, ad eccezione di Giacomo, che in grazia delle attrattive della figliuola soffriva le stranezze del maestro. Continuando dunque a lavorare con Van Oort non tardò ad uguagliarlo, perchè questi volendo compensarlo dei servigi che gli prestava, e dei non comuni talenti, gli accordò la figliuola in isposa. Non fu appena ammogliato, che sentì vivamente il danno di non poter andare a Roma, onde perfezionarsi nell'arte, e ne fu dolente finche visse, perciocche temeva di non potere, senza allontanarsi dalla patria, superare il suocero. Fortunatamente trovavansi in Anversa alcuni quadri di Tiziano, e questi prese a studiare gagliarda. mente, facendone più copie con estrema diligenza, finchè sembrandogli di avere acquistata qualche pratica dello stile di quel sommo maestro, fece alcuni quadri di sua invenzione, che si trovarono superiori d'assai a quelli di Van Oort. Di que' tempi Paolo Rubens, dovendo soddisfare ad infinite commissioni, cercava ajuto per i Cartoni delle tappezzerie, che gli aveva ordinati il re di Spagna; perchè veduti alcuni quadri di Jordaens, ne concepi grandissima stima, e lo incaricò di questi e di altre opere di grandissima importanza. A questo luogo devo scolpare Rubens dalla calunniosa imputazione di Sandrart, quasi avesse data a Jordaens l'incombenza dei Cartoni per fargli insensibilmente perdere il gusto del colorito, mentre per l'opposto deve ai suggerimenti di Paolo quel vigoroso colorire, che dalla sola imitazione pelle opere di Tiziano non aveva potuto imparare. Schhene Jordaens non possa pareggiarsi a Rubens, gli andò per altro assai vicino, ed i suoi quadri non erano pagati meno di quelli del suo grande concittadino. Le chiese principali delle Fiandre e le corti della Germania e del Nord si arricchirono a gara delle opere storiche di Jordaens, il quale sagrificando talvolta la sua propensione per gli argomenti nobili e sublimi al gusto dei grandi signori, non isdegno di trattare soggetti umili e faceti. E per tal modo si vide in breve ricchissimo senza che per ciò fosse meno assiduo al lavoro, o lasciasse di passare le sere in compagnia degli artefici suoi vecchi amici, come praticò fino alla morte, che lo tolse all'arte in età di 84 anni. Le opere di quest'illustre artefice vengono ammirate per l'armonia de' colori, e per la somma intelligenza del chiaroscuro: ingegnose ed abbondanti sono le sue composizioni, e l'espressione vera e non affettata nè esagerata; ma spesse volte non aveva gusto nel disegno, e copiava la natura senza scelta. Hanno perciò torto coloro che lo pareggiano a Rubens, che aveva molto più di nobiltà e di elevazione, e che tutti superava in abbondanza d'imagini ed in dottrina. Delle infinite opere di Jordaeus non ricorderò che i 12 gran quadri fatti per Carlo Gustavo re di Svezia, il quadro allegorico rappresentante il principe Emilio di Salras, il quadro comico: il re beve: conservato con altri molti dell'autore nella Galleria di Parigi, ed il Sagrificio d'Abramo della Pinacoteca di Milano.

Giacomo intagliò pure all'acquaforte varie stampe, tratte dai propri quadri e disegni e dagli altrui; tra

le quali

Gesù Cristo che scaccia i venditori dal tempio

Deposizione di Croce

Giove nudrito col latte della Capra Amaltea

Giove ed Io.

Mercurio in atto di tagliar la testa ad Argo

Diversi altri pezzi de' quali trovasi in Catalogo dietro quello delle

opere di Rubens.

JORDAENS (GIOVANNI), nacque in Delft nel 1616, ed abbandono giovanetto la patria per andare in Italia, ove si trattenne lungo tempo nelle principali città, e specialmente in Roma ed in Venezia, non solo come scolaro, ma ancora professando la pittura. Jordaens fu egualmente pronto inventore ed esecutore, onde compose moltissime cose. Morì a Voorburg presso l'Aja, non è ben noto in qual tempo. Uno de' migliori suoi quadri è il Passaggio del Mar Rosso.

JORDAN (STEFANO), pittore frescante e ad olio, scultore, architetto ec., è probabile che fosse uno degli allievi di Barruguete. Sono lodati assai sei quadri che egli aveva fatti per la cattedrale di Valladolid, al presente perduti; ma pare che più che alla pittura attendesse, in età alquanto avanzata, alla scultura, trovandosi molte sue pregevoli statue in diverse città della Spagna, che lo mostrano valente scultore.

(SALVATORE), celebre ritrattista, che fioriva avanti la metà del 17.º secolo. Ebbe fama il suo ritratto dell'illustre letterato Querado de Villega, intagliato nel 1636

da D. S. Garav.

JORIS (DAVIDE), non è ben noto se di Delft o di Gand, pittore sul vetro, fu assai celebre, non per il suo merito nell'arte, ma per le sue stravaganti opinioni o piuttosto follie, che pubblicò nel 1526, spacciandosi per il vero Messia, il terzo Davidde, e nipote di Dio non già per la carne, ma per lo spirito. I suoi discepoli annunziavano due falsi profeti e due veri; i falsi erano il papa e Martino Lutero; Davide Joris e Giovanni di Leida i veri. Morì l'anno 1536 in Basilea, ov'erasi rifuggito sotto mentito nome per sottrarsi alle ricerche della Inquisizione.

— (AGOSTINO), figlio di Giovanni, nato nel 1525 in Delft, fu allievo di Giacomo Mondt, che ben tosto si lasciò a dietro. Passò poi a Malines, ed in seguito a Parigi; e di ritorno dopo alcuni anni a Delft, fece cinque quadri che gli acquistarono molta riputazione. Ma la sua più bella opera si dice che fosse una sacra Famiglia, fatta per suo fratello argentiere di Delft. E questa fu l'ultima opera di così valoroso giovane, morto di soli 27 anni, nel 1552.

—— (J.) intagliatore francese, di cui vedonsi varie vignette in alcune opere di letteratura.

— (MADAMA) ebbe nome tra le intagliatrici parigine per una stampa di argomento pastorale, tratta da un quadro di Boucher.

JOURDEVILLE (N) nato a Poi-

tiers nel 1759, studiò l'intaglio sotto il celebre Beauvarlet, ed incise l'Ucello perduto, da Aubry e l'Indovino del Villaggio, da Raoux. Morì in Parigi nella fresca gioventii di

22 anni.

JOUVENET (GIOVANNI), nato a Roven nel 1644, fu ammaestrato nei principi dell'arte dai suoi maggiori meno che mediocri artefici, che surono in breve da lui superati. Di 19 anni dipinse il quadro della Guarigione del Paralitico, che lo fece ricevere nell' Accademia di pittura di Parigi nel 1675, della quale fu poi direttore perpetuo. Poco dopo Jouvenet dipinse quattro quadri per la chiesa di S. Martino des Champs, de'quali dovette fare una replica per ordine del re, da mandarsi alla manifattura dei Gobellini. Molte altre opere gli furono commesse da Luigi XIV, e sgraziatamente quelle della cappella di Versailles, nei quali lavori a fresco ebbe la sventura di contrarre una grave paralisia in conseguenza di un colpo apopletico. Perduto l'esercizio della mano destra, disegnava colla sinistra, da principio con molta difficoltà, poi quasi colla facilità medesima della destra, onde potè fare diverse opere di grande importanza. Il più celebre dei suoi quadri è la Deposizione di croce collocata in una delle sale dell' Accademia di pittura di Parigi. Morì di 73 anni nel 1717.

IRALA YUSO (FRA MATTIA AN-TONIO); nacque in Madrid del 1680 e si dedicò, essendo ancora giovanetto, allo studio della pittura, e nella quale faceva sperare assai; quando gli venne voglia di farsi frate francescano l'anno 1704; onde in tempo del noviziato abbandonò interamente la professione. Dopo le prove ebbe la licenza di riprendere il mal abbandonato pennello, che trattò quarantotto anni, dipingendo soltanto per il suo convento o per il suo ordine. Il S. Francesco di Paola in

atto di fare elemosina riguardasi come il suo miglior quadro, ed è di fatto assai lodevole opera. Morì nel 1755.

IRIARTE (IGNAZIO), nacque nella provincia di Guipuscoa del 1620, e di 22 anni fu ammesso in Siviglia nella scuola del vecchio Herrera, di cui imitò assai bene la maniera ed il colorito, senza per altro averlo potuto raggingnere nella bontà del disegno delle figure. Si diede perciò al paesaggio con si buon esito, che Murillo soleva dire, che Iriarte faceva il paesaggio troppo bello per non crederlo inspirato dal cielo. Malgrado l'infinito numero di quadri usciti all'estero, le quadrerie di Spagna sono ricche delle sue opere, nelle quali ammirabili sono la leggerezza delle foglie che pajono scosse ad ogni legger soffio di vento, la ricca varietà degli alberi, la profondità delle vedute, la scelta dei siti, la dottrina del chiaro-scuro, la bellezza dei cicli, la limpidezza ed il movimento delle onde, l'aria vaporosa, ed una generale armonia che accorda tutte le parti del quadro. I conoscitori preferiscono per altro i quadri senza figure, quando non possano avere di que'rarissimi colle figure di Murillo, che veramente sono i capi d'opera in questo genere di pittura. Iriarte morì in patria circa il 1690.

- (DON VALERIO) godeva in Madrid molta fama come conoscitore di quadri, onde nel 1725 fu dal consiglio di Castiglia nominato tassatore delle antiche pitture. Poche cose pare peraltro che facesse di propria invenzione, e non supe-

riori alla mediocrità.

JUAREZ (MANUELE) pittore di fiori e frutta, fiori alla metà del 17.º secolo, più che per le sue pitture conosciuto come uno de' caldi oppositori alla tassa della milizia sopra i professori delle belle Arti.

- (LORENZO) V. Suarez Lorenzo.

JUBIER (N.) intagliatore francese, allievo di Bennet, incise in Parigi vari soggetti e specialmente paesaggi nel genere dell'acquerello e della matita.

JUILLET (N.) nato a Parigi nel 1739 intagliò, come dicesi, a matita diversi quaderni d'ornati, tratti da Salembier, ed un seguito de' principali ufficiali della sublime Porta a Costantinopoli in 96 stampe, pubblicate nel 1784.

JUKES (FRANC.) intagliava in Londra nel 1786 due grandi corse di cavalli all' acquaforte, sui disegni di Mason, le quali furono poscia terminate a bulino da Jenkins. Pubblicò eziandio quattro grandi Marine alla maniera nera, relative

ai Viaggi di Cook.

JULIEN (N.) pittore francese, allievo di Restout, intagliò all' aequaforte due studi di feste fatti in Roma nel 1764; e tornato in Francia pubblicò diverse altre opere.

JULIENNE (GIOVANNI DE) dilettante francese, è vantaggiosamente conosciuto per la celebre collezione dei quadri di tutte le scuole, ed altri rarissimi pezzi all' acquaforte interessanti assai, che furono pubblicati dopo la morte di lui, acca-

duta nel 1776.

JUNCOSA (FRATE GIOACHINO) nato in Corundella nel 1631, fu scolaro di suo padre Giovanni meno che mediocre pittore. Ma le buone disposizioni ed i naturali talenti del figlio, ajutati da ottimi modelli di grandi pittori, supplirono alla mancanza de' paterni ammaestramenti. Gioachino era ancora giovinetto quando colori alcuni quadri di argomento mitologico, che lo fecero riguardare come un prodigio. Bentosto gli vennero date importanti commissioni da personaggi di alto grado ed a tutte suppli con molta sua gloria. Improvvisamente, nel 1660, Juncosa si fece Certosino nel convento di Scala Dei, che tutto poi arricchi delle sue pitture; e mandato al con-

vento di Monte Allegro vi dipinse la Natività e la Coronazione della Vergine, poi fece altri trentadue quadri per essere disposti intorno al cornicione della Chiesa. Di ritorno al proprio convento manifestò al Priore, Don Jayme, il suo desiderio di veder Roma, e l'ottimo prelato, che, siccome dilettante delle cose dell'arte, desiderava di vedere i conventi del suo ordine ornati di belle pitture, accondiscese di buon grado alle sue inchieste. Colà Juncosa si fece vantaggiosamente conoscere, ed approfittò assaissimo studiando l'antichità ed i capi d'opera de' moderni, e migliorò d'assai il suo gusto: perchè tornato in Ispagna, gli furono date a dipingere la volta, e la maggiore cappella dell' Eremitaggio di Reus, ove ajutato da Giuseppe Frunquet e da suo Cugino il Dottor Juncosa, rappresentò molte storie della vita di Maria Vergine, che furono riconoscinte di un merito assai superiore alle opere fatte avanti di aver veduto Roma.

Ma dopo poco tempo ebbe la sventura di perdere il Priore Jayme, onde il di lui successore, non avendo alcun gusto per l'arte, non lo dispensava di assistere al coro : del che seutiva grandissimo dispiacere quando trovayasi occupato in cose d'importanza. Accadde un giorno, che tutto compreso trovandosi dal caldo di una composizione, fu nel migliore istante de' suoi concepimenti chiamato al coro. Indispettito di tanta indiscrezione, uscì inconsideratamente dal convento e così consigliato da qualche amico, andò a Roma, ove ottenne dal Papa di ritirarsi in un eremitaggio poco lungi da Roma, a condizione, che non sarebbe più tormentato per le ore canoniche. Morì in questo ritiro pieno d'anni e di merito nel

1708.

- (IL DOTTORE GIUSEPPE) detto da Palomino il licenzioso, nacque in Corundella e fu scolaro di

suo Zio Gioachino. Pochi pittori Cataloni ebbero tanta facilità e tanta passione pel lavoro quanto il Dottor Giuseppe. Del 1680 dipinse nella Certosa della Scala Dei diversi fatti della vita del Signore, e nel 1682 dipinse a fresco nella Cattedrale di Tarragona la cappella della Congregazione, fondata da Giron de Rebolledo, che generosamente lo pagò. Ma nel 1688 queste pitture crano quasi interamente perdute, onde si obbligò a ridipingerle pel prezzo di lire 274 Catalane, prendendo le necessarie precauzioni per impedire i guasti dell' umidità. Infinite altre opere fece per luoghi pubblici e privati, che gli diedero nome di buon frescante, che troppo lungo sarebbe l' accennare soltanto. Morì ne' primi anni del 18.º secolo.

JUNGWIRTH (N) nacque a Monaco nel 1709, apprese l'arte dell'intaglio in patria, ed incise da Albrecht e da altri autori diversi

soggetti, tra i quali

Due Accademie d'uomo e don-

na, da Albrecht.

Il ritratto dello stesso Albrecht, da Desmarets.

Ritratto di Giovanni Amiconi. JUSTER (GIUSEPPE) intagliò nel diciassettesimo secolo varie stampe, alcune delle quali fanno parte dell'opera pubblicata da Caterina Patina, tratte da quadri di vari sommi

maestri italiani.

JUSTON (N.) valente scultore inglese del p. passato secolo, ottenne meritata celebrità da molti ritratti e busti in marmo somigliantissimi e per un nobilissimo monumento eretto sui propri disegni in Dublino.

JUVANIS (FRANCESCO) nato a Roma nel 1635, apprese la pittura nella scuola di Carlo Maratta, ma più che in quest'arte esercitossi nel-

l'incisione all'acqua forte.

Fra le non molte sue stampe è conosciuta un'Adorazione dei Pastori, tratta da un quadro del maestro. JUVARA (FILIPPO) nato a Parma nel 1674, fu uno de'più celebri architetti del diciottesimo secolo, ma non de'migliori. Operò lungamente in Torino, come dovremo osservare altroye.

Intagliò diverse stampe, fra le quali una serie di ornamenti architettonici, chiamati cartocci, disegnati in Roma sulle opere di Lorenzo Bernini, di Alessandro Algardi, ec.

K

KABEL (ADRIANO VANDER), naeque a Ryswick nel 1651, e fu scolaro di Giovanni Eysen, mediocre paesista. Kahel era povero, e tutto quanto poteva guadagnare, quando cominció a lavorare da sè, lo destinava al viaggio d'Italia : ma la sua passione pel vino non gli permise di guadagnar molto, nè di vedere l'Italia; perciocchè giunto in Lione, e consumatovi tutto il danaro, dovette trattenervisi per procurarsene con nuovi lavori. Ma protraendo sempre la partenza da un giorno all'altro, fu colà sorpreso dalla morte circa il 1690. Le opere di questo artefice portano l'impronta delle circostanze in cui le fece, alcune vedendosi trascurate, altre finite con lodevole diligenza. In generale però vengono in Francia preferite le sue marine agli altri paesaggi, perchè fatte con molta forza e con somma intelligenza di prospettiva. Kabel cercò d'imitare Salvator Rosa e Benedetto Castiglione, ma si avvicinò assai più al primo che al secondo.

KACHLACII (N.) artista del Malabar, circa il 1720 intagliò in legno, sui propri disegni un buon numero di pagodi di diverse grandezze, con molte teste e braccia; ma queste singolari stampe non vengono in Europa che colorite con

sughi d'erbe di vivacissimi colori

assai forti.

KAGER (MATTEO) nativo di Augusta, non è fuori della sua patria conosciuto che per le stampe de'suoi quadri fatte da Sadeler, Kager fu lungo tempo in Italia, e le sue opere dimostrano gli studj che aveva fatto dell'antico e dei più grandi maestri. Fu nominato primo pittore dell' Elettor di Baviera, ma pare che preferisse agli onori il tranquillo soggiorno della sua patria, onde morì assai giovane circa il 1650.

KAINAT (GIOVANNI) nato circa il 1620, tenne la maniera di Paternier, ed i suoi quadri, sebbene non s' innalzino molto sopra il livello della mediocrità, ebbero molto spaccio in patria e fuori. Fu suo inseparabile ajuto Nicola Rogier, di cui non si conosce veruna separata

opera.

KALCKER (GIOVANNI VAN.) V.

Calcar Giovanni.

KALF (GUGLIELMO), di Amsterdam, nacque nel 1630 circa, e studiò l'arte sotto Enrico Pat pittore di figura. Ma, fosse sua naturale inclinazione, o qualche disgusto avuto col maestro, Guglielmo abbandonò presto la scuola, e prese a dipingere frutti, vasi d'oro, d'argento, di porcellana, ec., nel qual genere di pittura fu riguardato come uno dei migliori del suo tempo. Sapendo che questa sorta di pitture, per sè medesime poco interessanti, non possono piacere che per una perfetta imitazione, del vero, Kalf giunse a fare illusione alle stesse persone dell' arte. Morì in patria in conseguenza di una caduta da un ponte, l'anno 1693.

KALRAAT (ABRAMO), nato in Dort nel 1643, venne da' suoi parenti destinato alla scultura; ma morto il padre, che non permettevagli di abbandonare questa professione, si diede in tutto alla pittura, nella quale si distinse in par-

ticolar modo nel dipingere fiori e frutta, sebbene più cose lodevolmente facesse ancora di figura. Non è nota l'epoca della sua morte.

--- (BERNARDO), fratello d'Abramo e suo allievo nel disegno, nacque in Dort nel 1650. Dalla scuola del fratello passò a quella di Alberto Kusp, che da principio imitò così da vicino, che le opere dello scolaro mal si potevano distinguere da quella del maestro. Ma conoscendo per prova, che imitando la maniera di un altro artefice può difficilmente uguagliarsi, non che superare, pensò di formarsi uno stile tutto suo, prendendo nell'immenso tesoro della natura ciò che poteva meglio convenire alle sue inclinazioni, e più fortemente riscaldargli la imaginazione. Abitava Kalraat presso alle incantatrici rivi del Reno, che avevano fecondata la mente di altri celebri paesanti; ed alcuni suoi quadri, ornati di figure e di animali, mostrarono che questi era destinato a renderne più famose le belle vedute. Le sue opere, sebbene non egualia quelle di Zaft-Léven, hanno un finito così bello, e tanta verità, che sono ricercate non meno delle vedute di Léven. Ignorasi l'epoca ed il luogo della morte di Kalraat.

KAMPHUIZEN (TEODORO RAF-FAELE), nato in Goskum nel 1586. fu pittore di piccoli quadri rappresentanti abitazioni villerecce con piccole figure d'uomini, cavalli, vacche, ec., toccate con molta bravura. Avrebbe in breve uguagliati i più esperti professori, se prima di giugnere ai venti anni non si abbandonava interamente allo studio delle scienze, che gli riuscirono fatali per averlo trascinato nelle controversie religiose che dividevano l'infelice di lui patria. Morì esule, non è ben noto in quale auno, lasciando un figliuolo troppo mediocre pittore per aver luogo in un Dizionario.

KARTARO (MARIO) intagliatore italiano, fioriva in patria circa il

1550. Conservansi tuttavia fra le collezioni di antiche stampe alcune incisioni di questo maestro tratte da

vari autori.

KAUFFMANN (ANGELICA) una delle più celebri donne che vantar possa l'antica o la moderna pittura, nacque in Coira capitale della lega dei Grigioni, ora di un cantone della Federazione elvetica, circa il 1740; ed apprese i principj dell'arte in Italia. Pochi pittori suoi contemporanei ebbero maggior fama, e dicasi ancora, maggior merito di questa illustre donna. Ne'suoi primi tempi ténevano il principato della pittura due grandi artisti, Rallaello Mengs e Pompeo Battoni; ed Angelica pare che alternativamente si accostasse nel suo stile ora all'uno. ora all' altro, e talvolta a nessuno. Di feracissimo ingegno inventore dotata, eseguiva con sorprendente facilità i suoi concetti colla matita o col pennello; ebbe castigato disegno, bastante dottrina anatomica, robusto colorito che tien luogo in molti suoi quadri, della magia del chiaro scuro. Fu accusata, non saprei dire con quanta ragione, di cadere talvolta nel manierismo, piuttosto a ciò strascinata dal gusto universale de'suoi tempi, che per propria elezione. Fece pochi quadri di grandi dimensioni, e tratto di preferenza argomenti mitologici. Fu lungamente in Italia, poscia in Londra, dove ebbe grandissimo nome, non meno per le opere di pittura, che per le invenzioni e disegni eseguiti per il Bartolozzi e per altri intagliatori. Così grande è il numero delle sue opere e così sparse in ogni parte d' Europa, che facilmente e gli artisti ed i dilettanti possono esaminarle e formare giudizio, senza che io le venga loro additando: Perocchè non solamente il nostro Bartolozzi ed i suoi allievi ed ajuti in Londra, ma presso che tutti i più valenti intagliatori di ogni nazione intagliarono nel presente o nel pas-Diz. degli Arch, ecc, T. II.

sato secolo alcune sue invenzioni.

KAUKE (Luici) nacque a Dresda avanti la metà del diciottesimo secolo, e si fece conoscere non ignobile intagliatore con alcune stampe, fra le quali una graziosissima rappresentante un fanciullo con un tam-

KAUPEREZ (F. V.) intagliatore viennese operava nel 1776. Tra le non molte stampe di questo maestro sono vantaggiosamente conosciute le seguenti:

Una Maddalena, mezza figura, colle mani sul petto, da Guido

Un soggetto allegorico portante la data del 1769, tratto da Asvanius.

KEATING (GIORGIO) intagliatore che fioriva in Londra nel 1787 intagliò più cose sui disegni di vari mae stri, ed in particolare

Due scuole di Fanciulli e Fan-

ciulle, da Pasqualini

Un esercizio militare, eseguito da

fauciulli, da Morland.

KELERTALER (GIOVANNI) intagliatore sassone, operava in Dresda verso la metà del diciottesimo secolo. Sono conosciute di questo artista le seguenti stampe

La Torre di Babilonia.

La città di Babilonia, tratta dai disegni di Nosseim, architetto dell'elettore di Sassonia, pubblicata circa il 1758.

KENCHEL (GIOVANNI) di Norimberga, intagliò diverse cose alla maniera nera circa il 1700, tra le quali il ritratto del Senatore norimberghese G.Giacopo Haller, in abito di cerimonia.

KENT (N.), intagliatore inglese, fioriva in Londra nel 1785, anno in cui pubblicò vari piccoli soggetti

campestri, fra i quali

L' Innocenza

La Conquista ec. KERCKOVE (GIUSEPPE VAN-DEN), nato in Bruges, fu allicvo di Erasmo Ruillyn. Ando giovane in

Francia, ove frequentò assai utilmente la scuola di Parigi, ed in pari tempo soddisfece ad importanti commissioni con suo utile ed onore. Tornato in patria, fece quindici quadri della vita di Nostro Signore pei Domenicani di Bruges, ed altre molte opere pubbliche e private. Innamorato dell'arte sua, concepì il progetto di formare in patria una Accademia di pittura, di cui fu il primo direttore. Morì non molto dopo nel 1721 in età di 55 anni.

KESSEL (GIOVANNI VAN), nacque in Anversa nel 1626, ed ammaestrato nell'arte da ignoto maestro, giunse col più ostinato studio della natura ad emulare quasi Breughel de Velor negli uccelli, negl'insetti, ne'fiori, nelle piante. Disegnò con precisione, e colorì con tanta cognizione del chiaro scuro, che forse in questa parte fu superiore ai paesisti dell'età sua. Perciò i suoi quadri erano comperati a così caro prezzo, che le sole più ricche famiglie potevano farne acquisto. Nelle quadrerie d'Inghilterra e d'Olanda trovansi preziosi quadri di così distinto artefice. Nella contea di Yorck vedevansi presso il conte di Carlille tre grandi quadri riguardati come i capi d'opera di Kessel. Non è nota l'epoca della sua morte. Si crede suo figliuolo ed allievo

— (FERDINANDO VAN), il quale si obbligò verso Giovanni Sobieski re di Polonia a lavorare soltanto per lui. Celebri furono i suoi quadri dei quattro elementi non meno per la perfetta esecuzione, che per conto dell'invenzione. L'aria viene rappresentata da un fanciullo portato da un'aquila circondata da innumerabili uccelli diogni specie; la terra da un fanciullo appoggiato sopra un lione in mezzo a svariatissime qualità di piante d'ogni specie e di ogni clima; il fuoco da un terzo fanciullo che sta in atto di contemplare diverse qualità di armi, corazze ricamate, dorate e cesel-

late, stendardi, bandiere, ec.; ed una Scimia che fuma tabacco e tiene colla mano destra un bicchiere di liquore; per ultimo un quinto fanciullo appoggiato ad una conca marina rappresenta l'acqua, ed è posto in su la riva del mare sparsa d'ogni sorta di conchiglie, di piante di corallo, di pietrificazioni, ec. tutte cose così perfettamente imitate che non si distinguerebbero dalle vere. Nè meno ricche di figure, nè meno variate sono le quattro parti del mondo, nelle quali rappresentò le produzioni ed i costumi di tutti i paesi. Il re Stanislao, vinto da tanta virtù, gli mandò un diploma di nobiltà per lui e per i suoi discendenti, accompagnato da una lettera di suo pugno, colla quale lo invitava a recarsi alla sua corte in qualità di suo primo pittore. Il nostro artefice ebbe il coraggio di preferire la sua libertà a tutti gli onori e alle ricchezze dello splendido monarca, pretestandone la sua naturale debolezza di temperamento e la cagionevole salute. Un altro più disgustoso avvenimento lo compromise col re d'InghilterraGuglielmo III, dal quale essendogli ordinata la pittura d'uno sfondo per camera rappresentante l'aria, vi dipinse una aquila in tutta la sua gloria circondata da ogni qualità d'uccelli, che la corteggiavano come loro regina. Il soggetto gli era stato dato da un personaggio attaccato per genio all' augusta Casa d'Austria, ed il nostro pittore lo eseguì senza verun sospetto. Guglielmo III si limitò ad ordinargli una nuova tela. Molte altre cose fece l'instancabile artefice sino alla morte, che lo tolse alla gloria della pittura in età di circa 60 anni.

(N.), nipote di Ferdinando, avrebbe superati i valorosi artefici della sua famiglia, se non si fosse abbandonato all'ubbriachezza, scoglio fatale che fece naufragare moltissimi artefici fiamminghi. Visse

lungo tempo in Parigi facendo disegui e piccoli quadri presi dal naturale, che piacevano sommamente. D' ordinario rappresentavano feste contadinesche, fiere, mercati, ec. Tornò ricco in Anversa, e si accasò con una donna, che accarezzando tutti i suoi difetti finì di rovinarlo. Morto in Breda Ferdinando suo zio. fu egli l'erede di tutte le sue ricche sostanze, e di una ragguardevole quantità di preziosi quadri, di raccolte di stampe, di disegni, ec.; ma dopo pochi anni si trovò nuovamente miserabile, ed incapace, per indisposizione di salute, di guadagnare assai, onde poco dopo mori vittima della sua inconsiderata condotta. Era nato verso il 1684, e morì in età avanzata circa il 1750.

KESSEL (Teodoro van), intagliatore fiammingo, nacque circa il 1650, e fu nuo de'più laboriosi artisti de' suoi tempi. Fra le moltissime stampe ch' egli pubblicò, le più ricercate sono le seguenti

La Samaritana e la Donna adul-

tera, da Annihale Caracci

Un soggetto allegorico rappresentante l'Abbondanza, da Rubens, che fa accompagnamento alla stampa dell'Alleanza della terra e del mare intagliata da Jode il giovane.

Quattro stampe mitologiche, tratte dallo stesso, rappresentanti il Trionfo di Galatca, una Sirena fra le braccia di un Tritone, una Ninfa fra le braccia di un dio marino, ed un Fauno seduto presso uno scoglio, con due fanciulli ad una capra.

La Caccia del cinghiale caledonio. Un paesaggio entro al quale si vede un nomo che conduce una carretta carica di legumi.

Molti soggetti, tratti da van Dyck, Sniers, Bourdon ed altri maestri.

KETEL (CORNELIO) nacque in Gonda nel 1548, e da un suo zio mediocre pittore e buon letterato imparò i principi del disegno e delle lettere. Di 18 anni recossi a Delft, ove frequentò un anno la scuola di

Blocklandt, e di là passò a Parigi, poi a Fontaineblean insieme a Girolamo Franck e ad altri suoi compatriotti, incaricati di lavorare in quella real villa. Obbligato a lasciare la Francia in conseguenza della guerra che si accese tra la Francia e la Spagna, e non trovando da lavorare nella sua patria, diventata tcatro della guerra, s'imbarcò per l'Inghilterra. Dopo alcun tempo, fattosi conoscere buon ritrattista, fu chiamato a ritrarre la regina, il conte d'Oxfort ed altri principali cortigiani; poi dipinse un gran quadro simbolico rappresentante la Forza vinta dalla Saviezza. Nel 1581 ritornò ad Amsterdam, e sino al 1589 fu molto adoperato per ritratti e per quadri di storia. Nel 1599 abbracciò una nuova maniera di dipingere: nuova per l'Olanda, ma non per l'Italia, che ne aveva veduti altri sperimenti, Ketel, lasciato da banda il pennello, prese a dipingere colle dita, incominciando dal proprio ritratto. Dopo il suo, ne fece altri molti con felice riuscita. A questi tennero dietro un Democrito ed un Eraclito: nel primo ritraendo sè medesimo, nell'altro il signor Morosini, i quali furono acquistati dal duca di Nemours. Questi sperimenti, non per altro lodati che per la loro novità, caddero ben tosto in dimenticanza, e non rimane che il merito reale della pittura. Perchè dovrò abbandonare il pennello per valermi delle dita che fanno men bene. Vero è per altro che in certi casi particolari le dita possono talvolta rendere al pittore miglior ufficio del pennello, specialmente quando si tratta di fondere più insensibilmente due diverse tinte; e si dice che ciò fosse parcamente praticato da Tiziano. Ketel viveva ancora nel 1600, ma convien dire che mancasse poco dopo, non trovandosi di lui posteriore memoria.

KEULEN (GIANSENIO). Di questo pittore non rimane che un bel quadro nel palazzo della città dell'Aja, posto accanto a quelli di Ravenstein.È noto che Giausenio operò lungo tempo alla corte di Carlo I re d'Inghilterra; ma stanco di trovarsi tra le continue molestie delle guerre civili che travagliavano quel regno, riparossi all'Aja, dove da quel magistrato ebbe l'onorevole commissione di fare l'enunziato quadro l'anno 1647; che per quanto sia lodevole, conviene pur confessare che non sostiene il paragone di quelli di Ravenstein. Vedi l'art.

Raveustein. KEY (GUGLIELMO) nato a Breda nel 1520, o in quel torno, fu allievo di Lamberto Lombard, e collega di Franc-Flore. Ebbe tanta morbidezza di pennello, che sebbene per mille altri rispetti fossero i suoi quadri meno pregevoli di quelli di Franc-Flore, venivano più avidamente ricercati e pagati a più caro prezzo, onde in poco tempo si trovò più ricco assai del suo condiscepolo. Fra le sue più lodate opere suol darsi la preminenza al ritratto del cardinale Grandvelles, figura intera in abito cardinalizio. Chiamato a ritrarre il duca d'Alba, dicesi, che mentre lo stava disegnando, lo udi concertare con alcuni giudici di sua confidenza il modo di far perire con tirannico arbitrio i conti d'Egmout e di Horn; e che atterrito dal feroce sguardo, che duraute tale trattenimento gli volse il barbaro duca, e stomacato dall' orrenda trama, che i satelliti del tiranno ordivano a sangue freddo, ritiratosi a casa compreso da spavento misto di sdegno, e postosi a letto gravemente infermo, morì lo stesso giorno in cui furono decapitati que gentiluomini, non d'altro colpevoli che di aver troppo amata la loro cara patria.

KEYL (MARINO) intagliatore nato a Strasburgo nel 1697, lasciò diverse stampe, spezialmente di storia, e tra queste sono tenute in pre-

gio le seguenti:

Un Cristo nell'Orto, da Annibale Caracci.

Il martirio di S. Lorenzo, dello Spagnoletto.

KIC (CORNELIO) avrebbe potuto acquistare grandi ricchezze, se la virtù sua non fosse stata vinta dall'indolenza. Era costui nato in Amsterdam nel 1635, ed apprese i principi del disegno dal proprio padre, non è ben noto se pittore o scultore: ma indubitatamente non superiore alla mediocrità. Cornelio trovò modo di frequentare lo studio di un pittore d'Anversa di fresco stabilitosi in Amsterdam, e cominciò a dipingere ritratti, che piacquero assai. Ma udendo infinitamente lodare i quadri di siori, che faceva un suo concittadino, si propose di emularlo, e lo sorpassò in modo da essere risguardato come il primo pittore di tal genere che in allora avesse l'Olanda. A tutti è noto, come in que' tempi, e nei successivi grandissimo fosse nell'Olauda lo studio per la cultura dei fiori; onde non è maraviglia che si tenesse ia molto pregio un valente pittore di tal genere. Sposò una giovane, che gli recò in dote un bellissimo giardino di fiori, inesauribile sorgente di rari modelli e di ricchezze: (perocchè in allora gli Olandesi avevano il huon senso di non far fiori ideali, ma presi dal vero) ma egli non seppe approfittarne. In preda alla naturale sua indolenza, preferiva il piacere di contemplarii oziosamente a quello di copiarli, a meno che non vi fosse costretto dal hisogno, o dalle rimostranze della consorte. Tra i non molti suoi quadri di fiori vengono preferiti quelli rappresentanti tulipani e giacinti che sapeva fare somigliantissimi e freschissimi, e disporre con elegante disordine, ed in modo che vicendevolmente scrvissero di ombre e di lumi. Ignorasi l'epoca della sua morte.

KIERINGS (ALESSANDRO), seb-

hene eccellentissimo paesista, non e conosciuto, come merita, fuori dell'Olanda. Senza variar troppo i suoi paesi, che copiava dal naturale, seppe imitare i più impercettibili tuoni dei colori, che soltanto i fini conoscitori trovano in natura. Le frondi de' suoi alberi sono battute da maestro, e fatte in modo da indicarne la diversa specie. Ebbe la fortuna di contare Poelenburg tra i suoi amici, che arricchi di bellissime figure molti suoi paesi. Era nato circa il 1590, e morì assai vecchio in patria.

KILIAN (LUCA) valente intagliatore tedesco del sedicesimo secolo. pubblicò moltissime stampe, nelle quali, sebbene si scorga bontà e facilità di bolino, campeggia una certa quale secchezza che frequentemente ne distrugge l'essetto. Ecco un breve catalogo delle più ricer-

Adorazione dei pastori, da Gia-

como Palma il giovane.

Moltiplicazione dei pani, dal Tintoretto.

Una Sacra famiglia, nella quale le teste sono grandi metà del vero, da Cornelio d'Arlem.

Un'Adorazione dei pastori, in alto della quale vedesi una gloria con due Angioli che sostengono una handeruola, da Rottenhamer.

Lo stesso soggetto, alla sinistra del quale vedesi una donna, che porta in capo un paniere di frutta, da Heintz.

Venere assisa sulle ginocchia di un Satiro, dallo stesso.

Il Ratto di Proserpina, dallo

Molte stampe, tratte dal Casola. no, Vanni, P. Candido, Spranger ec. Un grandissimo numero di ri-

tratti.

--- (Volfango) fratello di Luca, intagliò pure a bulino molte opere e ritratti, ma non tanti come il fratello, nè con uguale bravura. Appartengono alla stessa famiglia

— (BARLOLOMMEO) c — (FILIPPO) i quali intagliarono nel diciassettesimo secolo bellissimi ritratti, avuti in grandissima stima. Il primo mori in Augusta sua patria in età di 60 anni nel 1661, l'altro gli sopravvisse breve tempo.

- (FILIPPO ANDREA) nacque in Augusta l'anno 1719, e morì nella stessa città nel 1774. Fu valente intagliatore specialmente per soggetti storici. Ecco un breve catalogo delle più ricercate sue stampe

Un'Adorazione dei Magi, da Pao-

lo Veronese.

La Famiglia di un nobile Veneziano, condotta ai piedi della Vergine dalle Virtù cristiane, dallo stesso.

La Donna adultera, dal Tintoretto.

La servente d'Erodiade che porta la testa di S. Giovanni Battista. da Carlo Dolce.

S. Cecilia, dallo stesso

Sacra Famiglia, da Carlo Loth. KLERER (Enrico), poeta e pittore assai rinomato, fu scolaro di Martino De Vos. Conservansi nelle chiese di Brusselles e di altre vicine città alcuni suoi quadri che si ayvicinano assai a quelli del maestro. Fioriva nei primi anni del 17.º secolo.

KLOOSTERMAN (N.), nacque in Annover nel 1656 e fu chiamato assai giovane alla corte di Londra, ove guadagnò molto. I suoi ritratti portati in altre corti lo resero celebre a tutta l' Europa. A Madrid ritrasse il re, la regina, e la maggior parte dei grandi della corte. Tornato a Londra fece il ritratto della regina Anna, che venne riguardato come il suo capo d'opera. Kloosterman, quantunque ricchissimo, non teneva che una governante, la quale, approfittando della intera confidenza che in lei riponeva il padrone, lo spogliò delle gioje, del danaro, dei viglietti della

banca, e fuggi senza che mai si potesse avere di lei notizia. L'infelice pittore, costernato da tanta perdita, infermò ed in breve mori compianto per la sua virtù e per le sue gentili maniere da chiunque ebbe la fortuna di avvicinarlo.

KNELLER (GODOFREDO), uno dei pochi grandi uomini che in vita e dopo morte parteciparono alla gloria delle loro opere. Nacque egli nel 1648 in Lubecca, e fu scolaro di Rembrant, poscia di Ferdinando Bol, che ben tosto abbandonò per recarsi in Italia. I Caracci e Tiziano furono i suoi favoriti esemplari, studiando nei primi la forza e la castigatezza del disegno, nel secondo quella soave armonia dei colori, e quella naturale disposizione delle figure, che tanto piace al dotto ed all'idiota. Tornando in patria Kneller dipinse in Amburgo il banchiere Giacomo del Roè, e tutta la sua famiglia, opera stupenda che gli procurò più commissioni, che non poteva ricevere, e lo fece in pochi anni ricchissimo, Passato in Loudra, ove Lely aveva fatta così grande fortuna, se non lo vinse in bravura, lo superò in celerità. Lely, vittima di una troppo sensibile ingiustizia, soggiacque alla sua sensibilità; e la sua morte colmò la fortuna di Kneller. Dichiarato primo pittore di Carlo II, fu da questi mandato in Francia a ritrarre Lodovico XIV. Il rimanente della vita di questo pittore fu una continuata serie di prosperità; e sarebbe assai più gloriosa se una sordida avarizia non avesse persino renduta sospetta la sua morale. Ma tiriamo un velo sui personali difetti del grand' uomo per non ammirare che la sua eccellenza pittorica. Non ommetterò per altro di riferire un suo detto che disvela il di lui modo di pensare. Interrogato da taluno perchè non si occupasse ne'quadri di storia, che sogliono formare la maggior gloria de' pittori: La storia, rispose, fa rivivere i morti che non mi darebbero alcun segno di riconoscenza; ma quando io dipingo i vivi, essi mi fanno vivere colle loro liberalità. Morì in Londra di 78 anni nel 1726.

KNOLLER (MARTINO) nacque in Stainach, borgata due poste lontana da Inspruck, capitale del Tirolo, nel 1725, ed apprese da Francesco suo padre, mediocre pittore. i principi dell'arte. Ma perchè la madre avrebbe voluto che si applicasse ad altra professione, non trascurava occasione alcuna per deviarlo dagl'intrapresi studi, e continuamente lo maltrattava. All' ultimo . stanco di condurre così travagliata vita, forse non senza saputa del padre, riparatosi ad Inspruck, ebbe ricovero presso il consigliere de Hormayr, che scorgendo nel fuggiasco fanciullo lusinghiere disposizioni, per riuscire valente artista, lo faceva ricevere nella pubblica scuola del disegno. Rivedendo dopo due anni il paese natale, onde essere d'ajuto al genitore, ebbe la fortuna di trovare in Paolo Trogher, celebre pittore tirolese ma non di squisito gusto, un amoroso maestro, che seco lo condusse nella capitale dell' Austria, e l'ebbe poi sempre piuttosto in qualità di figlio che di allievo. Contava Martino diciassette in diciott'anni quando Trogher lo condusse in qualità di suo ajuto a Bressanone per le pitture di quel Duomo. Di 25 anni recavasi Knoller a Roma, dove studiando le migliori opere conobbe la necessità di riformare la sua maniera troppo lontana da quella de'grandi maestri; ed in parte vi riusci. Tornando in patria, si trattenne in Milano, per copiare alcuni eccellenti quadri del buon secolo: ed ebbe la fortuna di essere conosciuto dal ministro plenipotenziario conte di Firmian, che lo fece pittore di corte, e gli procurò utilissime commissioni. Da cinque in sei anni vivea in Milano

pago della sua sorte, quando la crescente fama dell'amico suo Raffaello Mengs, lo invogliò di raggiugnerlo in Roma. Ottenutane licenza dal ministro, soddisfaceva a questo suo desiderio nel 1758. Era richiamato nel 1760; e quattr'anni dopo otteneva di rivedere la patria. Mancò

all' arte nel 1804.

Di questo laborioso artista trovansi pregevoli opere in Italia, in Germania e nel Tirolo tanto all'olio che a fresco. Ehbe castigato disegno, ottimo colorito, ingegno inventore, ed altre pittoriche qualità in eminente grado; ma, secondo alcuni, lascia spesso desiderare nei suoi dipinti più belle forme, più grandiose idee , migliori partiti nei paneggiamenti, più nobile espressione. In Milano conservansi quadri all'olio nella imperiale cappella di corte, altri di paesaggi, di ritratti, di fatti storici e mitologici in diverse gallerie, e molte opere a fresco nei palazzi reale, Belgiojoso ec. L'imperiale galleria di Vienna possiede due gran quadri rappresentanti due fatti di storia romana, altri di sacro argomento vedonsi a Monaco, a Neresheim nella Svevia, nella Moravia a Brün ec: ma di lunga mano più che altrove nel Tirolo, ove non avvi città, si può dire, non ragguardevole chiesa, che vantar non possa qualche dipinto di Martino Knoller. Presso suo figlio primogenito possono vedersi in Milano gli schizzi e disegni di alcune più rinomate sue opere.

KNUFFER (NICCOLA) nato in Lipsia nel 1603, apprese il disegno e la pittura nella scuola di Abramo Bloemaert, il quale, conoscendo le felici disposizioni ed il misero stato dal giovanetto artista, lo prese in sua casa finchè lo conobbe bastantemente avanzato nella profession sua per operare da sè. Le più rinomate opere di Niccola sono tre battaglie ordinategli dal re di Danimarca per onorare la memoria

de'suoi predecessori. Sono pure assai lodati la sua Assemblea degli Dei, ed un fanciullo in mezzo at fiori, i quali due quadri sono come rare cose diligentemente conservati all' Aja. Credesi essere morto nel fiore della virilità, circa il 1650.

KOCK (MATTEO e GIROLAMO fratelli) nacquero in Anversa circa il 1500. Il primo fu un eccellente pittore di paesaggio, cui le Fiandre vanno debitrici della riforma introdottasi per opera sua in tal genere di pittura. Egli era stato alcuni anni in Italia; ed in Venezia avea frequentata la scuola di Tiziano, o come altri vogliono, studiate soltanto le sue opere. Nell'un supposto o nell'altro, certa cosa è ch' egli prese perfetta conoscenza della prospettiva aerea, merce il quale studio, potè, mantenendosi fedele imitatore della natura, dottamente variarla ed abbellirla. Suo fratello Girolamo, abbandonò presto la pittura per abbandonarsi totalmente all'intaglio ed al traffico delle stampe. Morì Matteo in età di circa 60 anni, e Girolamo gli sopravvisse dieci in dodici anni.

KOEBERGER (Vincislao) d'Anversa, nacque nel 1550, e su scolaro di Martino de Vos. Si dice che lungo tempo si trattenesse con de Vos, preso da calda passione per una di lui figliuola, ma che non trovando corrispondenza, si risolvesse di passare in Italia, per dimenticarne questa mal corrisposta passione. În Napoli si acconciò con un pittore, la dicui figliuola assai bella gli fece dimenticare quella di Vos, c fu sua sposa. Intanto la fama della sua virtù andava ogni giorno crescendo; e la sua patria, invi-diando all' Italia così nobile artefice, gli faceva caldi inviti pel ritorno, e gli ordinava una tavola di S. Sebastiano. Eseguiva questa, ma andava procrastinando il ritorno; finchè più resistere non potendo ai caldi eccitamenti de' suoi concittadini ed amici, rivide la patria circa il 1600, e fu nominato pittore dell'arciduca Alberto. Eccellente pittore ed architetto, aggiugneva a queste professioni la poesia, onde si rese carissimo al suo principe, che molte cose gli commise per l'abbellimento del palazzo di Tervure presso Brusselles, ed it disegno della chiesa di Nostra Signora di Montaigù, che fu arricchita di varj suoi quadri. Morì vecchio in Brusselles non è ben noto in quale anno.

KOEC (PIETRO) nato in Alest in sul finire del quindicesimo secolo, fu allievo di Van Orley celebre pittore di Brusselles, dalla di cui scuola passò in Italia: perciocchè incominciavasi allora a credere che senza avere studiato in Roma non si potesse giugnere alla perfezione dell'arte. Tornato in patria, passò a Costantinopoli come direttore di una manifattura di tappezzerie, che non ebbe buona riuscita. Trattenendosi in quella vastissima città Koec ne dipinse i più bei quartieri ed i suoi amenissimi contorni. Rappresentò pure in sette quadri le costumanze di quel popolo, la marcia del Gran Signore scortato dai suoi Giannizzeri, un pajo di nozze turche, i funerali, la festa della nuova luna, ec., che vennero riguardate come bellissime opere, ed intagliate in sette stampe di legno. Koec era inoltre valente architetto e letterato, onde nel 1549 pubblicò più volumi di architettura, di geometria, di prospettiva, e tradusse in fiammingo dall'Italiano le opere di Sebastiano Serlio. Non perciò trascurava la pittura, avendo arricchita Anversa e le vicine città di tavole d'altare, e di quadri da cavalletto. Per ultimo Carlo V lo nominò suo pittore senza obbligo di lasciare Anversa, ove morì nel 1553.

KOENE (ISACCO) nato in Arlem nel 1650, fu scolaro di Wouwermans, e sull'esempio del maestro fece quadri di battaglie ed adunanze di private famiglie. Abbastauza corretto nel disegno, e buon coloritore si avvicinò talvolta allo stesso Wouwermans. Si dice che fosse di così difficile carattere che non potesse mantenersi amico di veruno. Ignorasi ogni altra particolarità della vita di lui.

KOETS (ROELOF), nacque in Zwolle nel 1655 da mediocre pittore, che dopo averlo istruito nei primi elementi dell'arte alo acconciò con Gherardo Terburg. Uscì dalla di lui scuola di 18 anni già fatto buon ritrattista, onde non tardò ad avere alcune commissioni che lo fecero vantaggiosamente conoscere alla corte del principe Enrico Casimiro, stadolder della Frisia, che si fece ritrarre più volte, separatamente ed insieme alla sua famiglia. Passò dopo alcuni anni nella Gueldria, ove dipinse il conte di Portlant con tutta la famiglia, indi con molta lode fece i ritratti di Gugliclmo terzo re d'Inghilterra, del conte di Sussex, ec. Chiamato poi all'Aja superò sè stesso coi due quadri, in cui ritrasse le famiglie di Wassenuer e del pensionario Hoornbeck Koest mori a Deventer, ove stava ritraendo quel Borgomastro, l'anno 1725. Si dice che questo infaticabile artefice facesse tra grandi e piccoli, ma tutti finiti con diligenza e senz'ajuto, cinquemila ritratti.

KONING (GIACOMO) allievo di Vander Velde, fu da principio pittore di paesi in sul fare del maestro, ma in appresso dipinse con felice riuscita quadri di storia. Il re di Danimarca lo nominò suo pittore, ed è probabile che morisse alla di lui corte,

KOOGEN (LEONARDO VANDER) nato in Arlem nel 1610, frequentò la scuola di Giacomo Jordaens, e fu uno de' buoni allievi; ma trovandosi abbastanza ricco di beni di famiglia non lavorò molto per sè,

tna aintava il suo amico Cornelio Bega, che non aveva altro mezzo di sussistenza che quello dell' arte. Koogen fu uomo semplice assai e di buona natura, onde fu a tutti caro non meno per la sua virtù che per le sue dolci maniere. Non è conosciuta l'enoca della sua morte.

KLEINER (N.) nato a Francfort nel 1690, intagliò diverse vedute della biblioteca dell' imperatore Carlo VI in tredici tavole, sui disegni di Fischer, architetto dell'imperial corte; come pure i templi e le chiese di Vienna e del circondario in cento quarantuna stampe

pubblicate nel 1724.

KNAPTON (CARLO) intagliatore e mercante di stampe, nacque in Londra nel 1589, e si associò con Arturo Pond, insieme al quale pubblicò una serie di stampe dietro i disegni di valenti maestri italiani . che furono favorevolmente accolte per lodevôle esecuzione e conservazione del rispettivo carattere. I paesaggi del Guercino esegniti da Knapton sono in particolar modo trattati con molta arte e non comune bravura. Mori in Londra uel 1740.

KOEDYCK (Dionigi) nato a Saerdam nel 1681, incise diverse stampe, tratte da Metzu, e da altri pittori. Dionigi aveva avuta la fortuna di legare domestichezza collo Czar Pietro il grande, allorchè questo principe sotto il nome di Paterbas, apprendeva nel villaggio olandese di Saardam, (celebre per la costruzione delle navi) il mestiere di falegname, e la conoscenza di così grande sovrano, che molto pregiava i suoi talenti, gli rinsci molto utile.

KOENIG (ANTON BATTISTA) operava in Berlino nel 1720. Pubblicò diversi ritratti d'illustri personaggi, fra i quali sono stimati quelli del conte di Wartensleben, e del barone di Derflingen. Mancò alle arti

in fresca età.

KOHLE (ELIA) fioriva in Vienna Diz. degli Arch. T. 11.

in sul declinare del diciottesimo secolo. Le migliori sue stampe sono quelle di ritratti, ed in particolar modo dei duchi di Brunswick, e di altri celebri personaggi per fatti militari e politici, tratti da Graff, Ziezenis, ed altri pittori.

KONINK (SALOMONE) non ispregevole pittore di storia, nacque in Amsterdam nel 1609, e fu allievo di Francesco Fernando, e di Mo-yaert; ma sarebbe ormai dimenticato se non avesse intagliate diverse stampe di sua invenzione in su lo stile di Rembrant. Morì circa il 1670.

KRAGEN (LEONARDO VANDER) nacque in Harlem nel 1610. Apprese l'intaglio non saprei dire da quale maestro e pubblicò molte stampe all' acquaforte, in sul fare

caraccesco, tratte in gran parte da pittori italiani. Morì in patria uel

1680.

KRAUFE (Francesco) nacque in Augusta del 1706, in povera fortuna; e da un signore, che avendolo veduto dipingere alla meglio qualche camera, pensava, che potrebbe riuscire buon pittore, fu condotto a Venezia e collocato presso il Piazzetta. Non passò molto che il giovane allievo sapeva talmente imitare il maestro, che a stento potevansi distinguere le opere loro. Allora si recò da Venezia a Parigi, ove dipinse il famoso quadro della Sultana presentata al gran Signore nell'atto di uscire dal bagno, e dopo questo la Morte di Adoue, quadro composto per la reale accademia di pittura. Non può negarsi che Kraufe non fosse un buon artefice, ma egli aveva di sè medesimo troppo migliore opinione che non meritava, onde aveva frequenti occasioni di lagnarsi dell'inginstizia dell'accademia e del pubblico. Disgustato della capitale, passò a Langres ed in altre città del regno, ove venne adoperato, ma non quanto credeva di meritare. Per ultimo accomodandosi

al gusto delle piccole città, prese a fare ritratti a pastello, e guadagnò molto. In Lione colorì alcuni quadri per la chiesa di Santa Croce, che lo fecero conoscere valente pittore, onde gli fu data a dipingere tutta la chiesa di Nostra Signora, intorno alla quale lavorò fino al 1754, epoca della sua morte.

KRAUSSEN (ULRICO), intagliatore di Magonza, nacque nel 1673, e pubblicò diverse stampe, e fra queste due seguiti di vari soggetti di argomenti storici, tratti dalla S. Scrittura. Mancò all'arte alla metà circa del diciottesimo secolo.

KRUGER, (LUCA) conosciuto comunemente sotto il nome di maestro alla brocca. Era nato in Norimberga alla metà circa del quindicesimo secolo, e morì in patria nel 1525. Fu pittore di poco conto; ma gli ottennero qualche celebrità due Adorazioni, una dei pastori, l'altra dei re Magi, che ancora presentemente figurano nelle raccolte degli antichi intagliatori.

KRYNS (EVERARDO) lavorava all'Aja nel 1604: e prima di stabilire la sua dimora in questa città aveva viaggiato assai, particolarmente in Italia, ove frequentò le scuole de' migliori maestri. Pittore di storia e di ritratti, faceva ogni cosa con una maniera facile e graziosa, che pochi seppero imitare.

KUIGHT (C.) intagliò a Londra nel 1787 diversi soggetti nella maniera a punti, tratti da più maestri, e spezialmente fiamminghi.

KUNST (CORNELIO), nacque in Leida nel 1493, da Cornelio Eugelbrechtsens, buon pittore, che l'educò nell'arte sua, e lo fece uno dei più accreditati artefici dei suoi tempi. Lavorò assai in patria ed in Bruges: e sono molto stimati il Cristo che porta la Croce al Calvario, e la Deposizione della Croce. Fece pure molti ragionevoli quadri da cavalletto, ad olio ed a tempra. Morì nel 1544.

KUPETZKIS (GIOVANNI), nato a Porsina, sulle frontiere dell'Ungheria, nel 1667, da poveri parenti, non volendo esercitare il mestiere del padre, fuggi dalla patria, e giunse accattando al palazzo del conte Czobor, che trovandolo inclinato alla pittura. lo raccomandava, perchè lo istruisse. ad un mediocre pittore, che in allora lavorava intorno a certi ornati del suo palazzo. Essendo andato con questi a Vienna, prese colà ad imitare Carlo Loth, pel quale ebbe poi sempre un' altissima stima. Dopo alcun tempo si recò a Venezia, a Roma ed altrove, miserabilmente campando la vita per mancanza di lavoro. Finalmente si acconciò con un pittore, che altro non gli raccomandava che di lar presto, e gli pagava pochissimo le sue opere, Nulladimeno guadagnando di che vivere non tanto stentatamente, cominciò a studiar le opere di Raffaello e ad ingrandire la sua maniera. Compose per conto proprio alcuni quadri di storia, che vendette ad un mercante, dal quale li comperò il principe Stanislao Sobieski, che gli ordinò di lavorare solamente per lui, pagandogli ogni opera più che non chiedeva. Ma egli desiderava di studiar Guido e si recò a Bologna, poi studiò in Parma il Coreggio, e per ultimo Tiziano, imitando il quale diventò il miglior coloritore de'suoi tempi. Amico di libertà, rifiutò le generose offerte del principe di Lichtenstein, che lo nominava suo pittore con grossa provvisione, ed invece lo ritrasse fino alle ginocchia. Servì alcun tempo la corte di Vienna, e Pietro il grande; poi di nuovo la corte di Vienna, che potè farlo ricco, ma non felice nell'estrema sua vecchiaja shattuta da diversi accidenti, e più di tutto dalla perdita di suo figlio chè dava le più belle speranze. Finalmente la morte pose fine alle sue sventure l'anno 1740. Vienna e l'Ungheria possedono mol-

299

tissimi suoi quadri, ne' quali, sebbene sia sensibile lo studio di Raffaello, di Guido Reno, di Tiziano, si scorge sempre l'imitazione delle opere di Carlo Loth.

KUPFER (N.) apprese l'arte dell'intaglio da Schmuzer, in Vienna, dove incise una Fiera di villaggio, ed altro soggetto contadinesco che serve diaccompagnamento; soggetti

tratti da Ferg.

KUSCK (GIOVANNI VAN), buon pittore sul vetro, nacque circa il 1550, e fu lungo tempo tenuto prigione in Dort per le sue opinioni religiose. Ad uno de' giudici che operava per la sua liberazione regalò il Giudizio di Salomone da lui dipinto, nel quale il giudice era ritratto nella figura di Salomone. Ma vociferandosi dagli ecclesiastici che questo magistrato volesse salvare il pittore per avere quest' opera, si vide costretto a coudannarlo ad essere bruciato vivo a Dort nel 1572.

KUSSEL (MATTEO e MELCHIOR-RE), fratelli, nati in Augusta nel 1648, appresero il disegno e l'intaglio in patria sotto diversi maestri. Pubblicarono un grandissimo numero di stampe all'acquaforte, tratte per la maggior parte dalle pitture all'acquarello di Willem Baur, che formano seguito della collezione di questo maestro, conosciuta sotto il titolo di Miniature dell'imperatore. Matteo morì a Vienna nel 1702 e Malchiorre in Augusta nel 1683.

KUWENGBERG (CRISTIANO), nato iu Delft nel 1604 scelse per maestro Giacomo Van Es; e quando trovossi abbastanza istruito ne'principi dell'arte, si recò in Italia, di dove ternato in patria dopo parecchi anni, fece alcuni pregevoli quadri di storia. Ebbe Cristiano disegno castigato, e seppe colorire assai bene. Conservansi poche sue opere nel castello di Ryswick ed a Bois. Aveva egli fissato il suo domicilio in Colonia, ove morì nel 1667.

KUYP (ALBERTO), nato in Dort nel 1606, su allievo di suo padre, pittore assai mediocre, e ben tosto lo sorpassò. Kuyp dipinse paesi quasi sempre di vedute ridenti con fiumi ora correnti ora tranquilli, arricchendoli di barchette, ec. Viene assai lodato per aver saputo dare ai suoi paesi l'aria del mattino, del mezzodi e del cader del sole. Fece pure diverse vedute di Dort, presentando nel canale un copioso numero di scialuppe e di barchette ornate per festeggiare l'arrivo del principe d'Orange. Fu facile e corretto disegnatore, ed i suoi animali, e particolarmente i cavalli, sono tutti presi dal naturale. Non è noto l'anno della sua morte.

L

LAAN (A. VANDER) nacque in Utrecht nel 1648, ed apprese in patria il disegno e l'intaglio. Intagliò all'acqua forte varie stampe d' argomenti diversi; ma le più celebri sue stampe sono quelle componenti un Seguito di vedute e paesaggi dell' Italia e della Germania, eseguite sui disegni di J. Glauber. Morì nei primi anni del diciottesimo secolo.

(ROLANDO VAN), fratello del Bamboccio, nacque nel 1610, e studiò in patria la pittura sotto lo stesso maestro col minor fratello Pietro. Dall' Olanda recaronsi assieme in Italia senza mai abbandonarsi, e dipinsero gli stessi soggetti quasi egualmente bene; ma Rolando morì giovane in Genova, e tutta la gloria tornò al minor fratello. Non si trovano opere di Rolando che in Italia, ma d'ordinario attribuite al più celebre fratello

LAAR (PIETRO VANDER), detto il Bamboccio, nato in Laaren del 1615. Nou si conoscono con sicurezza i suoi primi maestri; ed è noto soltanto che passò giovanetto in Italia, fissando la sua dimora in Roma, Gl'Italiani lo chiamarono

Bamboccio, perchè tutto contraffatto di corpo; ma la natura lo aveva largamente compensato di tali difetti, dandogli singolari talenti non solo per la pittura, ma ancora per la musica, ond'era da tutti amato, ed in particolar modo da Poussin e da Claudio Lorenese. Dopo sedici auni di soggiorno in Roma, i suoi congiunti lo affrettavano a tornare in patria, ove i suoi quadri si vendevano a carissimo prezzo. Con dispiacere lasciò Roma, e giunse in Amsterdam nel 1659, e di là in Arlem, ov' era desiderato da suo fratello. Giunto all'età di 60 anni, le sue infermità si andarono aggravando, e la consueta sua allegria si convertì in una cupa malinconia che, rendendolo insopportabile a sè stesso e agli altri, lo condusse al sepolcro nel 1673. Parlando delle pitture di quest'uomo singolare, mi terrò al giudizio degli scrittori italiani. Quest'uomo unico nel suo genere non rappresentò che azioni del basso popolo in piccoli quadri, bagordi, risse, mascherate, ec. Le sue figure, per lo più dell'altezza di un palmo, hanno tanta vivacità, e sono così opportunamente situate nel paese che loro serve di fondo, che sembra allo spettatore di vedere come a gradi eseguirsi veramente l'azione rappresentata. Sebbene si gridasse contro il pittore che faceva discendere l'arte a così vili imagini, convenivano gli artefici anche di cose serie, che i quadri di Laar potevano riuscire utili per lo studio del vero e delle tinte.

LABRADOR (GIOVANNI), fu uno dei buoni allievi di Morales. Era egli nato nell'Estremadura avanti il 1530, e venne giovane a stabilire la sua dimora in Madrid, ove i suoi quadri di fiori e frutta erano assai ricercati, perchè pochi altri artefici di questo genere aveva avuti la Spagna prima di Labrador. I due quadri che si conservano nel reale palazzo sono il frutto di una disfida da lui

proposta a tutti gli artefici. Effettivamente i contrasti delle mezze tinte, i gruppi dottamente composti, la delicatezza estrema delle foglie, la verità del tuono dei colori, la trasparenza delle gocciole d'acquasparse senz'affettazione, tutto contribuisce alla perfezione di questi lavori inimitabili. Labrador morì in Madrid nel 1600.

LADMIRAL (GIOVANNI) distinto intagliatore a colori, operava in Olanda circa la metà del diciottesimo secolo intorno alle stampe anatomiche che ornano le opere medico chirurgiche del celebre Ruischio.

LAEMEM (GIOVANNI CRISTOFORO) Costui d'ordinario non dipinse
che soggetti di galanteria, adunanze
notturne, nelle quali l'Amore e
Bacco non sono mai dimenticati, e
talvolta senza conservare la debita
decenza. Ad ogni modo le opere
sue hanno molto spirito e buon colorito, onde non essendovene dovizia, sono tenute in gran pregio. Era
nato nel 1670, e morì in età molto
avanzata.

LA FAGA (RAIMONDO) nacque a Tolosa, o come alcuni vogliono a Lisle nell' Albigeris, del 1640. Applicossi per naturale inclinazione al disegno, e sebbene non abbia avnto verun maestro, fece straordinarj progressi. Specialmente i suoi disegni a penna rappresentanti argomenti esotici sono eseguiti con tanta facilità e spirito, che non si può a meno di esserne maravigliati. Dedito com' egli era alla dissolutezza, morì consunto nella fresca età di quarant'anni, lasciando molti disegni originali, alcuni de' quali furono intagliati da lui all' acqua forte, ed un maggior numero da Gerardo Audran, Vermeulen, Simoneau ed Etringer. Giovanni Yander Bruggen li pubblicò tutti a Parigi in un volume in foglio.

LA FOSSE (GIOVAN BATTISTA GIUSEPPE DI), intagliatore alla punta ed a bulino, nacque a Parigi nel 1721, e fu allievo di Fessard. Tra le non poche stampe di La Fosse, sono stimati diversi ritratti esegniti sui disegni di Carmontel. Iuoltre

La Famiglia di Cala renduta tanto celebre da Voltaire, dallo stesso.

Diverse stampe per la grande edizione delle Favole di la Fontaine in foglio, sni disegni di Eïsen.

LA FUENTE (ÉMMANUELE) che operava in sul declinare del dicioltesimo secolo, pubblicò in Parigi alcuni ritratti e vignette non prive di merito.

LAIRESSE (RAINERI), nato nei primi anni del 17.º secoto, lavorò lurigo tempo alla corte del principe di Liegi con Berthalet, che ad eccezione di una più diligente fusione di colori non gli era per verun altro conto superiore. Ma Raineri sarebbe ormai del tutto dimenticato se non fosse stato padre e primo Maestro di

- (GHERARDO DI.) Questo eecellente pittore, detto il Poussin della Nazione, nacque nella città di Liegi l'anno 1640. Sehheue molto promettesse colle prime opere che pubblicò in età giovanile, avendo in Liegi poche commissioni e meno in Utrecht, si acconciò con Ulemburg, mercante di quadri d' Amsterdam. per conto del quale fece in due mesi diversi quadri che procurarono al suu ospite ragguardevoli guadagni. Approfittò egli stesso della rapidità del suo pennello, ed in breve tempo soddisfece a molte commissioni di opere di qualche importanza. Si dice, che mai non prendeva in mano la tavolozza ed il pennello senza esservisi prima disposto con una suonata di viola e che talvolta interrompeva il lavoro con altra suonata per risvegliare nelia sua mente imagini convenienti al soggetto che trattava. Uscito dalla casa di Ulemburg continuò a trattenersi in Amsterdam ove guadagnava assai, e tutto consumava nella più vergognosa crapula; di modo

che quando nel 1690 perdette affatto la vista, non gli rimase altro sussidio per vivere che di tenere scuola un giorno per settimana intorno alle teorie dell'arte, cui intervenivano artefici ed allievi in grandissimo numero: le quali teorie, raccolte ed ordinate in due volumi, si pubblicarono in Amsterdam dalla Società dei pittori. Dopo 21 anni di cecità morì nel 1711, lasciando due figliuoli ed un nipote da lui ammestrati nell'arte, che non uscirono della mediocrità. Ebbe pure tre fratelli.

— (ERNESTO,) pittore di animali a guazzo, che mori di quarant'anni al servizio del principe di Liegi, e

—— (GIACOMO e GIOVANNI) pittori fioristi, che si erano accasati in Amsterdam dopo Gherardo.

LA LIVE (ANGELO LORENZO DI) fu un assai distinto dilettante d'intaglio. Era nato in Parigi nel 1725, e morì in patria nel 1775. Tra le sue incisioni all'acqua forte pregiansi spèzialmente le seguenti;

·Varj piccoli soggetti di storia e

paesaggio, tratti da Boucher

Un seguito di caricature, da Sally

Samy

Un gruppo di mascalzoni, che porta il titolo: las Fermiers brûlés, da Greuze.

Un seguito di ritratti d' uomini

illustri in ogni genere.

LAMA (GIOVANNI BERNARDO) napolitano, nato circa il 1508 aveva imparato l'arte sotto l' Amati. Venuto in Napoli del 1527 Polidoro da Caravaggio, si accostò a questo valoroso maestro, che portava nel regno il dotto disegnare di Raffaello e le belle forme dell' antichità. In una Pietà che il Lama fece dipoi per S. Giacomo degli Spagnuoli si accostò in modo all'eccellenza del maestro, che multi non volevano crederla dello seolaro; tanta era la correzione del disegno, la prontezza e varietà delle mosse e delle attitudini. In progresso di tempo si rimise alquanto della forza polidoresca, ed adotto un più soave stile che propriamente costituisce la sua

maniera. Morì circa il 1579.

LAMA (GIOVANNI BATTISTA), allievo del Giordano, fiori in sul declinare del 17.º secolo in Napoli sua patria. Pare che il Lama addolcisse alquanto il chiaro scuro ed il co-Iorir del maestro, come può vedersi ne' bei freschi della galleria ducale di S. Niccola Gaeta, e ne' suoi vaghissimi quadri mitilogici di piccole figure, onde sono ricche le quadrerie di Napoli e di altre città del regno. Non è nota l'epoca della sua morte.

LAMBERTI (BONAVENTURA) da Carpi, nato nel 1651 circa, fu uno degli ultimi in tempo, ma dei più fedeli seguaci della scuola del Cignani. Tra le non molte sue opere vengono altamente lodati il suo Miracolo di S. Francesco di Paola, che vedesi in Roma nella chiesa dello Spirito Sauto, ed alcuni quadri di storia che conservansi in casa Gabrielli, pregevoli per bellezze pittoriche e per pellegrina erudizione. Rileva pure la gloria del Lamberto il sapersi, che due suoi disegni furono in S. Pietro ridotti a musaico dall' Ottaviani. Morì del 1721.

LAMBERTINI (MICHELE), celebre per una sua pittura fatta in Bologna alla Pescaria l'anno 1443, assai lodata dall'Albano, e per conto della morbidezza superiore alle pitture del Francia. Altre sue opere conservaronsi sino all' età presente in S. Pietro ed in S. Giacomo della stessa città, le quali lo mostrano non inferiore ad alcuno dei più valenti pittori dell'età sua. Lavorava ancora nel 1469.

LAMBERTO TEDESCO, o SU-TERMANS, o SUAVIS, nacque in Liegi circa il 1481. Dopo avere appresi i principi dell'arte in patria, desideroso di perfezionarsi nell'arte, viaggiò molto nella Germania, nella Francia, e per ultimo in Italia, scegliendo Roma per sua stabile dimora, di dove portò il buono stile moderno in patria, ove fioriva tuttavia l'antica gotica maniera così nella pittura che nell' architettura. Molte delle sue opere furono intagliate, tra le quali la Cena, riguardata come il più luminoso testimonio della sua virtù. Allo studio della pittura aggiunse quello delle lettere e della poesia. Sebbene da taluno sia creduto diverso dal presente, è probabile che fosse questi quel Lamberto, che ajutò nel far paesi Tiziano ed il Tintoretto, e che lasciò in S. Girolamo di Padova una bellissima tavola. Morì in patria dopo la metà del 16.º secolo.

LAMBRI (STEFANO), uno degli allievi del Malosso, operava del 1623 nella chiesa e convento de' Domenicani di Cremona a competenza di Cristoforo Augusta e del Coronaro. Non so che rimanga altra sua opera

LAME ( DELLE ) V. Pupini. LAMMA (AGOSTINO) veneziano, nato nel 1656, fu riputato uno dei buoni pittori di battaglie ne' suoi tempi. Tra le non molte sue opere che conservansi nelle quadrerie di V cnezia e di altre vicine città è famosa la sua tela dell'Assedio di Vienna, nella quale sono espressi con tanta verità tutti gl'infiniti oggetti d'assedio, ed i soldati di diverse nazioni. che non solo sono distinti pei loro

loro. Morì in Venezia circa il 1700. LAMO (PIETRO), pato in Bologna ne'primi anni del 16.º secolo, studiò l'arte sotto Innocenzo da Imola. Operò molto nella sua città patria, e particolarmente in S. Francesco, dipingendovi molte storie della vita del Santo titolare, che sentono lo stile del maestro. Morì nel 1578.

abiti ma ancora per le fisonomie

LAMPARELLI (Carlo) di Spello, allievo di Vincenzo Brandi, ed imitatore del maestro, come lo dimostrano le sue opere nella chiesa dello Spirito Sauto de' Napolitani in Roma. Non sono hen note le cpoche della nascita e della sua morte.

LANA (Lopovico), nato in Modena nel 1597, fu scolaro dello Scarsellini, ma imitatore del Guercino. Pare che non operasse che nella sua patria, ove lasciò luminose testimopianze della sua virtù. Il suo quadro nella chiesa del Voto, rappresentante la città di Modena liberata dalla pestilenza, è il suo più bel capo d'opera; e poche cose trovansi in quella nobile città, che possano andargli del paro; tanta è la forza del colorito, la copia delle figure tutte variate e ben gruppate, l'armonia generale della composizione, i volti significanti e ben finiti, per non dir nulla del disegno che si accosta alla correzione e alla grandiosità caraccesca. Egli imitò con molta libertà il suo modello, avendone ritenuta la macchia, sebbene alquanto addolcita; ma nelle mosse si avvicina alla prontezza del Tintoretto, e nel colorito e nelle arie de' volti si formò uno stile che può riguardarsi come originale. Fuori di Modena trovansi in diverse quadrerie poche sue opere, ma tra queste sono assai stimate certe maestose teste di vecchi fatte con insolito ardire, e da grande maestro. Morì in patria nella fresca età di 49 anni.

LANCHARES (Antonio), fu il più illustre scolaro di Patrizio Caxes. Era nato in Madrid nel 1586. ed essendo ancora giovanetto dipinse pei Gesuiti di Madrid un fanciullo Gesù in mezzo ad una Gloria d'angeli, di cui non poteva vedersi la più graziosa cosa. Poco dopo fu chiamato a lavorare a fresco nella Certosa di Paular, nella quale si trattenne lungo tempo; ma queste belle opere furono poi distrutte. Conservansi però nello stesso convento un quadro della Ascensione di Nostro Signore ed una Discesa dello Spirito Santo, che collocano Lanchares tra i migliori artefici della

Spagna. Leggesi a piedi di una delle sue pitture. Antonius Lanchares hispanus in Cartusia Paularis fecit anno 1620. Nel 1625 fece con Luigi Fernandez i quadri del convento dei Carmelitani della Mercede, ed a Lanchares toccò la vita di S. Pietro Nolasco. Mori in Madrid nel 1658.

LANCILAO e GIROLAMO, pittori padovani, fiorirono circa il 1500, ma pare che lavorassero piuttosto

di miniature.

LANCISI (Tommaso) di città di S. Sepolcro, nacque nel 1524, e fu scolaro dello Scaminossi. Si dice che avesse due fratelli egualmente pittori, e che la di lui famiglia fosse benemerita dell'arte per avere prodotti diversi artefici, de' quali per altro non si hanno circostanziate memorie. Tommaso lasciò alcune pregevoli opere in patria, ove mori assai vecchio nel 1605.

LANCONELLO (CRISTOFARO) di Faenza, su probabilmente scolaro del Barocci. Nel palazzo Ercolani di Bologna conservasi un quadro rappresentante Nostra Signora in gloria con S. Francesco, S. Chiara ed altri due Santi. Ogni cosa vedesi lavorata con facile peunello, con belle arie di teste, e con buon colorito, che indicano la scuola del Barocci. Non sono conosciute le particolari circostanze della vita di questo gentil pittore, nè altre sue opere sicure.

LANCRET ( NICCOLÒ ) nato in Parigi circa il 1670, fu scolaro di Claudio Gillot, e di Antonio Valeau, onde cercò di formarsi una maniera che riunisse il meglio dei due maestri. Pare peraltro che nella matura età non producesse frutti conformi alle speranze che faceva concepire in gioventù, forse perchè abbandonata la semplice imitazione della natura, si lasciò strascinare nel vortice dal manierismo. Lavorava ancora nel 1719.

LANDA (GIOVANNI DI) nel 1599. fece le pitture e le dorature dell'altar maggiore della parrocchia di Santa Maria di Fafalla di Pamplona, per le quali opere ricevette 70,000 reali. Nel 1690 egli dipinse un san Michele ed una sauta Caterina nella parrocchiale di Caseda, che gli furono pagati 5787 ducati. Pare peraltro che il Landa non fosse artefice di un merito assai distinto, perciocchè ai suoi tempi non si occupavano delle dorature che i mediocri pittori. Ignorasi l'epoca della sua morte.

LANDERER (FERDINANDO) intagliatore tedesco operava in Vienna in sul finire del secolo decimottavo; ed è particolarmente conosciuto per alcune stampe tratte da Martino Schmit, le quali per il gusto del disegno s'accostano alla maniera di

Rembraudt.

LANDRIANI (PAOLO CAMILLO) milanese, detto il Duchino, probabilmente perche attaccato alla corte ducale, nacque verso il 1560, ed imparò l'arte sotto il maggior Semini. Quando il Lomazzo scriveva il suo Tempio della Pittura, Paolo Camillo, sebbene assai giovane, dava grandissime speranze di riuscire cccellente pittore, quale infatti divenne. Molte cose operò nella sua patria assai degne di lode, in cui al buon disegno ed alla grazia del maestro aggiunse certa quale morbidezza di colorito e di contorni, che avrà probabilmente presa dalla scuola parmigiana e dalla milanese. Fra le tavole d'altare meritano particolar lode quella della Natività di Gesù in S. Ambrogio, e l'altra della Passione fatta nel 1602. Mori in patria del 1618 circa.

L'ANDRIY (PIETRO) nacque a Parigi nel 1677, e fu uno de' buoni intagliatori che si conoscano nell' età sua, dopo i grandi maestri dell'arte. Conosconsi molte sue stampe tratte da Testelin e da altri. Morì

a Nanterre nel 1741.

LANETTA (ANTONIO) da Buguato, viene ricordate da Paolo Lomazzo tra gli allievi del Gaudenzio, ma non è nota alcuna sua opera certa, onde poter giudicare del di lui merito.

LANFRANCO (CAV. GIOVANNI), nacque in Parma nel 1581 di miserabili parenti, ond'era costretto a guadagnarsi il vitto servendo nella famiglia Scotti di Piacenza. Ma avendo i suoi padroni scoperta la sua inclinazione per la pittura, lo raccomandarono ad Agustino Caracci, che di que'tempi lavorava in Parma. e morto questi passò a Roma sotto Annibale. Portava Giovanni in Roma la severità e la dottrina del disegno di Agostino, ma aveva piena la mente del comporre careccesco, ed in Roma sotto Aonibale, che stava allora dipingendo i più bei freschi del mondo nella galleria Farnese, e sui grandi modelli di Raffaello e di Michelangelo, formò la sua maniera, che nel disegno tiene del caraccesco, si avvicina al Coreggio nella composizione, a Michelangelo nell'ardire e nel macchinoso, a Raffaello nell'espressione e nella nobiltà de'volti e delle attitudini. Ma l'iugegno del Lanfranco non poteva contenersi entro i limiti dell'imitazione, e qualche sconosciuta bellezza aggiunse all'arte; ampie masse di luce e di ombre collocate opportunamente, panneggiamento largo e dignitoso, bella distribuzione dei gruppi, sfoggio di abiti e di ornamenti. A questi pregi univa facilità sorprendente d'inventare e di eseguire, onde potè condurre a fine tante e così importanti opere a fresco e ad olio. Troppo lontano ci condurrebbe l'enumerazione delle insigni sue opere sparse in Roma, in Napoli ad in tutta l'Italia. Non farò che accennarne alcune. Dovendo dipingere in Roma la cupola di S. Andrea della Valle, e sentendo di non poter superare l'eccellenza di quella del duomo di Parma dipinta da Coreggio, nè volendo farla simile, la esegui di altro disegno, che maravigliosamente gli riusci.

Con nuova invenzione dilucidò l'apertura di una gloria celeste con la viva espressione di un immenso luminoso splendore. Avvertitamente dipinse ogni cosa con un tocco grosso e rozzo; anzi si dice che talora si servisse di spugna invece di pennello. Sebbene tanto rozzamente dipinta, se posso così esprimermi, la cunola di S. Andrea fa maggiore effetto, veduta a giusta distanza come deve vedersi una cupola, che non quella di Parma, che vuole essere osservata da vicino come un quadro. Le figure principali di quella di S. Andrea hanno fino a 30 piedi di altezza, e non sembrano condotte colla consueta diligenza; ma vedute a debita distanza formano un incanto, da cui l'occlijo non sa staccarsi senza pena. Anche le cupole al Gesù ed al Tesoro in Napoli, nelle quali succedette al sno emulo il Domenichino, furono fatte colla stessa arte, che servì poi di modello ai pittori macchinisti. Tra le tavole ad olio famosissime sono quelle di Sau Andrea Avellino in Roma, del Cristo morto a Bologna, del S. Rocco, e del S. Corrado in Piacenza. Antico emulo del Domenichino, e degno di esserlo, parve destinato a terminare le opere da lui incominciate: e se non giunse a superarlo, ne divise almeno la gloria. Morì di 66 anni nel 1647, dopo avere lungo tempo goduto gli onori e le ricchezze meritate colla sua virtù, lasciando innumerabili opere e valorosi discepoli.

LANFRANCO architetto, non saprei dire ove nato ed educato, operava in sul declinare dell'undecimo secolo e ne' primi del susseguente intorno alla chiesa cattedrale di Modena, cominciata e continuata fino alla fiue sui disegni di lui. È questo uno di quelli edifizi, che conservando tutto il fondo dell'antica architettura italiana caduta nel più basso stato, mostra qualche leggere indizio di risorgimento; o se

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

non altro di passaggio verso lo stilo teutonico. E per tale rispetto può meritare l'attenzione di chiunque ama di conoscere la storia dell'arte. Chi desiderasse più circostanziate notizie, non ha che a leggere il Tiraboschi, Biblioteca Modonese T. VI, p. 448,e la Storia della Scultura. del conte Cicognara, T. 1.

LANGETTI (GIOVAN BATTISTA) nato in Genova nel 1635, fu scolaro di Pietro da Cortona, poi del Cassana, suo concittadino, ed eccellente coloritore. Recatosi a Venezia in gioventù, colà si trattenne lungamente, facendovi poche opere pubbliche, ma molte per private quadrerie, che arricchi di busti di vecchi e di filosofi, con teste d'ordinario tratte dal vero, senz' altro aggiugnervi di artificiale, che le vesti. Si dice che avesse in costume di farne una al giorno, vendendole poi a basso prezzo, onde venivano avidamente ricercate. Morì in Venezia nel 1676.

LANGHEMAN. V. Bockhorst

Giovanni.

LANGLADE (J. ABATE DI) sebbene semplice dilettante pubblicò nel 1748 diversi paesaggi intagliati da lui e dedicati al conte di Vence.

LANGLOIS (GIOVANNI) nato a Parigi nel 1749, poi ch' ebbe appresi in patria gli elementi del disegno e dell'intaglio, recossi a Roma, ove dopo alcuni anni di studi, disegnò ed incise diverse opere, che lo fecero annoverare fra i buoni maestri. Ignorasi l'epoca della sua morte. Fra le sue stampe sono celebri le seguenti:

S. Luca in atto di fare il ritratto di Maria Vergine, da Raffaello.

Martirio di S. Stefano, da Pietro da Cortona

Gesù Cristo che risana il paralitico, da Bon de Boullongne.

La Decollazione di S. Paolo, dallo stesso.

— (Pietro Gabriello) nacque in Parigi nel 1754, e fu uno dei

valenti allievi di Simonet. Buon disegnatore com' egli era, conservò nelle opere d'intaglio correzione. nettezza e proprietà. Fra le molte sue stampe sono ricercate

La Massaja Nortolandese da

L'Educazione piacevole, da Scal-

Diversi ritratti che ornano l'edizione delle opere di Voltaire eseguita da Boumarchais in 69 volumi.

Le Carità Romana, da Pellegrini. LANGLOIS (VINCENZO MARIA) fratello del precedente, nacque nel 1756, e fu più che di Simonet allievo del fratello. Conoscendosi incapace di grandi lavori, applicossi ad intagliare vignette sui disegni di Moreau, Le Barbier ed altri, per ornamento di libri. Pubblicò pure una stampa rappresentante un Concerto in un giardino, da Lavreince.

LANGOT (FRANCESCO) nato a Melun nel 1641, intagliò un gran numero di stampe, tratte da diversi autori; ma in gran parte copiate dalle incisioni di Bloëmaert, Rubens, Gregorio Huret, ec. e tutte più deboli delle stampe originali.

LANIER (NICCOLA) trovavasi ai servigi di Carlo I. re d'Ioghilterra in qualità di cantante, e non era meno del padrone affezionato alle belle arti; onde gli cra riuscito di formare una preziosa raccolta di disegni. Da questa scegliendo i più rari, alcuni ne intagliò egli stesso all'acquaforte, ed i più sece intagliare sotto la propria direzione a L. Vorsterman il giovane; che tutti insieme uniti formano un'interessante seguito.

LANINI (BERNARDINO) nato in Vercelli ne' primi anni del sedicesimo secolo, fu ammaestrato nell'arte da Gaudenzio Ferrari, che poi ritrasse nella sua celebre pittura di S. Caterina presso S. Celso. Fu il Lapini il più illustre imitatore del sublime Gaudenzio, e

come tale riconosciuto da Paolo Lomazzo. In Vercelli faceva del 1547 una Pietà nella chiesa di S. Giuliano, che sarebbe creduta delle migliori cose del maestro, se non portasse il suo nome. Ma più che altrove lavorò nel duomo di Novara, ove fece quelle celebri Sibille e quel Padre Eterno tanto lodati dal Lomazzo. Morì del 1578 circa. lasciando due fratelli. Un magnifico quadro di questo valente artista, rappresentante la Sacra Famiglia con diversi altri Santi, possiede l'egregio nostro incisore Gaudenzio Bordiga, che lo dimostra meritevole di occupare un distinto quadro tra i pittori Lombardi del sedicesimo secolo.

- (GAUDENZIO e GIROLAMO). sebbeoe imitatori del suo stile. lo seguono però a molta distanza, perchè mancanti di buon fondamento di disegno. Niuna loro opera certa si conosce fuori di Vercelli, nella quale città trovansi di Gaudenzio una tavola nella sagristia dei Barnabiti, ed un Deposto di croce in una privata casa di Girolamo.

LANTIERI (JACOPO), nacque in Paratico terra della provincia bresciana, e fu uno de'valenti ingegneri del sedicesimo secolo. Non contento di essersi distinto nell'arte sua con opere civili e militari, provide alla sua fama con diverse scritture; tra le quali le due seguenti.

Dialoghi duc del modo di disegnare le piante delle fortezze secondo Euclide e del modo di comporre i modelli, e torre in disegno le piante delle città. Venezia Valagrisi, 1557: Due libri del modo di fare le fortificazioni di terra intorno alle città e castella, per fortificarle; e di fare così i forti in Campagna per gli alloggiamenti degli eserciti; come anco per andar sotto ad una terra, e di far i ripari delle batterie. Venezia presso Bolognini Zantieri 1559.

Queste opere, sebbene non della stessa importanza di quelle del De Marchi, sono pure indubitati testimoni che in Italia si coltivarono gli studi dell'architettura militare quando presso altre nazioni europee nou

erano ancora conosciuti.

LANZANI (ANDREA) di Milano. nacque verso la metà del sedicesimo secolo. Sotto lo Scaramuccia, scolaro di Guido Reni, che si trattenne lungo tempo in questa città chbe il Lanzani le prime lezioni di pittura, ma partito lo Scaramuccia, fu dalla fama del Maratta chiamato a Roma, e si formò valente uomo. Tornato in patria sorprese i conoscitori colla gloria di S. Carlo eseguita pel duomo, e con un quadro dei fatti del cardinale Federico Borromco posto nella Biblioteca Ambrosiana. Andò poi in Germania, ov'ebbe il titolo di cavaliere, ed onorata sepoltura l'aono 1712.

LAODICIA, pittrice pavese, che fiorì nella prima metà del quattordicesimo secolo, viene ricordata da Paolo Lomazzo, siccome colei che ebbe molta celebrità ai tempi di Giotto e del Petrarca. Sospettarouo alcuni col solo appoggio del nome, che possa essere greca, o nata in Italia da taluno di quei molti greci pittori, che avanti il rinnovamento dell'arte erano in Italia ri-

putati buoni maestri.

LAPI (NICCOLÒ) fiorentino, nato nel 1661, fu allievo c forse aiuto del Giordano. Di questo poco celebre pittore trovansi presso private famiglie diverse madonne di pretto stile giordanesco. Il Lapi fu uno dei molti pittori, ch'ebbero l'onore di dare il proprio ritratto alla R. Galleria di Firenze. Mori nel 1752.

LAPICCOLA (NICCOLA) calabrese, fu in Roma scolaro del Mancini e suo fedele imitatore. Fece i disegni pei musaici di una cappella del Vaticano, ed alcune pitture in altre chiese di Roma e di Velletri. Mori negli ultimi anni del 18º secolo

LAPIS (GAETANO) nato in Cagli

nel 1704, fu ammesso nella scuola del cavaliere Conca, quando aveva già imparato il disegno sotto altro maestro, e ne usci pittore di un gusto originale. La sua patria possede molte pregevoli opere, tra le quali alcune Madonne, che mostrano lo studio da lui fatto intorno alle belle forme degli antichi. In Roma, nel palazzo Borghese, dipinse in una volta la Nascita di Venere con tanta bravura, che non si sa capire come questo artefice nou venga collocato tra i migliori dei suoi tempi. Ma egli cra soverchiamente timido e modesto, onde non è maraviglia che venisse so-verchiato dagl'intrighi di audaci millantatori. Mori nel 1776.

LAPO (JACOPO) architetto che fioriva in Toscana nel tredicesimo secolo, più che da tutt'altro ebbe celebrità da Arnolfo di Lapo suo figlio ed allievo. V. Arnolfo.

—— (DI) V. Arnolfo.

LAPPOLI (MATTEO) di Arezzo, nato circa il 1450, imparò l'arte nella scuola del famoso Bartolommco della Gatta; e sebbene ricco gentiluomo non isdeguò di adoperarsi come ainto del maestro. Pare che morisse in ctà giovanile, la-

sciando il figlinolo

—— (Giovan Antonio), il quale avendo dal padre ereditata l'inclinazione per la pittura, frequentò la scuola de Puntormo, e su non solo l'amico del Rosso e di Perino del Vaga, ma loro emulo in Toscana ed in Roma. Poco lavorò per chiese e per luoghi pubblici, ed invece lasciò molti quadri da stanza assai belli. Morì di 60 anni nel 1552.

LARCHER (ANTONIETTA) nata a Parigi nel 1685, apprese gli elementi del disegno c'dell'intaglio sotto Poilly; e si fece conoscere buona intagliatrice con alcune stampe che formano parte della Galleria di Crozat.

LARGILLIERE (NICCOLA DI)

nato in Parigi nel 1656, non contava che circa vent' anni quando passò in Inghilterra per esercitarvi la pittura. Ebbe la fortuna di essere chiamato a ritrarre il re, il quale vedendolo in così fresca età far bene c presto, compiacevasi di averlo frequentemente presso di sè. Di ritorno in Francia, trovò facile accesso presso le Brun, cui spiacendo di perdere un collaboratore di tanto merito caldamente richiamato in Inghilterra da quel re, gli ottenne da Luigi XIV vantaggiose condizioni per lavorare in corte. Sebbene fosse ricevuto nell'accademia di Parigi in qualità di pittore di storia, Largiliere fu, più che in tutt'altro genere, occupato in quello de' ritratti. Allorchè Giacomo II. fu incoronato re d'Inghilterra, non potè rifiutarsi ai suoi inviti; e recatosi nuovamente in Inghilterra, sorpassò sè medesimo ne' ritratti di Giacomo II. e della sua sposa. La fortuna venne allora ad offrirsegli con tutti i suoi allettamenti per ritenerlo a quella corte; ma l'amore di patria lo ricondusse in Francia, dove morì nonagenario nel 1746, lasciando i figli ricchissimi. Questo maestro dipingeva ordinariamente di pratica; e non pertanto ammiransi in quasi tutte le sue opere castigato disegno ed una perfetta imitazione della natura. Ebbe maniera franca e leggera, pennello morbido; e le sue composizioni sono ricche ed ingegnose. Perfetta è la rassomiglianza delle sue teste, bellissime le mani, grandiosi i panneggiamenti. Aggiunse ai meriti di valente artista quelli di onorato e buon cittadino.

LARMESTIN (NICCOLA DI) intagliatore parigino, morto in età di 72 anni nel 1755, fu intagliatore della galleria del re, e lasciò le se-

guenti stampe

Visione di Ezechiello, da Raffaello Una Sacra famiglia, dallo stesso Alcune altre stampe, dallo stesso. Il ritratto in piedi di Luigi V,

e lo stesso a cavallo, da Gio. Battista Vanloo.

Ritratto della Regina sua sposa,

in piedi, dallo stesso.

Serie di 22 soggetti per le favole di la Fontaine, dai disegni di Lancret, Coucher ec.

Le quattro ctà, da Lancret.

Il Savojardo e la Savojarda, da

Altri pezzi diversi, da Watteau, le Moine ed altri.

LARRAGA (APOLLINARE) nacque in Valenza dopo il 1650, ove studiando le opere del celebre Orrente si fece valoroso pittore di fiori e di animali, ed arricchi di curiosi quadri diversi conventi di Valenza. Conviene credere che morisse in età molto avanzata, perciocchè potè istruire nella pittura sua nipote

- (GIOSEFFINA MARIA), che riuscì eccellente miniatrice, e si rese benemerita dell'arte tenendo in sua casa a proprie spese per molti anni un'accademia di pittura, che diede alla Spagna varj buoni maestri. Vi-

veva ancora nel 1738.

LASNE (MICHELE) valente intagliatore nacque a Caen nel 1596, e perchè sapeva correttamente disegnare, le sue stampe vengono tenute in molto pregio spezialmente dagli artisti, e per tale titolo, e perchè tratte da originali di grandi maestri, e perchè seppe maravigliosamente esprimere le passioni. Fu di gentile e gioviale carattere, onde condusse lieta vita in seno alle dolcezze dell'amicizia. Si dice che amò il vino, e talvolta oltre il dovere, ma che riscaldato da questo, faceva cose mara vigliose. Le principali sue stampe sono Cristo morto disteso sopra una pietra, a canto al quale sta seduta la Maddalena, probabilmente di sua invenzione.

Gesù Cristo in gloria, accompagnato dai Santi Pietro e Paolo, da

Paolo Veronese.

Una Visitazione, da Lodovico Caracci.

La Vergine col bambino Gesù addormentato, conosciuto sotto il nome di Silenzio del Caracci, ed intagliata da varj altri maestri.

Sacra Famiglia, da Rubens S. Francesco d'Assisi che riceve dalle mani della Madre il bambino

Gesii, dallo stesso.

S. Francesco di Paola che riceve Gesù da Maria, dallo stesso macstro, e quasi uguale pensiero del precedente

Diverse Tesi, una delle quali da

le Brun

Molti ritratti, fra i quali Luigi XIII a cavallo; il fondo del quale inta-

gliato da Collot.

Altre stampe in gran numero da Tiziano, Paolo Veronese, Spagnoletto, Benedetto Castiglione, Champagne, Vouet, Lorenzo de la Hire,

Pietro Mignard, ec.

LASTMAN (PIETRO) nato in Arlem nel 1562, studiò l'arte sotto Cornelio Cornelis, o forse non fu che suo condiscepolo, essendo nati nello stesso anno. In principio del 17.º secolo trovavasi in Roma, ove dava speranza di riuscire raro pittore. E lo dovette essere, se può darsi fede a molte poesie fiamminghe fatte in sua lode, trovandosi di lui pochissime opere certe, onde poterne giudicare con miglior fondamento.

—— (NICCOLÒ PIETRO DI) celebre intagliatore olandese, fiori circa il 1640, e lasciò, tra le altre le seguenti stampe

Pietro nel giardino degli ulivi.

Pietro liberato dalla prigione, da Giovanni Pinas. Serve d'accompagnamento al precedente.

Il Martirio di S. Pietro, da Guido

Keni

Ritratto di C. van Mander.

LAUDATI (GIUSEPPE) perugino, nato nel 1672, fu scolaro in patria del Montanini, ed in Roma di Carlo Maratta, che sommamente lo amava, Tornato in Patria di 28 anni, l'arricchì di belle opere, e richiamò

col suo esempio a più corretta maniera i pittori di quella provincia. Operava aucora nel 1718.

LAVIZZARI (VINCENZO) milanese, fioriva ne' primi anni del sedicesimo secolo. Di questo valente uomo, che fa forse il migliore ritrattista che avesse di que' tempi Milano, non conservansi, che io sappia, opere certe; e sarebbe ancora perduta la memoria del di lui nome senza le diligenti indagini dell'erudito ab. Lanzi.

LAURATI. V. Lorenzetti.

LAURENT (PIETRO GIUSEPPE) nacque nelle Fiandre nel 1715 e lu uno de' più valenti ingegneri che conti il secolo in cui nacque. Profondo conoscitore della più importante parte della fisica, la dinamica, non tardò a distinguersi con istraordinari lavori di pubblica utilità. Era appena giunto ai 21 anni quando nelle provincie delle Fiandre e dell'Hainault esegui disseccamenti creduti per l'addietro impraticabili. Incaricato della direzione dei canali delle generalità di Valencienne e di Lilla, agevolò la navigazione della Scarpa, ed eresse sopra gli altri fiumi più sicuri e comodi argini. Tra le macchine ch' egli inventò, merita distinta ricordanza, perchè d'ogni altra più ntile, quella conosciuta sotto il nome di gran pozzo, di cui si è servito nella Brettagna per liberare le miniere dalla iuondazione, ed estraerne i minerali. La città di Valencienne si riconosce debitrice a Laurent dell'ingegnosa macchina che servì alle sue fortificazioni: ma pose il colmo alla sua gloria il progetto per l'unione della Schelda alla Somma, formando un canale sotterraneo lungo nove miglia. Voltaire, scrivendo a Laurent mentre si lavorava per l'esecuzione del progetto, lo chiamò non a torto Capo d'opera inaudito, ed il Delille, membro dell' Accademia di Parigi, cclebrò in versi le invenzioni di questo illustre artista.

LAURENT (ANDREA) nato a Londra nel 1720, passò giovinetto a Parigi, dove apprese nella scuola di le Bas il disegno e l'intaglio. Avrebbe per avventura superato il maestro, se la morte non lo toglieva all'arte in età di soli vent'anni. Pure provvide alla sua gloria colle seguenti stampe

Saulle che consulta la Pitonessa,

da Salvator Rosa.

La Conversazione, da Teniers La Messe, e gli Addio, da Wou-

vermans ec.

(N.) nacque in Marsiglia,
non è noto in qual tempo, e stabilitosi in Parigi intagliò diversi

bilitosi in Parigi intagliò diversi paesaggi da Dietricy, Leutherbourg, Boucher ed altri. Fece inoltre La morte del cavaliere d'Arrass.

La morte del cavaliere d'Arrass, da Casanova, e per accompagnamento

Il valore ricompensato.

(N.) suo fratello intagliò alcune copie di stampe inglesi, ed

ajutollo in vari lavori.

LAURENTINI (GIOVANNI) detto l'Arrigoni, noto in Rimini per avere condotte a fine le opere del convento degli Osservanti, lasciate imperfette da Francesco di Modigliana. Si dice che la storia della morte d'Abele sia interamente di sua invenzione, sebbene perfettamente si rassomigli agli altri dipinti. Fioriva nel 1600.

LAURENZ (F. D.) intagliò in Germania diversi soggetti nel genere dell'acquerello, tratti dai quadri di Rottenhamer e di altri mae-

stri.

LAURETI (TOMMASO), detto il Siciliano dall'isola in cui nacque, lavorava in Bologna ai tempi di Gregorio XIII, che lo chiamò a Roma per tirare avanti la sala di Costantino, provvedendolo di buoni assegnamenti. Morto Gregorio, continuò a servire sotto i di lui successori Sisto V e Clemente VIII, chi tenuto da tutti i pittori in grandissima stima per la sua virtì, e

per il suo buon carattere. Fu principe dell' accademia di pittura, c morì ottuagenario, assai compianto dai suoi scolari, cui insegnava con amore tutte le difficoltà dell' arte.

LAURI (GIACOBBE) nacque a Roma nel 1580, ed intagliò sui disegni propri ed altrui il Seguito delle stampe in numero di oltre 150, rappresentanti Roma nel suo splendore. È pure conosciuta là stampa di S. Colomba, da Giuseppe del Sole. Operava nel 1612.

— (BALDASSARE) fiammingo e scolaro del Brilli, venne giovane a Roma ai tempi del Sacchi, ed acquistò nome fra i paesisti. Essendosi accasato in questa capitale

ebbe due figliuoli

--- (Francesco) nato nel 1610. aspirando a maggior gloria che non poteva acquistarsi seguendo le paterne vestigia, passò nella scuola del Sacchi, il quale scorgendo i rapidissimi progressi che questo raro giovane andava facendo, si lusingò di vederlo in breve emulo de' più grandi maestri del miglior secolo. Uscito dalla scuola dell'illustre precettore, volle prima di aprire scuola in Roma, osservare nella patria loro le opere di tutti i grandi maestri, e viaggiò per l'Italia, per la Germania, per l'Olanda; ed un anuo si trattenue in Parigi, cogliendo in ogni luogo quanto trovava utile al suo perfezionamento. Ma la morte lo sorprese quando, appena tornato in Roma, cominciava a dar prove dei suoi grandi talenti colla pittura a fresco di tre Dee dipinte in una volta del palazzo Crescenzi l'anno 1655. Più lunga vita ebbe il di lui fratello.

e suo allievo ne' primi anni, poi ammaestrato dal Carosselli dopo la morte di Francesco. Seguendo la naturale sua inclinazione, lavorò quasi soltanto di piccole figure, quadretti per gallerie fatti con molto spirito, e pieni di belle fantasio

e di bizzarre caricature in sullo stile de' fiamminghi. Ma perchè i suoi emuli lo andavano screditando, quasi che non sapesse fare grandi figure, dipinse alla Pace più grandi del vero Adamo ed Eva, che per molti rispetti furono tenute assai huone figure. In palazzo Borghese dipinse a fresco alcuni hellissimi paesi, ne' quali pare che prendesse ad imitare il padre. Ad ogni modo Filippo deve la sua maggior gloria ai piccoli quadri, ammirati dallo stesso Raffaello Mengs, che pure non era liberale lodatore delle opere altrui, quando credeva di poterle far meglio egli stesso. Morì assai ricco nel 1694.

LAURIO LAURIER (PIETRO DE) francese, chiamato dalla fama di Guido, si recò a Bologna di già ammaestrato nei principì della pittura, e scppe in modo guadagnarsi l'affetto del maestro, che era solito di ritoccare i snoi pastelli. Pochi quadri pare che facesse in Italia, i quali hanno tutto il sapere guidesco, come ne faceva prova uno bellissimo che vedevasi nella chicsa dei Cappuccini di Bologna, nella quale città fece lunghissima dimora.

LAURO (GIACOMO) nato in Venezia dopo la metà del sedicesimo secolo, si domiciliò in Treviso colla famiglia, ed in questa città fece la maggior parte delle sue opere; la piu lodata delle quali fu il maraviglioso quadro di S. Rocco della chiesa de' Domenicani, nel quale seppe tutto mostrare l' orrore ed i danni della peste. Morì assai giovane nel 1605.

LAUTENSACK (SEBALDS) di No-

rimberga, di cui sono conosciute le seguenti stampe eseguite l'anno 1559.

Il Cieco di Gerico.

La Donna cananca liberata dal Demonio.

LAUW (Jones) intagliatore inglese del p.º p.º secolo, pubblicò varie stampe alla maniera nera, tratte da Teniers e da altri Maestri. LAUWERS (NICCOLA) valente intagliatore fiammingo, era nato a Leuse nel 1620. Ignorasi in quale scuola apprendesse il disegno e l'intaglio, ed ogni altra circostanza relativa alla sua vita. Tra le non poche sue stampe daremo luogo alle seguenti:

Un' Adorazione dei Magi, da Ru-

Gesh Cristo innanzi a Pilato, dallo stesso. Nelle ultime prove di questa stampa al nome di Lauwers venne sostituito quello di Bolswert, forse per avere avuto qualche parte in questa incisione.

Una deposizione di Croce. Il Trionfo della nuova Legge.

Il Concerto di S. Cecilia, da Gerardo Seghers

Un'Adunanza di Ginocatori, dallo stesso, cui fa accompagnamento il Rinnegamento di S. Pietro, inciso da Bolswert.

(CORRADO) fratello di Niccola, fu pure valente intagliatore, come ne fanno prova le seguenti stampe.

Elia, in atto di ricevere da un Angelo il cibo, nel deserto, da Rubens.

L'Ospitalità di Filemone e di Bauci verso Giove e Mercurio, da Giacomo Jordaens.

Il Battesimo dei Negri, da Erasmo Quillinus.

LAWRY (R.) intagliò a Londra nel 1785 una Battaglia navale di Roduas, da Dood.

LAZZARI (GIOVAN ANTONIO) veneziano, imparò l'arte sotto il cavalier Liberi, e sotto altri maestri; ma il suo maggiore studio lo fece sulle opere di Jacopo da Ponte, le quali seppe initare con tanta bravura, che i più accorti artefici ne rimasero ingannati. Era questi nato da nobile famiglia nel 1659, e morì del 1713, lasciando molti quadri a pastello, che sono tenuti in grande pregio nelle quadrerie di Venezia e di altre vicine città.

LAZZARINI (CANONICO GIOVAN ANDREA) nato in Pesaro nel 1710. fu scolaro del Mancini. Questo valente artefice fece tali opere, ed illustrò le cose della pittura con così eruditi libri, che mal può decidersi se più sia benemerito dell'arte come artefice o come scrittore. Una nobile testimonianza rese al suo valore pittorico e letterario il conte Francesco Algarotti, dichiarando di essersi assai giovato delle sue scritture nel comporre il celebre suo Saggio sulla pittura, e commettendogli due quadri per la scelta sua galleria de pittori viventi. Furono questi Archimede intento ai suoi studi mentre i Romani prendevano Siracusa, e Cincinnato chiamato alla dittatura. Dei molti quadri fatti per luoghi pubblici e privati non indicherò che il più celebre, cioè quello di Gualdo nella cappella Fantuzzi, nel quale pare che abbia voluto mostrare quanta distanza passi tra le invenzioni di un pittore letterato, e di un pittore idiota. Il costume vi si trova dottamente osservato fino allo scrupolo, ricca è l'invenzione, i gruppi sono ben distribuiti, le figure assai studiate, e nobile l'espressione, e perfino il colorito, a differenza di altre sue opere, gagliardo e vigoroso. Alcune figure di donna e di putti sono affatto raffaellesche, e le architetture che adornano il quadro, mostrano lo squisito gusto dell'artefice. Questo distinto pittore che fiori nell'età de' nostri padri e nella nostra, morì in Pesaro sua patria nel 1801 in età di 91 anni.

(GREGORIO), veneto, nato nel 1644, non tardò ad accorgersi della viziosa maniera del suo sebbene illustre maestro, e si formò uno dei più valenti pittori che fiorissero in Venezia nell' età sua. Quantunque non abbia mai lasciata Venezia, trovansi nella pittura del Lazzarini la precisione del disegno raffaellesco, ed una certa castigatezza con-

giunta al grandioso che ricorda la scuola dei Caracci. Carlo Maratta, così parco lodatore dei suoi contemporanei, resc giustizia al merito del pittore veneziano; perciocchè richiesto dall'ambasciatore veneto presso la S. Sede di un quadro per la sala dello Scrutinio, ricusò di farlo, dicendo che in Venezia avevano il Lazzarini. E questi giustificò pienamente l'opinione che di lui aveva il Maratta col quadro del Trionfo del Morosini detto il Peloponnesiaco, che di poco cede in merito all'altra pregiatissima sua tavola del S. Lorenzo Giustiniani, riguardata pel suo capo d'opera. Morì in patria d'anni 78.

LAZZARONI (GIOVAN BATTI-STA) nato in Cremona nel 1616 fu scolaro di Giovan Battista Tortiroli e visse lungo tempo in Milano, in Piacenza ed in Parma, ove lavorò assai di ritratti, che sapeva fare somigliantissimi; oltrecchè avca il buon impasto e la morbidezza dei colori del suo maestro, imitatore del giovane Palma. Morì nel 1698.

LEADER (GUGLIELMO), intagliatore inglese, nato a Cambridge nel 1729, pubblicò molte stampe alla maniera nera, fra le quali

Sansone in prigione, da Rembrandt. Soggetto inciso pure in Berlino da Schmid.

LE BAS (GIACOMO FILIPPO), intagliatore del gabinetto del re, nacque a Parigi nel 1707, ed apprese in patria sotto diversi maestri il disegno e l'intaglio. Fu uno de' più laboriosi intagliatori, perocchè lasciò più di 500 stampe, tratte da diversi maestri. Si rese benemerito dell'arte per i grandi allievi usciti dalla sua scuola, fra i quali Aliamet le Mire, da Ghent, Gouaz ec. Morì in patria nel 1783. Distinguonsi fra le stampe di lui

Le Opere della Misericordia da Teniers.

Il Figlinol prodigo, dallo stesso. Una serie di feste di Villaggio. Il Cinghiale assalito, da Wou-

La Caccia all'Italiana ed il fiasco

di latte. La partenza per la Caccia, da van

Falens.

Il Convegno di caccia, ed il Cacciatore fortunato, dallo stesso.

L'Alleanza di Bacco e di Veuere, da Coypel.

Diversi porti di mare della Fran-

cia, da Vernet ec.

LE BAS (N), nato a Parigi nel 1759 apprese l'intaglio nella scuola di Pasquelier, e pubblicò varie stampe attiuenti al Viaggio di Sicilia coi disegni di Houel.

LE BEAU (PIETRO ADRIANO) nato a Parigi nel 1744, intagliò diversi ritratti della reale casa di Francia; fra i quali Luigi XVI, la regina sua sposa, la regina madre e molte vignette sui disegni di Marillier per varie opere letterarie.

LECCE (MATTEO DA) lavorava sotto il pontificato di Gregorio XIII, e viene creduto allievo del Salviati ed imitatore del Bonarroti, avendo cercato le robuste membrature e pronunziati gagliardamente i muscoli. Per lo più lavorò a fresco, ed assai fu lodato un suo Profeta dipinto in Roma nella compagnia del Gonfalone. Ma chiamato a dipingere alcune cose in faccia al gran giudizio di Michelangelo, cioè la caduta degli Angioli rubelli e la pugna di S. Michele contro Lucifero sopra il corpo di Mosè, apparve l'infinita distanza che passa tra l'artefice originale e l'imitatore. Dopo quest'opera, nella quale cercò di superare sè stesso, forse disgustato della cattiva riuscita, abbandonò Roma, e poi ch'ebbe alcun tempo lavorato in Malta ed in Ispagna, s'imbarcò per le Indie; di dove tornato assai ricco in patria, si pose a cercar tesori, e morì povero.

LECCHI, o LECH (ANTONIO) che lioriva dopo la metà del 17.º Diz. degli Arch. T. II.

secolo, viene annoverato tra i celebri fioristi de' suoi tempi.

LE CLERC (SEBASTIANO) espertissimo intagliatore, eccellente disegnatore, nacque a Metz nel 1637 con le più felici disposizioni per il disegno, e ne apprese gli elementi dal genitore, che esercitava la professione d'orefice. Essendosi recato in Francia per avere qualche impiego nel corpo del genio, per il quale non aveva minore disposizione che per l'incisione, fece conoscenza del pittore Le Brun, che lo consigliò a consacrarsi unicamente all'intaglio. Non molto dopo il ministro Colhert gli fece dare alloggio ai Gobelini ed una pensione di 1800 franchi per attaccarlo ai servigi del re. Ne questa pensione fu il solo benefizio ottenuto da Luigi XIV, perocchè nel 1695 gli accordò il titolo di suo intagliatore ordinario, siccome Clemente XI gli accordò quello di cavaliere romano. Mori in Parigi di 77 anni nel 1714. Questo eccellente artista, che trattava con pari successo la storia, il paesaggio, gli animali, aveva grande imaginazione, ed era assai istrutto nelle lettere, onde le sue composizioni sono dotte, svariatissime, il disegno corretto, l'espressione naturale e nohile, l'intaglio netto, il tocco facile e grazioso. In una parola tutto concorre a rendere le sue opere degne della ammirazione degli artisti e dei dilettanti. Dicesi che abbia fatto circa 5000 pezzi, tra i quali i seguenti

La Passione in 36 tavole.

La moltiplicazione dei pani, opera capitale.

Le sei hattaglie d'Alessandro, la Famiglia di Dario ec. pure capitali. L' Ingresso d' Alessandro in Ba-

bilonia.

L' Apoteosi d' Iside. La Storia di Psiche in più stampe. Le quattro Conquiste rappresentanti la presa di Tornay, quella di Donay, la Sconsitta del conte di

40

Martin e l'Allcanza degli Svizzeri. L'arco trionfale della porta San Antonio.

Il Maggio dei Gobelini.

L'Accademia delle Scienze. ec. ec. LE COEUR (LUIGI) intagliava a colori negli ultimi anni del diciottesimo secolo, ed in particolare pubblicò varie stampe, tratte da Mouchet.

LE COMTE (MARGHERITA) intagliò, nel 1754, alcune teste e vari paesaggi all'acqua forte, una serie di farfalle, copiate dal vero, ec-

LEDOSMA (GIUSEPPE) nacque a Burgos nel 1650, e dopo avere imparati i principi dell'arte in patria, passò a Madrid sotto Giovanni Carrenno, e si formò un eccellente coloritore. Fra le migliori sue opere pubbliche sono particolarmente lodati un Cristo al sepolcro ed un S. Giovanni Battista in Madrid; ma più dei grandi si pregiano i suoi quadri da cavalletto, non rari nelle case di quella città. Morì nel 1670, quando cominciava a migliorare la sua maniera.

— (BIACIO) pittore frescante andalusiano, lavorava in sul declinare del sedicesimo secolo di grotteschi in sul fare di Giovanni da Udine e di Morto da Feltre, onde la Spagna gli va debitrice di avere introdotto in patria questo irragionevole, ma grazioso genere di ornati.

ornati.

LEEPE (GIOVANNI ANTONIO VAN-DER), nato in Bruges di nobilissimi parenti, che vi si erano trapiantati da Brusselles l'anno 1664, fu tale la sua inclinazione per la pittura, che suo padre si vide costretto a permettergli di applicarsi a questo studio. Leepe, più che di altri, fu scolaro della natura, che osservò attentamente nelle campagne ed in riva al mare, quando era burrascoso e quando trovavasi in calma, e cercò di esprimerla nei suoi quadri, rappresentandola sotto diversi punti di vista. Dopo alcuni esperimenti in piccolo si accinse ad un gran quadro largo sette piedi ed alto otto e mezzo, nel quale in vastissimo orizzonte raccolse svariatissime vedute di boschi, di colline, di fiumi, di città, ecc. coperte da un leggerissimo cielo. Nel primo piano il suo amico Raimond dipinse la Vergine col Bambino e S. Giuseppe che vanno in Egitto; ed il quadro fu collocato nella chiesa parrocchiale di S. Anna. Dopo avere consacrato alla pittura tutto il tempo che gli lasciavano i pubblici affari, morì, da tutti desiderato, l'anno 1718.

LEEUR (N. VANDER) nato in Breda nel 1667, andò giovanetto a Roma, ove si occupò principalmente nel copiare le opere de'grandi maestri, nella quale professione fu in fedeltà da porhissimi superato: ma egli non era dotato d'ingegno pronto e vivace, e le sue copic non hanno anima; e più inanimati delle copie riuscirono ancora i quadri fatti in Roma di sua invenzione. Non è nota l'epoca della sua morte.

LEEUW (GABRIELE VANDER), allievo di suo padre Sebastiano, che aveva abbandonata la pittura per un impiego di gabelliere, nacque in Dort nel 1645. Allorche Gabriele si trovò abbastanza avanzato nell'arte da poter sostenere il confronto de' migliori pittori dell' Olanda, andò a soggiornare in Amsterdam, ove il matrimonio contratto con una sorella del pittor Vander Plaits gli somministrò i mezzi per recarsi a Roma, di dove non tornò in patria che dopo quattordici anni di assenza. Era Gabriele facile e pronto nel concepire e nel disegnare, onde esegui in poco tempo moltissimi quadri assai ben disegnati e coloriti, di pecore, di buoi, ecc. I primi venivano avidamente ricercati; ma in appresso il prodigioso loro numero faceva si che venissero trascurati. Scoraggiato da questa specie di disprezzo, disponevasi a tornare in Italia, quando

morì quesi subitaneamente in età di 45 anni.

LEEUW (PIETRO VANDER) fratello ed allievo di Gabriele, compose quadri di paesaggi in sul gusto di Adriano Vander Velde, onde, sebbene meno pregevoli di quelli del fratello di gusto italiano, venivano più ricercati dai suoi compatriotti, ed anche al presente sono tenuti in maggior pregio. Ignorasi l'epoca della sua morte.

— (VILLEM DE) valente intagliatore fiammingo, nacque in Anversa nel 1620; lu allievo del celebre Soutman, e condiscepolo di Suyderoot. Pubblicò diverse belle stampe all'acquaforte; fra le quali

Loth inebriato dalle figlie, da

Rubens.

Daniele nella fossa dei Leoni. Il Martirio di S. Caterina.

Quattro grandi Caccie.

Altre stampe, tratte da Rembrandt

e da Lievens.

LEGAT (F.) scozzese, fu allievo del celebre intagliatore Strange. Sono di questo artista scozzese tenute in pregio specialmente le due stampe rappresentanti Andromeda e la Fortuna, tratte da Rungiman.

LEGI (GIACOMO) fiammingo; venuto in Italia giovanetto, visse alcun tempo in Genova, ove lavorò alcune cose di animali, di fiori e di frutti; ma quando, terminati i suoi studi, si disponeva a tornare in patria, morì sorpreso da grave malattia in Genova, nel 1645.

LEGNANI (STEFANO), detto il Legnanino, milanese, nacque nel 1660, e fu in Bologna scolaro del Cignaui ed in Roma del Maratta, ma in appresso, sedotto dalla moda, s'accostò al manierismo, che rese le ultime sue opere men buone delle prime, che hanno talvolta la forza ed il sapore marattesco. Le sue più lodate pitture lo mostrano sobrio e giudizioso nelle composizioni, ed hauno una lucentezza di colorito

che dà loro un pregio non comune alle pitture dei marattisti. Lavorò molto in Milano a fresco, e sono celebri le sue Storie in S. Marco ed in S. Angelo. Venne adoperato anche in altre città dell'alta Italia, e particolarmente in Genova ed in Torino. La cupola di S. Gaudenzio in Novara viene a ragione riguardata per la sua migliore opera, ed è certo degna della sua fama. Si mostrano di lui alcuni ritratti che probabilmente saranno di Ambrogio o Cristoforo suo padre, troppo lontano per altro dalla bravura del figliuolo, senza del quale non sarebbe forse nominato tra i pittori di un distinto merito.

LEGOTTE (PAOLO), fioriva in Siviglia avanti la metà del 17.º secolo, sapendosi che nel 1629 andò a Lebrixa, ove dipinse l'altar maggiore scolpito da Alfonso Cauo, e fece alcuni quadri. Nel 1647 venne del cardinale Spinola, arcivescovo di Siviglia, incaricato di fare di grandezza naturale i dodici Apostoli nel salone dell'Arcivescovado. Più tardi andò a soggiornare a Cadice, ove

morì alcuni anui dopo.

LEGRAND (Luigi) intagliatore francese, fece molte stampe che fanno parte del seguito delle Metamorfosi d' Ovidio, di cui fu editore il Basan.

figlio del precedente, nacque a Parigi nel 1765, ed intagliò molti soggetti a colore, tratti da Fragonard e da altri, nel genere di Bonnet.

(N) intagliatore francese, che dimorò lungamente in Londra, ove apprese ad intagliare alla maniera inglese, di ritorno in Francia, si stabilì in Parigi, esercitandovi l'arte con buon esito in sul finire del prossimo passato secolo.

nel 1755, lasciò diverse belle incisioni, fra le quali alcune a bulino, come Giove ed lo, tratte da Fra-

gonard.

LEICHSENVING (CARLO CRISTIANO) operava in Dresda nel 1769, nel quale anno pubblicò, sui disegni di Wyck, un chimico nel suo laboratorio, stampa di un effetto sorprendente. Altre cose pubblicò in appresso abbastanza pregevoli, ma non del merito della precedente.

LELLI (GIOVAN ANTONIO), romano, nato nel 1591, fu scolaro del Cigoli. Lasciò in Roma alcune tavole di qualche merito, la più lodata delle quali è quella della Visitazione, che vedevasi nel chiostro della Minerva. Morì in Roma nel 1640.

- (Ercole), nato in Bologna nel principio del 18.º secolo, imparò il disegno da Giovan Pietro Zanotti. Pochissime cose fece di pittura in Bologna ed in Piacenza di un merito assai mediocre, onde si applicò alle preparazioni anatomiche in cera, clie condusse con infinita lode insieme al Manzoliui. A queste singolari opere, che sono veramente eccellenti lavori di scultura, aggiunse il merito dell'istruzione, che soleva dare ai giovani pittori e scrittori, onde venne in grandissima fama non solo in Bologna, ma ancora presso gli esteri. Morì del 1766.

LELU (F.) pittore ed intagliatore francese del prossimo passato secolo, pubblicò varie stampe all'acquerello, fra le quali una allusiva ad Enrico IV, che può rigguardarsi come l'apoteosi di questo illustre re, vedendovisi il suo busto sopra una colonna, e presso a lui Minerva,

dai propri disegni.

LEMAY (O.) nacque a Brusselles, dove apprese a dipingere e ad intagliare, e dove tenne fiorente scuola di disegno. Trattò soggetti di più maniere, ma si rese spezialmente celebre colle pitture di paesaggi e di marine, molte delle quali incise con grande spirito. Viene in particolare ricercato un seguito di sei piccoli paesaggi e marine intagliate

all'acquasorte, ornate di belle sigurine d'uomini e di animali, tratti tutti dal vero.

LE MIRE (NATALE) nacque a Roven nel 1724, apprese il disegno e l'intaglio nella scuola di Le Bas, e fra le altre cose incise le seguenti

Il Novellista fiammingo, e la stampa di riscontro, che rappresenta

il castello di Teniers.

Il Monte Vesuvio, e suo riscontro.

Varj soggetti tratti da Minder-

hout, Brakenburg, ec.

Molte Vignette, soggetti per alcune edizioni del Decamerone, del Boccaccio, delle Favole di la Fontaine, per le Metamorfosi d'Ovidio, ec.

Il ritratto di Rousselles Abate di S. Geneviefa, pubblicato nel 1786. Ritratti di Washington, e di la Fa-

yette in piedi.

LUIGI) suo fratello ed allievo, morto nel 1757. in età di 19 anni, lasciò alcune stampe relative alle favole di la Fontaine, che davano grandi speranze di vederlo fra i grandi intagliatori.

LEMPEREUR (Luier), allievo d'Avelin. fu uno de' buoni intagliatori del secolo decimottavo. Fu ricevuto membro dell'accademia di Parigi nel 1763. Pubblicò molte stampe, fra le quali

Una Conversazione fra molti a.

manti, da Rubens.

La Danza Spagnuola, da Palamede, che serve di riscontro alla precedente.

Sileno ubbriaco, da Carlo Vanloo. Titone e l'Aurora, che fa riscontro

al Sileno, da Pierre.

Sagrifizio al Dio Pane, a Bacco ed Arianna, dallo stesso

Le Donne al bagno, da Carlo Vanloo.

Le Grazie che scherzano cogli Amori, da Lagrenée, con altro simile

di riscontro.

(MADAME) sposa del pre-

cedente, si fece pure conoscere va-

lente intagliatrice sotto il nome di Cousinet.

LEMPEREUR (GIOVANNI DIONI-GI)antico Scabino della città di Parigi e dilettante appassionato delle belle arti, morì a Parigi in età di 60 anni nel 1780, lasciando diverse incisioni all'acquaforte, tratte da Pietro da Cortona, Benedetto Castiglione, van Dyck, ec.

— (Giovan Battista Dionigi) figlio del precedente e distinto dilettante, intagliò alcune cose all' a-

cquaforte, fra le quali

L' Angelo che annunzia ai Pastori la nascita del Salvatore, da Boucher.

La strage degl' Innocenti, da Pierre.

Varj paesaggi da Ruysdael, e di

sua composizione.

LENARDI (GIOVAN BATTISTA) ascolitano, fu prima allievo di Pietro da Cortona, e dopo la morte di Pietro, frequentò la scuola del Baldi. Diverse cose ad olio ed a fresco lasciò nella sua patria ed in Roma, tutte di maniera cortonesca. Viene universalmente preferito il quadro di S. Giovanni Calabita, nel quale addolci alquanto lo stile del maestro. Ignorasi la precisa epoca della sua morte.

LENDINARA (LORENZO CANO-ZIO DA ), del quale, sebbene non conservisi alcuna opera certa, si hanno indubitate memorie di avere felicemente emulati i migliori dell'età sua. Fioriva circa il 1477.

--- (Cristoforo), fratello di Lorenzo, non fu meno di lui lodato dai suoi contemporanei come fosse un nuovo Apelle; ma ognun sa qual valore deve darsi agli elogi dégli scrittori quattrocentisti in fatto di helle arti. Gli viene pure associato Pierantonio genero di Lorenzo, il quale chhe minor fama dei due fratelli.

LENFANT (GIOVANNI), intagliatore francese nato in Abbeville nel 1615, fu allievo di Claudio

Mellan, e morì a Parigi nel 1674. Si conoscono molte sue stampe intagliate con somma nitidezza, ma alquanto fredde, fra le quali

Diversi ritratti, ed in particolare quello del conte di Brienne, da Le

Brun.

Molti soggetti, da Annibale Caracci, da Guido, Claudio, Lefevre, ec.

LENS (BERNARDO) intagliò molte stampe alla maniera nera, fra le quali

Davide trionfatore di Golia, dal Feti, ma generalmente attribuito al Giorgione.

L' Età dell' Oro, da Berghem.

LEONARDO (FRATE AGOSTINO), nacque nel regno di Valenza del 1570 circa, e si fece frate in S. Filippo del 1610, nel chiostro del quale convento conservaronsi lungo tempo quattro grandissimi suoi quadri rappresentanti la scoperta di nostra Signora del Puig, il blocco di Valenza fatto dal re don Tayme, la resa di questa città e la battaglia di Puig contra i Mori. La celebrità di queste magnifiche tele determinarono il generale dell'Ordine a chiamarlo a Madrid per ornare quel convento, e vi lavorò nel 1624 e nel 1625, come appare dalle date poste nei suoi quadri. Prima di recarsi a Madrid era stato in Si--viglia, ove dipinse una bellissima Samaritana, sotto cui scrisse: Frater Augustinus Leonardo Hispanus inventor faciebat die 4 junii anno Domini 1623. Non è ben noto se morisse in Madrid o in Valenza sua patria, nè in quale anno. Leonardo fu corretto disegnatore, e conobbe le vere teorie della prospettiva; ma viene accusato di debolezza nei ritratti, che non sono perciò tenuti in minor conto.

--- (GIUSEPPE) nacque in Madrid, secondo il Palomino, o in Catalogna, secondo il Martinez, l'anno 1616, e fu scolaro di Pietro de las Cuevas. L' indefesso suo studio sulle opere dei più riputati artefici lo rese ca-

stigato disegnatore, e così fresco coloritore, che ben tosto ebbe nome tra i primi artefici, e fu creato pittore del re. Ma giunto all'età di circa trent' anni, e quando cominciava a colorire le alte speranze che aveva fatto nascere colle sue opere giovauili, impazzì in conseguenza, come allora fu creduto, di una avvelenata bevanda preparatagli da'suoi emuli, e visse in così misero stato sino all'anno 1656, in cui morì. Sono celebri, tra le sue opere, quelle del Retiro, di poco inferiori alle migliori di quella reale collezione di preziosi quadri.

LEONARDO (GIOVAN FRANCEsco), intagliatore nato a Dunkerque nel 1633, operò lungo tempo a Brusselles ed a Norimberga. È celebre la seguente sua stampa alla maniera

nera

Ritratto di Merstraten sindaco di Brusselles.

Altro che fa riscontro d'Isabella van Assche, moglie del suddetto Magistrato, tratti da Van Dyck.

LEONE (GIOVANNI DA), fu scolaro di Giulio Romano, e probabilmente suo ajuto. Non è nota di questo pittore verun'opera certa.

—— (ANDREA), lavorava in Siviglia in principio del 16.º secolo, avendo dipinti ciuque quadri di argomenti sacri per quella cattedrale.

—— (Cristoforo), uno dei migliori pittori sivigliani dopola morte di Murillo e Valdes. Fece in Siviglia a tempra gli ornati di S. Filippo Neri, e ad olio una raccolta di 18 venerabili di quella congregazione, che furono tenuti in grandissima stima. Morì nel 1729.

— (FILIPPO DI), fratello di Cristoforo, cercò d'imitare il Murillo, ma poche cose fece di sua invenzione, per soddisfare alle domande di coloro che desideravano copie delle opere di quel grande maestro. Morì in Siviglia nel 1728.

- (DON SIMONE LEAL DI) nacque in Madrid nel 1610, e su allievo di Pietro de las Cuevas. Fece diverse belle copie di Wandych e di altri grandi maestri. Fu pittore della regina, e morì in Madrid l'anno 1887.

LEONELLO (ANTONIO), nato nel territorio bolognese circa il 1450, ebbe fama ai suoi tempi di eccellente pittore di animali, fiori e frutti. Faceva ancora ritratti, alcuni dei quali conservavansi tuttavia nel decorso secolo colla soscrizione del suo nome. Lavorava

del 1490.

LEONI (Lopovico), nato in Padova nel 1531, non fu conosciuto in Roma che sotto il nome di Padovanino, Acquistò celebrità coi ritratti singolarmente in cera, che faceva eziandio a memoria, bastandogli vedere una sol volta l'originale. Questo genere di scultura, che per la duttilità della materia non offre all'artista grandi difficoltà di esecuzione, si praticò dai Greci e dai Romani, in occasione di pompe funebri e per idoletti domestici, come Amorini, Priapetti ec., senza che però avessero nome di statuari coloro che li formavano. Nè il Padovanino avrebbe luogo fra i moderni artisti, se non si fosse mostrato valente nell'intaglio di sigilli, nel modellare figure, nel coniare medaglie in bronzo, dipinger storie e paesi all'olio ed a fresco, e far tutto quanto può sperarsi da un artista universale. Uomo onorato e fornito di buone creanze, trattavasi nobilmente ed era ammesso in tutte le società de'grandi signori. Dicesi, che memore della morte, teneva sotto al letto due casse, una piena di cera, l'altra vuota per riceverlo quando fosse morto; ed ogni giorno soleva vederle. Morì in Roma in età di 75 anni. Chi desiderasse intorno a quest' uomo straordinario più circostanziate notizie, potrà leggerne la vita nel Baglioni, siccome ancora di suo figlio

\_\_\_ ( CAVALIERE OTTAVIO )

chiamato ancor esso il Padovanino, si applicò quasi esclusivamente ai ritratti, che sapeva finire con estrema diligenza. Sono assai celebri i suoi ritratti de' pittori, che furouo intagliati in' rame. Mori sotto il pontificato di Urbano VIII.

LEONI (CARLO) di Rimini, scolaro di Dario Varotari, nacque circa il 1640; e ridottosi in patria, operò molto di quadri da stanza, ma poche cose fece per chiese. Nella Penitenza di Davide, che fece a competenza del Centino nella chiesa dell'Oratorio, si mostrò non inferiore a questo valente guercinesco. Morì in patria nel 1700.

- (GIOVANNI), nato in Carpi nel 1659, su scolaro dei Grissoui, suoi concittadini, ed uscito dalla loro scuola andò a soggiornare in Cremona, ove fece molti lavori di scagliola; ma le sue più riputate opere sono gli eleganti scrigni del museo di Modena. Visse 88 anni.

(GIROLAMO DAI), piacentino, fu ajuto o compagno del Cunio, che, uscito dalla scuola dei Campi, ebbe fama di buon pittore in tempo che l'arte cominciava a declinare da quella perfezione alla quale crasi elevata mezzo secolo prima. Non so che di Girolamo Leoni sia conosciuta verun'opera certa. Fioriva in sul declinare del 16.º secolo.

LEOPARDO(ALESSANDRO) architetto, scultore e fonditore in bronzo, nato circa il 1450, fu continuamente ai servigi della serenissima repubblica di Venezia, per ordine della quale fece i tre piedestalli di bronzo che sostengono gli stendardi in piazza di S. Marco; nel 1495 ripuli ed innalzò la magnifica equestre statua in bronzo di Bartolommeo Coleoni nella piazza de' SS. Giovanni e Paolo, il di cui modello era stato eseguito per ordine del Senato dal celebre scultore Andrea del Verrocchio. Il nostro Alessandro viene dal Vasari e da altri accusato di aver voluto appropriarsi il merito

di così stupendo lavoro, intagliando nella cintura sotto la pancia del cavallo: Alexander Leopardus. V. fecit opus. Lo difese con buone ragioni il Temenza nelle Vite degli architetti; ma basterà a sua giustilicazione l'osservare, che il Verrocchio fece bensì il modello della statua, ma non del cavallo, che fu eseguito da Alessandro, onde poteva a ragione porvi il proprio nome: comecche poi, forse senza sua colpa, abbia quest'iscrizione indotto molti a crederlo autore ancora della statua. del Coleoni. Mancò alla gloria dell'arte nel 1515.

LEPICIER (BERNARDO) nacque in Parigi circa il 1696, e poiche ebbe apprese lettere e filosolia, si diede al disegno ed all'intaglio. Era tuttavia nel fiore della gioventù quando pubblicò alcuni ritratti di una perfetta bellezza e tratteggiati con molta cura ed intelligenza. In appresso intagliò molti soggetti di storia, tratti da quadri di valenti maestri francesi, e mostrò di sapere perfettamente maneggiare il bulino. Nominato segretario perpetuo ed istoriografo della reale accademia di pittura, ottenne in appresso il titolo di professore degli allievi protetti dal re, per la storia, la favola e la geografia. Pubblicò circa il 1750 un Catalogo ragionato dei quadri del re, in due volumi in quarto, che fu risguardato come opera utile e dilettevole per gli artisti e per i dilettanti. Morì in età di 59 anni lasciando ammaestrato nell'arte il fi-

🗕 (N.) nato nel 1755, apprese gli elementi del disegno nella scuola del padre, il quale avrebbe pure voluto ammaestrarlo nell'intaglio; ma non tardò a conoscere che a cagione della naturale debolezza della vista non potrebbe continuare nell'esercizio di tale arte, e lo raccomandava a Carlo Vanloo, primo pittore del re e suo parziale amico, perchè lo ammaestrasse nella pittura.

Di diciannove anni aveva cominciato a dipingere un gran quadro rappresentante Guglielmo il conquistatore; che terminò nel susseguente anno, in cui ebbe la sventura di perdere il genitore. Storia, ritratti, soggetti familiari e contadineschi, paesaggio, architetture, ogni genere trattò con eguale facilità. Fecondità d'invenzione, arditezza di pennello, espressione, se non sempre nobile, sempre vera, fedele imitazione della na. tura, ma spesse volte senza buona scelta; sono le qualità caratteristiche di Lepicier. Fra le sue più rinomate opere occupano un distinto luogo la Dogana, la Piassa del Mercato, il Riposo di un Vecchio, il Cacciatore. Alle virtu pittoriche aggiunse in eminente grado le morali. Tutto ciò che interessava i suoi parenti, gli amici, gli allievi, toccava vivamente il suo cuore. Infaticabile al lavoro, spesso si abbandonava ad eccessive occupazioni onde procurarsi i mezzi di moltiplicare le sue beneficenze. Fu professore dell'accademia parigina di pittura e scultura. Mancò all'arte ed alla patria in età di 49 anni, nel 1784.

LEVO (DOMENICO) veronese, che fioriva in patria nel 1718, era stato allievo di certo pittor di fiori parmigiano, che aveva aperta scuola in Verona di questo minor genere di pittura. Ma sebbene il Levo superasse di lunga mano il maestro, si rimase anch'esso a dictro di Gaspare Lopez, di cui si parlerà a

suo luogo.

LEUX (FRANCESCO), che fu, sotto Ferdinando II, prefetto della Galleria imperiale, dopo avere studiato sotto Rubens passò in Italia, e dopo pochi anni prese stabile domicilio in Vienna, ove secondo il Saudrart lavorò assai.

LEYDEN (LUCA) nato nel 1494 da Ugo Jacobs, oscuro pittore, imparò da lui i principi dell'arte, poi frequentò la scuola di Cornelio Engelbrechtsen. Questo prodigioso

fanciullo era già pittore di nove anni, e di dodici fece a tempra la celebre storia di S. Ulberto, che gli fu generosamente pagata dal signor Locherst. Di 14 anni intagliò Maometto ubbriaco che uccide un monaco . . . . perocchè non fu più valente pittore che intagliatore; anzi fuor di patria è più conosciuto per opere d'incisione che di pittura. Il finale Giudizio, che conservasi nella casa del comune di Levden, è ricco di hellissimi ignudi, e le donne in particolare vi sono trattate con maravigliosa delicatezza. Le carnagioni sono varie secondo la qualità delle figure, la disposizione de' gruppi abbastanza studiata, ed i contrapposti utilmente adoperati, ma Luca non conosceva abbastanza la forza del chiaro scuro, e le figure poste in sul davanti non istaccano dal fondo.

LEYRA (FRATE GIACOMO DI), nacque in Flaro de la Rioja circa il 1580, e fu mandato giovanetto a Roma per imparare la pittura. Tornò dopo molti anni a Burgos e vi si accasò. Quel capitolo gli commetteva nel 1628 i ritratti di don Cristoforo de Velo, del Cardinale Zapata, ec., che lo fecero riguardare come il miglior ritrattista di quella città. Rimasto vedovo di 53 anni, desiderò di essere fatto Certosino, e passato l'anno delle prove professò nel convento di Miraflorez nel 1634, e morì nel 1637, avendo in tre soli anni arrichito quel convento di molti quadri.

LEYS o LYS (GIOVANNI), nacque in Oldembourg circa l'anno 1570, e recossi ancora giovane in Arlem per imparare la pittura sotto Enrico Goltzio; cui dopo pochi anni seppe avvicinarsi in modo che le opere Ioro più non erano distinguibili. Della scuola del Goltzio; passò a Parigi, poi a Venezia ed a Roma, ove mutò stile. I suoi più favoriti modelli furono Tiziano; Paolo Veronese, il Tintoretto ed

il Feti, e questi raccomandava pure ai suoi allievi. Le sue figure sono dipinte con grande spirito ed espressione. Le prime opere della sua seconda maniera furono fatte in Venezia, ove soggiornò lungo tempo dopo essere stato in Roma. Tra i quadri storici si pregiano assai l'A. damo ed Eva che piangono il morto Abele, e la Cadnta di Fetonte. Ma tratto da naturale inclinazione e dall'esempio troppo frequente dei suoi patriotti, dipinse molti soggetti faceti di nozze da villaggio, di danze ecc., ne' quali frequentemente introduceva figure vestite secondo la moda veneziana. Celebri sono le sue tentazioni di "S. Antonio, di cui fece diverse repliche, onde soddisfare al desiderio di molti, che ambivano di possedere di questi suoi quadri, ne' quali alla bizzarria dell'invenzione trovansi unite freschezza di colorito e naturale espressione. Si dice che Leys facesse torto a tante virtù con l'eccessiva sua intemperanza, avendo costume di passare le intere notti alla taverna , di dove tornando a casa ubbriaco, preudeva la tavolozza ed il pennello, e faceva un quadro. Accostumato al vivere lieto di Venezia, non seppe accomodarsi lungo tempo alle abitudini della sua patria, e tornò del 1629 in quella città, ove morì di peste.

LEYSSEN (N.) nato in Anversa nel 1661, passò giovanetto a Roma, e vi si fece hen presto conoscere tra i migliori artisti fiamminghi. Ma la povertà de' suoi genitori lo richiamò in patria, ove guadagnò assai facendo le figure ne' quadri dei pittori fioristi Hardim, Bosschaert, Verbruggen, ec. Morì nel

1710.

LEYTO (ANDREA) lavorava in Madrid nel 1680, e dipinse con Giuseppe di Zurabia i quadri del convento di S. Francesco di Segovia. Se Leyto avesse avuto buon fondamento di disegno, come avea

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

eccellente colorito, avrebbe potuto occupare un distinto posto tra i pit-

tori spagnuoli.

LIANNO (FILIPPO DI), (detto il piccolo Tiziano), nacque in Madrid circa il 1550 e su allievo di Allonso Sanchez Coello. È comune opinione che sia stato alcun tempo in Italia. vedendosi alcune sue stampe con abiti e costumanze italiane. Pochi quadri di storia eseguì Lianno, ma moltissimi ritratti che seppe fare somigliantissimi, oltrecche sono assai pregevoli per correzione di disegno, e per buon colorito. Morì in Madrid nel 1625, dopo aver veduti i suoi ritratti sparsi per tutta l' Europa, ed avuti in grandissimo pregio.

LIANORI (PIETRO), bolognese, lavorò dal 1415 al 1453; e di lui si conservano tuttavia varie pitture in alcune chiese e quadrerie di Bologna. Sotto qualche quadro si soscrisse Petrus Joannis; ed è accusato di aver contribuito al decadimento della scuola bolognese, copiando certe goffe imagini recate da Costantinopoli, delle quali il popolo cra ghiottissimo, o imitandole nelle sue opere. Dopo il 1455 non si trova più memoria di quest'artefice.

LIART (MATTEO) nacque in Parigi nel 1736. Poich'ebbe appresi i principj dell'intaglio in patria, audò a stabilirsi in Loudra, dove si esercitò con credito nell'incidere a buino. Le sue più conosciute stampe sono eseguite con molta proprietà. Eccone alcune

Sagrificio di Noè, da Andrea Sacchi.

Convenzioni fra Giacobbe e Labano, da Pietro da Cortona.

I Compagni allegri, da Ostade. Venere piangente Adone ferito a morte, da Benwest.

Procri ferita da una freccia, che, senza saperlo, le tira Cefalo in una hoscaglia, dallo stesso.

LIBERALE DA VERONA, nato del 1441, fu prima scolaro di Vin-

4

cenzo di Stefano, poi di Jacopo Bellini, al quale, secondo il Vasari, si avvicinò molto. Nel duomo di Verona vedesi una sua Epifania assai più mantegnesca che belliniana; e non è improbabile che la presenza di così grande pittore chiamasse gli allievi di altri maestri ad imitare le cose proprie. Sebbene Liberale sopravvivesse vent'anni a Giovanni Bellini suo condiscepolo, si avvicinò meno di questi al moderno stile; ma forse lo superò nella forza delle tinte e nell'espressione. Morì in patria di 85 anni nel 1555.

LIBERALE (GENZIO DA UDINE), fiorì dopo la metà del 16.º secolo, e fu assai lodato pittore di pesci e di altri animali; genere di pittura che in Italia di que'tempi ebbe pochis-

simi artefici.

LIBERI (CAV. PIETRO) nato in Padova nel 1605, fu scolaro in patria di Alessandro Varotari detto il Padovanino, ma si fece eccellente pittore studiando in Roma l'antico e le opere di Raffaello e di Michelangelo, in Parma quelle di Coreggio, in Venezia quelle di Tiziano e di Paolo. Non è facile cosa il dire da quale scuola prendesse Pietro il suo stile, perchè non solo si formò una maniera che partecipa di varie scuole, ma tenne in diversi tempi ed in circostanze diverse una diversa maniera. E soleva dire egli stesso che usava per gl'intendenti un pennello franco e spedito che non sempre finisce; ed adoperava per gl' ignoranti un pennello diligentissimo che fa vedere terminate le più minute parti. Ne ciò basta; fu talvolta leggiadro e gentile, e talora grandioso. Dell'ultimo genere sono la Strage degl' Innocenti che vedesi in Venezia, il Noè uscito dall'arca in Vicenza, ed il Diluvio universale in Bergamo, la di cui macchia dicesi fatta dal pittore Montagne. In queste opere tenne uno stile di mezzo tra quello del Buonarroti e quello de Caracci; ma si

accostò di più a quest' ultimi nel Padre Eterno, fatto in S. Caterina di Vicenza, colla quale opera bellissima avrebbe conseguita maggior lode, se per mostrare tutta la sua scienza anatomica non l'avesse dipinto affatto ignudo. Ma più che nel genere robusto riuscì nel leggiadro, al quale appartengono quasi tutti i quadri da stanza. Le sue Veneri ignude, che tanto si avvicinano alle inimitabili di Tiziano, e certe sue non abbastanza modeste allegorie, gli procurarono il nome di libertino; ma per conto dell'arte sono maravigliose. Uno degl' indizi meno equivoci delle sue opere sono le carnagioni, ed il tuono generale del dipinto rossiccio, ed il più delle volte oltre il dovere. Sempre soave peraltro è l'impasto de'suoi colori, le ombre tenere e coreggesche, i profili imitati dall'antico, magistrale il tocco del pennello. In una parola il Liberi fu grande pittore, il sostegno principale della scuola del maestro, e forse il più dotto diseguatore della veneziana. Ebbe in patria ed in Germania fortuna proporzionata al suo merito. Ebbe i titoli di conte e di cavaliere, e bastanti ricchezze per vivere agiatissimamente in Venezia. Mori nel 1687, lasciando ammaestrato nell'arté il figlio

—— (MARCO) che avrebbe forse maggior fama, o almeno minor numero di censori, se si fosse ristretto a copiare le opere del padre, lo che sapeva fare egregiamente. Ma volte operare d'invenzione, ed allora non fece nè originali, nè copie, ma caricature delle cose paterne. Era nato circa il 1640, e non rimane di lui memoria dopo la morte del padre.

LIBONE della Messenia, visse circa 450 anni avanti l'era cristiana, neila qual' epoca eresse il famoso tempio di Giove presso Pisa, overo Olimpia nel Pelopouneso, dove si celebravano ogni quattr'anni i Giuochi Olimpici, Era questo tem-

pro d'ordine dorico, lungo 250 piedi. largo 95, alto 68. Era circondato da moltissime colonne, e coperto di piccoli pezzi di marmo tagliati in forma di tegole, la di cui invenzione attribuivasi ad uno scultore di Nasso. Entro al tempio vedevasi la più famosa opera di Fidia, la statua di Giove d'oro e d'avorio, alta sessanta piedi. Il frontespizio d'a-. vanti, come quello dell'opposta parte era ornato di eccellenti sculture. Due ordini di colonne sostenevano internamente gallerie molto elevate. sotto le quali si passava per accostarsi al trono del Nume, tutto brillante d'oro e di gemme, e recinto di balanstri dipinti di storie; in guisa che ogni balaustro era un quadro. Rispetto alla statua di Giove vedasi l'art. Fidia.

Credesi che allo stesso architetto Libone appartenga altresi il tempio di Giunone, parimenti d'ordine dorico. Sedici matrone lavoravano continuamente intorno al ricamo di un velo, che consacravasi alla Dea ogni cinque anni; nella quale occasione si celebravano i Giuochi, ne'quali non permettevasi di concorrere che alle fanciulle, divise in tre classi, secondo l'età. Portavano nella corsa un gonellino che scendeva soltanto alle ginocchia, col seno scoperto e colle chiome sciolte. Presedevano ai giuochi trentadue matrone e distribuivano il premio alle vincitrici; le quali venivano coronate d'ulivo, e ricevevano una porzione della vitella immolata a Giunone; oltre ciò potevano appendere il proprio ritratto al tempio, onde eternare il loro glorioso nome.

LIBRI (GIROLAMO DAI), era stato ammaestrato nell'arte del miniare libri da Francesco suo padre. Unitosi a Francesco Morone, molte cose lavorarono assieme, che vennero assai stimate per buon disegno e vaghezza di colorito. Morto il Morone nel 1529, il Libri elihe tempo di perfezionarsi nell'arte, onde venue

in maggiore celebrità del compagno. Morì di 85 anni nel 1555. Ebbe un figliuolo che portò il nome dell'avo, ma non uguagliò i meriti del padre, che lo aveva con estrema cura ammaestrato nell'arte.

LICALDE (GIOVANNI), nacque in Madrid in sul declinare del sedicesimo secolo, e fu allievo di Pietro de las Cuevas. Quando cominciò a lavorare da sè diede tali prove di abilità nel far ritratti, che speravasi di vederlo superare di gran lunga il maestro. Ma fu sgraziatamente ucciso poco dopo il 1628 in età di circa 30 anni.

LICINIO, o LICINO (cav. Gio-VAN ANTONIO ), detto comunemente Antonio da Pordenone, o Regillo nacque nel 1484, e più che del Pellegrino o di altri maestri, fo scolaro del sommo suo ingegno. È comune opinione che tardi si applicasse all'arte, e soltanto dopo che, ferito in una mano dal proprio fratello, abhandono per dispetto il nome della famiglia, e fecesi chiamare Regillo. Il Vasari, creduto parco lodatore de'pittori veneziani, dice che il Pordenone fu il più raro e celebre friulano per aver passato i precedenti nell'invenzione delle Storie, nel disegno, nella bravura, nella pratica dei colori, nel lavoro a fresco, nella velocità, nel rilievo grande, ed in ogni altra cosa dell'arte. Nel 1530 circa comparve in Venezia, e fino dalle prime mosse non temette di dichiararsi rivale di Tiziano, in concorrenza del quale dipinse in San Giovanni al ponte di Rialto; ove se non superò il suo maggior emulo, non gli rimase molto lontano. Pare che una delle sue prime opere sia una Sacra Famiglia con S. Cristoforo che conservasi nella chiesa collegiata di Pordenone, pregevole per conto del colorito, ma di poco castigato disegno. Sono celchri le sue pitture a fresco fatte nel chiostro di S. Stelano di Venezia, ed il San Lorenzo Giustiniani ad olio in Santa Maria dell' Orto, che poi passò altrove. Si pretende che l'emulazione cou Tiziano giovasse egualmente a questi due grandi artefici, e che perciò le migliori cose del Pordenone devono cercarsi in Venezia. Ma la sua Nunziata di Udine. il S. Rocco di Pordenone, lo sposalizio di S. Caterina di Piacenza, ed i molti suoi freschi in varie chiese del Friuli, nel duomo di Cremona, ed altrove, ben sostengono il confronto delle pitture fatte in Venezia. Carlo V. sebbene affezionatissimo a Tiziano, lo creò cavaliere, ed Ercole II duca di Ferrara lo chiamò con onorate condizioni alla sua corte, ove morì non senza sospetto di veleno nel 1540. Alcuni lo rassomigliano al Giorgione non solo nella maniera, ma ancora nell'anima, di cui è difficile trovarne altra più siera, più risoluta, più grande in tutta la scuola veneta. Ebbe vigoroso e pronto concepimento d'idee, che seppe variare all' infinito, cavaudone maravigliosi effetti; affrontò le difficoltà dell'arte con scorti arditi, con prospettive sorprendenti, con gagliardo rilievo. Forse per fare l'opposto di Tiziano, che dipingeva meglio le femmine ed i fanciulli, che gli uomini robusti, il Pordenone fu più scelto nelle figure virili che nelle donnesche. Ebbe Antonio due nipoti, da lui ammaestrati nell'arte.

LICINIO (GIULIO), il quale dopo aver latte poche cose in Venezia, passò in Augusta, e vi fece molti freschi stupendi, pei quali non era creduto da meno dello zio. Morì

in Augusta nel 1561.

(GIANNANTONIO JUNIORE), chiamato il Sacchiense, il quale, essendo andato a Como, non è ben noto in qual tempo, morì in quella città nel 1576, senza che sappiasi che di lui esista veruna opera certa.

e certo scolaro del Pordenone, onorò più che i nipoti la di lui scuola,

come lo mostravano una sua tavola ai Conventuali di Venezia, tutta di stile del maestro, ed alcuni ritratti per l'eccellenza loro attribuiti ad Autonio.

LIEMAECKER (NICCOLA DE) detto Roose, nato in Gand nel 1575. fu prima scolaro di pittore dozzinale, poi di Ottovenius, nella di cui scuola contrasse stretta amicizia con Rubens suo condiscepolo. Mandato dal maestro alla corte del vescovo di Paderhorn, si fece ammirare per i suoi rari talenti, ma trovando nocivo quel clima, tornò in patria, risoluto di non più abbandonarla. Ad alcuni Gantesi che pregavano Rubens perchè volesse fare un quadro per la Confraternità di S. Michele. si dice che questi rispondesse: Quando si possede una rosa così bella, non si ha bisogno di fiori stranieri. Senza guarentire questo fatto, è cosa indubitata che Roose arricchi molte chiese della sua patria di eccellenti opere, e che pochissime cose fece per altre città. La sua maniera si avvicina molto a quella di Rubens, ma viene accagionato di languidezza di colorito, e di aver dato alle carni un rosso disgustoso; ma in alcune opere seppe schivare anche questi difetti; ed in tutte si fece ammirare per correzione di disegno, per dottrina anatomica, per forza d'imaginazione, per prontezza di ripieghi. Morì capo, ossia decano dei pittori di Gand, l'anno 1649.

LIENARD (GIO. BATTISTA) nacque a Lilla uel 1750, e fu allievo di le Bas. Riuscì più che in tutt'altro genere eccellente nel paesaggio, e molto operò per la celebre raccolta del Voyage des royaumes de Naples et de Sicilie de l'Abbè de St. Non.

Sono celebri altre sue stampe, tra le quali

I Piaceri della State, da le Prince. Veduta dei principali monumenti di Roma,

LIENDER (PAOLO) incideva nel

325

1762 diverse vedute dell' Olanda. LIEVENS o LIVENS (GIOVANNI) nacque in Leyda nel 1607, ed apprese a dipingere sotto Giorgio van Schooten e Pietro Lasteman. Dipinse in età giovanile ritratti e storie, e n'ebbe lode. Di 25 anni passò in Inghilterra, e ritrasse tutta la famiglia reale. Di la recossi in Anversa, dove sposò la figlia dello scultore Michele Collins; e si diede a dipingere quadri di grandi dimensioni per chiese, per conventi e per private famiglie. Ad ogui modo potè più che nelle cose di pittura distinguersi in quelle d'intaglio all'acqua forte ed a bulino, essendosi mostrato piuttosto emulo che imitatore di Rembrandt. Seppe così ben maneggiare il chiaroscuro, che sempre ne risulta un bell'effetto.

Le sue opere d'intaglio, secondo Bartsch consistono in sessanta stampe. Ignorasi l'epoca della sua morte. Soggiungo un breve elenco delle più rinomate stampe

Busto di una testa persiana con

berretto.

Busto di un nomo con turbante, la di cui cima è coperta di pelle, da Rembrandt.

Vecchio a mezza figura seduto e coperto di un berretto schiacciato.

La B. Vergine seduta, tenendo su le ginocchia il Bambino che riposa, al quale ella offre un pero.

Risurrezione di Lazzaro, grande composizione, di tale effetto che sembra di Rembrandt: rarissima.

S. Gio. Evangelista seduto nudo in un greppo ai piè di un albero. S. Girolamo nudo seduto in una

S. Girolamo nudo seduto in una grotta.

S. Francesco d'Assisi in una grotta. S. Antonio assiso, con una gran

barba. Mercurio che suon

Mercurio che suona il flauto per addormentar Argo custode della giovenca lo.

Paesaggio in cui si vedono tre alberi, che coprono tutta la stampa. LIGÊRO o LACÊRO (C. GIULIO)

fiori durante l'impero di Trajano, in onore del quale fabbricò un tempio in Alcantara nella Spagna, che tuttora conservasi sotto il titolo di S. Giuliano. Fece pure il più famoso ponte che abbia mai esistito sul Tago, alto sopra il livello dell'acqua dugento piedi, lungo seiceuto sessanta con sei archi di 84 piedi di luce, e con piloni larghi 28 piedi. Eravi sul ponte un arco trionfale alla gloria di Trajano. Era tutto di granito tagliato in pietre uguali, lunghe 4 piedi ed alte 2. All' ingresso del ponte vedesi un tempietto della stessa materia, coperto di grandi pietre si ben connesse, che malgrado tanta antichità, non lasciano trapelare acqua. Carlo V fece riedificare l'arco più piccolo, rovinato dai Mori. quando perdettero Alcantara. Anche i Portoghesi lo danneggiarono nella guerra combattuta nel principio del p. passato secolo; ma fu risarcito dal re Carlo III.

LIGHTFOLT (GUGLIELMO) pittore ed intagliatore a hulino nato in Inghilterra circa il 1640, è pochissimo conosciuto sotto ambedue le professioni. Ma Evelin scrisse che ehbe un particolare ingegno per eseguire il taglio netto con singolare proprietà, come ne fanno prova alcune Madonne di poco inferiori a quelle di Wierix. Rispetto alla pittura sappiamo che trattò soltanto il paesaggio e l'architettura.

LIGORIO (PIRRO) napolitano, nato ne'primi anni del 16.º secolo, si recò a Roma già fatto pittore, ma che pittore? buon architetto, ed ebbe la fortuna di acquistarsi la protezione di Pio IV. Nell'oratorio di S. Giovanni Decollato dipinse il Ballo alla mensa di Erode, pregevole per helle prospettive e per dovizia di abiti e di ornati, ma poco lodevole per conto del disegno e del colorito. Fu cagione co'suoi maneggi che si disgustassero il Salviati ed il Ricciarelli che dipingevano nella sala dei re: furono loro

sostituiti per di lui consiglio alcuni valorosi giovani, scolari degli scolari di Raffaello; ma non è noto che Pirro facesse in Roma altra cosa di pittura, ove fu invece adoperato molto come architetto. Morì nel 1580 circa.

LIGOZZI (JACOPO) di Verona, nacque nel 1543, e su uno di quei molti pittori ond' era allora ricca quell' illustre città, che cercarono altrove lavoro. Jacopo non lasciò in patria verun'altra opera pubblica, che la S. Elena nella chiesa di San Luca: quadro tutto di gusto veneto, e che sarebbe ancora più stimato, se a figure del quarto secolo non avesse date vesti alla veneziana del 16.º Ma egli era scolaro di Paolo, e ne imitava i difetti come le virtù. Recatosi a Firenze, sorprese il pubblico colla franchezza del suo pennello, col gusto degli ornati, con una grazia e con certa vaghezza non comuni nella scuola fiorentina. Nel chiostro d' Ogni-Santi dipinse, tra le altre cose, l'abboccamento dei SS. Domenico e Francesco, che riguardò egli stesso come il suo capo d'opera, scrivendovi sotto: A confusione degli amici, voleva dire degl'invidiosi. Molte altre opere lasciò ad olio ed a fresco in altre chiese di Firenze e di altre città, che lo fecero annoverare tra i migliori artefici dell' età sua: onde il Gran Duca Ferdinando II lo nominò suo pittore di corte, e sopraintendente della reale Galleria. In Toscana conservò la bontà del co-Iorito della sua scuola, e ne corresse il disegno, per cui le opere della matura età riuscirono per conto del disegno migliori delle giovanili. Mori nel 1627.

- (Giovanni Ermanno), non è ben noto se parente o forse anche padre di Jacopo, lasciò alcune pitture ai SS. Apostoli in Verona, che lo mostrano più che mediocre pittore. Ignorasi ogni altra partico.

arità della sua vita.

LILIO (ANDREA); nato in Ancona nel 1555, onde fu chiamato l'Anconitano, andò giovane a Roma. e fu uno dei molti pittori adoperati da papa Sisto. Dipinse pure per molte chiese di quella città e per case private e solo ed in società col Sordo di Urbino. Travagliato da domestiche afflizioni, andò scemando nell'arte in ragione che perdeva il vigore del corpo e della mente, onde le ultime sue fatiche cedono in bontà alle prime; differenza sensibilissima in Ancona, ove operò ne'suoi tempi migliori, e dopo avere abbandonata Roma. Morì in Ascoli nel 1610. Le sue più rinomate pitture sono, in Aucona, il Martirio di san Lorenzo. che si crederebbe un bel Barocci, ed il quadro di Ogni-Santi nel duomo di Fano.

LINAJUOLO (BERTO), fiorentino, schbene assai valente artefice; ebbe la sventura di trovarsi in una città ed in tempi troppo abbondanti di grandi maestri, e di essere oscurato dalla loro gloria. Molte pitture del Linajuolo fecero alcun tempo il migliore ornamento di molte private case di Firenze, e ne furono alcune mandate al re d' Ungheria. come rare cose; ma le pitture del Benozzo, del B. Angelico, del Lippi, del Masaccio, ec., più non permisero di ricordare quelle del Linajuolo e di altri artefici del suo

tempo.

LINGÉE (CARLO LUIGI) nato in Parigi circa il 1733, fu intagliatore alla punta ed a bulino, ed incise molte stampe per il Gabinetto di Le Brun, tra le quali il

Ritratto dell'attrice Raucourt sotto la rappresentanza teatrale di Monime, nella tragedia di Mitridate.

LINGELBAC (GIOVANNI), nacque a Francfort sul Meno nel 1625, imparò i principi dell'arte in Amsterdam, ed in ctà di 17 anni fu mandato a Parigi, ove si trattenne duc anni. Passato a Roma, trovò in quella capitale delle belle arti au-

tiche e moderne tante e così rare cose, che l'occuparono sei anni. Nel 1650 tornò in Amsterdam, seco portando i copiosi studi e disegni che aveva fatti in Roma. Le prime sue opere furono porti di mare dell' Italia popolati da molte figure di abiti diversi e di attitudini, ed ornati in sul davanti da qualche bel pezzo di antica architettura, che maravigliosamente giovava ad allontanare l'estremo orizzonte. In appresso dipinse fiere e mercati dell'Italia, nei quali introduceva ciarlatani e giocolieri d'ogni genere. Ingegnosi sono i tocchi del suo pennello, e talvolta satirici. Ne fanno chiara prova i gruppi di un ciarlatano e del popolo che lo circonda. Al volto del venale Esculapio suol dare quell'aria d' imponenza e di accortezza che è propria di così fatti impostori; e sulle principali figure dell' uditorio esprime vivamente l'ironia o l'ammirazione. In Amsterdam, in Rotterdam, all' Aja conservansi molti suoi quadri; pochissimi altrove. Non è conosciuta l'epoca della di lui morte.

LINT (PIETRO VAN), nato in Anversa nel 1609, venne giovane in Italia, e terminati i suoi studi in Roma, si diede a dipingere ritratti, che sono d'ordinario il più facile e più utile genere di pittura. Ma non tardò a farsi conoscere valente pittore di storia nella cappella di S. Croce e nella chiesa della Madonna del Popolo. Il cardinale vescovo d'Ostia lo tenne alcuni anni presso di lui, facendolo lavorare in propria casa, senza impedirgli di continuare i suoi studj. Tornato in patria in età di circa 55 anni, fece molti quadri pel re di Danimarca Cristiano IV, onde pochissimi ne possede la Fiandra. Morì in Anversa

circa il 1670.

LIOBTIER (LISABETTA CARLO) nacque in Parigi nel 1763, e fu allievo dello scultore St-Cauvet suo padrigno. Intagliò con gusto e pro-

prictà diversi rami d'ornati, arabeschi e decorazioni interiori, che fanno parte del volume di questo genere conosciuto sotto il nome del Liobtier.

LIONARDO DI SER GIOVAN-NI, fiorentino nacque circa la metà del quattordicesimo secolo e fu allievo e forse aiuto in patria dal celebre Andrea Orcagoa. Le più rinomate opere di Lionardo appartengono all'oreficeria, ed in particolare i lavori eseguiti nell'altare d'argento

di s. Jacopo di Pistoja.

LIONARDO da Milano fu uno scultore milanese, che se crediamo a Giorgio Vasari, lavorava in Roma quand' egli faceva eseguire la seconda edizione delle Vite. L'illustre scrittore ed artista aretino, tra le diverse opere di questo scultore milanese, ricorda due statue di marmo poste nella cappella del cardinale Giovanni Riccio da Montepulciano, molto lodate, egli scrive, e tenute belle e buone figure. Di questo artista non esistono, che si sappia, conosciute opere nella sua patria, la quale non ne possiede pure di un altro più rinomato scultore, Guglielmo della Porta.

LIONARDO da Sarzana operava in Roma negli ultimi anni del sedicesimo secolo, ed era tenuto tra i primi scultori dell' età sua, 'poichè erano mancati i grandi maestri del buon secolo. Tra le non molte sue opere suol darsi il primo luogo al monumento sepolcrale di papa Niccolo V, eretto nella basilica di S. Giovanni Laterano presso alla porta maggiore, osservando il quale siamo facilmente inclinati a credere il Sarzana allievo in Genova del milanese Guglielmo della Porta. Comunque sia, non è a porsi in dubbio che questa bella scultura non sia la miglior cosa di tal genere che si ammira in questa basilica quantunque non se ne soglia fare gran caso, perchè, dice un illustre scrittore, non accompagnata da quel

grido, che levò la cappella ricchissima eretta nello stesso tempio da Sisto V, intorno alla quale lavorarono a gara quanti scultori ebbe Roma in sul declinare del sedicesimo secolo, non escluso lo stesso Lionardo da Sarzana, il quale fece la statua rappresentante Pio V, condotta con molta saviezza e bontà di stile, ma sgraziatamente priva di quella nobile espressione, che da lungo tempo non sapevasi più dare alle statue de' pontelici.

LIONE, vescovo di Tours ad architetto, eresse nel sesto secolo vari edifizi. In tempi in cui i secolari erano tutti dediti alle armi, i soli ecclesiastici sapevano leggere e scrivere, e poche cose di più, onde e vescovi ed abati e monaci e preti esercitarono l'architettura ed altre

utili professioni.

LIONE (ANDREA DI), napolitano, În ammaestrato nei principi dell'arte dal cav. Belisario, poi fu allievo d'Aniello Falcone. Fece in Napoli diverse opere di storia a fresco e ad olio, imitando ora la maniera del primo, ora quella del secondo maestro. In appresso prese a fare piccoli quadri di prospettive, coi quali guadagnava assai. Morì di circa 80 anni nel 1675.

LIONI (ALESSANDRO), uno dei non pochi allievi ed imitatori di Carlo Dolci. Dipinse per il principe di Toscana un quadretto di circa un piede e mezzo, introducendovi più di ceuto figure intere, tutte finitamente lavorate. Imitò in questa ed in altre poche opere la maniera del maestro senza esserne il migliore

imitatore.

LIONI (LEONE) di Arezzo fu uno de'migliori scultori e coniatori di medaglie che operarono dopo il 1540. Non è noto per qualc delitto, ma è certo che dal papa era stato condannato alla pena delle galere, sopra una delle quali trovatolo Andrea Doria, lo prese seco e condusse a Genova, dove lavorò alcun tempo

per questo suo henefattore. In appresso passò in Fiandra ai servigi di Carlo V e di Filippo II, ed all'ultimo venne a Milano durante il papato di Pio IV, di commissione del quale esegui il ricco monumento eretto entro al duomo di Milano a Giacomo de' Medici marchese di Marignano suo fratello, sopra disegno di Michelangelo Bonarotti, La figura del marchese militarmente vestita non presenta abito confacente alla scultura, ma le statue sedenti e poste tra gl'intercolunni lasciarono lo scultore in piena libertà di dar prova del suo valore. Perocchè, sebbeue vi si scorga una cotal maniera di troppo studiata gentilezza, niuno negherà essere condotte con rara eleganza di stile e non una soverchia fierezza. Le due statue e quella del marchese grandi al vero, come pure ogni altro lavoro di scultura, sono in bronzo. Sotto al cornicione del monumento pose Lioni il proprio nome. Altre pregevoli opere condusse pure in Fiandra, porzione delle quali fusono guastate in tempo delle guerre civili, ed altre giunsero a salvamento in Spagna. Fece per Carlo V e per Filippo II medaglie con hellissimi rovesci: e pretendesi da taluno, non senza ragione, che il suo lungo soggiorno in Milano, dove si fabbricò un'ornatissima casa, giovò a diffondervi il gusto dello stile michelangiolesco.

LIONI (POMPEO) figlio ed allievo di Lioni Lione fu in sul declinare del sedicesimo secolo uno de' più illustri coniatori di medaglie. Probabilmente avrà pure condotte eziandio opere di scultura, ma la fama de' suoi squisiti lavori in medaglie lo fece aunoverare soltanto tra i co-

niatori.

LIOTARD (GIOVANNI MICHELE) gemello di Giovanni Francesco, fu valente disegnatore ed intagliatore alla punta ed a hulino. Apprese l'arte sotto Benedetto Audrau; e dopo avere operato alcun tempo in Parigi, fu chiamato a Venezia dal console inglese Giuseppe Schmit, per incidere i quattordici grau cartoni, sette di Carlo Cignani e sette di Sebastiano Ricci. Terminate tali opere, rivide Parigi, e dopo alcuni anni tornò in patria dove morì

dopo il 1760. LIOTARD (GIAN FRANCESCO) pacque a Ginevra nel 1705, ebbc gli elementi della pittura in patria, ed alcuni mesi fu a Lione, poscia a Parigi, studiando sotto diversi maestri la pittura e l'intaglio. Invogliatosi di viaggiare, imbarcossi a Marsiglia per gli scali del Levante, e si trattenne tre anni a Costantinopoli, dove la fama di valente pittore gli aprì l'ingresso del Serraglio del Gran Signore per ritrarre le sultane. In breve si avvezzò alle usanze orientali; e lasciò di buon grado crescere la barba, che verrebbe ad ascondergli in parte la deformità del volto. Di ritorno in Francia, conservò le costumanze del Icvante. Giugneva a Parigi nel 1752, dove le vesti e la barba bastarono a sollevarlo sopra la folla degli artisti. I Parigini e le Parigine si affrettarono a farsi ritrarre, ed il suo nome lo introdusse ben tosto in in corte, dove dipinse Luigi XV e la reale famiglia. I suoi detrattori lo chiamarono debitore delle grandi ricchezze adunate in breve tempo passaggero entusiasmo eccitato dalla singolarità del vestire. Ma le più ragionevoli persone, accordando molto all'entusiasmo, riconoscevano in lui un distinto intrinseco merito. Incontrava perfettamente non solo le fattezze , ma ancora il carattere di coloro che ritraeva. Egli non abbelliva gli originali per non scostarsi, sebbene leggermente, dalla verità. Dicesi che a Venezia, a Milano ed altrove le donne di mezzana bellezza temevano di farsi ritrarre da Liotard; e fu comune opinione, che la marchesa di Pompador chia-

mossi offesa della sua scrupolosa

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

esattezza. Nell'atto di dargli cento luigi per prezzo del suo ritratto, gli disse celiando, che la barha faceva il suo merito principale. Vero è che Liotard non aveva buon colorito, ma pochissimi gli andavano al paro in ciò che spetta all'intrinseco merito del ritratto, la perfetta somiglianza. Molti suoi ritratti furono intagliati da diversi; e sono spezialmente conosciute le stampe delle Turche e delle Greche di Liotard. Egli stesso intagliò due volte il proprio ritratto, il profilo dell'impera-trice Maria Teresa, il ritratto di Giuseppe II, la Venere addormentata di Tiziano, la propria figlia, e diversi Fiamminghi che fumano. Morì circa il 1785.

LIPARI (ONOFRIO), di Palermo, fiori verso la metà del diciottesimo secolo. Tra le poche cose chi si conoscono di questo valente pittore si pregiano assai due quadri del martirio di S. Olivo fatti per la chiesa

dei Paolotti.

LIPPI (FRA FILIPPO), nato in Firenze circa il 1400, fu contemporaneo del Masaccio, di cui, a torto crede il Vasari, che fosse scolaro: e riusci, senza controversia, uno dei suoi più illustri emuli. Erasi ancora giovanetto fatto frate carmelitano, ma dopo alcuni anni, abbandonato il convento, andò in Ancona, ed in mare fu preso dai barbareschi, e tenuto schiavo alcun tempo. Sharcato sulle coste della Calabria, lavorò molto in Napoli ed in altre città del Regno, in Padova e poi lungamente in Toscana, dove nella città di Prato condusse moltissimi lavori, sotto la protezione di Cosimo de Medici il vecchio, e di Carlo suo figlio naturale e prelato di quella chiesa, che vedesi ritratto al vivo dal Lippi ne' freschi del coro. Non parlerò delle sue amorose avventure. forse anche troppo diffusamente descritte dal Vasari. Per ultimo ritiratosi a Spoleti, mentre dipingeva in duomo, morì di veleno nel 1467, per opera dei parenti di una giovane , ch' egli aveva sedotta , e di cui era perdutamente invaghito Una così travagliata vita non gl'impedì di farsi grandissimo nome, ed il magnifico Lorenzo, non potendo averne le ceneri dai Spoletini, gli fece costruire un bel deposito. Ciò basterebbe a darci una vantaggiosa idea del valore del Lippi; ma le sue opere sparse in tante città di Italia lo fanno conoscere fra i più illustri precursori del miglior secolo della pittura, avendo saputo aggiugoere alle figure quella grazia e leggiadria che non conobbe il Masaccio. Le Storie di S. Stefano e di S. Giovanni Battista fatte nel Duomo di Prato, e la pittura del duomo di Spoleti sono riguardate come i suoi capi d'opera. Il Lanzi ne protrae la morte fino al 1469.

LIPPI (FILIPPINO), figliuolo naturale di Filippo Lippi, nacque nel 1460, e fu scolaro di Sandro Botticelli, col quale andò probabilmente a Roma nel 1474. Colà prese il gusto di que'grotteschi ed ornati, onde fu il primo ad arricchirne la moderna pittura con infinita sua lode: di modo che la sua Epifania della real Galleria, le Storie a fresco in S. Maria del Fiore, ed altre opere fatte in Firenze ed in Prato piacciono non meno per queste aggiunte che ricordano le cose degli antichi, che per l'intrinseco merito delle principali figure. Chiamato a Roma per dipingere una cappella nella chiesa della Minerva, vi fece un'Assunta ed alcune bellissime Storie di S. Tommaso d'Acquino. Benvenuto Cellini racconta di aver veduto di questo insigne pittore parecchi libri di antichità da lui disegnati. Morì nel fior degli anni nel 1505.

— (GIACOMO) fiorentino, nacque nel 1606, ed in sull'esempio dell'amico suo, Salvator Rosa, non si occupò meno della pittura, che della poesia, che lo rese immortale per il suo faceto poema, il Mal-

mantile. Non fu per altro meno valente pittore che poeta; onde il suo maestro, ammirando un suo nuovo lavoro, gli disse un giorno. Lorenzo tu ne sai più di me. Ma egli erasi allargato assai dalla maniera del maestro, innamorato del castigato disegno di Santo di Tito, e del gagliardo colorire de' migliori Lombardi. Nominato pittore di corte, dimorò lungamente in Inspruch, onde poche cose lasciò in patria, tra le quali suole darsi il primo luogo al Trionfo di Davide dipiuto per la sala di Angiolo Galli, nella quale storia ritrasse tutti i sedici figliuoli di Angiolo. Morì nel 1664.

- (LIPANDRINO) V. Magnasco. - (LIPPO), fiorentino, scolaro del Giottino, o almeno suo imitatore, era nato nel 1354; e sebbene si applicasse alla pittura in matura gioventù, pure ottenne buon nome. Molte cose dipinse in Firenze, in Bologna, in Pisa ed in altre città della Toscana, e si fece ammirare per vaghezza di colorito, e per aver saputo dare movimento e grazia alle figure. Essendo di temperamento assai collerico incontrò frequenti risse, in una delle quali riportò una ferita, cui poco sopravvisse. Mancò nel 1410.

—— (DI ANDREA), pisano, fu uno di quegli artefici, che nel 1346 lavorarono nel duomo di Orivieto.

LIPS (GIOVANNI ENRICO) nacque a Kloten, grosso villaggio vicino a Zurigo, nel 1758. Fino dalla fanciullezza diede indizio della sua inclinazione per il disegno e per le lettere, onde il curato del villaggio, avendone conosciuta la buona indole, si fece ad ammaestrarlo negli elementi delle lettere, e specialmente nella storia e nella mitologia; procurandogli in pari tempo buoci originali onde potesse esercitarsi ancora nel disegno. Il valente ecclesiastico avrebbe voluto mandarlo a Wûrterthour, onde apprendesse il diseguo e l'intaglio nella scuola di

Scellenberg, ma richiedendo questi un prezzo tropp' alto, dopo alcun tempe lo raccomandava a Lavater, che, vedendo alcuni abbozzi del giovinetto, promise di preuderne cura. Ne molto andò, che, colpito dai rapidissimi progressi che andava facendo, predisse che riuscirebbe uno de'più grandi intagliatori. E perchè egli stesso abbisognava di valenti disegnatori ed intagliatori per le sue opere fisionomiche, lo prese presso di sè e gli assegnò mercede proporzionata al merito ed al lavoro. Lips, sotto la direzione di tant' nomo, disegnò alcune teste dal naturale in modo che non avrebbe potuto far meglio il più esercitato maestro, e fece alcune pitture all' olio, che lo mostrarono egualmente proprio alla pittura ed all'intaglio. Terminati i lavori di Lavater, recossi a Roma, dove con infinito vantaggio studiò attentamente l'antico e le cose di Raffaello e degli altri grandi maestri. Colà volle lasciare una testimonianza della sua virtù ed intagliò in rame un quadro di G. Drovais relativo all'antica storia romana, Partendo da Roma andò a Weymar, dov'ebbe la carica di professore di disegno. Pubblicò in questa città alcune stampe; indi, vinto da amor di patria, risolse di stabilirsi a Zurigo, ne più si allontano, pubblicandovi frequentemente bellissime incisioni, specialmente nel genere del granito associato all'acquarello. Intagliò due volte il proprio ritratto. Operava tuttavia nel 1813. Darò la nota di alcune sue stampe, escluse quelle che spettano alla Fisionomia

del Lavater Giove a mezza figura

Un Cristo a busto, da Rassaello

Ritratto di Goethe Ritratto di Vieland

La Vergine col Bambino, da Raffaello

Il Martirio di S. Schastiano, da van Dyck

Baccanale, da Niccolò Poussin Mario in prigione che parla ai soldati, colà giunti per ucciderlo, da Drovais.

LISIPPO, uno de' più eccellenti scultori della Grecia, nacque in Sicione circa 360 anni avanti l'era cristiana. Dicesi che da principio si applicasse ad un' arte fabrile, poscia alla pittura, che presto abbandonò per consacrarsi totalmente alla scultura. Non ebbe a maestro che il Doriforo di Policleto, ma sembrandogli, che prendendo a modello altre più perfette statue potrebbe più facilmente avanzarsi nell' arte, chiese ad Eupompo quali maestri doveva imitare: Nessuno, gli rispose questi, ma la sola natura. Si fece quindi a studiare la natura, che rappresentò nelle sue più belle parti, e con somma verità. Fece molte statue di Alessandro Magno ritraendolo in diverse età, una delle quali, riuscita bellissima, fu trasportata a Roma. Nerone che confondeva la bellezza colla ricche**z**za, credeudo di farla più bella che non era, la fece indorare; ed in parte la guastò. Alessandro l'ebbe in grandissima stima, come Apelle e Pirgetèle, i soli tre artisti cui permettesse di ritrarlo, il primo in bronzo ed in marmo, il secondo in pittura, l'ultimo io pietre preziose. Stanco, dice un illustre scrittore, delle occupazioni della guerra e del governo di tanti Stati, l' Eroe Macedone compiacevasi d'intrattenersi con questi, tre sommi ingegni, ch'egli chiamava suoi amici, intorno alle cose dell'arti. Nessuno lasciò maggiore numero di opere di Lisippo. Contansene quasi 600; fra le quali ebbero somma celebrità l'Apollo di Taranto, alto 40 cubiti; la statua di Socrate; quella dell' uomo in atto d'uscire del baguo, che Agrippa collocò avanti alle sue ternie in Roma; Alessandro in età giovanile; i venticinque guerrieri che perirono nel passaggio del Granico, ec. Lisippo esprimeva i capelli meglio de'suoi predecessori, e su il primo a fare le teste più piccole ed i corpi meno grossi, afsinchè le statue sembrassero più alte. Gli altri, aveva costume di dire, rappresentano nelle statue loro gli uomini quali sono, io li rappresento quali sembrano.

LISISTRATO, fratello dello scultore Lisippo fu pure valente artista, ma non ebbe fama proporzionata alla sua virtù a cagione della ignobiltà de'inateriali di cui si servì. Le sue statue di creta e di cera in breve perirono, e non rimase alcuna certa testimonianza della sua virtù in più durevole materia.

LITTERINI (AGOSTINO) veneziano, nato nel 1542, fu allievo di Pietro Vecchia; ma pare che si allargasse dallo stile del maestro, adottando un dipingere più aperto, quale si usava nel miglior secolo.

Fu suo scolaro il figlinolo

(BARTOLOMEO), nato nel 1669, il quale aggiugnendo ai paterni ammaestramenti lo studio delle opere tizianesche, superò il padre, come n'era testimonio la tavola fatta per S. Paterniano. Nè inferiore al fratello doveva essere la figlia di Agostino

— (CATERINA), se affatto adulatrici non sono le lodi datele dal Melchiori. Era questa nata nel 1675, e viveva ancora unitamente al padre ed al fratello nel 1727.

LITTRET (CLAUDIO ANTONIO) nacque a Parigi nel 1735, e fu ragionevole disegnatore ed intagliatore a bulino; e fino dal 1775 aveva acquistato nome tra i grandi professori dell'arte sua. Ignorasi l'epoca della morte.

Le più rinomate sue stampe sono le seguenti

La Marchesa di Pompadour in Medaglione, da Schenau

Gian Giacomo Rousscau, da de la Tour

Carlo Simone Favart, da Lio-

Venere che dorme, da S. Quintin Diana che dorme, dallo stesso Amore guidato dalla Fedeltà; da Schenau

Dienau

Prima e seconda veduta del Reno, da Weirotter

Il Concerto del Gran Sultano,

da Carlo Vanloo.

LIVE DE JULLI (ANGELO LO-RENZO DE LA) nato in Parigi nel 1725; sebbene ricchissimo e nobilissimo gentiluomo, amò, protesse splendidamente le belle arti, e con lode le esercitò egli stesso. Fornì una preziosa galleria di scelti quadri e di stampe d'ogni maniera, ed intagliò circa un' centinajo di stampe all'acqua forte, per farne dono agli amici. Tra queste nomineremo le seguenti. Morì di 50 anni

Giovane contadino che porta sul dorso un bambino ed una bambina,

da Francesco Boucher.

La giovine Giardiniera, dallo stesso Bacco seduto sopra un tino, dallo stesso.

Gli Appaltatori bruciati, da Greuze Raccolta di ritratti di Uomini il-

Justri in ogni genere.

LIXIGNOLO (GIACOMO) valente coniatore di medaglie; sarebbe per avventura presso che dimenticato, senza ta bellissima medaglia eseguita nel 1460 per Borso d'Este, nella quale pose il proprio nome.

LIZZARO (GUIDO) valente scultore e fonditore in bronzo padovano operava nel 1516, nel quale anno è noto aver fuso una gentile tavoletta di bronzo ornata di piccole figure a mezzo rilievo rappresentanti la decollazione di S. Giovanni Battista, la quale vedesi presso la porta innanzi d'entrare nel battistero. Ed è veramente opera nel suo genere pregevolissima, e che lascia in tutti desiderio di avere più circostanziate notizie che non si hanno di così valente artista. Credesi comunemente che sia suo figlio ed allievo quel Tiziano da Padova, chiamato anche Tiziano del Miuio, di cui

vedonsi nella sua patria belle o-

LIZZINI (GIULIO) detto il Romano. Il Lanzi sospetta che non sia diverso da Giulio Licinio, ed abbia avuto quel soprannome per essere stato lungo tempo in Roma. V. Licinio Giulio.

LLAMAS (Francesco), persuaso di non essere inferiore a Luca Giordano, ottenne in principio del 18.º secolo di dipingere alcune volte dell' Escuriale a competenza di tanti egregi pittori, che avevano da Filippo II, fino a quell'epoca lavorato in quel magnifico edificio, sebbene Llamas non avesse buon fondamento dell'arte. Altre opere fece ancora a Nostra Signora del Prado, e nella cattedrale d'Arile. Tutti gli amici dell'arte desiderano che vengono distrutte queste assurde composizioni mal disegnate e peggio colorite.

LLANOS DE VALDES (DON SEBASTIANO), fu allievo del vecchio Hèrrera, ed è quel pittore, che in duello fu ferito da Alfonso Cano. Poichè fu guarito ripigliò il lavoro. ed ottenne tra gli artelici riputazione di egregio pittore. Nel 1660 fu nominato vicepresidente dell'Accademia di Siviglia, e due anni suppli le funzioni di presidente per Esteban Murillo. Tra le poche cose che fece ad olio, sono pregiate una Vergine in gloria con molte persone nel primo piano del quadro in atto di adorarla, ed una Maddalena ne' Rocchettini di Madrid. Fu corretto disegnatore e buon colorista, ma cadde alquanto nel manierato. Viveva ancora nel 1667.

LLERA ( ZAMBRANO, ALFONSO DI ), dimorante in Cadice, ebbe il carico di dipingere tutti gli stendardi e le bandiere pel pavesamento de'vascelli del re. Nel 1659 fece molti quadri ad olio assai pregiati.

LLOREINS (CRISTOFORO), dimorava in Valenza nella più felice epoca delle belle arti, e fu proba-

bilmente scolaro di Joanes, come ne fanno prova le sue pitture. Nel 1597 Llorens dipinse gli altari di S. Sebastiano e di S. Maria Maddalena nel monastero di S. Michele dei Re, fuori di Valenza.

LOARTE (ALESSANDRO), scolaro di Domenico delle Greche, dipinse del 1622 pel palco del refettorio dei Minimi di Toledo il miracolo della Moltiplicazione dei pani e dei pesci, tutto di colore e di stile della scuola veneziana. Altri quadri di cacce, di animali e simili trovansi in alcune private gallerie, che si prenderebbero per quadri dei Bassani. Nou è nota l'epoca della sua morte.

LOAYSA (DON GIOVANNI DE) pittore e canonico della santa chiesa di Siviglia, fu uno dei principali protettori dell' Accademia di Siviglia. Si rese ancora utilissimo alle helle arti colle sue erudite ricerche intorno alla cattedrale di Siviglia, avendo sparsa molta luce sopra agli antichi artefici che lavorarono in quel magnifico tempio. Viveva del 1669.

LOBECK (TOBIA) intagliatore in rame, è conosciuto per due stampe a bulino una rappresentante Ester svenuta innanzi ad Assuero , tratta da un quadro del Domenichino, l'altra S. Giuseppe con Gesù Bambino in braccio, da Boulongne.

LOCATELLI (GIACOMO) veronese, nacque nel 1580, e fu allievo in Bologua dell' Accademia Caraccesca. Tra le opere fatte in patria, sono assai stimate quelle a S. Procolo, nelle quali al disegno della sua scuola vedesi lodevolmente unito il colorire della veneziana. Morì nel

LOCHOM (MICHELE VAN) intagliò in Parigi molti rami per Crespino de Pas, cercando di falsificarne la maniera, come pure pubblicò alcuni ritratti, da Ferdinando Elle. Il Basan lo risguarda come meno che mediocre artista.

LOCHON (RENATO) nacque a

Poissy circa il 1656, ed apprese il disegno e l'intaglio in Parigi, dove si stabili e pubblicò molte stampe di ritratti e soggetti storici. Il suo gusto d'incidere s'accosta a quello di Nanteuil. Ignorasi l'epoca della morte.

Sue più rinomate stampe:

Busto digiovane Magistrato, in una cornice ottagona di foglie diquercia.

Ritratto di Carlo di Borbone ve-

scovo di Soissons.

Ritratto di Girolamo Bignon celebre letterato, sotto al quale leggesi: R. Lochon ad vivum furtim delin. et scul.

Ritratto di Arduino di Perefix arciv. di Parigi fatto nel 1676, da

Champagne

Ritratto d'Antonio Arnauld, prete dell' Oratorio, dallo stesso.

Gesù Cristo portante la crece, da Caracci.

Maria Vergine col divin Bambino e S. Giovannino, da Coypel.

LODER (ASTOLFO) nato in Francfort nel 1711, apprese iu patria i principi della pittura e dell'incisione, ed in patria esercitò non serza l'una e l'altra professione. Le sue stampe all'acqua forte sono tutte di sua composizione, e tratte dai pro-

pri quadri.

LODGE (GUGLIELMO) nato in Leeds nel York-Schise nel 1649, fu valente disegnatore ed intagliatore alla punta ed a bulino. Era ancora giovane quando scese in Italia con lord Felconberg inviato della corte di Londra presso la repubblica di Venezia. In questa città contrasse domestichezza col pittore Giacomo Barri, di cui ne traslatò in inglese il Viaggio pittoresco, arricchendolo di alcune teste di grandi pittori da lui stesso disegnate ed incise; e fu stampato nel 1679. Tornato in patria dopo aver corsa tutta l'Italia, continnò ad esercitarsi nelle arti, e specialmente copiando dal vero le più pittoresche contrade del York Schire e di altre contee. Diseguando

un giorno nel paese di Galles su arrestato; ed in appresso gli su detto essere ciò accaduto perchè nipote di una spia dei Gesuiti. Rimase alcun tempo in prigione sebbene innocente, e non su rilasciato che per l'intromissione di autorevoli amici. Morì in patria nel 1689. Soggiungo un breve elenco di alcune sue stampe.

Veduta di Gaeta, col molo. Veduta di Pozzuoli, col molo di

Caracalla.

Veduta dell'aufiteatro od acquedotto di Minturno.

Veduta di Westminster-hall e e dell'Albave

Vedute di York, di Leeds, e di Wakelfield.

Raccolta intitolata: Libro di diverse vedute disegnate dal vero.

LODI (ERMENEGILDO), cremonese, lavorava aucora nel 1616, e fu forse il migliore allievo del Trotti, sotto il quale lavorò lungo tempo insieme a Manfredo Lodi suo fratello. Il Baldinucci afferma di non aver saputo discernere le opere dello scolaro da quelle del maestro, che fu così grand'uomo e degno emulo di Agostino Caracci.

(MANFREDI) di età e di merito inferiore ad Ermenegildo, dipinse nel 1601 in S. Agostino, ma le sue opere sono ben lontane dal

merito del Malosso.

(CARLO), bologuese, nato nel 1701, fu scolaro del Ferrajuoli, e lasciò nelle private case di Bologna diversi bei quadri di vedute campestri, di poco inferiori a quelli del maestro, che secondo alcuni si avvicinò tanto a Claudio ed a Poussiu.

(ALBERTINO DA), operava circa il 1460: viene dal Lomazzo annoverato fra que' valenti Lombardi, che trovarono l'arte della prospettiva. Come il disegno, egli dice, è propria lode dei Romani, il colorito de' Venéziani; così la prospettiva è propria lode de' Lombardi.

Albertino, con molti altri artefici nominati dal Lomazzo, lavorò nella corte di Milano sotto Francesco Slorza.

LODI (CALLISTO PIAZZA DA), probabilmente scolaro, ma certo uno dei più illustri imitatori di Tiziano, nacque in sul declinare del quindicesimo secolo. Pochissime cose si conoscono intorno alle domestiche vicende di quest' nomo, che tante memorie delle sue virtù lasciò in Milano, in Brescia; in Crema, in Lodi ed in altre città della Lombardia. Tra le molte pitture fatte in Milano ricorderò le Nozze di Cana nel refettorio dei Cisterciensi; pittura sorprendente non solo per il numero delle figure, ma perchè molte pajono vive e parlanti. Aveva pure nel cortile della casa del presidente Sacco dipinto il coro delle Muse, aggiugnendovi i ritratti del padrone della casa e della consorte: della quale pittura, scriveva il Lomazzo, posso senza nota di temerità dire, che non sia possibile, quanto alla bellezza dei coloriti, farne altra più leggiadra e vaga a fresco. Oltremodo belle sono la sua Assunta di Codogno, e le tre cappelle dipinte nell' Incoronata di Lodi, e tali che si crede che Tiziano vi facesse qualche testa, perchè alcune sono di una sorprendente bellezza. Trovansi le sue opere segnate dal 1527 al 1556, talvolta soscrivendosi Callixtus de Platea, e tale altra Callixtus Laudensis.

LODIGIANO (ALBERTINO). nome di un pittore conservato da Paolo Lomazzo nel suo Trattato della pittura, forse non diverso dall'Albertino da Lodi.

LOGGAN (GUGLIELMO) viene dal Bassan annoverato tra gl' intagliatori inglesi per aver inciso all'acquaforte una stampa rappresentante un Banchetto di diversi religiosi di varj ordini: soggetto critico in su lo stile di Rom de Hooge. Operava nel 1168.

LOGGAN ( DAVIDE ) nacque in Danzica nel 1650, e poi ch' ebbe apprese in patria i principi del disegno e dell' intaglio a bulino, recossi in Olanda e studiò quattro anni sotto Guglielmo Hondius. Recatosi in Inghilterra, vi trovò protezione ed incoraggiamento, specialmente per i suoi disegni di ritratti. Ebbe diverse incombenze dalle università di Oxford e di Cambridge; e stabilitosi in Oxford si accasò con una giovane appartenente a distinta famiglia. Colà pubblicò, tra l'altre cose: Habitus accademicorum Oxoniae a Doctore ad Servientem in un grande volume in foglio, nel quale s'intitola: David Loggan Gedenensis, universatis Oxford oxon. Chalcographus 1672. Inoltre intagliò le vedute di Oxford e di Cambridge e moltissimi ritratti, con grande proprietà. Morì in Inghilterra nel 1695. Soggiungo l'indice di alcuni fra suoi più celebri ritratti.

Giorgio, duca di Allemarle a

niezzo corpo

Edvardo conte di Clarendon Motter Lause of Louse-hall Lord Keeper Guilford

Pearson, vescovo di Chester al

naturale

Tommaso Sanders, da Fleschiere. James, duca di Monmauth ec.

LOIR (NICOLA), nato in Parigi nel 1624, studiò con tanta cura le opere di Poussin, e le copiò con tanta bravura, che mal si possono distinguere le copie dagli originali. Luigi XIV gli accordò una pensione di quattromila lire, e fu nominato professore dell'Accademia di pittura di Parigi. Loir ebbe facilità di pennello e naturale attitudine ad ogni genere di pittura, dipingendo egualmente bene le figure, il pacse, le architetture e gli ornati, e soprattutto eccellentemente faceva le donne ed i fanciulli. Morì in Parigi nel 1679.

tagliatore alla punta ed a bulino, nacque a Parigi nel 1649, e fu di-

scepolo nel disegno di suo maggior fratello Niccole. Acquistò celebrità per bontà di disegno specialmente, per magnificenza, facilità ed espressione dell' intaglio, che sapeva variare di maniera, a seconda delle pitture de' valenti maestri che se gli presentavano per incidere. Morì in patria nel 1713. Le principali sue stampe sono le seguenti:

L' Educazione di Maria de' Me-

dici, da Rubens.

Il tempo che scuopre la verità ed abbatte l'eresia, dallo stesso

La caduta degli Angioli ribelli, da Le Brun

La strage degl' Innocenti, dallo stesso.

Mosè salvato nelle acque del Nilo, da Poussin.

Venere che dà le armi ad Enea, dallo stesso.

La Maddalena in atto di far orazione, da suo fratello Niccola.

LOLI (LORENZO), di Bologna, fu uno de'buoni scolari di Guido, di cui rimangono nella sua patria alcune opere. Morì nel 1690.

LOLMO (GIOVAN PAOLO), bergamasco, uno di coloro che nei tempi, in cui la pittura veneta cominciava a cadere nel manierismo, sosteune in Bergamo il decoro dell'arte. In S. Maria Maggiore conservasi una tavola dei SS. Sebastiano e Rocco fatta del 1587 circa, nella quale ad un'estrema diligenza di finire ogni cosa, vedesi unita una semplicità di disegno, che si accosta al quattrocento. Si crede che morisse nel 1595.

LOMAZZO(GIOVAN PAOLO), nato in Milano nel 1538, dicesi, da una sorella del Gaudenzio, imparò l'arte da Gio. Battista della Cerva, che all'eccellenza dell'arte aggiugneva ancora lo studio delle lettere; e tale fu pure il di lui allievo. Una delle sue prime pitture fu la copia del Cenacolo di Lionardo fatta pel convento della Pace. Ma seguendo i suoi precetti volle ben tosto essere

originale, e tale di fatto si mostra nelle sussegueuti sue opere. lo non accennerò che le due principali, il Sagrificio di Melchisedecco nella Passione, nel quale veggonsi dottamente ricercato il nudo, attitudini difficili, ma vere, ricca varietà di abiti, vivacità di colorito, ed uno sfondo di piccole figure eseguito con perfetta intelligenza della prospettiva; ed il dipinto a fresco nel convento di S. Agostino di Piacenza trattato con una tenerezza, che non si vede nelle opere di Milano. Prima di professare l'arte aveva il Lomazzo studiate le lettere, e viaggiato per l'Italia, istruendosi egualmente nelle scienze e nella pittura. Ed allo studio delle lettere deve la sua maggior gloria, ed il conforto della sua sventura; perciocchè perduta di 33 anni la vista, si occupò a dettare quelle utili opere che lo resero tanto famoso! il Trattato dell' arte della pittura, ed il Tempio della pittura, nelle quali, sebbene mostri soverchia premura di comparire scienziato, e faccia danno alla semplicità degl'insegnamenti con astruse teorie matematiche ed astrologiche, non lascia di dare interessantissime notizie storiche intorno all'arte ed agli artelici, ed utilissimi precetti circa la prospettiva e l'espressione degli affetti. Detto pure alcuni versi intorno alle sue opere di pittura, che intitolò Grotteschi, e morì di 62 anni nel 1600.

LOMBART (PIETRO), probabilmente scolaro di Simone Vouet, nacque in Parigi nel 1612. Dopo avere alcun tempo lavorato di pittura e d'intaglio in patria, passò a Loudra, dove diede alla luce molti ritratti, che furono trovati bellissimi, e gli procacciarono stima e ricchezze. Tornò di circa 60 anni in patria, e colà terminò la gloriosa sua carriera nel 1681.

Soggiungo l'indice di alcuni ri-

Seguito di dodici ritratti, cono-

sciuti sotto il titolo; Des Contesses de van-Dyck.

Carlo I re d'Inghilterra a ca-

vallo, da Van Dyck.

Oliviero Cromwell col suo pag-

gio, da Walker

Sir Samuel Moreland, da Lely. Giovanni Dalleo, da Vaillant De la Fond, da Gascard

## Soggetti Storici.

S. Michele vincitore di Lucifero, da Raffaello.

Adorazione dei Pastori, dal Poussin

Sacra Famiglia, nella quale vedesi il Bambino in atto di accarezzare S. Giuseppe, da Fil. de Champague.

LOMBARDELLI. V. Marca della LOMBARDI (ALFONSO) nacque in Ferrara nel 1487. Fu uno dei grandi scultori dell'età sua, ed amico di Tiziano Vecellio, che gli acconsenti di ritrarre Carlo V, alla di cui presenza fu ammesso come creato del pittore Cadorino. V. Vecellio Tiziano. Quel monarca ammirò il piccolo ritratto fatto di stucco, e gli commise di eseguirlo in marmo. Questo ed i busti dei principi Andrea Doria, Alfonso duca di Ferrara, Clemente VII, il cardinale Ippolito de' Medici, Bembo, Ariosto, Alberto Lollio, ed altri illustri personaggi, lo resero per avventura più celebre che non le opere pubbliche, sebbene di maggiore importanza, cseguite in Bologna, Roma, Firenze, Ferrara, ec. Trovavasi ai servigi del card. Ippolito de'Medici allorcliè questi morì di veleno, mentre recavasi a Napoli presso Carlo V per accusare suo cugino Alessandro dei Medici. Il Lombardi tornò a Bolo. gna, dove contrasse incurabile scabbia, che lo portò al sepolero, in età di 49 anni, dopo lunga infermità, durante la quale altamente lagnavasi dell'avversa sorte, che avevagli tolto uno splendido mecenate.

Diz. degli Arch, ecc. T. II.

da cui poteva sperare ogui benc. Inclinato com'egli era alla vanità. alla galanteria ed agli amori, ebbe spiacevoli incontri, che più volte il posero in pericolo della vita. Ma gli errori del suo licenzioso vivere non debbono confondersi colle sue virtii, nè scemare il merito dell'eccellenza che si ravvisa nelle sue bellissime opere di terra, di stucchi, di cera, cui più che a tutt'altro era inclinato, come al ritrarre e scolpire in marmo; ma principalmente gli si deve gratitudine per essere stato il primo ad introdurre la buona maniera di fare i ritratti al naturale in forma di medaglia.

LOMBARDI (GIOVAN DOMENICO), lucchese, detto l'Omino, nacque nel 1682, e fu uno de'migliori maestri dell'età sua. Fu prima allievo del Paulini, ma miglioro la sua maniera studiando i grandi Veneziani e Bo-Iognesi. Perciò dipingendo i due quadri laterali nel coro degli Olivetani di Lucca, si fece conoscere disegnatore castigato e grandioso. vago e morbido coloritore. Altre opere di eguale merito fece a San Romano ed altrove; ma in appresso, forse mal consigliato dall'avidità del guadagno, prese a strapazzare la professione, facendo opere ad ogni prezzo. Morì in patria nel 1752.

LOMBARDO (PIETRO) veneziano, nato avanti la metà del quindicesimo secolo, fu valente architetto e scultore, e capo di una illustre famiglia di artisti. Nel 1482 scolpi in Bavenna per commissione di Bernardo Bembo, in allora podestà di quella provincia, il sepolero di Dante Alighieri in forma di cappella, presso la chiesa di S. Francesco. Architettò in Venezia la grandiosa chiesa di S. Giovanni e Paolo di forma quadrilunga, con cappella elevata nel fondo, cui si sale per una scala di sedici gradini, ornata di balanstri; ed internamente tutta ricca di marni e di sculture. L'esterno ha due ordini, corintio il primo, l'altro jo-

-15

nico scompartito ad archi, che reggono un ricco sopraornato, su cui creesi un frontone circolare. Questa composizione fa testimonianza. che in allora cominciava a diffondersi il gusto greco. Fu pure eretto sui disegni e sotto la direzione di Pietro l'annesso convento, lodevole per bella a comoda distribuzione di ogni parte. È sua opera anche la chiesa dei Certosini; ma più che tutt'altro gli fa onore la Torre dell'orologio eretta in piazza di S. Marco. Un portico a volta sostenuto da colonne e da pilastri corinti presentasi maestosamente in sulla piazza; indi seguono tre piani, uno sull'altro. ornati di pilastri corinti e con cornici. Nel primo piano è il quadrante delle ore, nel secondo un tabernacolo con una Madonna di bronzo, e nell'ultimo un gran lione di marmo. Forma la cima una terrazza, sulla quale è la campana che vien battutta ogni ora da due giganti di bronzo. Tutto l'edifizio è ornato di marmi, di smalti e di dorature. Vi furono poi aggiunte delle colonne, che vi stanno senza avervi alcun uffizio. Più tardi scolpì in S. Marco il monumento del cardinale Giovan Battista Zeno, nel qual lavoro fu ajutato da' suoi figli Tullio, Giulio ed Antonio. Riedificò convenientemente il Fondaco de'Tedeschi a Rialto, ruinato da un incendio; disegnò la chiesa di S. Maria Mater Domini, il chiostro di S. Giustina di Padova, la scuola della Miseri-cordia in Venezia, ed altri molti edifizi; ciò che soltanto possono fare i primi architetti, ajutati dai propri figli affezionati all'arte ed egualmente esperti nelle cose d'architettura e di scultura, come lo furono fino ai tempi del Bonarroti quasi tutti gli architetti. Morì Pietro nel 1515 lasciando eredi delle sue virtù i tre sovraccennati figli

— (TULLIO, GIULIO ed ANTO-NIO). Operarono lungamente nella cappella di S. Antonio in Padova, dove condussero diversi bassi rilievi pregevolissimi. Tullio architettò in Treviso la chiesa della Madonna Grande, la cappella del Sacramento in Duomo ed alcune cappelle in S. Paolo. In Venezia fece la chiesa di S. Salvatore, la quale fu assai lodata per la singolarità della sua pianta, comunque vi si vedano gli uni a canto agli altri pilastri corinti e jonici. Pare che Antonio e Giulio poco o nulla operassero d'architettura. L'ultimo ebbe un figlio chiamato

- ( SANTE ), nato in Venezia nel 1504, ed allievo del padre e degli zii, non fu da meno di loro tanto nelle cose di scultura che di architettura. Edificò in patria le scale e la facciata della scuola di S. Rocco, che furono tenute in grandissima stima. La scala è a due branche, che fanno capo ad un ampio ripiano, donde volgendo, si prosiegue a salire per un'altra branca sfogata fra le due prime ed illuminata da una cupola : la larghezza dell'ultima branca pareggia le due inferiori prese insieme, che hanno un ingresso ornato da colonne, che reggono archi; idea veramente hella ed ottimamente eseguita. La facciata è a due ordini compositi di colonne scanalate e di pilastri non rastremati, con profusione d'ornati e di marmi. Bellissimo è pure il palazzo Vendramini a tre ordini corinti con magnifico cornicione, ed in ogni parte ben proporzionato; e lodevoli sono eziandio i palazzi Trevisan e Gradenigo, ma non è al tutto avverato che appartengano a Sante. Mancò all'arte, in Venezia, nel 1560.

—— (MARTINO) veneziano e probabilmente appartenente alla famiglia dei precedenti Lombardi, architettò la confraternita di S. Marco, consistente in due vaste sale; una a pian terreno distribuita in tre navate da due file di colonne corintie, l'altra in solajo sfogata d'ogni impedimento, con cappella infondo

che viene divisa dalla sala da tre intercolunni. Ben intese ed eleganti sono le scale, e la facciata, tutta di marmo a due ordini, lia mondanature di buon gusto. Probabilmente appartiene a Martino ancora la chiesa di S. Zaccaria, con facciata a due ordini e frontone curvo, in su lo stile del precedente edilizio. Credesi suo figlio quel

LOMBARDO (Moro) che architettò la chiesa di S. Giovanni Grisostomo e condusse altri lavori di minore importanza di scultura e di archi-

- (Giulio Cesare) fiori in sul cadere del sedicesimo secolo e fu uno de' primi se non dei migliori quadraturisti della scuola veneziana.

- (Bigio), nato in Venezia circa il 1600, si applicò al paesaggio, e secondo il Ridolfi ebbe in tale genere di pittura ben pochi che lo superassero, Iguorasi l'epoca della

sua morte.

LOMBART (LAMBERTO), nato in Liegi nel 1482, si acquistò grandissimo nome nella pittura, nella prospettiva e nell'architettura, nelle quali arti diede alle Fiandre molti illustri allievi. Egli viaggiò per la Germania, e lungo tempo si trattenne in Roma, studiando le migliori cose antiche e moderne. Tornato in patria fu uno dei primi a richiamare gli artefici dallo stile gotico al muderoo. Tra le migliori sue opere di pittura è celebre una Cena, che fu intagliata. Non è nota l'epoca della sua morte.

LOMELLINO (VALENTINO.) da Racconigi, fiorì dopo la metà del 16.º secolo, e fu annoverato tra i buoni pittori piemontesi, de' quali non rimane al presente verun'opera

certa.

LOMI (ALESSANDRO) fiorentino, fu scolaro di Carlo Dolci, il quale vedendo i quadri del maestro assai ricercati, invece di pensarea nuove composizioni, si fece\a copiare le di

lui opere, e per tal modo i quadri del Dolci crebbero a dismisura non solo per opera sua, ma ancora di Bartolomeo Mancini, e di Aguese

Dolci figliuola di Carlo.

- (BACCIO), imitatore dello Zuccari, del quale rimangono assai poche cose in Pisa sua patria. Merita particolare ricordanza un' Assunta che vedesi nella residenza dei Canonici della cattedrale, pregevole per disegno e per colorito. Nipote di Baccio, che lavorava nel 1585, fu

- ( AURELIO ), scolaro prima del Bronzino, poi de Cigoli, arricchi di belle pitture la sua patria, ove fu capo di una nuova Scuola. Meno e più minuzioso del Cigoli, cercò di sorprendere lo spettatore colla vivacità dei colori, e collo sfoggio de'vestiti e degli ornamenti: ed ottenne l'intento, perchè aveva profonda cognizione del disegno, fecondità d'invenzione, e pennello facile e sicuro. Con queste prerogative non solo piacque in Pisa, nella di cui cattedrale lasciò, se non le più belle, le più corrette sue pitture, ma ancora in Roma ed in Genova, ove, per tacere di altri quadri, fece il S. Antonio ai Francescani, ed il Giudizio universale a S. Maria di Carignano, che sorprendono ugualmente il conoscitore e la moltitudine, il primo per grazia, ricchezza e soavità di tinte. l'altro per un certo che di terribile che campeggia in tutta l'opera, e per una vivacità di colori non usata nelle altre opere. Mori di 66 auni nel

— (Orazio ed Artemisia.) V.

Gentileschi.

LOMMELIN (ADRIANO) nacque in Amiens circa il 1656, ed apprese ad intagliare in Anversa, dove si stabili e visse fino alla morte.

Non fu assai felice negl' intagli di soggetti storici, ma rese con forza e fedelmente alcuni ritratti presi da van-Dyek, tra i quali quelli di

Carlo I re d' Inghilterra

Jacob le Roi Alessandro de la Faille

Adriano Stevens Giovan Battista di Bisthoven, ec. LONATI (DOMENICO) probabil-

LONATI (DOMENICO) probabilmente Milanese, fu uno de'valorosi architetti che nell'età di Martino Bassi e di Fabio Mangoni ebbero parte nell'esecuzione e continuazione della

cattedrale di Milano.

LONDERSEL (ASSUERO), creduto comunemente olandese e vato in Amsterdam nel 1550, fu pittore ed intagliatore in legno, ma più conosciuto come intagliatore che in qualità di pittore. Pochissimo conosciute sono le circostanze relative alla sua vita; ma tengonsi in pregio certi suoi intagli in legno abbastanza gentili pubblicati in Anversa presso Silvius nel 1576 e 1599. Dicesi pure conservarsi in Amsterdam alcuni quadri di paesaggi attribuiti ad Assuero, il quale probabilmente non ebbe veruna relazione con

—— (GIOVANNI) nato in Bruges nel 1780. Costui operava nei Paesi Bassi in principio del diciassettesimo secolo, ed era tenuto in molta stima come disegnatore ed intagliatore in rame. E perchè pubblicò molti paesaggi in sul gusto di Niccola de Bryn, si è supposto che fosse suo scolaro. Soggiungo un breve indice

di alcune sue stampe.

Le tre Virtù teologali ed i cinque sentimenti del corpo, rappresentati le une e gli altri in due stampe sotto figure emblematiche credute di sua invenzione

Paesaggio con la favola di Apollo. e Dafne, da Giacomo Savary.

Paesaggio con Tobia in compagnia dell' Angelo, da Gilles Hondecoter

Altro con Giacobbe che guarda l'armento di Labano, dallo stesso

Le tre Marie che vanno al sepolcro

Il Piacere della state

Veduta in prospetto dell'interno della chiesa di S. Giovanni Laterano, eseguita sui disegni di certo Hendrick, che soltanto a cagione di questa stampa è noto come disegnatore.

LONDONIO (FRANCESCO) di Milano, nato nel 1723, fu scolaro del Porta; acquistò in patria molta celebrità dipingendo soggetti pastorali ed animali, con grande spirito e verità, che lo feccro riguardare in questo genere di pittura tra i migliori artefici dell'età sua. Trovansi molti quadri nelle case di Milano. e molti conservansene nelle quadrerie presso i conti Alari e Greppi, e bellissima è la sala dipinta nella casa Grianta. Nel 1769 intraprese il viaggio di Roma e di Napoli e di altre città. In Napoli si trattenne più lungamente che altrove esercitandosi nell'incisione all'acquaforte che aveva appreso a trattare da Benigno Rossi. Le sue incisioni mostrano somma intelligenza, e tutte rappresentano argomenti campestri. Le sue opcre d'intaglio, dice il Basan, sono distribuite in sette serie, formanti settantadue stampe una delle quali più alta che larga è dedicata al card. Pozzobonelli, arcivescovo di Milano; le altre al conte di Firmian. a Milord Exeter, ec. Talvolta faceva tirare le sue stampe in carta azzurra, luneggiandole di bianco: ciò che faceva buon effetto. Incise all'acqua forte le stesse sue pitture, e morì compianto dai suoi concittadini, anche per la lepidezza del suo carattere, iu età d'anni 60 nel 1785.

LONGE (UBERTO), detto il Fiammingo, nacque in Brusselles e venue giovanetto in Italia, che più non abbandonò. È probabile che frequentasse in Cremona la scuola del Bonizoli e del Massarotti, sebbene dalle sue opere di vario stile, che fece in Cremona ed in Piacenza, non si possa con sicurezza riconoscere la scuola. Ovunque tenne però sempre uno stile morbido, accordato e pastoso che ricorda il fiammingo. Nelle sue storie di S. Te-

resa dipinta in S. Sigismondo fuori di Cremona si accosta a Guido: e nelle pitture di S. Antonio Martire in Piacenza si mostra emulo del Guercino. Tutte le sue storie vengono abbellite da vaghissimi paesi, che giovano assaissimo alla dolcezza ed al lucido de'suoi quadri. Morì in Piacenza nel 1709.

LONGHENA (BALDASSARRE), architetto veneziano, operava in Venezia avanti il 1650, quando era ormai totalmente dimenticato lo stile dei Palladi, dei Sammicheli, dei Samsovini, ed eransi alla nobiltà e magnificenza della greca e romana architettura sostituite le goffe e bizzarre invenzioni, che deturparono per un intero secolo e più le italiane fabbriche. Una testimonianza infelicissima di così grande aberrazione dell' umano ingeguo scorgesi nell' Osnedaletto ed in altre fabbriche crette in Venezia dal Longhena, che a mal in cuore ho dovuto ricordare in questo dizionario.

LONGIII (LUCA), nato in Ravenna hel 1507, imparò l'arte in patria, ove fu tenuto tra i migliori ritrattisti. Compose ancora molte tavole di storia per Ravenna e per le vicine città, nelle quali, per non essere mai uscito di patria, si vede seguace dell'antica maniera, sebbene in quelle fatte in età più avanzata cercasse di avvicinarsi al moderno stile. Le migliori sue tavole sono forse il S. Vitale e la S. Agata di Ravenna, opere studiate assai e condotte con estrema diligenza. Quando il Vasari fu a Ravenna. contrasse amicizia con Luca, e lungamente parlò seco delle cose dell'arte, nella quale cercava sempre di avanzare. În alcune cose si avvicinò ad Innocenzo da Imola, particolarmente in certe idee dolci e graziose; ma Innocenzo aveva studiato sotto Raffaello, e fu di Luca più vago e più grandioso. Morì nel 1580, Jasciando ammaestrata nell'arte sua la figlia

(Francesco), il quale nel 1576 dipinse una tavola al Carmine, ed altre opere andò facendo fino al 1610. Cercò di seguire il padre, ma non lo raggiunse nella sceltezza dei volti è nella forza del colorito.

— (PIETRO), nato in Venezia nel 1702, fu prima scolaro in patria del Balestra, poi del Crespi. Seguendo il suo naturale temperamento non dipinse che cose facete di mascherate, di conversazioni, ec., colle quali si acquistò molto credito, e guadagnò assai. Morì in Venezia di 60 anni, lasciando in tutte le quadrarie di que' signori non

poche opere.

LONGHI (GIUSEPPE) nacque in Monza, nel 1766, da Carlo Francesco, negoziante di seta, e da Cecilia Caronni, clic, destinandolo allo stato ecclesiastico, lo nominarono in età fanciullesca ad un beneficio di privato diritto della famiglia; e giunto agli otto anni, lo collocarono nei seminari della diocesi milanese, passando d'uno in altro, nei quali apprese gli elementi delle umane lettere e della filosofia. Fortunatamente ebbe a maestro negli ultimi anni Antonio Mussi, uomo dottissimo e nelle arti del disegno assai versato, che la irresistibile sua inclinazione per queste utilmente favoreggiò. Di vent'anni, abbandonale l'ecclesiastiche discipline, per porsi in sulla via del traffico, cui il genitore lo destinava, da principio con qualche ritegno, poscia scopertamente, consacrava gran parte del tempo al disegno. La prima sua intenzione era per la pittura, ma per diverse considerazioni e principalmente perchè

vedevasi ormai vicino ai venticinque anni senza avere alcuna pratica del colorire, e lontano tuttavia da quell'eccellenza del disegno, cui giunse in appresso, mercè i più ostinati studi, si decise per l'intaglio. Il suo primo maestro in quest'arte fu il Vangelisti, siccome lo furono nello studio regolare del disegno i professori dell'accademia di Brera Aspari, Traballesi e Franchi. Nel 1792 incise a bulino un pezzo d'Aquila per commissione del vivente professore d'ornato, caval. Giocondo Albertolli.

Il sul finire dello stesso anno recossi a Roma onde studiare più profondamente il disegno sulle opere de' graudi maestri. Di ritorno a Milano, intagliò nel 1794, nella scuola del Vangelisti, il Genio della musica, tratto da un quadro di Guido. A questa stampa tenevan dietro nel 1795 il S. Girolamo; da Dauiele Crespi, ed un ritratto del Rembrandt. Fu in tal epoca, che cominciò a far ritratti a matita, nel qual genere non tardò a farsi gran nome, seuza che per altro trascurasse le cose di intaglio: che anzi diede mano in età di 50 anni alla stampa della Galatea, tratta da un dipinto dell'Albani. Nel 1796 spogliossi interamente degli abiti clericali, e prosegui con maggior fervore che mai a lavorare d'intaglio e di ritratti a matita.

Nel 1801 recossi a Lione in qualità di membro della Consulta Cisalpina, ed in tale occasione passò a Parigi in compagnia dell'illustre intagliatore suo amicissimo, Francesco Rosaspina. Colà contrasse domestichezza coi più distinti artisti, e spezialmente con David, Gerard, Gros, Dutertre, Bervic, Tardieu, Denovers, il vecchio Wille, ec. Riservandomi a dare unitamente a piè del presente articolo un cronologico elenco delle opere d'intaglio di così distinto artista trascorrerò brevemente i principali avvenimenti della gua vita.

Per la morte del Vangelisti, rimasta vacante nel 1798 la carica di professore d'intaglio in Brera, fu eletto a succedergli il nostro Longli, il quale (non intendo far torto al merito del suo maestro e predécessore) ristaurò l'affidatagli scuola in così distinta maniera, che la Scuola dell' intaglio in Lombardia sorse per opera sua e di tanti suoi illustri allievi emula gloriosa delle più celebri d' Europa.

Circa il 1815 diede cominciamento all' egregia sua opera della Calcografia, che sebbene non ridotta a compimento, vide la luce nel prossimo passato anno. Buon scrittore di prose e gentile verseggiatore, pubblicò di quando in quando varie scritture, fra le quali due dissertazioni intorno alla Pittura ed

al Bello.

Nel 1820 recavasi a Firenze per far stampare il suo celebratissimo intaglio dello Sposalizio di Raffaello; ed in tale occasione passò a Roma per rivedere di nuovo gli artisti di colà, suoi amici, e le antiche e moderne opere d'arti di quella classica città. Ricondottosi in patria ripigliò col consueto fervore gl'interrotti lavori, che abbandonò soltanto in sul finire del decembre del 1850, quando fu colpito da colpo apoplettico che lo rapi alla gloria delle arti il 2 di gennajo del 1851.

Fu membro del collegio dei dotti e della Società patriottica di Milano. dell'istituto di scienze, lettere ed arti di Milano, di Parigi e de' Paesi Bassi, ed ascritto alle accademie di belle arti di Milano, Torino, Parma, Perugia, Carrara, Vienna. Monaco, Barlino, Danimarca, Wilna ec. Fu decorato del real ordine della Corona ferrea e del Costantiniano di Parma. I più illustri scienziati ed artisti dell' età sua farono suoi intimi amici; tra i quali non ricorderò che Canova, Ginseppe Bossi, Appiani, Matteini, Lamberti, Paradisi, Zanoja, Moscati, Bodoni,

Monti, Stratico, Tamburini, Volta, Pindemonte Ippolito, la Kaullman, l'Alhany, Morghen, Tambroni, Lawrence ed altri fra gli estinti; e tra i viventi, Toschi, Francesconi, Giordani, Lampredi, Camucini, May, Cicognara, Aglietti, Scarpa, Benvenuti, ec. Ma se grande onore gli viene dall' amicizia di tanti illustri personaggi, somma gratitudine gli è dovuta per il numero grandissimo degli allievi, non pochi dei quali occupano i primi ed i secondi gradi fra i viventi intagliatori d'Europa; onde non so se per questo, come per molti altri rispetti, sianvi fra i presenti e passati incisori, altri che si possano a Giuseppe Longhi, uguagliare. A giustificare tale mia asserzione basterà il seguente elenco trascritto per ordine cronologico.

Cozzi Giuscope Caronni Paolo Pisa Michele Anderloni Pietro Rampoldi Carlo Giberti Antonio Colombo Aurelio Garavaglia Giovita professore in Pavia. Legnani Bisi Ernesta Bridi Luigi Della Rocca Carlo Jesi Samuele Locatelli Antonio Scotto Girolamo Fioroni Ado Belloli Giovanni Tonelli Giuseppe Tolmer Giacomo Bosisio Giovanni Piotti Pirola Caterina Caporali Filippo, professore a Cremona Mari Giuseppe, professore a Fa-Ongari Giuseppe Boara Carl' Antonio

Felsing Giacomo, professore a

Altini Ignazio, ec.;

Darmstad

Oltre i seguenti, che ammessi alla sua scuola in posteriori epoche, danno fondate speranze di ottima riuscita: cioè

Borda Carlo Maria Sorter Bartolommeo Berretta Giuseppe Tognola Luigi Ghinzoni Fenelone Ferri Felice Bonaldi Giovanni Bonatti Giuseppe Allieri Anrelio Farruggia Giovanni Berselli Giovanui Ballero Giovanni Moretti Giacomo Lodigiani Scipione Speltini Vespasiano Gallina Sigismondo Artaria Claudio Magonio Giuseppe Camera Giuseppe.

Chiuderò questo ormai troppo diffuso articolo colla più importante ed utile parte, la scrie cronologica delle stampe

1792 Pezzo d'aquila, da Giocondo Albertolli

1794 Genio della Musica, da Guido

1795 S. Girolamo, mezza figura, da Daniele Crespi

— Ritratto di Rembrandt col turbante

Ritratto dell'abate Pellegrini
1796 La Galatea, da Francesco
Albani

1797 Napoleone Bonaparte alla battaglia d' Arcole, dal barone Gros

1799 Altro ritratto di Rombrandt Busto di un Etiope, da Ru-

Ritratto del professore Salfi 1800 Figura di Vecchio con barba e capelli canuti, da Rem-

 Un Mussulmano, figura iutera, dallo stesso

| 344       | LO                                                        | LO                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1801      | Riposo in Egitto, da Camillo                              | - Siringa che fugge da Pane                                               |
| ,,,,,     | Procaccini                                                | Ritratto in busto dell'impe-                                              |
|           | Trionfo di Scipione, da A-                                | ratore d'Austria, da un di-                                               |
|           | mos Nattini                                               | pinto di Natale Schiavoni                                                 |
| 1805      | Visione d' Ezechiello, da                                 | 1815 Ritratti di Michelangelo Bo-                                         |
|           | Raffael d'Urbino                                          | narroti e del doge Dan-                                                   |
|           | Il Filosofo contemplante, da                              | dolo, per gl'Illustri Ita-                                                |
| 4004      | Rembrandt.                                                | liani                                                                     |
| 1804      | Altro filosofo, che serve di                              | 1817 Ritratto di Giorgio Washing-                                         |
| 1805      | riscontro, dallo stesso                                   | ton per i cento Illustri di<br>ogni nazione                               |
| 1003      | Madonna, mezza figura, da<br>Carlo Dolce                  | 1818 Non si occupò che del gran                                           |
|           | Deposizione di Cristo nel se-                             | 1819 rame dello Sposalizio, che                                           |
|           | polcro, da Daniele Crespi.                                | 1820 pubblicò nel 1820                                                    |
| 4000      | Sei pezzi dipinti a basso ri-                             | 1821 Dà principio ad una Sacra                                            |
| 1806      | lievo, da Andrea Appiani                                  | Famiglia, da Raffaello                                                    |
| e<br>1807 | allusivi ai trioufi di Napo-                              | 1822 Ritratto di Lady Burghersh,                                          |
| 1007      | leone                                                     | e di un suo figlio, da Tom-                                               |
|           | Ritratto dello stesso in abito                            | maso Lawrence                                                             |
|           | di re d'Italia                                            | Ritratto di G. C. di Negro,                                               |
|           | Decollazione di S. Giovanni<br>Battista, da Gerardo dalle | da Biauca Milesi<br>1825 - La Madonna del Lago, da un                     |
|           | Notti                                                     | 1825 La Madonna del Lago, da un<br>quadro di Marco d'Og-                  |
|           | Ritratto d'un Borgomastro,                                | gionno.                                                                   |
|           | da Rembrandt                                              |                                                                           |
| 1808      | Testa di Socrate                                          | In questo e ne'seguenti continua-                                         |
|           | Vecchia presa dal vero, e                                 | zione de' lavori intrapresi.                                              |
| ٠         | creduta la sua nutrice.                                   | 1826 Testina di donna a taglio                                            |
| •         | Maddalena del Correggio,                                  | libero , da Gerardo Don.                                                  |
|           | della Galleria di Dresda                                  | Ritratto di Andrea Appiani.                                               |
| 1808      | Ritratto dei baron Bruder                                 | 1827 · Cominciamento del Gindi-                                           |
| 1000      | Il buon Samaritano, da Rem-<br>brandt                     | zio universale di Miche-<br>langelo e della                               |
|           | Annunzio dei Pastori, da                                  | - Madonna del Velo                                                        |
|           | Flink                                                     | Testa con barba di Vecchi,                                                |
|           | Cominciamento dello Spo-                                  | da Rembrandt                                                              |
|           | salizio della Vergine, da                                 | 1850 Stampa con trenta teste di                                           |
|           | Raffaello                                                 | varie età e forme, non ter-                                               |
| 1810      | Ritratto di Benigno Bossuet,                              | minata, ec. ec.                                                           |
|           | da Drevet                                                 | LONGIII (ALESSIO) nacque in                                               |
|           | Simile di Luigi XIV, da                                   | Venezia nel 1726, ed apprese in                                           |
|           | Bervic<br>Piccolo S. Giuseppe, da Gui-                    | patria i principi della pittura e del-<br>l'.intaglio da Giuseppe Nogari, |
|           | do Reni                                                   | ma non è fra gli artisti ormai co-                                        |
| 1812      | Ritratto di Napoleone per la                              | nosciuto che in qualità d'incisore,                                       |
|           | Serie Bettoniana dei 60 il-                               | perocchè come pittore non condusse                                        |
|           | lustri Italiani                                           | che alcuni ritratti. Pubblicò nel 1763                                    |
| 1814      | Ritratto del principe Eugenio                             | in un volume in foglio le Vite e                                          |
|           | re d'Italia, uno de più                                   | ritratti dei famosi pittori veneziani                                     |
|           | insigni suoi lavori.                                      | del suo tempo. I ritratti furono in-                                      |
|           | Ritratto di un suo caro fra-                              | tagliati da lui all'acquaforte, ma                                        |
|           | tello poc'anzi morto                                      | sono accompagnati da sterili descri-                                      |

zioni. Oltre i ritratti pubblicò separatamente le seguenti stampe

La Flosolia pittagorica

Un Moro che suona il tamburro Un Ciarlatano sul banco

Un Gondoliere che balla con una

Una Mascherata veneziana.

LONGO (ONORTO) fu uno dei valenti architetti milanesi, che, durante il glorioso episcopato del cardinale Federico Borromeo, presentò un lodevole disegno per la nuova facciata del duomo di Milano, disegno che conservasi tuttavia nella galleria della fabbrica.

LONGUEIL (GIUSEPPE) nacque a Lilla nel 1756. Recatosi giovanetto a Parigi, apprese l'arte dell'intaglio, e si stabilì in quella capitale. Intagliò con grande incontro moltissime Vignette per le Favole di la Fontaine, per l' Enriade di Voltaire, c per le poesie di Dorat, ec. Intagliò pure vari soggetti di storia con buon gusto. Mancò all'arte in Parigi l'anno 1790. Soggiungo un breve indice delle sue stampe:

La Fedeltà eroica alla battaglia della Piave, da Moreau il giovane

I Pescatori, da Vernet

Veduta dei contorni di Napoli col monte Vesuvio in Iontananza, da Mettai

Veduta di una parte della Campania, che serve di riscontro al precedente

I Modelli, dove vedesi il pittore seduto, che sta disegnando varie figure ignude, da le Prince.

LOON (TEODORO VAN), nato in Brusselles nel 1620 circa; venne giovane in Italia, ove conobbe Carlo Maratta, e pare che fosse suo compagno nello studio di Raffaello e di altri sommi maestri. Gli scrittori fiamminghi dicono, che la sua maniera si avvicina a quella del Maratta. Lasciò poche opere in Italia, ma molte ne hanno le chiese di Brusselles, di Malines, di Bèguines, ec.,

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

pregevoli per nobiltà di volti e per castigato disegno. Ignorasi il tempo della sua morte.

LOPEZ (GASPARO) napolitano, detto Gasparo dei Fiori, nato in Napoli dopo la metà del 17.º secolo, poichè credette di avere acquistata bastante celebrità come pittore di fiori, abbandonò la patria onde vedere le altre città d'Italia, trattenendosi ove più ove meno secondo le commissioni. Operò molto in Firenze, in Venezia, in Brescia, ec., ed in ogni luogo creò degl'imitatori, niuno dei quali lo raggiunse nella vaghezza e freschezza de'colori. Morì, non è ben noto se in Firenze, o in Venezia nel 1752.

CRISTOFORO), 'nacque in Siviglia verso la metà del 17.º secolo. In allora quasi tutti i pittori sivigliani lavorarono per le Indie, colle quali mantenevasi vivissimo il commercio dei quadri. Non è perciò maraviglia che quegli artefici valessero più in facilità di pennello, che in castigatezza di disegno; e tale fu Cristoforo Lopez, che dipinse un S. Cristoforo veramente gigantesco, ed una Cena nella chiesa Omnium Sanctorum di Siviglia. Morì nel 1730.

— ( Giacomo ), nato avanti il 1470 circa, fu allievo di Antonio del Rincon in Toledo. Nel 1508 aveva terminate alcune storie nella capitolare d'Inverno della cattedrale di Toledo, che furono tassate da certo Giovanni di Bourgogne, pittore affatto sconosciuto. Nel 1519 dipinse con Alfonso Sanchez il teatro di Alcala di Henares. Ma le più rinomate opere di Giacomo Lopez erano quelle fatte in gioventù nella cattedrale di Toledo, delle quali rimangono tuttavia pochi avanzi, che lo dimostrano uno dei migliori artefici nello stile gotico.

— (GIACOMO), detto il Mudo. È noto che lavorò assai nell' Eremitaggio di Nostra Signora del Prado, presso Talaveyra della Regina;

44

ma egli fu ben lontano dall' eccellenza del Navarrete, con cui ebbe comune il soprannome. Era Giacomo nato\*in Madrid nella prima metà del 16.º secolo, ove morì di circa 60 anni.

LOPEZ (FRANCESCO), soggiornava in Madrid circa il 1558, ma dovette essere pittore dozzinale, essendosi abbassato a colorire, ed a fare le dorature dell'altar maggiore di marmo eseguito per il monastero di Monferrato da Stefano Giordano.

- (FRANCESCO), nato circa il 1540, fu scolaro di S. Bartolommeo Cardenelo, ed operava in Madrid nel 1595: avendo in tale anno dipiuto col maestro i quadri del-Paltar maggiore di S. Filippo Neri, che poi perirono nell'incendio del 1718. Filippo III lo nominò suo pittore nel 1605, e destinollo a dipingere parte dei freschi del palazzo del Pardo, ove rappresentò alcune battaglie di Carlo V. Ajutò il suo amico e condiscepolo Vincenzo Cardenelo nell'intagliare alcune stampe da unirsi al suo libro; Dialoghi della Pittura, e lasciò diverse pitture ad olio ed a fresco in alcune chiese di Madrid. Ignorasi l'epoca della sua morte.

annoverato fra i mediocri intagliatori che per aver pubblicate stampe di epitafi e di pompe funebri.

che per la gagliarda opposizione fatta in Valladolid nel 1626 alle pretese del Fisco in pregiudizio dei

privilegi dell' arte.

— (GIUSEPPE), allievo di Murillo, e suo fedele imitatore, dipinse nel convento della Mercede di Siviglia un S. Filippo che poi fu portato all' Alcassar. Pare che dopo questa pittura si dedicasse esclusivamente a dipingere vergini e bambini, che gli acquistarono nome di buon pittore.

- (PIETRO), nato dopo il

1550, fissò la sua dimora in Toledo avanti il 1600, ed arricchi diverse chiese di belle pitture, tra le quali venue singolarmente lodata un' Adorazione dei Magi nel convento de' Trinitari.

—— CABALLERO (ANDREA), fioriva in Madrid in sul finire del 17.º secolo, ed ebbe nome di valente ritrattista. Dipinse ancora quadri di Storia, che s'avvicinano molto al fare di Giuseppe Antolinez, onde vien creduto suo scolaro. Un bellissimo suo Cristo al sepolcro colle tre Marie, che conservasi in una quadreria di Madrid, non è inferiore alle più famose opere dell'Antolinez.

— CARO (ERANCESCO) nacque in Siviglia nel 1598, e fu altievo del Roelas. Del 1660. Si recò a Madrid per trovare suo figliuolo Francesco Caro, che uscito dalla scuola d'Alfonso Cano, aveva fama di essere uno de' migliori artefici della capitale. Lopez morì in Madrid nel 1662, senza aver lasciate opere di

molta importanza.

— MADERA (IL DOTTORE DON GIORGIO ), nacque in Madrid nel 1574, ed in età di 18 anni aveva di già ricevuti i gradi accademici nell' università di Valenza, e di grado in grado era salito alle più alte cariche del reguo. Ma in mezzo alle gravi incombenze ed allo splendore dei suoi impieghi non lasciava passar giorno senza disegnare o dipingere qualche cosa; ed i più riputati artefici, ch'erano esclusivamente ammessi alla sua conversazione, assicuravano che pochi profestori disegnavano tanto correttamente, o sapevano meglio colorire. Lopez Madera mori in Madrid nel 1640.

PALONCINO (DON FRAN-CESCO), imparò a dipingere nell'accademia di S. Fernando di Madrid, ove fu ricevuto accademico onorario nel 1759. Ad eccezione di pochi ritratti, e di alcuni mediocri quadretti, quest'artelice, che tanto prometteva in gioventù, nulla fece che gli assicurasse l'immorta-

lità

LORCH (chiamato anche LO-RICH e LORICHIO) nacque in Hensbourg, ducato di Slejwic nel 1527, ed apprese in patria gli elementi della pittura e dell'intaglio. Agli studi pittorici aggiunse quelli dell' erudizione archeologica. Disegnava con spirito e riusciva moltissimo nel nudo, ritrattandolo con grande felicità e dolcezza di contorni. Le sue opere in pittura sono poc'o nulla conosciute, ma possiamo dalle conservate sue stampe dedurre essere stato veramente abile eziandio in tale professione. Viaggiò in diverse parti d' Europa e fuori : e trovandosi a Costantinopoli intagliò a bulino il ritratto del Gran Signore e quello della sultana favorita. Mori in Roma nel 1583. Sog. giungo un breve indice di alcune delle poche sue stampe in rame ed in legno.

## Stampe in rame.

S. Girolamo, tratto dal Durero ed eseguito nel 1546

Apollo seduto in trono, da Aldegrawer

Il Basilisco sotto la forma di dra-

go, 1548.

La donna dormiente, figura iguuda sdrajata sopra un letto. 1551

Suonatori di Cornamusa. 1517 Ritratto d' Alberto Durero in età

di 56 anni. 1550

Ritratto di Martino Lutero. 1548. Due ritratti di Solimano imp. de' Turchi. 1559

Due ritratti d'Ismaele ambasciatore persiano presso la sublime Porta. 1549.

## Stampe in legno.

Il Diluvio

Uua donna abhigliata all' orientale

Raccolte di 129 stampe. 1570 ---

LORENESE CLAUDIO. V. Ge-

LORENOSE (ROBERTO), nato in Parigi nel 1666, applicossi fino dalla fanciullezza al disegno, e fece così rapidi progressi, che in età di 18 anni era dal celebré scultore Girardon incaricato di ammaestrare nel disegno i suoi figli ed allievi. Datosi alla scultura, fu di circa vent'anni incaricato, unitamente a Naurisson. dell'esecuzione del sepolero del cardinale di Richelieu nella Sorbona. come lo fu im appresso di quello che il suo Maestro eresse a S. Landry per sè e per la consorte. Passava poscia a Roma, dove sembra che sgraziatamente abhia rivolti piuttosto i suoi studi alle moderne che alle antiche sculture. Di ritorno dall' Italia, terminò in Macsiglia molti lavori rimasti imperfetti per la morte del celebre Puget, Scolpiva nel 1701 la Galatea, statua grande al vero, e fu ricevuto nell'accademia di Parigi. Tennero dietro alla Galatea le statue di Bacco, per i giardini di Versailles, di un Fauno per quelli di Marly, un Andromeda e varie opere in bronzo. Nel 1717 fu dall'Accademia eletto professore. LOREIN (Luigi Giuseppe) nato

in Parigi nel 1715, apprese gli elementi delle arti del disegno da Dumont; poscia recossi a Roma, e continuò i suoi studi di pittura e d'intaglio. Di ritorno in partin fu ascritto all'accademia di pittura. Passò dopo alcuni anni a Pietroburgo, dove morì nel 1760. I suoi quadri nulla avevano, dice Watelet, che li facesse distinguere, ma Loreia li amava a cagione del tocco vigoroso. Intagliò alcune stampe di sua composizione e quattro da Giuseppe Francesco de Troy tra le

فادسه

Il giudizio di Salomone. La morte di Cleopatra.

— (Gio. Battista) nacque a Parigi nel 1757 da certo Agostino intagliatore di non distinto merito, e probabilmente apprese dal padre i principj dell'arte. Era ancora giovane quando il Gandellini ci diede un breve catalogo delle seguenti sue stampe.

Il commediante Chauville nella scena di Calas, da de Lorme:

Venere che si apparecchia per presentarsi al giudizio di Paride, da Boucher

L'onde tranquille, da Vernet. Omaggio all' Amore, da Carlo

Vanloo, ec.

LOREIN (AGOSTINO) di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, lasciò una stampa allegorica relativa allo sposalizio del dellino Luigi Augusto e Maria Antonietta d'Austria, da Simone Beauvais.

LORENS o LAURENS ( Tom. MASO ) primo pittore del re d' ln. ghilterra, mancò alla gloria dell'arte nel 1829. Di questo valente artista non mi è riuscito di veder finora la vita che nel decorso auno si pubblicò in Loodra; onde non posso accennare che alcune generali nozioni, riservandomi a parlarne cou maggiore estensione nell'Appendice dei pittori viventi, o morti dopo il 1825. Fu dal re Giorgio IV mandato a Parigi a ritrarre Luigi XVIII, e due anni prima di morire venne in Italia, e si trattenne alcun tempo in Roma. Si dice che lasciò morendo une preziosa raccolta di antichità e di oggetti spettanti alle

LORENZETTI, (AMBROGIO), Sienese, nato del 1257 da un tal Lorenzo, che ai tempi di Cinabue esercitava in Siena la pittura, fu uno di coloro che giovarono nella sua patria al perfezionamento dell'arte. Sussiste, tuttavia la sua maggior opera simbolica nel pubblico palazzo di Siena. Rappresentò in questa pittura i vizi di un cattivo governo sotto diversi aspetti, e con appropriati Simboli, facendovi ancora le virtù personificate. Se Ambrogio avesse saputo dare alle sue figure

maggiore varietà di volti, e migliore compartimento, questo dipinto, ed altri molti che lasciò in Siena non temerebbero il confronto delle più lodate storie del Campo Santo di Pisa. Il suo stile non ha nulla che fare con quello de' giotteschi, diverse vesti, diversi colori, attitudini diverse; tutto porta l'impronta di un carattere nazionale. che mostra l'arte rinata, e di già alquanto adulta. Questo valente contemporaneo di Giotto morì nel 1340

lasciando il fratello.

- (PIETRO) detto Laurati, che insieme ad Ambrogio dipinse la Presentazione e lo Sposalizio della Vergine nello spedale di Siena. Ai piè di quest'opere distrutte nel 1720, leggevasi l'iscrizione. Hoc opus fecit Petrus Laurentii et Ambrosius ejus frater. Altre pitture fece Pietro da sè, e tra queste una in Arezzo, che il Vasari disse, condotta con miglior disegno e maniera che altra che fosse stata fatta in Toscana infino a quel tempo; dicendo altrove. che divenne miglior maestro, che Cimabue e Giotto stati non erano. Anche nel Campo Santo di Pisa dipinse la Vita dei Padri dell'Eremo, rappresentando i diversi esercizj di quei solitari con tale ricchezza e novità d'idee, che facilmente vince tutte le altre insigni opere di quell'unico magnifico edifizio. Pare che lavorasse dal 1327 fin dopo il 1555.

- (GIOVAN BATTISTA), veronese, conosciuto per i hei Ireschi di S. Anastasia in Verona, pei quali ricevette la ragguardevole somma di 1200 ducati. Operava del 1641.

LORENZETTO, probabilmente romano e contemporaneo del Bonarroti, operava in Roma durante il pontificato di Leon X; ed è sopramodo celebre la hellissima statua del Giona, che vedesi a S. Maria del Popolo nella cappella Ghigi. Invalse presso alcuni scrittori dell' arte l'opinione, che questa figura

sia stata disegnata, o fors'anche modellata da Raffaello; ma gli argomenti adotti non sono tali da escludere ogni dubbiezza. Se ciò fosse dimostrato, converrebbe pure accordare al Sanzio la gloria di aver contribuito ai progressi della scultura, come più che tutt' altri ebbe parte in quelli della pittura. Quanto non renderebbesi benemerito della storia delle arti colui che ottenesse di spargere maggior luce su questo importantissimo argomento!

LORENZI (BATTISTA) valente sculture fiorentino fioriva nel 1566, nella quale epoca condusse molte, e per avventura le migliori statue eseguite per l'apparato fatto in Firenze per la venuta di Giovanna d'Austria, e sue felicissime nozze con S. A. Francesco de' Medici principe di Firenze e Siena. Furono specialmente assai lodate le opere del Lorenzi per purità di gusto, e per grandiosità di stile, che sebbene meno fiero del bonarrotesco, non aveva minore effetto, e mostrava, senza affettata ricercatezza, la dottrina anatomica, e bellissimi partiti di mosse e di paneggiamenti. Pare che questo giovane artista non sia vissuto lungamente, perocchè non è noto che abbia eseguite in patria o fuori altre cose di molta impor-

LORENZI (FRANCESCO), nato in Verona nel 1719, su allievo del Tiepolo, e se non uguagliò il maestro nell'abbondanza delle invenzioni e nella prontezza dell'esecuzione, sorse lo superò nella dolcezza dei contorni e delle tinte. Oltre i quadri ad olio, vedonsi in Verona diversi palchi da'lui dipinti a fresco, ed una Sacra Famiglia in Brescia, che secondo la condizione de' tempi lo mostrano valente pittore. Morì in patria nel 1785.

LORENZINI (PADRE GIO. ANTONIO), nacque in Bologna in sul declinare del diciassettesimo secolo, si fece minor conventuale, e morì

in patria nel 1740. Parlando di questo artefice Giampiero Zanotti nella storia dell' accademia Glementina: " Egli è, scrivea, intagliatore in rame in Firenze al servizio della real casa de Medici, intagliando le pitture di quell' immensa galleria. Quest' opera è con molto desiderio dal mondo aspettata e secondo quello ch' io ho veduto, dico, ch' ella è per corrispondere all' altrui brama. " Soggiungo un breve catalogo di alcune sue stampe.

Martirio di s. Orsola e delle sue

compagne, da L. Pasinelli

L'Annunciazione, da Paolo Veronese

Gesù Cristo che passeggia sul mare con s. Pietro mentre gli altri apostoli sono intenti alla pesca, da Lodovico Cardi

Venere che riposa e due Amorini che si trastullano colle colombe, da Carlo Cicagni.

Giuseppe venduto dai Fratelli, da Andrea del Sarto

Lo Stesso governatore dell'Egitto,

dal medesimo Saulle e David colla testa di Go-

lia, dal Guercino

Le Marie che vanno al sepolcro, da Pietro da Cortona

La Costruzione dell'arca di Noè, da Jacopo da Ponte.

LORENZINO DA Venezia, scolaro di Tiziano, dipinse nella chiesa dei SS. Giovanni e Paolo vari ornamenti intorno ad un sepolcro, e due gigantesche figure di Virtu, per vivacità di mosse e per colorito di maravigliosa bellezza. Ma quado dopo questa prima opera speravasi di vederlo enulo del Tintoretto e di Paolo, morì improvvisamente con grandissimo dauno dell' arte.

LORENZO (SANT) uno dei tre santi architetti portoghesi che si resero benemeriti della patria fabbricando solidissimi e comodi ponti. s. Lorenzo è l'autore di quello chiamato Pontedi Gavez, tutto di pietra tagliata.

LORENZO (Don), monaco camaldolese, fiorentino, fu scolaro di Taddeo Gaddi, e poscia capo di una numerosa scuola di miniatori di libri corali. Nel chiostro degli Angeli di Firenze conservavansi diverse tavole di don Lorenzo e de'suoi scolari.

milanese, fu uno dei molti architetti, che in sul finire del sedicesimo secolo presentarono disegni e modelli per la nuova facciata del duomo di Milano. Alcuni lo fanuo pure autore della chiesa di S. Baraba e di altre opere, che lo mostrerebbero buon architetto, ma non esente dai difetti che si rinfacciano alla maggior parte degli architetti che operavano negli ultimi anni del seculo dei Palladi, e dei Barozi.

(FIORENZO DI), da Perugia, fioriva del 1487, del quale anno conservansi in Perugia diverse tavole. Altre memorie si hanno di quest'artefice fino al 1521. Fu, per i tempi in cui visse, buon artefice, e sarebbe assai più lodato se l'immensa superiorità di Pietro Vannucci pon avesse oscurato il merito

de' suoi concittadini.

DA CARRARA, uno dei più valenti allievi del Moschino, trovandosi in Firenze in occasione delle nozze del principe Frascesco de' Medici con Giovanna arciduchessa d'Austria, fece presso al palazzo ducale le due statue rappresentanti la Fama e l'Eternità. Non contava in allora che venticinque in trent' anni, e dava grandissime speranze di riuscire singolare artista; ma per mancanza d'occasioni migliori, costretto a lavorare come aiuto d'altri maestri, lasciò poche altre testimonianze della sua virtu.

LORIO (CAMILLO), pittore udinese del 17.º secolo, sarebbe affatto dimenticato senza la cura che si presero alcuni dotti friulani di raccogliere le memorie ed i nomi dei buoni e mediocri artefici della

loro patria.

LORME (FILIBERTO DE ) nacque a Lione in principio del sedicesimo secolo, ed in età di 14 anni veune in Italia a studiare le antichità. Marcello Corvino, che fu poi papa Marcello II, il quale sentiva molto a dentro nelle cose delle arti, gli comunicò tatti i saoi lumi, dietro i quali si diresse nello studio degli antichi monumenti. Rivedeva la patria nel 1536, e le prime sue cure furono volte a spogliare l'architettura dei gotici abbigliamenti per darle quelli dell'antica Grecia. Chiamato a Parigi dal cardinale di Belley, non tardò ad essere conosciuto da Enrico II e da' suoi successori, I suoi primi lavori furono il ferro di cavallo di Fontainebleau, i ristauri di alcune case reali, i disegni delle piante e degli alzati de castelli di Sainte-Maure, d'Anet e di Meudon. La regina Caterina de' Medici, che in fatto di gusto e magnificenza d'arti non tralignava dalla sua famiglia, gli commetteva l'edifizio delle Tuilleries, nel quale Filiberto ebbe campo di spiegare le sue grandiose idee. Dicesi, che mentre questo palazzo andava rapidamente avanzando, la regina ne ordinò all' improvviso la scontinuazione, perchè atterrita da sinistre predizioni astrologiche, cui di que' tempi prestavano fede eziandio i più grandi ingegni, che non prestavano fede a ciò che vi ha di più vero. Filiberto ebbe altre minori incombenze, fu nominato elemosiniere e consigliere del re e proveduto di parecchie Badie. Il suo gusto ne profili è stato alquanto meschino e secco; e venne altamente riprovata la sua base corintia con tre tori, ch'egli diceva d'aver ve-data nel Panteon in Roma. Questo grand'uomo lasciò un Trattato della maniera di ben fabbricare con poca spesa, e Dieci libri d'Architettura. Fu il primo a scrivere intorno al taglio delle pietre, ma lo fece in maniera alguanto oscura e senz'ordine.

LORME (MARCHERITA LUIGIA AMALIA DU RONSERAY) nata in Parigi nel 4750, intagliò all'acquaforte con isquisito gusto molti studi da Bouchardon e da altri maestri. Tra le sue stampe ricorderò le seguenti:

Una vecchia mendica

Un cieco condotto da altro cieco Un povero che domanda la limosina

Un Amore in aria con piego Venere su l'onde, ec.

LORNE (STEFANO) di Orleans, da alcuni chiamato Stefano de Saulne, si fece conoscere per delicatezza di bulino, specialmente in cose di piccole dimenzioni. Intagliò molti pezzi di propria invenzione, o tratti dai disegni di Raffaello e di altri maestri. Pubblicò eziandio diverse stampe d'arabeschi di sua composizione per i lavoratori di damaschi e di altri drappi.

LORO (CARLO DA), nato nel fiorentino, fu allievo di Ridolfo del Ghirlandajo, e viene dal Vasari assai lodato. Certo che fu molto adoperato in Firenze ed altrove, ma non dipinse sempre colla medesima diligenza. Era ancora vivo quando il Vasari pubblicò le vite dei Pittori.

LOSCII (JACOPO) parmigiano, genero di Bartolomeo Grossi, credesi autore di alcune pitture in S. Francesco di Parma, fatte nel 1462, nelle quali si comincia a vedere qualche lume del nuovo stile. Viveva ancora nel 1488.

di Carpi, nacque in quella città da padre parmigiano verso la metà del 15.º secolo Le sue migliori opere hando tali pregi, che se non portassero il nume dell'autore si credcrebbero del Francia. Alberto Pio, signore di Carpi, e splendido macenate delle helle arti, come di quei tempi pregiavansi di essere tutti principi e grandi signori d'Italia, lo adoperò assai per ornare i suoi palazzi dal 1495 al 1553.

LOTH (GIOVANNI CARLO), nato in Monaco nel 1652, si elibe torto di crederlo scolaro di Michelangelo da Caravaggio morto del 1629, ma non è a dubitarsi che non abbia studiate le sue pitture, e cercato di imitarne la licrezza delle tinte ed un cotale disprezzo di ogni hello ideale. Pare non pertanto che venisse in Italia giovanetto; e forse frequentò la scuola del Liberi, senza però adottarne l'ameno stile e l'ideale che la distingue, riportandone invece il pronto maneggio del pennello, ed una certa grandiosità che lo rende singolare tra i pittori naturalisti. Infatti fu Carlo riguardato come uno de' primi quattro pittori del suo tempo, ed in Italia lavoro molto per chiese e per quadrerie. Chiamato ai servigi dell'imperatore Leopoldo I, passò a Vienna, e fece molti quadri per la corte e per vaij principali signori della Germania. Tra i suoi migliori quadri che conservansi in Italia, sono particolarmente lodati la Morte di Abele della reale Galleria di Firenze, ed il Lot ebrioso del palazzo Trivulzi in Milano. Pare che Loth, più che i capi scuola veneziani, si proponesse per suoi modelli il Guercino ed il Caravaggio, de'quali non solo imitò la rohusta maniera, ma persino la forma bislunga de' quadri. Mori nel 1698.

— (ONOFRIO), napolitano, fu uno de'migliori scolari del Porpora, e tale che nel dipingere frutti, c particolarmente uve, superò il maestro, cui non rimase nè pure molto a dictro negli animali e nei pesci.

Mori in patria nel 1717.

LOTO (BARTOLOMEO), allievo del Viola, fiorì in Bologna sua patria dopo la metà del 17.º secolo, e fu uno di coloro che osò farsi, senza scapito, competitore del maestro, e mantenere costantemente il gusto della scuola caraccesca, da cui molti suoi compatriotti si allontanavano a gran passi.

LOTTO (LORENZO) bergamasco,

nato in sul declinare del 15.º secolo. È già stata provata la patria di quest'eccellente pittore; ed altronde la natura della presente opera non mi consente di entrare in simili esami. Credettero alcuni che appartenga alla scuola del Vinci, a ciò indotti da certa grazia dei volti e dal girare degli occhi affatto Leonardesco, che tanto piace nelle opere di Lorenzo, e perchè detto dal Lomazzo uno degl'imitatori del Vinci; ma concedendo che possa essersi giovato della vicinanza di Milano per conoscere e studiare le opere del Vinci, il tutto insieme della sua maniera ci sforza a seguire la comune opinione, che lo fa scolaro del Giambellino ed imitatore del Giorgione. Ma il Lotto volle farsi uno stile originale, e perciò al forte colorire veneziano, allo sfoggio dei vestimenti, al sanguigno delle carni, cercò di aggiugnere il carattere grandioso del Giorgione, forme più svelte, ed i volti più mausueti del Vinci. Fu dei primi e dei più ingegnosi nel trovare dei partiti per tavole d'altare, scostandosi in molti dalla consueta maniera, introducendovi novità di attitudini , di contrapposti, di prospettive, ec. Ciò è sensibilissimo nella famosa tavola di S. Bartolomeo, a Bergamo, nella quale diede alla Vergine ed al Bambino opposte mosse, quasi parlino ai Santi collocati nelle opposte parti. Ma più gentile assai è la novità dell'altro quadro della chiesa di S. Spirito, in cui il fanciullo San Giovanni Battista, stando a piè del trono della Vergine, tiene abbracciato un agnellino, ed in quell'atto mostra una così viva gioja, tanta semplicità ed innocenza, e ride in si dolce modo, che meglio non avnebbe potuto fare lo stesso Coreggio. Per tali ed altri pregi il Lotto dev'essere annoverato, sto per dire, fra i più grandi artefici del miglior secolo, imperciocchè non sarebbe ragionevole il misurarne

il merito da certe opere fatte in età troppo avanzata, nelle quali scorgesi una sensibile declinazione dell'arte. Di questo genere sono forse i suoi dipinti di Ancona e di Recanati, ove si ridusse nella sua vecchiaja per dare esecuzione al suo pietoso desiderio di passare gli ultimi suoi giorni in Loreto, ove morì, non è ben noto in quale anno, ma non prima del 1555.

LOUIS (IL MAESTRO), lavorò molto nel monastero di Santa Maria di Nazera dal 1442 al 1446, facendo i grandi quadri per il maggior chio-

stro.

LOUSING (FRANCESCO) intagliava, in Roma, nel 1772, la Caccia di Maleagro; tratta da Giulio Romano, la quale stampa trovasi nella Raccolta del Gabinetto di Hamilton pubblicata nel 1773 in 40 stampe. Altro non mi è noto di

questo artista.

LOUTHERBOURG(FILIPPOGIA-COMO) nacque a Strasburgo nel 1730, e da suo padre, miniatore, apprese gli elementi del disegno, indi si pose a studiare la pittura sotto Casanova. Non era peranco uscito dalla freschissima gioventù quando pubblicò alcuni quadri di battaglie, caccie e paesaggio, che lo fecero risguardare per il migliore imitatore di Berghem, non meno per la freschezza del colorito, che per lo spirito della composizione e per la forza dell'esecuzione. Nel 1763 recavasi a Parigi, dov'era ricevuto membro di quell'illustre accademia. Passava poscia a Londra: e colà contratta domestichezza col troppo famoso Cagliostro, lo accompagnava nella Svizzera. Seppesi che vivea tuttavia ritirato in quella contrada nel 1797. Oltre le cose di pittura, lasciò diverse stampe all'acqua forte di sua invenzione, nelle quali gl' intelligenti ammirano un effetto grandissimo ed una tanta facilità d'esecuzione, che osservasi in poc'altri maestri.

Le principali sue stampe sono le seguenti:

guenti : Due piccoli quaderni di soldati.

Una Scena inglese.

I Lavori rusticali, ossia il tempo della Segatura.

Quattro paesaggi rappresentanti le quattro ore del giorno.

LOWRY (WILSON) intagliatore alla punta ed a bulino, nacque in Inghilterra circa il 1750, ed operava in Londra nel 1780. Sono di quest' artista conoscinte le segnenti stampe, tratte dall' indice del Manuel, tom. 9, p. 355.

Veduta del palazzo di Lord Tyl-

ney, da Robertson.

Bel puesaggio montagnoso, in cui si vede nel davanti un pastore in piedi ed una pastorella seduta che suona il clarinetto, da Lorrain.

Altro pacsaggio simile con pastori e pastorelle che ballano, dallo

stesso.

La Solitudine. Paesaggio eroico, con pastore e pastorella seduti, da

Gaspare Poussin.

LOUVEMONT (FRANCESCO) nato in Nevers nel 1648, apprese il disegno e l'intaglio in patria, e si perfezionò a Parigi, dove si fece vantaggiosamente conoscere colle seguenti e con altre stampe:

Il Martirio di S. Stefano, da Pie-

tro da Cortona.

S. Francesco Saverio, in atto di

pregare per gli appestati.

Diverse stampe di soggetti tratti dal Lantranco, Solimene ed altri

pittori italiani.

LOUVION (GIOVAN MARIA) nacque in Versailles nel 1740, e fu allievo in Parigi di Fessard. Sono stimate alcune vignette di buon gusto, tratte da Antonio di Saint Aubin.

LOUYS, o LOYS (GIOVANNI) nacque in Anversa circa il 1600, e fu valente disegnatore ed intagliatore alla punta ed a bulino. Fu uno de'huoni allievi di Pietro Sautman, condiscepolo ed emulo di van Som-

Diz. degli Arch, ecc, T. II.

pel e di Suyderoef. Intagliò sui disegni del maestro diversi ritratti fatti da Rubens e da van-Dyck, entro cornici intrecciate di frutta e di fiori, con isquisito gusto.

Le sue più ricercate stampe sono la Risurrezione di Lazzaro, tratta da vau-Dyck, le di cui buoneprove sono

rarissime.

Riposo di Diana, chiamata Halte de Diane à la chasse, nella quale vedesi la Dea, che riposa tutta nuda in mezzo alle sue niufe, da Rubens, bellissima stampa.

L'Interno di una casa rustica, in sul davanti della quale vedesi una donna intenta a domestiche fac-

cende, da van Ostade.

Contadini che si divertono, da Andrea Both.

La venditrice di castagne, dal

medesimo.

La cucina olandese, da W. Kalf. Ritratto di Filippo duca di Borgogna detto il buono.

Altro di Luigi XIII re di Fran-

cia, da Rubens

Altro di Anna d'Austria sua

sposa, dallo stesso ec.

LOYER (NICOLA), ragguardevole pittore, nato il 4625, lavorò assai per le corti estere, pochissimo fece nelle Fiandre e nella stessa Anversa sua patria; onde conviene conoscerne il merito nelle galleric particolarmente de' principi della Germania.

LOZZA (il licenziato Don Giovanni), lavorava in Madrid nei primi anni del 18° secolo ritratti di vescovi e di altri prelati, che sapeva fare con non comune intelligenza. Era prete e teologo distinto, e pare che non adoperasse il pennello che per servigio dell'alto clero.

LUBERRAC (CONTESSA DI) intagliò per passatempo, ma con bel garbo e buon stile, alcune stampe di uccelli, da Maddalena Basse-

orte

LUBIENETSKI (Teodoro e Cristoforo Fratelli), il primo nato in Cracovia nel 1655, l'altro a Ste-

45

tin nel 1655. Dal loro padre, che li destinava alla milizia, furono mandati in Amburgo per imparare le lettere, le matematiche ed il disegno. Dopo alcun tempo passarono in Amsterdam. Teodoro entrò nella scuola di Gherardo di Lairesse, Cristoforo in quella d'Adriano Baker. Questi parti alla volta d'Italia, e vi si trattenne alcuni anni, parte studiando l'arte, e parte in servizio del gran duca di Toscana, finchè fu chiamato alla sua corte dal duca di Brandeburgo in qualità di suo primo gentiluomo e di direttore dell' Accademia di pittura; ma le incombenze di cortigiano non gli permisero di pubblicare molte opere di pittura. Cristoforo non si allontanò dall' Olanda; fu eccellente ritrattista e buon pittore di Storia.

LUBIN (GIACOMO), disegnatore ed intagliatore a bulino, nacque a Parigi nel 1637, e fu probabilmente allievo di Gerardo Edelinck, del quale ne imitò assai da vicino lo stile e la bella maniera. Intagliò moltissimi ritratti, e seppe distinguersi fra gl' intagliatori che lavorarono per l'opera degli Uomini illustri di Perault.

Fra questi ritratti sono molto stimati quelli dei

Cardinale di Richelieu.

Giovan Pietro Camus, vescovo di Bellev

Roberto Arnauld d' Audilly.

Pietro Cornelio Oliviero Patru

Gio. Battista Colbert, ministro di Stato: Stampa Storica.

Gesù Cristo posto nel sepolero,

da le Sueur.

LUCA ( SANTO), fiorentino; pittore del secolo 11.º, fece la famosa Madonna dell'Impruneta, ed essendo uomo dabbene assai, fu comunemente detto il Santo. Dipintore ne fu, dice un'antica leggenda, un servo di Dio e di santa vita, nostro fiorentino, il quale aveva nome Luca, Santo volgarmente chiamato. Credesi che il dipintore della Madonna dell'Impruneta dipingesse pure quella di Bologna e le tante altre in Roma ed altrove, dette per equivoco del-l' Evangelista S. Luca. E lo stesso equivoco ebbe pur luogo nella chiesa greca, ove un Luca Eremita avendo rozzamente dipinto alcune imagini della Vergine, si dissero in appresso fatte dal Santo Evangelista. Una di queste conservasi nel monastero del Monte Libano, Ciò a schiarimento della coutroversia, se S. Luca fosse o no pittore.

- (DI TORNÈS), pittore Sienese del 14,º secolo, fu scolaro del Berna. Un quadro di questo antichissimo artefice, rappresentante la Sacra Famiglia, conservavasi a S. Quirico nel convento de'Cappuccini con data del 1567, pittura mancante affatto

di morbidezza.

- (D' OLANDA ). V. Leyden. LUCA (DIODATO DA), fioriva in patria nel 1287, nel quale anno dipinse un Crocifisso a S. Cerbone vicino a Luca, soscrivendosi: Deodatus filius Orlandi de Luca me pinxit A. D. 1288.

- (MICHELANGELO DA) V. Auselmi.

LUCAS (GERMANO) nacque a Versailles da padre dello stesso nome, che lo ammaestrò ne' principi del disegno e dell' intaglio. Pubblicarono l'uno e l'altro diverse stampe d'architettura; pochissime d'altri soggetti; e tutte non più che mediocri.

LUCATELLI LOCATELLI ( PIETRO ), nato in Roma circa il 1630, fu uno dei molti allievi e seguaci di Pietro da Cortona, come lo mostrano due opere da lui fatte in Roma nel collegio Fuccioli ed in S. Agostino, oltre pochi quadri esistenti nella galleria Colonna. Viveva ancora nel 1690.

- (ANDREA), romano ancor esso, ma nato in sul declinare del 17.º secolo, fu un eccellente pittore di paesi, e tale da sostenere

con poco svantaggio il confronto dello Zuccarelli. Molti suoi bellissimi quadretti vedevansi nella galleria arcivescovile di Milano, dai meno intelligenti attribuiti allo Zuccarelli. Arricchiva i paesi di buone architetture e di figurine elegantemente disegnate, e d'ordinario rappresentanti qualche fatto storico. Fu ingegnoso ne partiti, e diede tale disposizione alle masse degli scuri e dei lumi, che i suoi colori acquistano delicatezza. Compose pure quadretti di bambocciate senza paese, in sul gusto fiammingo, ma di stile italiano, alcum de' quali hanno un sapore eil una grazia che incanta. Non è nota l'epoca della sua morte.

LUCCHESE (MICHELE), intagliatore e mercante di stampe, nato a Roma nel 1659, si stabili in patria, dove intagliò molte stampe, fra le quali

Maria Vergine ed altri Santi, da

Giulio Romano.

Una Madonna ed alcuni grotte-

schi, da Raffaello. Diverse cose da Michelangelo, e

tutte meno che mediocri.

LUCCHESINO (PIETRO TESTA DETTO IL ), nacque in Lucca nel 1617, e passò giovanetto a Roma già ammaestrato ne' principi dell'arte. Frequentò colà diverse scuole, e per ultimo quella di Pietro da Cortona. Ma perchè apprezzava più di ogni altro pittore vivente il Domenichino, lasciò conoscere questa sua parzialità al Cortona, che voleva essere a tutti superiore, onde fu scacciato dalla sua scuola. Ad ogni modo nelle opere del Testa si palesano alcuni tratti propri della scuola del Berettini, sebbene vi si scorga più aperta l'imitazione del Domenichino e del Poussin suo stretto amico, avendo ne' suoi quadri introdotto paesi con bellissimi studi dell'antico, ed eleganti e preziose figurine. Il solo quadro che di lui vedasi in Roma, è quello rappresentante la Morte del B. Angelo, a S. Martino ai Monti; ma vari possono vedersene melle pubbliche e private gallerie. Delle non poche opere fatte in Lucca ricorderò soltanto la figura simbolica della Libertà dipinta nel palazzo pubblico di Lucca. Fu il Testa uno de'buoni pittori del suo tempo, ma credendosi ancora migliore che non era, fu solenne sprezzatore degli altri : onde abbandonato da tutti, visse infelicissimo e poco adoperato, finchè, fosse disperazione o disgrazia, cadde nel Tevere e si aunegò in età di 55 anni.

LUCCHETTO. V. Cambiasi.

LUCENA (DON GIACOMO), nato di nobile famiglia dell' Andalusia, imparò l' arte sotto Velasquez de Silva, e gli andò assai vicino nei ritratti che seppe fare somigliantissimi. Assai celebre fu quello del poeta Atanasio Pantaleone, il quale lo ricompensò con un elegante sonetto. Lucena morì assai giovane a Madrid nel 1650.

LUCIANI (ANTONIO) pittore ed intagliatore alla punta ed a bulino, ma più conosciuto come intagliatore che come pittore, nacque in Venezia nel 1700, e fu scolaro in patria del paesista Giacomo Piccini e di Antonio Faldoni. Intagliò diverse stampe dal Tiepolo, dal Cassana, dal Bombelli e da altri, fra le quali

Il Ritratto del cardinale Sforza Pallavicini e quello del gesuita Tam-

burini.

LUCIEN (GIOVAN BATTISTA), nato a Parigi nel 1748, apprese il disegno e l'intaglio sotto diversi maestri, e riusci buono intagliatore alla maniera del lapis. Oltre un gran numero di grosse teste e di figure accademiche de maestri francesi, pubblicò varie stampe copiate da stampe inglesi.

Soggiungo il catalogo delle mi-

gliori sue stampe.

Francesco Saveri Geminiani ce-

lebre musico italiano, da Bouchardon.

Due teste di donna, ed una di Angelo piangente, dallo stesso.

Testa di S. Pietro, da Slotz Testa di Apollo, da Carlo Vanloo. Due stampe di figure accademiche, dallo stesso.

Il levare dell'Aurora, da Pierre. Ratto di Cefalo, da Pietro da Cor-

I Giovani italiani, dal Guercino. La Bella Persiana. da Cipriani. La testa di S. Girolamo, da Vanloo

S. Cecilia, dallo stesso.

Giuochi di Silvani e di Amori, dal Cipriani.

Andromaca piaugente sulle ceneri di Ettore, da Angelica Kauffman ec.

LUCINI (ANTON FRANCESCO), disegnatore ed intagliatore all'acqua forte, nacque in Firenze circa il 1610. Contemporaneo ed amico di Callot e di Stefano della Bella, si attenne allo stile dell'uno e dell'altro, senza peraltro averli raggiunti. La più riputata opera del Lucini è una Raccolta di sei fogli incisi nel 1651, sui disegni dei quadri dipinti nella gran sala del palazzo di Malta da Mattia Perez de Alesio, rappresentanti i combattimenti e gli assalti dei Turchi durante l'assedio di quella città nel 1565. Rarissima è questa raccolta; come difficilmente si trovano le stampe rappresentanti

Il Giuoco del Ponte di Pisa, inventata e disegnata da Stefano della Bella.

Feste d'allegria fatte nel fiume Arno della città di Firenze.

LUDIO antichissimo pittore italiano dicesi avere dipinto nell' età di Tarquinio Prisco il tempio di Ardea. Vedasi il cap. decimo del Lib. XXXV della Stor. naturale di Plinio. Fiorì pure in Roma un altro pittore

--- Nell' età di Ottaviano Au-

gusto, il quale fu, secondo Plinio. l'inventore dell'amenissima pittura delle pareti rappresentanti ville, portici, filari di viti, boschi, prati, colli, laghetti, fiumi, rive e qual-siasi cosa secondo il desiderio dei committenti. Ma osserva peraltro l'illustre storico; che non erano in grand' onore tenuti che i pittori in tavola; perocchè non si apprezzavano quelle pitture che non potevansi trasportare da un luogo all'altro, ed erano esposte a perire vittima di un incendio. Protogene, dice, era contento nel suo orticello di una casucoia, e veruna pittura ornava l'abitazione di Apelle.

LUFFALI (GIOVAN MARIA), allievo di Simone da Pesaro e suo concittadino, nacque verso la metà del 17.º secolo e lasciò in patria gloriose testimonianze della sua virtù. Dai registri di S. Antonio abate risulta che il Luffali fece diverse opere in quella chiesa del 1665 al 1707.

LUGARO (VICENZO), mediocre pittore udinese, che operava dal 1589, fino al 1619, fece un lodevole quadro per la chiesa delle Grazie in Udine, rappresentante S. Antonio.

LUCY (CARLO), nato in Londra nel 1692, venne in Italia giovanetto, e studiò la pittura, prima sotto il Dandini in Firenze, poi in Forlì sotto il Cignani che allora dipingeva la famosa cupola di quel duomo. Pare che Lucy si limitasse ai soli ritratti, ne'quali ebbe qualche merito. Non è noto in quale anno morisse.

LUINI (BERNARDINO DA), su uno tra'più grandi pittori milanesi antichi e moderni; perciocchè, sebbene nell' espressione possa essere stato superato dal Gaudenzio, nell' intelligenza del chiaroscurro da Cesare da Sesto, nella grazia da Andrea Appiani; sorse niuno al par di lui riuni in così alto grado tutte quelle parti che costituiscono l'eccellente pittore. Che Bernardino na-

scesse in Luino, grossa terra del milanese, posta sul Lago maggiore, pare che più non possa rivocarsi in dubbio. Ma in quale anno nascesse, chi fosse il suo maestro, in quale anno morisse, tutto è incerto. Il Vasari, non avendolo trovato più che ragionevole pittore, pare che non si curasse di raccogliere di questo valent' uomo accurate notizie; ed il Lomazzo lo avrebbe quasi dimenticato, se non fosse stato uno dei maestri del Gaudenzio. Il Resta e l'abate Bianconi, che vissero due secoli dopo, male hanno potuto supplire al silenzio degli scrittori del 16.º secolo. Ma le sue opere furono rispettate dal tempo, e queste c'insegnano, che se Bernardino fu scolaro dello Scotto, lo fu probabilmente ancora di Lionardo da Vinci. di cui, niuno eccettuato, fu più il felice imitatore, non avendo avuto nè Tiziano, nè Coreggio, nè Raffaello, allievi che gli andassero così vicino, come Bernardino al Vinci. Il trovarsi in alcune sue opere tanta rassomiglianza collo stile di Raffaello, da farle credere pitture di questi, fece ad alcuni sospettare che il Luini sia stato a Roma. Ma questa rassomiglianza dobbiamo riconoscerla dalla prossimità in certe parti dello stile di Raffaello e di Leonardo, e principalmente nell'aria delle teste, nella grazia, nella de-licatezza, e nell'espressione degli affetti. Non è a dubitarsi che il Luini nascesse circa il 1460 o poco dopo tale epoca, perciocchè fu maestro del Gaudenzio nato del 1484, e nella Disputa di Gesu dipinta nel 1525 si ritrasse già vecchio. Probabilmente una delle prime sue opere è la Pietà che vedesi in Milano alla Passione, di uno stile che conserva ancora qualche crudezza dell'antica scuola. Più vicini alla moderna maniera sono la Nunziata della reale Pioacoteca, ed il Noè ubbriaco di di S. Barnaba; poi la Flagellazione della chicsa di S. Giorgio, e di

grado in grado le altre sue cose fino alle più perfette, che tutte seutono la grazia Leonardesca, e qualche lampo delle bellezze dell'Urbinate. Di due opere a fresco sono conosciute le epoche; la Coronazione di Spine nel collegio di S. Sepolero, e la Disputa del bambino Gesù iu Saronno; la prima del 1515, l'altra del 1525: i progressi di Bernardino sono sensibilissimi. E non è dubbio che nelle cose a fresco non sia assai meglio riuscito che nelle opere ad olio, nelle quali pare che il desiderio di giugnere alla perfezione abbia lasciata qualche orma della fatica da lui sostenuta; mentre nelle cose a fresco, non potendo dar luogo ai pentimenti, dovette procedere francamente e senza stento. Sogliono tra questi riguardarsi come i migliori quelli della Madonna presso Saronno, e quelli dei Cappuccini di Lugano; ma non meno singolari sono quelli trasportati da vari luoghi nella reale Pinacoteca, e quelli della chiesa del già Monastero maggiore. Rispetto ai suoi dipinti ad olio, bellissimi sono la Madonna ed il S. Giovanni che accarezza un agnello nell' Ambrosiana, e non pochi quadri da stanza, che conservansi in alcune quadrerie di Milano, e specialmente che si vedono nel palazzo del duca Litta. Il Luini viveva ancora nel 1550, ma non essendosi mai allontanato da Milano non ottenne fama proporzionata al suo merito, tanto più che giunti in Roma ed altrove alcuni suoi quadri, gli furono tolti per darli a Lionardo ed a Raffaello, non sospettandosi neppure che la Lombardia avesse avuto un artefice di tanto valore, quasi ignoto fuori della sua patria. Ebbe un fratello chiamato

(AMBROGIO), pittore di non comune merito, sebbene assai lontano dall'eccellenza di Bernardino, del quale fino a questi ultimi tempi non sapevasi pure in Milano che fosse stato pittore. Ad ogni modo

le sue opere tuttavia esistenti nella chiesa della Madonna presso Saronno, gli danno diritto ad essere annoverato tra i buoni allievi di Bernardino stesso, quando non si voglia crederlo suo coudiscepolo sotto lo Scotto. Ma più rinomati di Ambrogio furono i due figliuoli di Bernardino.

LUINI (AURELIO), probabilmente suo primogenito, riguardato ai tempi di Paolo Lomazzo come il migliore dei pittori milanesi viventi. Conosceva Aurelio la prospettiva, onde ha potuto introdurre nei suoi quadri paesi ed architetture, che gli accrescono amenità e vaghezza, E perchè aveva profondamente studiata la notomia, credette forse di poter meglio mostrare questa sua dottrina allargandosi dalla maniera del padre per seguire quella di Polidoro ; e ad imitazione di questo grande maestro si dice, che dipingesse la facciata della Misericordia. introducendovi molte figure ignude con belle attitudini e difficili scorci. Ma le lodi perciò dategli da Paolo Lomazzo, che fu tanto parco lodatore di Bernardino, sembreranno mal fondate a coloro che osservano l'esistenti opere d'Aurelio; perciocchè si vede declinare dalla semplicità e dalla nobiltà paterna nel manierismo, in idee volgari, in mosse ricercate, in pieghe di pratica. Pare per altro che talvolta facesse ritorno ai paterni insegnamenti, come può esserne testimonio il quadro del Battesimo di Cristo in S. Lorenzo, ed altri pochi quadri di particolari gallerie, che sembrano dipinti da Bernardino. Suo fratello

— (EVANGELISTA), si applicò più che alla figura alle cose d'ornato, nelle quali, secondo il Lomazzo, riuscì assai vago ed ingegnoso. Probabilmente avrà ajutato il fratello Aurelio, ma non rimane adesso alcuna sua opera certa. Vivevano ancora nel 1584, e non è noto che uscissero di Lombardia

esia, scolaro del Gaudenzio, dipinse alcune storie nella cappella di Varallo, che tutte sentono il sapore di quel grande maestro, fuorchè nell'espressione e nel colore, in cui non so se naturalmente o per ingiuria del tempo vedesi molto più

languido.

(TOMMASO) romano, scolaro del Sacchi, ma certo fu uno dei più fedeli imitatori del Caravaggino. In Roma a S. Maria in Via colori le invenzioni del Sacchi, e figurò bene; ma quando operò di propria invenzione cadde nel secco e nel tenebroso.

(BARTOLOMEO), pittore milanese ricordato dal Lomazzo, di cui, per quella fatale non curanza che negli andati tempi si ebbe in Milano per le cose delle arti e degli artefici, non rimane yeruna altra memoria.

LUILLIAR (P.) non conosciuto fra gl'intagliatori in rame che per poche stampe rappresentanti navi, marine, porti e simili cose.

LUITÈL (S.) intagliò diverse tavole rappresentanti alcuni generi di fiori, che ornano il libro intitolato: Isagoge in Bothanicam expeditiorem Jaçobi Cristofori Schaester, stampato a Ratisbona l'anno 1759.

LUNDEBERG (N.) Svezzese, nato circa il 1710; si acquistò grandissimo nome col far ritratti. Dopo aver guadagnato molto ritraendo i principali signori di Stocolma, venne nominato pittore di corte, poi intendente, nella quale carica morì l'anno 1787.

LUNGHI (Antonio) bologuese,

nato in sul decliuare del 17.º secolo, fu uno dei molti allievi di Gian Gioseffo dal Sole, il quale, non avendo molte commissioni in patria, visse parecchi anni in esteri paesi, in Venezia, in Roma, in Napoli. Tornato a Bologna già vecchio, operò in molte chiese, ed in particolare a S. Bartolomeo, ove dipinse una S. Rita che lo fece annoverare tra i buoni pittori viventi. Morì in patria nel 1757.

LUNGHI (MARTINO) nato in Vigiu, territorio milanese, non è noto in quale anno del sedicesimo secolo, esercitò da principio la professione di scarpellino, indi colla pratica e collo studio diventò architetto. Sotto Gregorio XIII fece in Roma al palazzo di Monte Cavallo la parte chiamata Torre dei Venti; edificò per i padri dell'Oratorio la Chiesa Nuova, con facciata a due ordini non esente da gravi difetti, ma non pertanto maestosa. Più bella è l'altra sua facciata, pure a due ordini della chiesa di S. Girolamo degli Schiavoni a Ripetta, Eresse il campanile di Campidoglio, risarcì la chiesa di Santa Marta in Trastevere ed in palazzo dei duchi d'Altemps all'Apollinare. Ma fra gli edifizi del nostro Martino, distinguesi il palazzo dei principi Borghesi per la buona ripartizione dei piani, e per le finestre bene spaziate e di buona modanatura. Il cortile è bastantemente vasto, nobilmente porticato con colonne binate, sul corniccione delle quali girano archi. Peccato, che alla pianta del Lunghi siano state fatte tali giunte che la deformarono.

LUPRESTI (J. B.) nato in Palermo nel p.º p.º secolo, intagliò alcune vedute di Messina, ricche di navi di più maniere, ottimamente disegnate e pittorescamente collocate.

LURAGO (Rocco) nacque in Plespora piccolo villaggio della pro-

vincia di Como in principio del sedicesimo secolo; e recatosi ancora giovane a Genova, ove si stabilì, ed ebbe onorato luogo fra gli architetti di quella capitale. E sua opera il palazzo Doria Tursi in strada Nuova, vasto edifizio, ricco di marmi, con portico, cortile con loggie ed archi all' intorno ed amenissime scale che formano un tutt' insieme che incanta l'occhio col suo teatrale aspetto. Il Milizia vi trova grandi difetti, ma conviene essere un edifizio che sorprende a prima vista, e dà l'idea di una non ordinaria magnificenza. Per ordine di Pio V edificò al Bosco sua patria la chiesa ed il convento dei Frati Domenicaui; il quale edifizio tanto piacque al Santo Padre ed a suo nipote il cardinale Alessandrino, che chiamarono a Roma il Lurago per essere architetto pontificio: ma egli non volle lasciar Genova, dove morì nel 1590.

LURASCHE (Roberto de) diede principio nel 1220 alla chiesa cattedrale di Amiens, che fu poscia continuata e condotta a fine da altri in 49 anui. La sua gran nave è lunga 213 piedi, senza contare il coro, lungo piedi 153, onde la totale lunghezza è di piedi 566. La nave traversa ne ha 182 sopra 49 di larghezza. Il coro, la nave e la crociera sono circondate da navette large 18 piedi, alte 42, e sono accompagnate da cappelle sfondate. Si può dire che sianvi poche opere gotiche, per estensione e per eccel-lenza di lavoro uguali a questa, in cui altro difetto non si ravvisa che la soverchia altezza della gran nave, che è di piedi 152.

LUSIGNY (L.) intagliatore dilettante, fioriva nel 1760, nel quale anno pubblicò in Francia alcuni bei paesaggi, tratti da Michaux.

LUTI (CAV. BENEDETTO) nacque in Firenze nel 1666, e fu scolaro del Gabbiani; ma allettato dalla gloria di Ciro Ferri, andò a Roma,

sperando sotto la direzione di così grand' uomo di perfezionarsi nell'arte. Ma non era appena giunto a Roma che Ciro mori, onde tutto si volse allo studio dei grandi esemplari, non avendo altra guida che il proprio ingegno. Convien dire che il Luti non avesse fin allora fatto scelta della maniera che intendeva di seguire : che anzi imitando ora l'uno ora l'altro maestro, si andò formando uno stile tutto suo, scelto nelle forme, vago e lucido nel colore, artificioso nella distribuzione dei lumi e delle ombre, e così ben accordato, che lo spettatore non può staccarsene senza pena. Il suo merito non rimase in Roma lungamente ignoto, e Clemente XI lo adoperò in commissioni di molta importanza. Le chiese ed i palazzi di quella metropoli si arricchirono di molti suoi dipintia fresco e ad olio, tra i quali sono a ragione assai lodati il S. Antonio ai Santi Apostoli, e la bellissima sua Psiche nella galleria del Campidoglio, oltre la Maddalena che stava alle Suore di Magnanapoli, che fu intagliata. Ma forse più che le cose di Roma possono dare un'alta idea della virtù del Luti i due nobilissimi quadri del duomo di Piacenza, del S. Corrado penitente e del S. Alessio riconosciuto, nei quali alla bontà del disegno, alla dolcezza del colorito si aggiunge una patetica espressione, che è sentita ugualmente dal dotto e dall'idiota. E sebbene poco tempo soggiornasse in patria, non la dimeuticò stando in Roma; e dovendo fare per il duomo di Pisa il Vestimento di S. Ranieri, si sforzò di superare sè stesso, ed il quadro riusci tale che riguardasi tra i migliori di quella cattedrale, ricca di tanti capi d' opera dell'arte. Varie cose fece pure nel palazzo del gran duca; e la reale galleria possiede il suo ritratto, vedendo il quale taluno esclamò vinto da giusto dolore: Ecco l'ultimo pittore della scuola fiorentina. Alcuni quadretti a pastello, che gli procurarono molta lode e guadagno, lo affezionarono in modo a questo difettoso genere di pittura, che in breve ne fu piena tutta l'Europa; ed un così grand'uomo sagrificò ad opere di pochissima importanza quel tempo che poteva impiegare in più onorati lavori. Morì nel 1724, due soli anni dopo il Gabbiani suo maestro, cui conservò sempre la più rispettosa defferenza.

LUYCKEN (GIOVANNI) disegnatore ed intagliatore all'acquaforte, nacque in Amsterdam nel 1649. Apprese a dipingere da Martino Zaagmoelan, ma ben tosto lasciò la pittura per consacrarsi esclusivamente all'intaglio. Nelle sue stampe notasi fecondità d'invenzione, intelligenza, ed juarrivabile facilità. Sebbene le stampe sui propri disegni siano piuttosto pregevoli per ricchezza d'invenzione, che per bontà di stile, non lasciano di essere ricercate. La più stimata sua opera è la Gran Bibbia in due volumi in foglio pubblicata da Pietro Mortier, ricca di eccellenti figure di un'arditissima esecuzione. Soggiungo un breve catalogo di altre sue opere:

l Dieci comandamenti di Dio. Storia della Lapponia e della Finlandia

Viaggi Orientali di Thevenot La repubblica degli Ebrei.

La strage della St. Barthelemi ec,
— (GASPARE) suo figlio nacque in Amsterdam circa il 1660,
e fu suo allievo ed imitatore, senza
peraltro averlo mai potuto raggiugnere nel disegno o nell' intaglio.
Gaspare lavorò molto per i librai
olandesi, e si servì frequentemente
del bulino. Morì giovane in patria,
lasciando fra molte altre le seguenti
stampe:

S. Francesco Saverio che predica innanzi all'imperatore del Giappone

Atto d'adorazione di Giuseppe I imp. avanti il SS. Sacramento che vien portato da un sacerdote.

Miracolo dei cinque pani operato da Gesù Cristo.

I dodici mesi dell' anno

Le quattro stagioni rappresentate con figure mitologiche,

Il Gran Gabinetto romano: ossia Frontespizio del Gabinetto delle me-

daglie romane

LUTTEREL (Enrico), disegnatore ed intagliatore alla maniera nera, nacque in Dublino circa il 1650, ed operava in Londra nel 1680. Dallo studio delle leggi, passò spontaneamente a quello delle arti. Da principio incise alla maniera del Lapis, indi alla maniera nera, che in allora era presso gl' loglesi la più stimata; e pubblicò per Saggio l'intaglio di una vecchia che soffia in una candela. Ma egli non aveva ancora conosciuto ii vero procedere di questa qualità d'intaglio. Lo seppe in appresso da Van Somer suo parziale amico; e dopo tale scoperta lavorò in società con Bechet, assistendosi a vicenda. Iotagliò moltissimi rami, il migliore dei quali ebbe il titolo di Piperthe Painter. Soggiungo l'indice d'alcuni altri.

Ben Hamet Robert Cony

Duchessa di Cheveland, da Laly Arthur conte d'Essex, dal medesimo

Guglielmo visconte di Stafford ec. LUTENASCII (HAUS) intagliatore tedesco, operava dopo la metà del sedicesimo secolo. Ebbe in Germania celebrità una sua Raccolta di stampe rappresentanti le feste, giostre, tornei ec.ch'ebbero luogoin occasione delle nozze dell'imperatore Ferdinando, ricche di figure d'ogni maniera ed intagliate, direi quasi, alla callottesca.

LUYKS (N.), nato circa il 1720, era primo pittore della corte cesarea nel 1651, allorchè si recò a Vienua il pittore Sandrart, desideroso di venire a competenza di Luyks, che si era acquistato il favore del sovrano con i gitratti di

Diz. degli Arch, ecc. T. II.

tutta l'imperiale famiglia e con pochi quadri di Storia. Altro nou è noto di questo artefice.

LUTMA (JANUS), olandese, nato in sul declinare del sedicesimo secolo, fu valente disegnatore; e si distinse spezialmente nell'oreficeria, avendo eseguiti bellissimi bassirilievi in argento, ed ornamenti e lavori dell'arte sua d'ogui maniera. Fu suo figlio ed allievo

- (JANUS) il giovane, che nato in Amsterdam nel 1609, operava ancora nel 1681. Questi non si limitò alla professione paterna, ma si distinse sopra modo in quella dell'intaglio in rame, perocchè trovò un nuovo modo d'intagliare, chiamato opus mallei, nel quale invece di operare col bulino, s' incide in rame a forza di martello; e su questo stile condusse in Amsterdam varie stampe di ritratti quasi grandi al naturale, le quali fanno prova di somma acutezza d'ingegno e di prontezza di mano. Intagliò in tal maniera quattro ritratti in busto, le di cui belle prove sono sommamente rare ed assai stimate. Rappresentano il poeta olandese J. Vaudel, nel quale vedesi la lira d'Apollo ed un cigno cantante coll'iscrizione: Olar batavus; lo storico P. C. Hoof. dius d' Amsterdam, coll iscrizione: Alter Tacitus; quello di suo padre, creduto in questo genere il capo lavoro, ove a basso leggesi : posteritati, e nel quadrato della base del busto: Janus Lutma; e più sotto: Opus mallei per Janum fecit; e finalmente la propria effigie, dove scrisse: Janus Lutma Batavus per se opere Mallei 1681. Rembrandt che sommamente stimava questo artistane intagliò pure il ritratto. Il giovane Lutma intagliò pure con molto gusto alcune vedute di ruine romane, combinandovi insieme la punta con la maniera nera; e fra queste sono celebri la colonna trajana ed una fontana con statue, eseguite nel 1656.

LUTMA (GIACOMO) della stessa famiglia, incise in una gran cartella i tre Lutma coll' iscrizione : Jean Lutma inv., Jacques Lutma fecit

aquaforti ec.

LÚYNES (MADAMA LA DUCHESSA DI ) intagliò molti piccoli paesaggi, con buon gusto, assistita dal sun colorista e da molti dilettanti. Ope-

rava nel 1769.

LUYON (SAMUELE), direttore della Società degli antiquari, dilettante ed intagliatore all'acquaforte, nacque circa il 1755. Intagliò per ornamento dell'opere di suo fratello in quattro volumi, intitolata Antichità Romane, come pure per la Storia della città di Londra, molte stampe che se non sono degne di un grande artista, lo sono

di un ingegnoso dilettante.

LUXAN MARTINEZ (DON GIU-SEPPE ), nacque in Saragozza nel 1710, e protetto dai signori Piguatelli, dopo avere imparati i priucipi del disegno in Valenza, fu mandato a Napoli, ove studiò cinque anni sotto il celebre Mastro Leo, che con saggio accorgimento, invece di proporgli per modello le proprie opere, gli faceva copiare i migliori quadri de'maestri del buon secolo. Tornato in patria, sece i ritratti dei benefici suoi protettori; poi nel 1741 passò a Madrid, nominato da Filippo V suo pittore. Colà aprì scuola di disegno, ed a lui va principalmente debitrice la Spagna dello stabilimento dell'Accademia di S. Luigi, di cui si parlerà più opportunamente nell' articolo di Ramirez Giovanni, Francesco Bayen, Francesco Goya, Giuseppe Beraton. Tommaso Vallespin, ed altri illustri artefici onorarono la scuola di Luxan, il quale morì del 1785 in Saragozza, nelle di cui chiese lasciò molte pregevoli opere.

LUZIO ROMANO, allievo di Perino del Vaga, e suo ajuto in molte opere, era nato in sul finire del 16.º Secolo. In Roma non è conosciuta altra opera di sua in-

venzione che un bel fregio nel palazzo Spada; ma venuto nel 1628 a Genova col maestro, dipinse in palazzo Doria coi suoi cartoni quattro camere, che lo fecero conoscere assai buon pratico. Ignorasi l'epoca della sua morte.

LUZZI (PIETRO) detto il Morto da Feltre, ed anche Zarotto. Riesce assai difficile il conciliare intorno a quest'artefice ciò che di lui raccontano il Vasari e Carlo Ridolfi secondo il Vasari, sarebbesi recato giovanetto a Roma, poi in Firenze facendosi ammirare come eccellente pittore di grottesche; che ricondottosi dopo in Venezia ajutò Giorgione nelle pitture del fondaco dei Tedeschi l'anno 1505; finalmente, che dopo qualche tempo ascrittosi alla milizia della Repubblica morì in Dalmazia, combattendo, in età di 45 anni. Per lo contrario il Ridolfi lo fa scolaro del Giorgione e suo rivale in amore, sviandogli una femmina che perdutamente amava, onde, secondo una volgare opinione, poi ne morì di dolore; che in allora portossi a Roma, ove lavorò di grottesche e studiò la figura sotto Raffaello. Non mi fermerò intorno alle alterate date del Vasari, ma osserverò soltanto che Morto da Feltre visse più tardi che non pensa lo scrittore Aretino. In Feltre nella Loggia presso S. Stefano ed altrove conservansi bellissimi avanzi di freschi affatto raffaelleschi, alcuni de'quali fatti dal Morto nel 1519: nella chiesa di san Spirito della stessa città vedesi un quadro ad olio della Vergine con due Santi; e nella chiesa di Villabruna un'altra tavola di stile affatto moderno. Feltre incendiato e quasi affatto distrutto nella guerra del 1509, non su risatto che dopo alcuni anni, e Morto corse da Roma ad abbellire la sua patria coll'arte sua. Più tardi poi si diede alla milizia, e mori in Dalmazia combattendo per la Repubblica. Si crede che fosse suo allicvo, e forse domestico

LUZZI (LORENZO BI) il quale dipinse a fresco la chiesa di S. Stefano di Feltre, e fece ad olio la tavola dell'altar maggiore, lodevole per buona maniera e correzione di disegno, per forza di tinte, e per certa bellezza di forme non comune alla scuola veneta,

LYCIO, figliuolo dello scultore Mirone e suo allievo, lasciò alcune opere, delle quali fecero memoria Pausania nel V libro, ed Ateneo nel Lib. XI,

cap. IV.

LYS (GIOVANNI VANDER), nato in Breda circa il 1600, fu allievo di Poelenburg, di cui imitò lo stile finchè rimase in patria. Di questa soa prima maniera era celebre a Rotterdam, presso il signor Bischop, un Bagno di Diana. Ma vennto in Italia ancora giovane, si formò un nuovo stile che partecipa delle scuole olandese, veneziana e romana. Con questo nuovo stile graziosissimo dipinse in Italia quadri di ogni genere, sacri, storici e faceti. Tra le più lodate suc opere ricorderò soltanto il Figlinol prodigo, quadro con figure di mezzana grandezza che conservasi nella reale Galleria di Firenze, il S. Pietro che risuscita Tabita nella chiesa dei Filippini di Fano, ed il S. Girolamo ai Teatini di Venezia. In diverse quadrerie d'Italia trovansi altri non pochi suoi quadri di piccole figure rappresentanti feste, risse villerecce e simili altre cose, nei quali alla grazia delle tinte olandeși vedesi unito il disegno italiano. Morì in Venezia circa il 1650.

LYSIA scultor greco, sece, fra l'altre cose, quella quadriga o cocchio, come pure Apolline e Diana scolpiti in un solo marmo, che l'imperatore Augusto consacrò nel palazzo, sopra una cappella ornata di colonne in onore di Ottavio suo

padre

LYSIPPO. V. Lisippo,

LYSONE uno de'celebri statuarii plastici, che fecero atleti, guerrieri,

cacciatori, sacerdoti ec. Costui apparteneva alla curia di cinquecento Ateniesi, i quali esercitavano per il corso di un anno l'ufficio di senatore.

Scultore della Macedonia, ebbe gran nome per aver fatta la statua di Crianio d'Elea.

M

MAAS o MAES (TEODORO) naeque in Harlem nel 1656, e fu prima scolaro di Enrico Mommers, poscia di Niccolò Berghem ed all' ultimo di Giovanni van Huchtenburg, alla di cui maniera si accostò assai più che a quella de' precedenti maestri. Non sono in Olanda rari i quadri di questo valent'uomo rappresentanti caccie, battaglie, o anche semplicemente paesaggi. Egli stesso ne intagliò diversi all'acquaforte ed alla punta con molto spirito. Dipinse eziandio alcuni quadri di sacro argomento, fra i quali una Santiss. Vergine col divin figlio e due angeli, di cui è conosciuta la stampa colla sottoscrizione. - P. Maes fecit in aqua forti.

Pubblicò inoltre una raccolta di stampe rappresentanti soldati, ca-

valli, ec.

ARNALDO. V. Mahas (Arnaldo.)

- DYRCK. V. - NICOLA MABUSE (GIOVANNI) nacque in Ungheria, nel villaggio da cui s'intitolò, in sul declinare del quindicesimo secolo, e datosi all'arte della pittura, non è ben noto sotto quale maestro, dicesi essere stato il primo in Germania a mostrare il modo di comporre quadri di storia, ed a farvi entrare il nudo. Forse non era troppo avanzato nell'arte quando scese in Italia, ma ben tosto trattò con lode un soggetto storico. Dove si trovi questa pittura, o cosa rappresenti è ciò ch' io ignoro. Certo è che dall' Italia passò in Olanda miglior pittore d'assai che non era

quando usci dalla Germania: e colà. sebbene fosse meritamente in grande stima tenuto Luca di Leyden, trovò commissioni ed ammiratori. Fra le opere non anche perite in Olanda, conservasi tuttavia in Amsterdam il bel quadro rappresentante la decollazione di S. Giovanni Battista. Dicesi aver fatta questa pittura con una cert'acqua, o sugo, che inventò per non far uso di mestica, di maniera che può piegarsi e ripiegarsi la tela de' suoi quadri senza guastarli. Enrico VIII re d'Inghilterra. lo volle alla sua corte a suoi servigi, e vi fu lungamente. Raccontano i biografi alemanni e fiamminghi, che inoltrandosi nell'età si allontanò a poco a poco dalla sobrietà costantemente osservata in gioventù; e che l'abuso del vino lo fece in vecchiaja cadere in molti errori. Trovavasi ai servigi del marchese di Verens, quando venne ad alloggiare presso questo signore Carlo V; onde per onorare così gran principe, vesti tutti i suoi servitori di damasco bianco. Mabuse vendette il suo abito di seta al taverniere, e ne sustitui uno di carta da lui dipinto a fiori bianchi imitanti il damasco. Il lustro de' colori richiamò l'osservazione di quanti l'avvicinavano, e l'imperatore, fattoselo avvicinare, scuoprì l'artifizio del pittore; ne rise egli ed i suoi cortigiani: ma il marchese padrone, credendosi svergognato da questa sovercheria, poiche fu partito l'imperatore, lo gastigò con alcuni mesi di prigionia.

MACARUZZI (N) architetto veneziano, che operava nella seconda metà del diciottesimo secolo, viene dal conte Francesco di S. Giovanni, (profondamente versato nelle cose dell'architettura, e benemerito dell'architettura, e benemerito dell'architettura, e insieme al Milizia e ad altri sommi ingegni richiamata all'antico stile) dichiarato uno dei depravatori della buona architettura. Non pertanto ho voluto dargli luogo

in questo dizionario per avvertire i giovani artisti di non dar fede a certe pregiudicate persone, che non cessano di encomiare i Corbellini, i Cristofori, i Guarini, gl'Ivara, ec, seguaci tutti, come il Macaruzzi, poco più poco meno dello stile borominesco.

MACCHI (FLORIO) uno de'buoni allievi ed imitatori di Lodovico Carracci, operava in Bologna sua patria nel 1600. Diverse sue opere di pittura e di altri maestri intagliò a bulino, presentemente quasi

del tutto dimenticate.

.MACCIHAVELLI (ELISABETTA) apprese il disegno e l'intaglio da Lodovico Mattioli in Bologna sua patria, e si fece vantaggiosamente conoscere per molti disegni a penna assai pulitamente eseguiti e per al-cune stampe in rame. Fioriva in principio del secolo decimottavo.

MACDUFF (ARCIMBALDO) nato in Inghilterra circa il 1750, sebbene in qualità di semplice dilettante, si fece conoscére valente disegnatore ed intagliatore all'acquaforte ed all'acquatinta. Imitò specialmente lo stile e la maniera di Giacomo Bary, di cui fu probabilmente scolaro. Soggiungo un breve catalogo delle sue più rinomate stampe.

Sacra Famiglia, in cui vedesi il fanciullo S. Giovanni in atto di porre un piede sulla culla. Leggesi sotto alla stampa: Raphaet pinx. Macduff sc. aqua forti et aqua tincia.

Tentazione di Adamo, dal Bary Giobbe abbandonato da'suoi amici, dallo stesso.

La nascita di Venere, dallo stesso.

MACÈ o MACÈE (CARLO) nato in Parigi circa il 1651, apprese in patria il disegno e l'intaglio; e fatta conoscenza del celebre Evrard Jabach di Colonia, ricchissimo banchiere di Parigi, ebbe da costui la commissione di disegnare ed intagliare all'acquasorte i paesaggi della sua galleria. Le quali stampe, insieme a quelle di altri maestri, surono pubblicate sotto al segueute titolo: Recueil de 283 Estampes gravées à l'eausorte par les plus habiles peintres du temps, d après ledesains des grands maîtres qui possedoit autresois M. Jabach, et que depuis sont passés au Cabinet du Roi

Le incisioni di Macé sono le se-

guenti:

L' Augelo che ordina a Noè di far entrare gli animali nell' Arca.

Abramo che parte per l' Egitto con Sara sua moglie.

La Panadiziana di A

La Benedizione di Abramo. Abramo che licenzia Agar.

Rebecca che parte dalla Mesopo-

Giacobbe che torna alla casa pa-

Rachele che torna dalla Mesopo-

tamia. Giacobbe che manda regali al

fratello Esaù.

Mosè esposto sulle rive del Nilo.

Cristo in croce, a basso alcuni discepoli e le tre Marie, ec.

MACE (ROBERTO), il primo che in Normandia stampasse con caratteri fusi; morì in Caen sua patria circa il 1490, lasciando fra i suoi allievi il celebre Cristoforo Plantino, al quale l'arte della stampa ya debitrice di non pochi miglioramenti. V. Plantino Cristoforo.

MACHUCA (N) Poche ed incerte sono le notizie pervenuteci intorno alla patria, età, studj e perfino al nome di questo distinto architetto, il quale, per ordine dell' imperatore Carlo V. architettò il reale palazzo di Granata, tutto formato di pietre da taglio. La principale facciata è a hugnecon tre grandi porte, e con otto colonne doriche sopra piedestalli storia in basso rilievo. Il secondo piano è d'ordine jonico ornato di altrettante colonne; sopra alle quali sono pilastri. L'atrio in-

terno è circolare con portico e galleria sopra colonne corrispondenti rispettivamente alle esterne. L'opera complessivamente è ben intesa; e l'atrio spezialmente è di lodevoli proporzioni ed ingegnosamente condotto per la congiunzione delle colonne circolari col rettilineo e per le volte in piano appoggiate agli architravi. È cosa veramente singolare che di un artista autore di così bello edifizio, di un artista vissuto nel miglior secolo, non si abbiano più circostanziate notizie 1 Ma convien dire che anche nella Spagna, come in alcune parti dell'Italia, gli storici si prendessero poca cura di registrare le memorie de'grandi ingegni,

MACHY (PIETRO ANTONIO) nacque in Parigi il 1622, ed apprese a dipingere in patria sotto Giovanni Servandoni. Fra le sue opere pittoriche ebbero nome i tre quadri dipinti per la gran sala del palazzo reale, ordinatigli da Contant nel 1767. Fu ricevuto membro dell'accidenia di pittura di Parigi dopo avere eseguite diverse bellissime vedute, che poi furono pubblicate a colori da Janinet e Descourtis. Egli stesso intagliò due suoi quadri 1ap-

presentanti le

Ruine d'antico arco trionfale, sotto al quale s'intrattengono diversicontadini.

Ruine d'antico monumento, presso al quale vedonsi contadini d'ambo

1 Sessi

— (N) figlio del precedente, e suo allievo, intagliò a colori molti soggetti tratti dalle opere del padre.

MACRET ( CARLO FRANCESCO ADRIANO) nato in Abbeville nel 1752, apprese il disegno e l'intaglio da Dupuis, che forse avrebbe superato, se non periva nella fresca età di 51 anni, nel 1785; quando aveva pubblicate le seguenti stampe.

Veduta dell'esplosione del magazzino della polycre di Abbeville,

1773.

Voltaire ricevuto nei Campi E-

Arrivo di Gian. Giacomo Rousseau ai Campi Elisi.

Offerta d'Amore, da Greuz Primizie dell'Amor proprio, da Gonzales.

Il Salvatore che s'intrattiene colla Samaritana presso al pozzo, da van der Werst.

MACRINO D'ALBA, nato in Alba, presso Torino, dalla famiglia Alladia, circa il 1460, fu probabilmente allievo nella pittura della scuola, che sioriva in Milano avanti la venuta di Leonardo da Vinci. Recavasi poscia a Roma, dove pare che dipingesse il quadro rappresentante S. Francesco che riceve le stimmate, in cui , tra le fabbriche onde è ornato il paese, osservasi il Colisco. Le più celebri opere di quest' antico maestro, che fu dei primi ad adottare il moderno stile, sono quelle eseguite per le due Certose di Pavia e d'Asti. Fece per la prima la Risurrezione di Gesù Cristo, e la Vergine entro una gloria coi Santi Ugo ed Anselmo ai lati; a piè dei quali si legge: Macrinus d' Alba faciebat 1496, Rappresentò nella Certosa d'Asti Cristo morto sorretto dalla Vergine, da S. Giovanni, da un religioso e da un laico certosino: una Madonna de' sette dolori circondata da sette personaggi, ed una B. Vergine in una gloria per l'altare di S. Bruno, che forse è una delle sue più helle opere. Altre pitture di questo maestro possiedono Asti, Torino ed Alba, la quele ultima città conserva nel pubblico palazzo il vasto quadro latto per la cattedrale, rappresentante la Vergine col bambino Gesù, collocati sotto un padiglione sostenuto da varj angeli, con S. Anna e S. Giuseppe ai loro lati. La vivacità del colorito, la freschezza delle carni, la vita che anima tutte le figure, la ragionevolezza della composizione, danno a questo dipinto in tavola ottimamente conservato un distinto luogo fra i quadri del XV secolo. Macrino mancò all' arte circa il 1520.

MADERNO (CARLO) nato in Bis. sone, villaggio della provincia comasca, nel 1556, fu chiamato a Roma da Domenico Fontana suo zio. che da principio lo fece lavorare da stuccatore. Ma a forza di praticare con Domenico e di vedere le sue opere, diventò egli pure architetto. Le sue più conoscinte opere in Roma sono la chiesa di S. Giacomo degl' Incurabili da lui condotta a fine: il coro e cupola di S. Giovanni de'Fiorentini; la facciata di S. Susanna, ricca di travertini e di sculture. Nominato principale architetto di S. Pietro, diede mano a terminare il quarto braccio che ancora mancava al tempio di S. Pietro, onde compire la croce greca; ma per dare maggior grandezza a quell' augusto edificio, lo ridusse a croce latina, e tutto lo deformò. È da credere che il Maderno abbia dovuto prestarsi agli ordini di chi poteva disporre d'ogni cosa; ma in qualsiasi modo commise un grandissimo errore. Oltre molt'altri inconvenienti, dall'aver trasmutata la croce greca in latina n'è nato che quella superba cupola, che doveva quasi andare a perpendicolo della facciata, non ha piazza sufficiente, sebbene grandissima, per iscuoprirsi tutta. La sna più bella parte che è il tamburo, resta invisibile a giusta distanza. Ed è cosa veramente singolare che questa cupula che scuopresi maestosa a tanta lontananza di Roma, più non si veda quando si entra in chiesa; e si debba camminare un pezzo avanti di trovarla. Sono pure d'invenzione del Maderno il portico e la facciata di S. Pietro; ma il primo non era ancora terminato, quando per mancauza di buon fondamento minacciò riuna, e convenue perder tempo e dauaro per sostenerlo. La facciata

567

ridonda d'infiniti errori, e basti il dire che non accorda nè con i graudiosi esteriori ornamenti del tempio, nè col nobile tamburo della cupola. Pure il Moderno ottenne così gran nome dall' aver guastato S. Pietro, che era consultato per tutte le fabbriche importanti che si facevano in Roma. Fra queste non accennerò che le principali: cioè il palazzo di Monte cavallo da lui condotto a fine, la chiesa della Vittoria, la chiesa e monisteri di Santa Lucia e di S. Chiara, il coro e la cupola di S. Andrea della Valle, la tribuna della Pace, il palazzo Mattei, che senza dubbio è la sua miglior opera, ed il palazzo Barberini da lui soltanto cominciato, ec. Fu mandato dal Papa a riconoscere i porti dello stato ed a prendere la pianta della fortezza di Ferrara. Sembrava che in Roma non vi fossero altri architetti: ogni cosa veniva aflidata a Carlo. La sua fama non rimase entro i confini dello stato papale; e molti suoi disegni si eseguirono in diverse città d'Italia, in Francia, in Spagna ed altrove. Mori in Roma nel 1629, cedendo il posto al Bernini ed al Borro-

mini.

MADERNO (N) di Como sarebbe
stato buon pittore fiorista, se invece
d'inventare a capriccio avesse imi-

tata la bella natura.

MAENUL (GIACOMO) nato in Vienna circa il 1695, fu uno dei più valenti intagliatori alla maniera nera della sua patria. Cristofano Sauh ispettore della galleria imperiale gli fece intagliare trenta quadri, scelti in parte tra quelli lasciati alla stessa galleria dail'arciduca Leopoldo di Brusselles. Le stampe di Maenul sono rarissime, perchè venuto egli a morte, i suoi eredi vendettero tutti i rami di lui, fra i quali pregiansi assai

Il Cristo morto sostenuto sul sepolcro da un Angelo, da Palma il

giovane,

La Vergine che tiene sulle ginocchia il hambino addormentato, mentre S. Giovanni lo accarezza, da van Dyck.

La Maddalena penitente, dal Cor-

reggio.

Pentimento di S. Pietro, dal Ri-

Martirio di S. Bartolomeo da

Luca Giordano.

S. Margherita che trionfa del Dragone, da Raffael d' Urbino. Tobia che ricupera la vista, da Michelangelo da Caravaggio.

Susanna nel bagno, dal Tinto-

rello.

Susanna sorpresa dai Vecchi, da Annibale Caracci.

Giove e Mercurio presso Bauci e

Filomena, da Carlo Loth.

Gesù Cristo che porta la croce, e la Veronica, da Giacomo da Ponte.

Giuditta che tiene la testa d'Oloferne, da Alessandro Varottari. Giovinetto che tiene un cane,

da Paolo Veronese ec.

MAFFEI (NICCOLÒ FRANCESCO) conosciuto per alcuni intagli da Raflaello, e specialmente per una Vergine assisa col bambino Gesù che porge da bere al piccolo S. Giovanni.

MAFFEZZOLI (GIOVANNI), nato nella provincia cremonese nel 1776 fu in gioventù semplice falegname,, che udendo lodare diversi antichi e moderni lavoratori di tarsia, fecesi attentamente a considerare le opere loro in Cremona, in Parma, in Bologna, Bergamo ed altrove; e sembrandogli che gli riuscirebbe di poterli non infelicemente imitare, cominciò a lavorare da sè certi ornati di rabeschi, terminati i quali, si accinse a più importanti opere. Ottenne perciò dall'illustre pittore Diotti due disegni rappresentanti.: Socrate in atto di bere la cicuta, e gli Argonauti, che, da lui eseguiti in tarsia, gli ottennero nel 1815. in occasione del concorso delle

arti e mesticri, la grande medaglia d'oro dal R. Governo del regno d'Italia. Tre anni dopo presentò all'accademia di Parma altri due quadri di tarsia rappresentanti; il Sagrifizio di una vergine al fiume Nilo e Saulle all' ombra di Samuele, d'invenzione dell'egregio professore Sabatelli, che gli meritarono un onorevole attestato di quell' illuminato consesso. Fece in appresso altri due quadri d'invenzione del predetto professore Diotti: Focione che rifiuta i doni d' Alessandro, ed Ercole al Bivio. Presso che tutte le quali opere sono presentemente possedute dagli Eredi di Anton Maria Guida di Soresina. Erasi il Maffezzoli accinto ad altri quadri di grandi composizioni quando fu da immatura morte sorpreso nel 1818.

MAGANZA (GIOVANNI BATTI-STA), per soprannome chiamato il Magagnò, nacque in Vicenza nel 1509, ed apprese il disegno e la pittura nella scuola di Tiziano Vecellio. Da principio il Maganza si fece nome con alcuni eccellenti ritratti di grandi personaggi, ed alcuni quadri di storia fatti per la sua patria gli assicurarono un distinto grado tra i Tizianeschi. Oltre la pittura coltivò eziandio la poesia, e sotto il nome di Magagnò pubblicò diverse poesie in dialetto padovano, che ottennero i suffragi di Speron Speroni, del Trissino e del Tasso. Morì nel 1789, lasciando ammaestrato nella pittura suo figlio

(ALESSANDRO) nato nel 1556. Vedendo il padre che maggior profitto farebbe sotto altro inaestro, che non nella propria scuola, lo acconciava col Fasolo, la di cui maniera s'accostava a quella del Zilotti e di Paolo Veronese. Aglistudi pittorici aggiunse Alessandro quelli dell'archiettura, onde arricchì più volte i suoi quadri di belle prospettive. Assai

sensate sono le sue composizioni, e le sue figure non mancano di qualche lampo di bello ideale; ma sgraziatamente il colorito non è impastato come quello di Paolo o del Fasolo, le carni inclinano al giallo, dure sono talvolta le pieghe, ec. Ad ogni modo ebbe in patria grandi ed importanti lavori; e tra i moltissimi quadri di lui sono celebri quelli rappresentanti l' Epifania ed il Martirio di S. Giustina. Carico di numerosa famiglia, la necessità di provvedere alla sua sussistenza. scusa la negligenza di molte sue opere, troppo lontane dal merito delle migliori. Morì in età di 74 anni in Vicenza sua patria, quando il maggiore de' suoi figliuoli

(GIAMBATTISTA) degno emulo delle paterne e delle avite virtu
più non vivea. Costui, sebbene
allievo del padre, avea assai maggior finezza di pennello; come lo
dimostra il suo bel quadro di San
Benedetto fatto per la chiesa di
S. Giustina di Padova: e più
avrebbe fatto, se immatura morte
non lo rapiva all'arte prima del
padre, cui lasciava molti figli in

tenera età.

- (GIROLAMO) il secondo dei figli di Alessandro, carico ancor esso di numerosa figliuolanza; e Marc' Antonio il terzo, aiutavano il padre ne' molteplici suoi lavori, ed avevano di già nome di buoni artisti, quando caddero nel fiore dell' età vittime della peste che travagliò Vicenza nel 1650. Alessandro non seppe sopravvivere a tante sventure. I suoi nipoti morirono successivamente entro non lungo periodo; onde ebbe fine coll'avo loro la celebre scuola di Vicenza. fondata da Paolo Veronese e dallo Zilotti, e da lui e da suo padre mantenute lungamente in fiore.

MAGATO (STEFANO) architetto Milanese del quattordicesimo secolo, fu nel 1392 uno degli arbitri, chiamato a decidere le quistioni insorte tra gli architetti della nuova cattedrale di Milano, insieme al famoso maestro Giovanni da Ferrara, Zanello da Binasco, Bernardo da Venezia, Enrico di Gamodia, Pietro da Cremona ec.

MAGAGNOLO (FRANCESCO), di Modena, fiorì dopo la metà del 15.º secolo, ed ebbe la gloria di essere stato dei primi a dipingere i volti di maniera che sembrassero guardare lo spettatore in qualunque

punto ei si trovasse.

MAGATTA (DOMENICO SIMO-NETTI) anconitano, che arricchi la sua patria di molte ragionevoli pitture, fiori nel 18.º secolo. Le sue più lodate opere sono quelle della galleria del marchese Trionfi, e la

tavola del Suffragio.

MAGGI, chiamato anche Magius (GIOVANNI) nacque circa il 1566, in Roma, dove apprese gli clementi della pittura e del disegno sotto diversi maestri. Sembra che non abbia fatte molte cose di pittura per essersi in età ancora giovanile consacrato all'intaglio. Sappiamo che nel 1618 pubblicò, insieme a Domenico Parasacchi, una Raccolta delle fontane di Roma; e che intraprese eziandio l'ardito progetto d'intagliare tutta la città, quartiere per quartiere, con tutti gli edifizi di qualche importanza, ma che ne fu impedito dalla ristrettezza delle sue sostanze. Fra le separate sue stampe sono celebri le seguenti

Ritratto di un cardinale, grande

Paesaggio ornato di ruine, di cadute d'acqua, e di figure diverse Figura della Vita umana

Si dice che il Maggi su uomo faceto, e che compose versi burleschi. Operava tuttavia nel 1618.

MAGGI, o MAGIO (GIACOMO) religioso teatino cremonese, nato circa la metà del diciassettesimo secolo, e morto nel 1759, fu sufficiente pittore paesista, come ne facevano prova due grandi hoscaglie

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

che vedevansi nel convento di Sant Sigismondo presso Cremona, eseguite nel 1685.

MAGGI (VINCENZO DE) scultore in marmo cremonese, operava in patria nel 1603, nel quale anno, unitamente al proprio figlio, convenne colla fabbriceria della cattedrale di Cremona di eseguire l'altare del Sacramento, e parte di quello della cappella di S. Giovanni Battista.

- (PIETRO) nato in Milano circa il 1680, apprese gli elementi della pittura nella scuola di Filippo Abbiati, e tentò d'imitarlo nelle opere macchinose. Come però, senza avere i talenti del maestro, volle pure imitarlo in certa quale sprezzatura, che di quei tempi risguardavasi come una prova di bravura, venne a formarsi uno stile ignobile e trascurato, che lo collocò a grande distanza dal merito dell' Abbiati. Morì avanti il 1750.

MAGGIERI (CESARE) natorin Urbino in sul declinare del sedicesimo secolo, fu scolaro, o per lo meno imitatore di Federico Barocci; come ne fanno chiara testimonianza le opere tuttavia esistenti in Urbino e ne'vicini paesi, tutte di stile barroccesco. In una tavola a Sant Agostino, si sottoscrisse: Cesar Macerius. Mancò all' arte nel 1629.

— (Basilio), ricordato da alcuni biografi pittorici nella qualità di valente ritrattista, fiorì nel diciassettesimo secolo; e forse fu

fratello o figlio di Cesare.

MAGGIOTTO (DOMENICO), secondo alcuni, scolaro dei Piazzetta, o com' altri vogliono, soltanto imitatore, nacque in Venezia circa il 1720. Dalle poche sue opere, che si conservano presso alcune famiglie venete, vedesi, che il Maggiotto cercò di temperare lo stile troppo risoluto ed ignobile del maestro colla maestosa dolcezza, se così posso esprimermi, dello stile del Ricci. Uscì in fresca virilità dall'Italia, ed in Germania lavorò assai, accomodandosi alquanto al gusto fiammingo.

MAGISTRI (ROCCO DE), sco. laro del Padovanino, lavorò in Venezia a fresco ne' Conventuali in competenza di altri allievi del Padovanino. Pare peraltro che non fosse veneziano, e non si hanno più circostanziate notizie delle sue opere e della sua vita.

MAGISTRIS (SIMONE DE), da Caldarola, grossa terra del territorio di Macerata, fioriva in sul declinare del 16.º secolo, ed arricchì la sua patria ed i contorni di ragionevoli pitture e sculture. Le sue più conosciute pitture sono un quadro de'SS. Filippo e Giacomo nel duomo di Osimo, fatto nel 1585, e due in Ascoli di una epoca posteriore, più lodevoli del primo nel disegno e nel colorito.

MAGLI (GABRIELE). Due stampe all' acquaforte rappresentanti Santa Rosalia, e le Scienze personificate coi loro rispettivi emblemi, lo fecero annoverare dal Gandellini tra

gl' intagliatori italiani.

MAĞLIAR (ANDREA) non ignobile intagliatore napolitano, pubblicò, tra molt'altre cose, le se-

guenti stampe:

S. Ciro Martire genuflesso presso alla sua grotta in atto di adorare la Vergine che vedesi tra le nuvole col divin figliuolo sulle ginocchia.

La facciata del reale palazzo di

Napoli

Óbelisco di Cosimo Fansaga, la di cui cima è ornata dalla statua

di S. Gennaro.

— ( GIUSEPPE ), figlio del precedente e suo allievo nell' arte del l'intaglio, lo superò in bontà di disegno ed in nettezza di taglio. Fra le sue stampe ebbero celebrità le seguenti:

Alcide al Bivio, da Paolo de

Matteis.

S. Bartolommeo apostolo, dallo stesso.

S. Guglielmo da Vercelli nel-

l' atto che gli apparisce Nostro Sigoore, dall'ab. Solimene.

Quattro mezze figure rappresentanti

S. Francesco Saverio. S. Francesco Borgia. S. Francesco d' Assisi e

S. Francesco di Paola. MAGLIETTI (GIROLAMO), detto anche Macchietto, scolaro di Michele del Ghirlandajo, fu aiuto sei anni di Giorgio Vasari; dopo i quali, passato a Roma, applicossi due anni allo studio del nudo e dei grandi esemplari. Di ritorno in patria dipiuse alcune tavole, fra le quali furono lodate un'Adorazione dei Magi posta in S. Lorenzo ed un Martirio di questo Sauto eseguito per Santa Maria Novella. Visse alcun tempo in Spagna, poscia nel regno di Napoli, e lasciò in Benevento diverse belle opere. Vivea ancora nel 1584, quando Raffaele Borghini, che ne fa onorata rimembranza, scriveva il suo gentil libro del Riposo.

MAGLIONE (FERRANTE) architetto napoletano, contemporaneo del famoso Giovanni da Nola, eresse in compagnia di Giovanni Benincasa, per ordine del vicere di Toledo, quel palazzo reale che ora chiamasi Palazzo Vecchio; edifizio che non somministra una troppo vantaggiosa idea de'snoi architetti.

MAGNANO (CRISTOFORO), nato in Pizzighettone, territorio cremouese, avanti il 1550, fu allievo di Bernardiuo Campi , e tale allievo da sostenere la concorrenza de'suoi migliori contemporranei, assicurandoci il Baldinucci e l'Orlandi, che lavorò a competenza del Malosso e di altri egregi pittori. Oltre l'essere valente ritrattista, compose quadri di Storia all' olio ed a fresco, fra i quali uno rappresentante i SS. Giacomo e Giovanni, veduto dal Lanzi a S. Francesco di Piacenza, e diversi profeti a fresco eseguiti in compagnia di Vincenzo Campi nei

semipennacchi di ciascuna arcata del duomo di Cremona, i qualifurono universalmente attribuiti ad Antonio Campi o al Pordenone: tanta è l'eccellenza di tali pitturel Operava Cristoforo intorno a quei freschi nel 1573.

MAGNASCO (STEFANO), detto il Lissandrino, nacque iu Genova da certo Stefano nel 1655, ed uscito dalla scuola di Valerio Castello, si portò a Roma, ove dimorò più anni studiando le opere de' grandi mae. stri. Esegui poi in sull'esempio loro alcune tavole, che resero niù sensibile la di lui morte, che lo tolse all'arte nella fresca età di 50 anni. A riparare tanto danno lasciò il fi-

gliuolo

(STEFANO), detto pure il Lissandrino, in età di quattro anni, il quale fu dai parenti raccomaudato in Milano all' Abbiati. Il giovanetto ligure imitò il maestro nella risolutezza del pennello e nel tratteggio; ma invece di opere macchinose, amò di fare quadretti capricciosi d'invenzioni popolari. I più favoriti temi sono sacre pompe, scuole di fanciulle o di giovanetti, capitoli di frati, esercizi militari, sinagoghe di ebrei, ecc., che sapeva trattare assai facetamente. Le sue figurine d'ordinario non oltrepassono la misura di un palmo. Visse lungo tempo in Milano ed in Firenze, ove fu carissimo al gran duca Giovan Gastone; ed in Milano ed in Firenze non sono rare le sue pitture. Non sempre lavore da sè, avendo arricchiti di figure molti paesi del Tavella e di altri, e le architetture dello Spera in Milano. Il Lissandrino, che tanto credito ebbe altrove, non trovò fortuna nella sua patria, ove non piaceva quel lavorare di tocco così lontano dalla finitezza e dall'unione de'colori degli altri maestri nazionali. Poco per questo lavorò in Genova, e non vi fece verun allievo, ma comunicò invece il suo spiritoso di-

segnare a Sebastiano Ricci, che seppe per altro raddolcire la risolutezza dell'amico più che maestro. Morì nel 1747.

MAGNI (NICCOLÒ) pittore del diciassettesimo secolo, venne ricordato dall' ab. Titi per il bel quadro di S. Raimondo, dipinto in Roma nella chiesa della Minerva.

MAGNIERE (LORENZO) nato in Parigi nel 1618, apprese il disegno in patria, indi si applicò alla scultura; e fu uno degli artisti adoperati da Carlo le Brun specialmente per i lavori di Versailles. Di 45 anni fu ricevuto nella reale accademia di pittura di Parigi, e morì in patria nel 1700. Fra le molte sue opere furono in particolar modo pregiati i busti in forma di terme, che ornano i giardini di Versailles, rappresentanti Circe, Ulisse, la Primavera ed altri soggetti mitologici e simbolici.

MAHAS, o MAS (ARNALDO) nácque a Gand nel 1620, e fu allievo negli studi pittorici di Davide Teniers. Imitatore fedele della natura, ma non della bella natura, dipinse adunanze e nozze contadinesche. che piacquero assai per l'estrema loro verità e per la dolcezza delle tinte. Recatosi a Parigi, dove aveva udito dire essere ricercatissimi i suoi quadri, terminò colà la sua breve carriera pittorica, sorpreso da grave malattia che lo tolse in

tre giorni all'arte.

- (Niccola) nato in Dort nel 1652, fu scolaro di mediocre pittore finchè la fortuna gli aprì la scuola di Rembrant. Fatto per diventare un eccellente pittore di Storia, sedotto dall'allettamento di più facile guadaguo, non riusci che valente ritrattista. Due qualità gli procacciarono, in questo secondario genere di pittura, grandissima riputazione: facilità somma di colpire le rassomiglianze, e destrezza di abbellire gli originali senza scostarsi dal vero. Avrebbe potuto ugua-

gliare i migliori ritrattisti eziandio in altre parti; ma impaziente come egli era di lungo lavoro, non termino i quadri colla debita diligenza. Dicesi, che ritraendo un giorno una Signora da natura non favorita di avvenenza, questa alzatasi per vedere l'abbozzo che Mahas aveva fatto: che vedo io? esclamò: voi non fate il mio ritratto: non sono questi i lineamenti del mio volto, non il mio colorito : o mutate ogni cosa, o parto per non più ritornare. - Calmatevi, signora, rispose l'accorto Niccola; fra poco troverete ogni cosa rassomigliante. La signora rimase a modello alcun tempo senza muoversi, finchè il pittore, che le aveva fatto bellissimo viso ed elegante persona, la pregò ad osservare il ritratto, ch'ella trovò somigliantissimo, e generosamente pagò. Fu detto, che quand' ebbe Niccola acquistate grandi ricchezze, s'invogliò di visitare per vanità i pittori d'Aoversa, e che recatosi presso Jordacus mentre questi non era in casa, fu condotto in una galleria; dove, in aspettazione del pittore assente, trattenevasi osservando i migliori quadri. Jordaens appena entrato e salutatolo : voi siete , soggiunse, pittore o dilettante di quadri; poiche vi vedo occupato intorno ai migliori della galleria, - Sono un ritrattista, rispose Mahas. In questo caso, replicò Jordaens, debbo risguardarvi siccome uno di quei martiri dell' arte, che meritano il nostro compatimento. Questa lezione non lo fece ravvedere; perocchè in sua vita non dipinse che alcuni piccolissimi quadretti di Storia, sebbene vivesse sauo fino oltre il sessantesimo anno.

MAHEL (DOMENICO), nato in Versailles nel 1676, apprese gli elementi del disegno in Parigi da Silvestre, e come semplice dilettante pubblicò diverse belle stampe di paesaggi eseguite con punta spiritosa e leggiera. Oltre questi sog-

getti tratti da varj pittori, ne intagliò uno di sua invenzione, intitolato: l'Abreuvoir.

MAIIEU (J. DE) dilettante d'intaglio, come il precedente, fece non pochi paesaggi all'acquaforte, che trovansi nel volume des Amateurs del reale gabinetto di Parigi.

MAHNE (GUGLIELMO) fiori circa il 1600 in Brusselles sua patria, dove ottenne nome di buon ritrat-

MAJA (GIOVANNI STEFANO) nato in Genova nel 1672, ebbe a Maestro in Napoli il Solimene, il quale conoscendolo buon coloritore, ma da natura non favorito di mente inventrice, lo pose in su la via de'ritratti, e fu risguardato come uno de'mi-

gliori dell' età sua.

MAJANO (GIULIANO DA) nato, nel 1577, in un villaggio di tal nome vicino a Fiesole, da padre piuttosto scarpellino che scultore; poi ch'ebbe appresi i principi dell'arte dal padre, studiò sotto altri sculturi, ed in breve diventò eziandio architetto, come di que' tempi lo furono tutti i buoni scultori. Chiamato a Napoli dal re Alfonso, eresse il maguifico palazzo di Poggio reale, che fu risguardato come uno de più grandiosi edifizi di quel tempo. Fece a Castel Nuovo di Napoli una porta, o piuttosto un arco trionfale d'ordine corintio, ornato di figure e di bassi rilievi, che tuttavia si conservano in buon stato. Disegnò nella stessa città diverse fontane di bizzarra invenzione; indi passò a Roma, dove per commissione di Paolo II fece nel palazzo vaticano il cortile, ora chiamato di S. Damaso. Poscia diede cominciamento al palazzo e chiesa di S. Marco, che riusci, per universale consenso, la più hella opera di Giuliano. Fu in appresso spedito dallo stesso pontefice a Loreto per ingrandire il corpo di quella ' chiesa: e da Loreto tornò a Napoli per terminare le opere architettate da lui e continuate in sua assenza

MA 373

sotto la direzione de' suoi allievi. Colà morì in età di 70 anni, compianto assai dal re Alfonso, che lo amava per le sue virtit e per il dolce ed amabile carattere. Le fabbriche furono continuate da Polito del Donzello suo creato. Era fratello di Giuliano.

MAJANO (BENEDETTO DA) che fu pure valente architetto. Si rese celebre in tale professione coll'avere voltata la cupola della chiesa di Loreto, e particolarmente per aver fatto il disegno ed il modello del magnifico palazzo Strozzi in Firenze, che è uno de più grandiosi ed importanti edifizi che si ammirino in Firenze.

MAIDSTONE (J. C.) nato in Parigi del 1751, apprese il disegno e l'intaglio dal celebre Dionigi Noè, e nel 1778 aveva di già pubblicati i seguenti soggetti, oltre vari paesaggi tratti dal gabinetto di Choiseul.

La Fille a Simonette, da Colibert.

La Felice Giannetta, dal medesimo, la quale serve di riscontro alla precedente.

Il Buon Pastore, da Boucher. Altra stampa che serve di accom-

pagnamento, dallo stesso.

Paesaggio alpestre, da Eltheimer Simile rappresentante un' aperta campagna, in mezzo alla quale vedesi un signorile palagio e molte carrozze qua e là disperse, da Rembrandt.

MAILLET, giovane intagliatore di grandi speranze, fioriva in Parigi nel 1787, nel quale anno pubblicava una bella stampa rappresentante l'Innocenza Riconosciuta. Morì nel susseguente anno.

MAINARDI (ANDREA), chiamato il Chiaveghino, fu uno de' buoni allievi di Giulio, o di Bernardino Campi. Era egli nato in Cremona circa il 1550, e condusse la miglior opera che di lui si conosca, nel 1590, « Esprime questa pittura, che

" vedesi in S. Agostino di Cremona, " scrive il Lanzi, quella profetica " idea, Torcular calcavi solus, e rappresenta il Redentore ritto sotto » uno Strettojo, che premuto dalla " divina giustizia, trae dal sacro " corpo per le aperte piaghe, rivi " di sangue; e questo, raccolto en-" tro calici da S. Agostino, e da " tre altri dottori della Chiesa, si » sparge a pro di una gran turba " di fedeli quivi raccolti : soggetto " che ho veduto rappresentato in " una chiesa di Recauati ed in altre » ancora, ma sì convenevolmente » in niuna. È quadro da faronore " a qualunque scuola ". Due altri lodevoli quadri vedonsi eziandio in Cremoua; uno nella chiesa di Sant Facio, rappresentante la Vergine col Bambino in alto fra le nubi, ed al basso S. Facio in atto di distribuire il panc ai poveri. L'altro esiste nella chiesa dei Santi Giorgio e Pietro, e contiene i quattro dottori principali della chiesa latina. Il primo, fatto nel 1595, è lodevole per invenzione e per colorito, l'altro per ingegnosa composizione. Questo valoroso artista operava ancora nel 1613. Suo nipote o fratello fu

MA!NARDI (MARC'ANTONIO) di cui esiste un S.Giorgio a cavallo nella parrocchiale di Castelbuttano, con a piedi la leggenda: Marc' Antonio Mainardo cognomento chiaveghinus pingebat anno 1675. A Romanengo ed in altre terre del territorio cremonese conservansi opere di Marco Autonio, come può vedersi nel libro di Francesco Bartoli: Noticie delle pitture, sculture ed architetture d' Italia, stampato in Venezia nel 1686.

(Fra Massimo) frequentò in età giovanile, e prima di farsi cappuccino, la scuola di Bernardino Campi; onde, trovandosi di famiglia nel convento de' Cappuccini ne' sobborghi di Cremona, dipinse, per attestato dello Zaist, un Giudizio universale, una Vergine col Bambino e vari Santi; le quali pitture non è noto dove siano capitate dopo la soppressione di quel convento eseguita nel 1810.

MAINARDI (BASTIANO) nato in Firenze circa il 1460, fu scolaro, poscia ajutato di Domenico del Ghirlandajo; onde non è noto che abbia lasciata verun' opera certa di sua invenzione, pago di avere associato il proprio nome a quello dell'illustre suo amoroso maestro, al quale poco tempo sopravvisse.

( LATTANZIO ) bolognese apprese i principi del disegno e del colorire nella scuola dei Caracci, indi recossi a Roma durante il pontificato di Sisto V, per ordine del quale condusse a fine alcune storie in Vaticano, che lo fecero vantaggiosamente conoscere. Intanto giugneva a Roma Annibale Caracci. che vedute le belle opere di Lattanzio, proponevasi di associarlo a suoi grandi lavori della galleria Farnese, ma la morte privava l'arte di questo valente giovane quando appena toccava i ventisette anni, e prima che Annibale mettesse mano alla detta galleria.

MAINERI (CARLO), cremonese, fioriva in principio del quindicesimo secolo, e fu uno de'huoni calligrafi e miniatori di libri corali, di cui ci rimangono sicure memorie. Di quest'artista esisteva ai tempi del biografo cremonese Zani la seguente opera, a'piè della quale leggevasi; Explicit psalterium, scriptum himiniatumque omni manifactura penne (sic), propria manu Caroli de Mayneriis presbiti (sic) cremonensis, anno Domini MCCCCXIIII Julii.

MAINERI (GIOVANNI BATTISTA) nato nella riviera di Genova insul declinare del sedicesimo secolo, ebbe nome in patria fra i buoni ritrattisti. Alcune sue helle figure di uomini e di donne, fanno fede ch'egli sapeva, senza offendere la rassomiglianza, dare nobiltà ai loro linea-

menti. Morì in patria nel 1657 MAJOLI (CLEMENTE) di cui non è certa la patria, chiamandolo alcuni biografi romano, altri ferrarese. Sappiamo ad ogui modo ch' egli apprese la pittura nella scuola di Pietro da Cortona; uscito dalla quale non tardò a recarsi a Ferrara, o perchè chiamatovi a dipingere, o per essere sua patria. Colà si trattenne lungamente, e molte opere condusse a fine, che lo mostrano allievo, anzi uno de'migliori allievi del Cortonese. Tra i quadri che tuttavia conservansi di lui in Ferrara; celebre è quello di S. Niccola fatto per la chiesa di S. Giuseppe, nel quale vedesi lo studio del Majoli per addolcire lo stile del maestro.

MAJOR (Isacco) nacque a Francfort sul Meno circa il 1576, e recossi in età giovanile a Vienna, di già ammaestrato nei principi del disegno e della pittura. Colà si pose sotto Roland Savery, uno de'pittori dell' imperatore Rodolfo. II, dal quale apprese a dipingere il paesaggio. In appresso contrasse amicizia con Egidio Sadeler, che stava ai servigi dello stesso princine, il quale lo ammaestrò nell'intaglio. Dipinse lodevolmente molti paesaggi, che furono poi attribuiti ad altri maestri, e pubblicò varie lodevoli stampe; e non pertanto morì in Vienna miserabile circa il 1650. Le sue principali stampe sono

S. Girolamo entro una grotta, risguardata come la sua stampa capitale.

L' imperatrice sopra un carro trionfale con cigni ed aquile allegoriche.

Sei Paesaggi rappresentanti altrettante vedute selvagge della Boemia, da P. Stefani.

Nove paesaggi tratti dalle alpestri montagne dello stesso regno.

Grande paesaggio montagnoso comprendente una vastissima estensione di paese.

MAJOR (TOMMASO), nato in Inghilterra nel 1715, su contemporaneo ed emulo de più eccellenti intagliatori suoi compatriotti, e stranieri colà domiciliati. Dopo aver molto lavorato a Londra, passò a Parigi, e vi fece non breve dimora, indi si restitui alla patria, dove operava ancora nel 1708. Soggiungo un breve catalogo di alcune fra le sue più rinomate stampe.

La Partenza di Giacobbe, da Fil.

Lauri.

Due paesaggi montagnosi con edi-

fizj e figure, da Gaspare Ponssin.

Altro con cuiro un pastore che guida alcuni montoni, da Rubens, Ricreazione fiamminga, da Da-

vide Teniers.

La Caccia degli uccelli, dallo stesso.

Le quattro stagioni, rappresentate per passatempi campestri.

Veduta del canale vicino ad Arlem, da van der Neer.

Veduta di un porto di Mare, da Claudio Lorenese.

Veduta di Ponte Molle vicino a

Roma, dal medesimo.

Raccolta di ventiquattro grandi stampe rappresentanti le ruine di Pesto, pubblicate in Londra nel 1768, eseguite sui disegni di J. B. Barra.

Lord Carteret e. Lord Grenville,

da van der Smissen.

MAIRE (PIETRO), intagliatore francese, apprese l'arte da Claudio Vigne, e pubblicò diverse stampe, tratte dalle composizioni del maestro, che lo fecero annovare tra i di lui buoni allievi.

MAISON-NEUVE (LUIGI.), nato in Francia nel 1719, pubblicò diverse stampe in rame, fra le quali una assai celebre rappresentante il Parnaso francese, tratta da un disegno eseguito in bronzo, di Titon

du Tillet.

MAISSONEURE (N.) conosciuto fra gl'intagliatori del p. p. secolo per aver intagliato le 28 stampe che ornano il libro di Giacomo

Teodoro Klein, intitolato; Ordine naturale dei Recci di Mare e Fossili, ed il ritratto dello stesso Klein.

MAITANI (LORENZO), nato in Siena circa il 1210, e probabilmente scolaro di Nicolò da Pisa, fu uno de'più riputati architetti dell' età sua. Incaricato di fare il disegno per la cattedrale da erigersi in Orvieto, ed avendolo presentato, si diede mano all'opera, sotto la sua direzione, in Novembre del 1290 alla presenza di papa Nicolò IV, che pose nei fondamenti la prima pietra. Pare che il Maitani fosse frequentemente chiamato a Siena da altri edilizj, o da grande attaccamento alla patria ed alla famiglia, perocchè gli Orvietani non si fidando dell' opera degli architetti subalterni, gli fecero tali onorevoli patti e condizioni, che alla fine lo astrinsero a risiedere con onorato stipendio in Orvieto, trasportandovi la famiglia, alla quale furono accordati tutti i privilegi e distinzioni riserbate ai cittadini. Il duomo di Orvieto, per la qualità del luogo e per l'età in cui fu eseguito, riuscì cosa veramente maravigliosa; onde Giorgio Vasari ed altri molti autori, strascinati dalla sua autorità, ne fecero autore Nicolò da Pisa, per la sola ragione che la facciata molto si rassomiglia a quella del duomo di Siena. La chiesa di Orvieto fu probabilmente coperta nel 1298, ma i lavoricontinuarono ancora dopo il 1510.

MALA, greco scultore, di cui parla Plinio nel Lib. XXXVI, cap.

V : Vedasi Antermi.

MALAGAVAZZO, o MALA-GAUAZZO (CORIOLANO) studiò la pittura sotto Bernardino Campi, e fu universalmente risguardato fra i buoni allievi di quest' illustre maestro; come ne fanuo sicura prova un quadro rappresentante Maria Vergine col Bambino, Sant Ignazio Martire e S. Francesco, ora esistente in Cremona nella galleria

Picenardi-Sommi, ed un' Annunziazione che vedesi nella chiesa collegiata d' Arona oltre Po, avente l'iscrizione ; Coriolane Malagavaz. zius Cremon. f. 1570.

MALAPEAU (CLAUDIO NICOLA) nacque in Parigi nel 1755, e fu allievo in patria di Moette. Intagliò molte stampe, che ornano il Viaggio della Svizzera, sotto la direzione di Née stampatore di detta opera. Fece inoltre diverse vignette per un'edizione della commedia del Figaro di Beaumarché.

MALCO (PIETR'ANTONIO). Di questo pittor cremonese, rimasto lungo tempo sconosciuto, si trovò da poc' anzi in qua un quadro in tela rappresentante M. Vergine seduta col Bambino in braccio, ai di cui lati vedonsi i Santi Cosma e Damiano, indicati tali dagli strumenti chirurgici e farmaceutici che tengono in mano. In un viglietto dipinto in fondo al quadro leggesi; Petrus Antonius Malcus cremonensis faciebat 1578.

MALCOLM (GIACOMO PELLER). discendente da uno di quegl'inglesi che accompagnarono Guglielmo Penn in America e stabilironsi circa il 1689 lungo le rive del Deleware. fu d'otto anni trasportato in Inghilterra, nel momento dell'insurrezione. Condotto a Londra, mostrò tanto genio per le belle arti, che fu ammesso come allievo nella reale accademia di pittura. Datosi all'intaglio, visitò diverse parti dell' Inghilterra onde disegnarne le migliori vedute, che poscia incideva.

Non contento di esercitarsi nell'intaglio, volle pur essere antiquario; e meritò di essere ammesso nella Società inglese degli antiquari. Pubblicò diversi eruditi libri, fra i quali - Prime impressioni o Schizzi di cose d' Arti o di natura. - Aneddoti sui costumi e sulle usanze di Londra dall'invasione dei Romani fino all' anno 700 - Aneddoti sui costumi e le usanze di

Londra durante il secolo XVIII. --Settanta Vedute prese nello spazio di dodici miglia intorno a Londra, pubblicate nel 1811.

MALEUVRE, o MALOEUVRE ( PIETRO ) nacque a Parigi nel 1740, ed apprese il disegno e l'intaglio in patria sotto Beauvariet. Era ancora giovane quando passò a Londra, e si mise sotto Strange. Colà pubblicava alcune stampe. indi tornava a Parigi, ed incideva alcuni ritratti, fra i quali sono conosciuti quelli di Laland, di d'Alembert, conte d' Arunda, re di Svezia, ecc. Sono pure stimate le seguenti stampe

Il Satiro ed il contadino, da Die-

Stampa allegorica alla Maria di

Rousseau, da Paul.

Gran tempesta, ossia scoglio delle coste della Norvegia, da Backhuy-

I contadini di Mortyck, da Brouver.

I Bagni di Diana, da Marillier. MALIBET (J. P.) nato a Parigi nel 1740, apprese l'intaglio sotto Le Bas ed intagliò diversi rami, tratti dalle operedi Ad. van Valde,

Moreau, ed altri.

MALINCONICO (Andrea), nato in Napoli circa il 1600, apprese a dipingere nella scuola dello Stanzioni, ed è risguardato come uno de'suoi migliori allievi. Ne fanno testimouianza i non pochi quadri ad olio fatti per la chiesa de'Miracoli in Napoli, ed altre molte opere eseguite altrove colla debita diligenza, e da non essere in verun modo confuse con alcune assai deboli, e di un carattere triste; onde fu detto aver lasciate pitture al suo nome conformi.

MALLEROT (PIETRO), comunemente conosciuto sotto il nome di Le Pierre, fu uno de'buoni artisti che lavorarono ne' grandi edifizi della reale residenza di Versailles. Le più riputate sue opere sono la Colonnata del parco di Versailles, il peristilio e la galleria del Trianon, la tomba del cardinale di Richelieu sui disegni e sotto la direzione di Girardon, che probabilmente fu suo maestro, la cappella de' signori di Pompon a S. Merry e de' signori Crequi e di Louvois ai Cappuccini di Parigi.

MALLERY (CARLO DE) nato in Anversa circa il 1576, si fece gran nome come disegnatore ed intagliatore a bulino e come mercante di stampe. Pochi artisti furono più laboriosi nel suo secolo di Mallery, perocche Marolles aveva potuto raccogliere più di 340 stampe. Dal suo stile finitissimo e pazientissimo argomentarono alcuni che sia stato scolaro dei fratelli Wierix. Il ritratto di Mallery fu dipinto da Van Dyck ed intagliato da Moriu e da Vorsterman.

Le principali sue stampe sono: Gesù Cristo ancora giovinetto, in bel paesaggio con due augeli.

L' Adorazione dei Magi

La Cananea,

S. Stanislao Kosta

La Storia del Baco da Seta, in sei fogli, dallo Stradano

Diversi rami di cavalli per il libro intitolato; De la Cavalerie fran-

caise, 1612.

(FILIPPO DE) non è conosciuto fra gl'intagliatori in rame
che per il ritratto di Giovan Lelio, monaco Premostratense ed ar-

civescovo di Praga.

MALLIA (GIOVANNI CARLO), disegnatore ed intagliatore italiano, pubblicò nel 1662 una bella stampa tratta da un dipinto di Agostino Musacci rappresentante Sant Luigi Gonzaga in atto di contemplare una gloria celeste, con un angelo seduto a lui vicino, che calpesta una reale corona.

MALO' (VINCENZO) di Chamhery, recossi in età giovanile a Genova nel diciassettesimo secolo, ma quando aveva di già appresi gli Diz. degli Arch. ccc. T. II. elementi della pittura; e postosi alcun tempo a studiare sotto diversi maestri, non tardò a farsi conoscere buon pittore di genere con alcuni quadri rappresentanti battaglie, paesi e soggetti faceti, che gli procacciarono, finchè visse, utili commissioni. Si dice morto in Genova in età di 47 anni.

MALOJO (GIO. BATTISTA) oriundo di Maleo, terra del contado lodigiano, ed abitante in Cremona, fu non ignobile architetto, che fiori in sul declinare del sedicesimo secolo, e ne' primi del susseguente. A questo i reggenti del duomo di Cremona commisero, nel 1605, il disegno per la chiesa inferiore, chiamata Sotto-confessione, la quale fu poi eseguita, sotto la sua direzione, dal capomastro Francesco Laurenzi.

MALOMBRA (PIETRO) nacque nel 1556: fu prima scolaro del Salviati, dal quale acquistò buon fondamento di disegno. Savio per temperamento e paziente, non ricusava di dare alle sue opere maggior finitezza, che non comportavano le pratiche comuni di que'tempi. Era civilmente nato ed in agiata fortuna, onde da principio dipinse soltanto per piacere: ma trovandosi in appresso ridotto, senza sna colpa, in povero stato, trovò nell'arte largo sussidio alle perdute sostanze. Dipinse più cose nel palazzo ducale ed in diverse chiese di Venezia, e più che altrove a S. Francesco di Paola, dove in quattro quadri rappresentò alcuni prodigi del Santo con tanta grazia, originalità e precisione di contorni, che non sem-brano opere di que' tempi, nè di quella scuola. Fece pure con pari bravura molti quadri per pubbliche e private quadrerie, arriccheudoli di prospettive ed architetture bellissime. I più rinomati quadri di tal genere sono quelli rappresentanti la piazza di S. Marco e la sala del Maggior Consiglio, in tempo di sacre o civili funzioni, processioni,

ingressi, pubbliche udienze, grandi spettacoli, e simili cose. Fu il Malombra a tutti caro non meno per le sue virtù, che pei dolci costumi e gentili maniere; e tutti ne piansero la perdita fatta nel 1618. Lasciava morendo un figlio chiamato.

MALOMBRA (GIUSEPPE) che dal padre ammaestrato ne' principi del disegno, si volse poi agli studi dell'architettura, intorno ai quali pubblicò alcune scritture; siccome ancora diede in luce altre opere di matematica, in fronte alle quali vedesi il ritratto di lui, colla leggenda; Giuseppe Malombra nobile cremonese.

MALPICIO o MALPUCCI (BER-NARDO) pittore ed intagliatore mantovano, travagliò in legno a tre tavole, delle quali colla prima forma il profilo, colla seconda lo scuro, coll' ultima il chiaro. Oltre un S. Sebastiano, ed alcune altre stampe, è celebre quella rappresentante in chiaro scuro il Trionfo di Andrea

Mantegna.

MALPIEDI (DOMENICO) da S. Genesio nella Marca d'Aucona, operava nel 1596 in patria, ove dipinse, in quella chiesa collegiata, le Storie dei martiri San Genesio e Sant Eleuterio, le quali lo dimostrano seguace di Federigo Barrocci. Diverse altre sue pitture dello stesso stile vedonsi sparse nella Marca, che lo dimostrano laborioso ad un tempo e diligente artista. Era suo compatriotto e contemporaneo.

(FRANCESCO) il quale fece in Osimo, nella chiesa di S. Francesco, una deposizione di Croce colla leggenda: Franciscus Malpedius de Sancto Ginesio. Se quest'opera avesse maggior rilievo che non ha, e più dotta composizione, farebbe annoverare Francesco fra i mezzani artisti che operarone in principio del

diciassettesimo secolo.

MALTEMPO (PAOLO) scultore in legno, operava in Cremona nel

1573, nel quale anno si obbligo, unitamente a Paolo Capra, a fare una parte dell'ancona della B. V. Assunta nella cattedrale. Opera del solo Maltempo è la bella Statua in legno di Maria Vergine, che conservasi con somma venerazione nella chiesa della Misericordia in Castelleone, terminata nel 1613; cioè quand'era già da circa quarant'anni conosciuto come buon scultore.

MALTON (TOMMASO), nato in Inghilterra circa il 1750, operava in Londra nel 1782. Fu valente disegnatore ed intagliatore ad acquatinta. Egli è l'autore della celebre opera intitolata: A complete Treatise on Perspettive in Theory and Practice, ec. Quest' opera dividesi in quattro parti, nella prima delle quali trattasi dell' ottica, dei lumi. dei colori, dell' occhio e della maniera di dipingere : nella seconda, della Teoria e della Prospettiva: nella terza della pratica della Prospettiva: nell' ultima delle Ombre e principalmente della pittura e dell'architettura. Inoltre pubblicò le seguenti stampe :

Otto vedute di Londra.

Veduta di varj palazzi di Pietroburgo, con le piazze adjacenti e diverse figure incise all'acqua tinta.

MALVASIA (CARLO CESARE). Senz'essere artista, conobbe ed amò sommamente le belle arti, intorno alle quali pubblicò utili opere, sebbene non immuni da frequenti sviste. Le più rinomate sono la Felsina Pittrice contenente le Vite dei pittori bolognesi, e quella intitolata: Marmora Felsinea. Nato in Bologua nel 1616, morì nel 1693, lasciando una scelta raccolta di pitture, appartenenti alla Scuola patria, dei Caracci, di Guido Reni, Cantarini, Cavedoni, Elisabetta Sirani, ec.

MALVICO (TOMMASO) di Nola, che operava in sul declinare del quindicesimo secolo, acquistò straordinaria celebrità dal ritratto in mar-

mo ch' egli scolpì della hellissima Beatrice, per cui arse di amorosa fiamma l'illustre medico Ambrogio Leone di Nola. Quest' inclita donzella, argomento di moltissimi poetici componimenti, spari in vicinanza del Vesuvio, mentre coglieva fiori, come Prosernina presso l' Etna: ne più di lei seppesi novella. Questo strano avvenimento e la descrizione dell' imagine di Beatrice egregiamente fatta dal Malvico trovansi nel libro d'Ambrogio Leone: Antiquitatum nec non historiarum urbis et agri Nolae, ed in alcuni sonetti del ferrarese poeta Tebaldeo, de quali non spiacerà al lettore il leggerne qualche squarcio: Sonetto 222.

Che parli e pensi? Io son di spirto

priva,

Son pietra che Beatrice rappresenta:

Leon che l'ama, e per amarla stenta.

Vedendo me, gli affanni in parte schiva.

## Son. 225.

Tu che mirando stupesatto resti, Sì te innamora questa imagin bella; — Pensa se come il corpo la favella — Avesse e i bei costumi e i modi e i gesti, — So che tutto infiammato allor diresti. — lo te scuso e Leon s'ardi per quella; — Tolse il scultor la minor parte d'ella — Abbagliato dagli occhi ardenti e onesti ecc.

Pure, ch' il crederebbe, che di questo tanto celebrato scultore non si conosca presentemente verun' o-

pera certa?

MAN (CORNELIO) nato in Delst nel 1521 lasciò in età giovanile la patria, per vedere le opere de grandi maestri italiani e francesi nella patria loro. Non molto si trattenne in Parigi, due anni in Firenze, ma lungo tempo in Roma ed in Venezia per istudiare le opere di Rassallo e di Tiziano, ch' egli riguardava come i più eccellenti pittori del mondo. Dopo nove anni, reduce in patria, l'arricchì di poche, a dir vero, ma finitissime e belle opere. Tiene fra queste il primo luogo il quadro, che conservasi a Delft nella sala dei Chirurgi, nel quale non sanno gl' intelligenti giudicare se più prevalga lo stile de'maestri italiani, o quelle della scuola fiamminga. Ignorasi l' epoca della morte.

MANAIGO (SILVESTRO), veneziano, nacque circa il 1770 e fu scolaro del Lipparini, che avrebbe, per avventura uguagliato, se non superato, quando avesse saputo guardarsi dal manierismo, ed avesse più accuratamente finite le sue opere, futte d'ordinario con soverchia speditezza. Morì circa il 1760.

MANARA (FRANCESCO) valente orefice e cesellatore cremonese, fioriva in patria nel 1604, nel quale anno gli furon commesse dalla fabbriceria di quella cattedrale otto colonne d'argento, da collocarsi al tabernacolo dell'altare del Sacramento. Perchè avendo eseguita con lode quest'opera, gli fu dato l'incarico di fare le lastre dello stesso metallo destinate a cuoprire lo stesso tabernacolo.

MANCINI (FRANCESCO) nacque a Sant Angelo in Vado nel 1705, e fu allievo del celebre pittore Carlo Cignani. Passò poscia a Roma, dove scontratosi col Franceschini, suo condiscepolo, scostossi dalla maniera dal maestro per seguire la più facile e spedita del compagno. Buon disegnatore, e piacevole coloritore, non tardò ad essere anno. verato tra i migliori artisti che in allora fossero in Roma. Celebre è il suo dipinto rappresentante San Pietro e San Giovanni che guariscono uno Storpio, che si conserva nel pontificio palazzo di Montecavallo, e vedesi copiato in musaico nel tempio di S. Pietro. Tra molte altre sue opere, assai pregiata è l'Ap. parizione di Gesit Cristo a S. Pietro appartenente al convento de'Filippini di Castello; come purc i suoi freschi ed i dipinti all'olio eseguiti a Forli ed a Macerata. Furono suoi scolari il can.º Lazzarini e Niccola Lappicola di Crotone. Egli mancò

all' arte nel 1758. MANDER (CARLO VAN), nacque di gentile famiglia a Kenlebeke presso Courtrai, nel 1548, e fu allievo in Gand di Luca de IIère, mentre studiava ancora gli elementi delle Belle lettere e della Filosofia. Sno radre, conoscendo l'invincibile inclinazione di Carlo per la pittura, lo raccomandava a Pietro Ulerick. pittore di Courtrai, che abbandonò un anno dopo a cagione della guerra, che teneva quella città in continui timori. Ritiratosi in patria, si diede allo studio della poesia drammatica, e le sue tragedie e commedie furono rappresentate con grande applauso. In età di 26 anni recavasi. coll'assenso del genitore, in Italia, e dimorò tre anni in Roma, dove allo studio dei classici pittori aggiunse la pratica del dipingere paesi, e molti ne fece per commissione d'illustri personaggi. Fece pure alcuni quadri storici, tra i quali uno rappresentante la Strage del San Bartolomeo. Tornando in patria, attraversò la Svizzera, ed in Basilea lasciò alcune huone opere. Appena ginnto a Kenlebeke fece il famoso quadro di Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre, in appresso quello del Diluvio, che fu risguardato come cosa miracolosa. Non passarono molti anni che fu spogliato d'ogni suo avere da militare licenza, e costretto ad abbandonare nudo la patria con tutta la famiglia. Riparatosi a Bruges, fece alcuni versi sulla propria sventora, e diversi quadri, che gli procacciarono i mezzi di passare ad Arlem, dove fissò la stabile sua dimora. Colà, consacrando alternativa-

mente il tempo alla pittura ed alle

lettere, provvide onoratamente al

sostentamento della numerosa sua famiglia ed alla gloria dell'arte, scrivendo le Vite dei pittori antichi, italiani e fiamminghi fino al 1604. Mori in Amsterdam ucl 1605, lasciando sette figli, tra i quali Carlo il giovane, che seguì u breve distanza le paterne vestigia.

MANDOCLE, celebre pittore ed architetto dell' isola di Samo, sioriva nell'Olimpiade 68, circa 503 anni avanti l'era cristiana. Trovandosi ai servigi di Dario re di Persia, costrusse nel luogo più stretto del Bosforo tracio quel celebre ponte di battelli riuniti insieme, per cui l'armata del Gran re passò d'Asia in Europa. Volendo Mandocle conservare la memoria di un lavoro di brevissima durata, rappresentò Ciro seduto sopra elevato trono, posto in mezzo al ponte, in atto di osservare il suo esercito che valicava per esso il mare. Dicesi che questa pittura si conservò lungamente nel celebre tempio di Ginnone, in Samo.

MANDYN (GIOVANNI) nato in Arlem circa il 1450, dipinse soggetti faceti in sul fare di Giacomo Bos, ed ebbe nell'età sua nome di valente pittore, onde la città d'Anversa lo pensionò. Morì in principio del sedicesimo secolo.

MANELLI (SANTI) intagliò a bulino alcune vignette e qualche ritratto per la storia dell'Accademia clemeutina di Bologna; le quali cose tutte non lo mostrano più che

mediocre intagliatore.

MANENTI (VINCENZO) di Sa-bina, nato nel 1600, fu da principio scolaro del Cesari, poi del Domenichino. Pare che mai non si allontanasse molto dalla patria, non trovandosi altrove veruna sua opera: La tavola di S. Stefano nel duomo di Tivoli, e l'altra di S. Francesco Saverio nella chiesa del Gesì della stessa città lo dimostrano diligente e buon coloritore. Morì in età di 74 anni.

MANETTI (RUTILIO) di Siena, nacque nel 1571, e lu uno dei più caldi imitatori di Michelangelo da Caravaggio nell' ombreggiar teuebroso, senza avere riguardo ad alcuna maniera d'equilibrio tra gli scuri ed i lumi. Devesi ad ogni modo confessare per onore del Manetti, che ingentilì lo stile del Caravaggio con volti nobili e delicati, con castigato disegno, con vaghe architetture. Ebbe costume d'introdurre facilmente vesti di color bianco, onde far vienmeglio trionfare le masse degli scuri, credendo di cavare maggior effetto da opposti colori. Vedesi nella cattedrale di Pisa il suo Elia sotto al giuepro, risguardato come uno de'suoi più studiati lavori; e molte pitture si conservano nella Certosa vicina a Firenze ed in alcune chiese di Siena, Ogadri di non grandi dimensioni con belle Madonne arricchiscono diverse private quadrerie toscane, e nel palazzo del Gran Duca vedesi un Trionfo di Davidde con iscuri assai temperati, e di un colore abbastanza vago. Il Manetti era dunque dotto ed esperto pittore; ma sgraziatamente, tratto da soverchio amore dell'arte e del guadagno, si accomodò al gusto che nell'età sua aveva invasa l'Italia, e sorprese per alcun tempo i più grandi maestri, Guido Reni, Guercino, Pietro da Cortona ec. Mori Rutilio in patria nel 1657.

— (DOMENICO) forse nipote di Rutilio, e probabilmente suo allievo, poche cose dipinse per chiese ed altri pubblici luoghi, ma molte opere per private quadrerie, che, sebbene lontane dal merito delle cose dello zio, non lasciano di occupare onorato luogo tra i quadri de' suoi contemporanei.

MANFREDI (BARTOLOMMEO) mantovano, poi ch'ebbe appresi gli elementi del disegno in patria, studiò sotto Michelangelo da Caravaggio; e tanto si accostò alla sua ma-

niera che difficilmente le migliori sue opere si distinguono da quelle del troppo celebre maestro. Ebbe una prodigiosa facilità di lavorare; e forse in questa parte superò il Caravaggio. Incapace, non so se per inclinazione o per non deviare dagli esempi del maestro, di trattare nobili argomenti, rappresentò per l'ordinario adunanze di soldati, ginocatori di carte e di dadi, uomini d'ogni maniera in rissa, ec.

MAFREDINI (GIOVANNI) apprese gli elementi del disegno da Giovanni Battista Zaist, e molte cose eseguì in Cremona di architetture, rabeschi ed ornati di più maniere; come può vedersi in S. Benedetto, nelle signorili case Maggio e Gerenzani, ed altrove. Fu eseguito sui disegni di lui l'altare dei Corpi Santi, nella cattedrale di Cremona, nella quale città trovasi la chiesa di S. Fazio, detta al Foppone, tutta da lui dipinta ed universalmente lodata. Morì in patria d'anni 60, nel 1790, lasciando ammaestrati nell'arte sua

(GIUSEPPE) ancor esso valente pittore ornatista, che dopo avere alcuni anni operato in Cremona per luoghi pubblici e privati, andò a stabilirsi in Brescia, dove ebbe importanti incombenze, e dove mancò ai vivi nel 1815.

— (PAOLO) fratello maggiore di Giuseppe e di Scralino, (che pure trattò l'arte paterna) morì in patria di 51 anni, nel 1805, senza lasciare alcuna cosa di qualche importanza, che lo renda degno della memoria dei posteri.

MANGIN (CARLO) nato a Mitry presso Meaux nel 1721, ebbe i primi rudimenti delle lettere e delle matematiche a Juilli, studiando le quali non tardò a manifestare una gagliarda inclinazione per l'architettura. Il fibrajo Kottin, suo zio, lo fece istruire nel disegno, e colle sue aderenze gli agevolò il modu di studiare successivamente sotto

diversi architetti. Non andò guari ch' ebbe in Parigi importanti commissioni, fra le quali la primitiva costruzione del Mercato dei grani. il Seminario dello Spirito Santo, i fondamenti e la facciata della chiesa di S. Bartolommeo, la chiesa du Gro-Caillou, la ristaurazione di S. Sulpizio, ec. In età di 75 anni Mangin lavorava intorno ad un grandioso progetto per l'abbellimento di Parigi; che, assoggettato al Liceo delle Arti, gli meritò onorevole menzione ed una medaglia. Ritiratosi all' ultimo a Nantes, per vivere tranquillamente, terminò colà i suoi giorni nel 1807.

MANGLARD (ADRIANO) pittor francese, passò a Roma circa il 1750, dove fece pochissime cose di pittura, essendosi dato all' intaglio in rame. Pubblicava diversi paesi e marine di sua composizione, disegnati ed incisi cou molto spirito, quando fu sorpreso da immatura

morte l' anno 1760.

MANGONI (FABIO), milanese ascritto agli architetti della fabbrica del duomo, sioriva in principio del diciassettesimo secolo. Fra le diverse fabbriche eseguite sui disegni di lui devesi il primo luogo all' interno del palazzo, ora destinato agli ussici della Contabilità nazionale, i di cui grandiosi cortili circondati da doppio porticato sono per avventura la più bella opera che iu tal genere abbia prodotto la moderna architettura. Gli appartiene eziandio la Biblioteca Ambrosiana, secondo lo permetteva l'angustia dell'area, provvedute di magnifiche sale che ricevono la luce dall'alto, di un gentile interno porticato che giova a dare comodo passaggio tra le varie parti dell' edifizio: e diconsi di sua invenzione la facciata di Santa Maria Fulcorina, ed altre minori fabbriche.

MANILIO o MALLIO, famosissimo pittore romano, del quale si raccouta, cheavendo invitato a cena Servilio Geminio, e mostratigli i propri figli, quale più quale meno, tutti deformi, questi gli disse, tu sei valente pittore, ma cattivo scultore; cui prontamente rispose Manilio: in tenebris fingo, luce pingo. Macrobio, nel Lib. XI. cap. 2 de' Saturnali; quest' aneddoto fu poi applicato, non saprei con quanta verità, eziandio ad un moderno artista.

MANIZIA (AMBROGIO) probabilmente milanese, aveva nome di valente architetto in sul declinare del quattordicesimo secolo, onde fu nel 1392 nominato con molti altri, architetto della fabbrica del Duomo

di Milano.

MANLIA (FERDINANDO) di Napoli fioriva sotto il governo del celebre vice re, il duca di Toledo, cui quella città va debitrice di taute splendide opere. Il Manlia per ordine dello stesso duca condusse le fabbriche del grande Ospedale e della chiesa della Nunziata, ov'è il suo epitaffio; aprì la strada di Porta Nolana, fabbricò un regio Casino a Pozzuolo e diede scolo a diverse acque stagnanti. Di commissione del vice re, duca d'Alcalà, aprì la bella strada di Monte Oliveto, ed eresse palazzi dove non erano che orti dei Monaci; ingrandì la grotta di Pozzuoli ed architettò il ponte di Capua. Credesi che il Manlia sia stato scolaro del celebre Giovanni da Nola, e che mancasse all'arte in sul declinare del sedicesimo secolo.

MANNA (GIOVAN BATTISTA) nato in Catania circa il 1570, poichè ebbe appresi in patria i principi della pittura, passò a Roma, dove fece lunga dimora e come scolaro e come professore dell'arte sua. Sembra ad ogni modo che si occupasse piuttosto di poesia che di pittura, onde fu ascritto all'accademia degli Umoristi di Roma, a quelle degli Oziosi di Napoli, dei Riaccesi di Palermo, ec. Furono eziandio pubblicate alcune sue poesie ridondanti

di tutti i difetti del suo secolo, tra le quali il Licandro tragicomedia pastorale ed alcuni idilli. Morì nel 1640.

MANNOZI (GIOVANNI). V. S.

Giovanni.

MANSARD (FRANCESCO; nato in Parigi nel 1598 applicossi in età giovanile allo studio dell'architettura, per cui non tardò a manifestare uno squisito gusto, accoppiato a profonda meditazione, a vivace immaginazione, ad amore grandissimo del lavoro. Nobili furono i suoi pensieri e grandi per il disegno generale di un edifizio, e felice e delicata la scelta per i profili di tutti i membri dell'architettura, che variamente impiegava. Fecero prova in Parigi di questo carattere la chiesa des Feuillans, e delle Fanciulle, i palazzi di Bovillon, di Tolosa e di Conty, il Castello di Cheisy sulla Senna ec. E per non tessere un lungo catalogo delle sue opere, soggiugnerò soltanto che la prima fu la ristaurazione de l'Hitel de Toulose eseguita nel 1620; e l'ultima quella de'Minimi nel 1679. Si racconta ch' egli difficilmente si contentava de' suoi disegni, neppure quando degl' intendenti venivano encomiati, onde rifaceva più volte la stessa cosa, e la variava anche dopo cominciata. Richiesto da Colbert de suoi disegni per la facciata del Louvre, gli e ne mostrò alcuni abbozzati. Il ministro ne rimase soddisfatto, e gli disse che ne scegliesse uno e lo mettesse in polito per presentarlo al re; ma fatto che l'avesse non dovesse più riguastar-Mansard ricusò di stare a questa condizione, non si volendo privare della libertà di poter mutare quando gli venissero migliori idee. Questo fu, il vero motivo per cui fu chiamato a Parigi Lorenzo Bernini. Francesco Mansard mori in patria, in età di quasi ottant'anni.

— (GIULIO ARDUINO) figlio d'una sorella di Francesco, prese tal cognome per l'eredità e per

partecipare alla gloria dello zio. Egli nasceva in Parigi nel 1647, e fece sotto Luigi XIV, che lo dichiarò suo architetto e sopraintendente generale delle fabbriche, arti e manifatture reali, un'immensa fortuna, Egli architettò quasi tutti gli edifizi eretti da quello splendido monarca: ma fu fino da' suoi tempi osservato, che alla grandezza delle fabbriche non corrispondeva l'ingegno dell' architetto, assai lontano dall' eccellenza dello zio. La prima opera del giovane Mansard fu il castello di Coigny, che Luigi XIV fece edificare presso Versailles per madama di Montespan; ed è per avventura quello che gli l'ece più onore. Giuste sono le proporzioni, belle in agni parte le decorazioni. Disegnò in appresso il palazzetto di Trianon , i giardini e palazzo di Marly : indi pose mano alla grand' opera del reale palazzo di Versailles. A pochissimi architetti toccano in sorte così vasti edifizi; ma Mansard non seppe trarne quell'onore che doveva. Non daremo colpa all'architetto dell'infelice scelta del sito: bensì del piccolo gusto dell'esteriore decorazione, e dei molti difetti che la deturpano. Quest'immenso edifizio impone veduto a grande distanza per la sua vastità; scema la maraviglia in ragione dello avvicinarsi; e totalmente svanisce quando si giugne a quel meschinissimo cortile, chiamato la Cour de Marbre. Non farò parola dei difetti interni, che superano gli esteriori: onde fa chiamato un Favorito senza merito. Anche i giardini, comunque vastissimi, hanno grandi difetti; ma non sono mancanti eziandio di grandi bellezze. Arduino Mansard disegnò pure la Galleria del palazzo reale, la Piazza di Luigi XIV, quella delle Vittorie, la chiesa della Nunziata a San Dionigi, la Casa di S. Ciro, la Cascata di Saint Clou, ec. ec. Mori in patria nel 1708.

MANSEL (GIACOMO) intagliò ulla maniera nera molte stampe tratte dai quadri esistenti nell'imperiale galleria di Vienna.

MANSFELD (SEBASTIANO) intagliatore viennese, pubblicò alcuni

ragionevoli ritratti.

Vienua d'Austria alcune vignette per ornare un'edizione del dramma di Pietro Metastasio, intitolato la Clemenza di Tito. Operava nel 1762.

que a Praga nel 1738, e di sedici anni passò a Vienna, dove frequentò quell' accademia di pittura. Consacratosi all'intaglio, si associò ad Adam, col quale pubblicò diversi ritratti d'illustri personaggi, che in allora trovavansi in quella capitale, ed alcuni soggetti di Storia, come dal breve indice che soggiungo. Ritratti di

Maria Teresa imperatrice regina. Giuseppe Il imperatore.

Pio VI papa.

Venceslao principe di Kaunitz. Francesc'Antonio conte di Kollograt.

Federigo barone di Trenck. Giuseppe Haydn. Gerardo van Swieten ec-

## Soggetti Storici.

Gorgo dell'acqua del Danubio verso levante, e la voragine dello stesso fiume verso mezzodi,

Pio VI che dà la benedizione al popolo nel di della pasqua dell'anno

1782.

Solennità in occasione dell' incoronazione dell' imperatore Leopoldo, come re d' Ungheria.

MANSUETI (GIOVANNI) nato in Venezia circa il 1450, fu allievo del Carpazio, del quale volle fedelmente imitarne lo stile, sebbene fosse di già universalmente invalso il moderno stile eziandio nella scuola veneziana. Fu però osservato che le sue figure hanno durezza di con-

torni, e mancano di facile e naturale movenza. Operava in Treviso nel 1500.

MANTEGAZZA (FRATELLI) scultori milanesi, che fiorivano in sul diclinare del quindicesimo secolo, e ne' primi del susseguente, trovansi registrati ne'libri d'amministrazione della Certosa di Pavia insieme ad Antonio Amedeo, a Marco Agrate, Andrea Fusina, Cristoforo Solari, Agostino Busti, Giacomo della Porta ed altri non pochi, che eseguirono le statue, bassi rilievi ed ornati d'ogni maniera, che arricchiscono la facciata della chiesa

della ridetta Certosa. MANTEGNA (ANDREA) nacque in Padova nel 1430, e fu allievo dello Squarcioni. Di diciassette anvi, fece un bel quadro per la chiesa di S. Sofia, sotto al quale leggesi : Andreas Mantinea, Patavinus, annos VII et X natus, sua manu pinxit 1448. In vista delle rare sue doti lo Squarcione lo adottò per sno figlio, e continuò ad averlo carissimo finchè non si accostò alla maniera di Giacomo Bellini, di cui ne aveva sposata la figlia. Studiò Andrea con somma cura alcuni bassi rilievi greci, ricercandone con somma diligenza la purezza de' contorni e la bellezza delle sorme. Perciò non solo usava que'panneggiamenti che additano il nudo, quelle pieghe paralelle e quello studio nelle varie parti delle sue figure che degenera facilmente in secchezza: ma trascurava totalmente l'espressione. Notaronsi tali difetti nel suo quadro del Martirio di San Giacomo; di che lo Squarcione lo dileggiò con tanta amarezza, che Andrea si pronose di tenere altra via. Perciò i quadri di S. Cristofano, e quello dell'apostolo S. Marco in atto di scrivere il vangelo, hanno maggior vita ed espressione di quello di San Giacomo.

Intanto apprendeva nella scuola del suocero e dei cognati maggior

soavità di colorito, e qualche dottrina di prospettiva. Recatosi a Verona, condusse colà molte opere. tra le quali il quadro del coro della chiesa di S. Zeno. Per ultimo passò a Mantova, ai servigi del marchese Gian Francesco Gonzaga, che in ricompensa delle sue virtù gli donò una casa iu città edun podere presso Mantova, e lo creò cavaliere. I Trionsi di Cesare fatti per il Gonzaga, la Camera degli Sposinel castello di San Lorenzo, il famoso quadro della Vergine col Bambino sul trono, col ritratto di Francesco Gouzaga che le rende grazie dell'assistenza celeste in occasione della battaglia di Fornovo, sono da annoverarsi tra le più squisite cose d'Andrea. Dipinse anche in Roma, chiamatovi da Innocenzo VIII. con assenso del marchese Gonzaga, e colà pure si fece conoscere per quel grand'uomo che veramente era dipingendo più cose. Il disegno è facile e delicato, nousterile e gretto. Nel suo stile risplende un ordine giusto, un' eccellente armonia di parti. col tutto, una rara intelligenza di prospettiva e di scorci con somma parsimonia usati.

Fin qui del pittore: ora dobbiamo parlare dell'intagliatore. Egli operò sul rame e sullo stagno. Tutti convengono trovarsi nelle sue opere d'intaglio la nobile semplicità della scuola dello Squarcione, ed i contorni decisi, ma le sue stampe non mancano di sforzate attitudini. Ad ogni modo il Mantegna è il primo intagliatore che usci dalla classe dei nielisti, e diede prove di verestampe, quali sono: Maria Vergine seduta che tiene nelle braccia il divio Figliuolo.

Ercole fra il Vizio e la Virtù. Il Vizio è figurato per un uomo nudo con alcuni serpenti iu mano. La Virtù per una donna, che tiene nella destra una coroua, e uella sinistra una spada,

Ercole ed Anteo coll'iscrizione;
Divo Herculi invicto

D.z. degli Arch, ecc. T. II.

Sposalizio d' Enca e di Lavinia. Gesù Cristo flagellato.

Gesù portato al sepolero, su cui leggesi: Humani generis Redemptori. La discesa di Gesù Cristo al

եւտիօ.

Due Mostri che si battono a colpi di bastone, e due Guerrici che li stanno osservando.

Combattimento degli Dei Mariui, ove trionfa la figura di Nettuno. Danza di quattro donne.

Bacco portato dai Fauni e dai Satiri.

Giuditta che ripone nel sacco la testa di Oloserne.

Gesti risuscitato con la croce in mano, stando tra S. Filippo e San Pietro.

Il Trionfo di Giulio Cesare, stampa capitale, tratta dal celebre dipinto eseguito dal Mantegna per il duca di Mantova.

Andrea Mantegna ebbe per allievi due de'suoi figli, i quali dopo la morte di lui, accaduta nel 1505, terminarono le opere lasciate dal padre imperfette. Questi, dei quali uno portava il nome di Francesco, terminarono adunque le pitture del palazzo di Mantova e vi aggiunsero il dipinto della volta, nel quale lavoro mostrarono di non ignorare la scienza degli Scorci. I due fratelli dipinsero eziandio i quadri laterali della cappella di Sant Andrea, di cui il padre aveva dipinto l'altar maggiore; e vi eressero nel 1517 un bel monumento in suo onore.

MANTEGNA (CARLO DEL), parente ed uno de'valenti allievi di tanto maestro, operava in Genova nel 1514, e vi teneva scuola dell'arte con huon successo. Credesi che avesse parte ne' lavori eseguiti dai cugini nel palazzo di Mantova ed a Sant Andrea. Di rado si trovano opere autentiche di Carlo, che comunemente si confondono con quelle del maestro. Lo stesso nome di questi tre diversi artisti, allievi di An-

49

drea, è spesso cagione di confusione. Pare che il Correggio abbia studiato da principio sotto Francesco figlio d'Audrea, e non sotto il padre, come fu quasi universalmente fin ora creduto; ma quest'abbaglio non potè sostenersi tostocchè si avverò che Andrea non era morto nel 1517, ma dodici anni prima, e quando il Correggio non contava più di dieci anni.

Su questa parte di Storia dell'arte, surebbe desiderabile che qualche dotto conoscitore delle cose patrie, cercasse di spargere mag-

gior luce.

MANTELLO (CRISTOFORO) cremonese, scultore in legno, operava nel 1570, epoca in cui unitamente ad Evangelista Sacca lavorava intorno all'ancona dell'altar maggiore del duomo.

— (GIUSEPPE), probabilmente figlio ed allievo di Cristoforo, fioriva nell' età di Antonio Campi, che nella sua Cronaca lo ricorda come valente intagliatore d'ornati

in legno.

MANUEL (NICCOLÒ) fioriva in Berna, sua patria, nel 1518, nel quale anno pubblicò alcune stampe in legno, le più celebri tra le quali sono le dieci rappresentanti le cinque Vergini prudenti e le cinque stolte. Era eziandio pittore, ma non si hanno circostanziate notizie intorno alla sua maniera e rispettivo merito.

- (D. e D. Guan Cruz) artisti spagnuoli e probabilmente fratelli, erano nati in Madrid circa il 1750, ed operavano nella stessa città nel 1777; nel quale anno pubblicarono una Raccolta di dodici figure in piedi di mode spagnuole con la seguente iscrizione: Dibujado par D. Manuel de la Cruz Gravado par D. Juan de la Cruz in Madrid, an 1777, e sono intitolate

La Canzoniera cieca. La venditrice d'Almanacchi.

La Venditrice d'Aranci. La Venditrice d'orzo. Il Barbiere elegante. La Giovane elegante. Il Portatore d'acqua.

La Contadina delle montagne di

Burgos.

Il Ministro della giustizia.

La Contadina.

La Cortigiana vestita da Settimana Santa

L' Andalous.

MANUSARDO (FERMO, FRAN-CESCO E LANFRANCO FRATELLI) esercitarono tutti la pittura in Cremona, creduta loro patria, ed altrove; e tutti furono parimenti intagliatori in rame e scultori in legno. Conviene ad ogni modo credere che non sorgessero in tali arti oltre la mediocrità, perocchè non avrebbero luogo nelle hiografie degli artisti senza la memoria fattane dallo Zani.

MANUZIO (ALDO PIO) nacque nel 1447 a Bastiano, terra del ducato di Sermoneta, nello stalo romano. Il nome d' Aldo non è che un dimioutivo di quello di Teobaldo, cui in appresso aggiunse quello di Pio, per affezione verso Alberto Pio, principe di Carpi, suo allievo. Ebbe Aldo in patria meno che mediocre maestro di lettere: ma recatosi a Roma, ebbe la fortuna di trovare migliori istitutori. Terminato il corso degli studi, passò a Ferrara, onde udire le lezioni del celebre Gio. Battista Guarino professore di greche lettere. Da Ferrara, minacciata d'assedio, passò. nel 1482 presso Pico della Mirandola, che l'accolse favorevolmente. e con lui passò poscia a Carpi. Pensano alcuni scrittori, che Aldo formasse allora il disegno d'istituire una stamperia destinata a moltiplicare le migliori opere degli autori greci e latini'; e che Pico della Mirandola ed Alberto Pio da Carpi assumessero di sostenere le prime spese dello stabilimento. Nel 1488

si trasferi a Venezia, risguardata da lui come la più opportuna al suo scopo. Onde farvisi vantaggiosamente conoscere, diede diverse lezioni di greco e di latino; ed intanto andava sistemando la sua officina, dalla quale, nel 1494, uscì il poema d'Ero e Leandro in greco ed in latino, poscia le grammatiche greche di Lascari, e di Teodoro Gaza. le opere di Teocrito . . . . Ma io scrivo la vita di un coniatore di caratteri, e non quella di un letterato librajo, e non debbo tener dietro ad Aldo nelle sue letterarie imprese.

La maggior parte dei libri stampavansi allora in grandi dimensioni. Manuzio concepì il disegno di pubblicare una raccolta dei classici latini in più comoda forma.

Diresse la formazione di un nuovo carattere, (che poi ebbe il nome

di Aldino, ed oggi chiamasi corsivo) il quale si disse imitato dalla scrittura del Petrarca; e lo adoperò la prima volta per la stampa delle opere di Virgilio, che comparvero

nel 1501.

Aveva Aldo sposata, nel precedente anno una figlia di Andrea Torresano di Asola, stampatore ancor esso, e di Aldo più facoltoso, che gli somministrò mezzi di ampliare le sue imprese. Perciò non permettendogli le cure tipografiche di sopravvegliar solo tutti i libri che uscivano da' suoi tipi, formò la celebre accademia Aldina, che annoverò fra suoi membri il Bembo, Erasmo, Battista Egnazio, Andrea. Navagero, Urbano Bolzanio, l' Alcionio, el i greci letterati Musuro, Demetrio Calcondila, oitre l'Aleandro, che fu poi cardinale, e più d'ogni altro utile allo stabilimento Aldino.

Costretto della guerra ad abbaudonar Venezia nel 1506, riparossi a Milano, chiamatovi dai suoi amici; ma, partendo da questa città per tornare a Venezia, fu condotto prigione a Caneto, come sospetto di spionaggio; e riconobhe la libertà e la vita da Carlo Joffredo vicecancelliere del senato di Milano. Restituitosi a Venezia nel 1507 più povero che non n' cra partito, la sua officina non fu in grado di sostenere grandi imprese fino al 1512, in cui il suo suocero Andrea di Asolo, associatosi a lui, la richiamò con larghi sussidi a nuova vita. Stava di già per pubblicare una Bibbia in tre lingue, ebraica, greca e latina, che gli avrebbe procacciata la gloria di essere il primo autore di una poliglotta, quando fu rapito alle lettere ed alla sua famiglia nel 1715.

Lasciava tre figli ed una figlia; ma il solo che camminò sulle sue

tracce fu il terzo, chiamato

MANUZ!O, PAOLO) che nato in Venezia nel 1512, rimase, dopo la morte del padre, sotto la tutela dell' avo materno Andrea Torresano. L'eccessiva applicazione allo studio alterò la salute per natura delicata, a tale che i Medici gli vietarono ogni lettura. Appena guarito, la morte dell'avo, accaduta nel 1629. lo avvolse in vivissime contese coi fratelli e cogli zii per lo spartimento dell' eredità. All' ultimo si fece un accordo, in forza del quale Paolo restò capo della stamperia, che fu riaperta nel 1555. In sull'esempio del padre accolse i dotti, continuò la pubblicazione dei classici latini, e specialmente delle opere di Cicerone. Costretto da nuove brighe cogli zii a sospendere i suoi lavori nel 1538, non potè riprenderli che nel 1540, sotto il nome dei Figli d' Aldo, e la sua officina ripigliò dopo tale epoca l'antico splendore. Ammogliossi nel 1546; ma le domestiche cure non scemarono quelle che accordava alla tipografia ed alle lettere. Nel 1558 fu dal senatore Federico Badoaro eretta in Venezia la celebre Accademia Veneta, e Paolo fu creato professore di elu-

quenza e direttore della stamperia dell' accademia, dalla quale percura di Paolo uscirono in meno di tre anni 53 opere. Nel 1561, invitato Paolo a Roma per sopravvedere la stampa delle opere dei SS. Padri, accetto l'invito, e non tardò a recarvisi con tutta la famiglia. La nuova stamperia fu collocata in Campidoglio (In aedibus populi Romani) e fu da Paolo provveduta di nuovi caratteri doviziosamente. Accaduta poco dopo la morte di papa Paolo IV, mancarono a Manuzio i convenuti stipendi: onde dopo lunghe oscillazioni ed inutili viaggi, tornò a Venezia povero di salute e di denari, nel 1570. Nel 1572 volle rivedere sua figlia che aveva lasciata a Roma in un convento; e le liberalità di Gregorio XIII ebbero forza di fissarlo di nuovo in quella città. Tranquillo ormai sulla sorte della sua famiglia, accingevasi a terminare le opere, cui meditava da lungo tempo. allorche l'indebolimento della salute lo costrinse a lasciare ogni occupazione. Dopo più mesi di precaria esistenza morì nel 1574, ed ebbe sepoltura nella chiesa della Minerva.

Quantunque negli ultimi anni i suoi tipi avessero cominciato a decadere, Paolo Manuzio, come stainpatore ed editoro, è uguale all'il. lustre suo padre. Le opere letterarie lo fanno annoverare tra i migliori critici ed i più forbiti scrit-

tori dell' età sua,

MANUZIO(ALDO), figlio primogenito di Paolo, nacque in Venezia nel 1547, ed in età di undici anni era di già autore di un operetta, intitolata Raccolta delle Eleganze delle lingue latina ed italiana ch' ebbe grandissimo spaccio. Lasciando da un canto le cose letterarie, per non parlare che delle tipografiche, Aldo il Giovane ebbe nel 1590 la direzione della stamperia Vaticana, ed a questa recò giovamento, e più

avrebbe fatto, se dato, com'egli era. ai piaceri della mensa, non fosse morto in conseguenza di stravizi, in età di 50 anni, nel 1597.

Rispetto alle edizioni dei tre Aldi ed alla loro biografia veggansi gli Annali della Stamperia degli Aldi. o Storia dei tre Manuzi di A. A. Renouard, Parigi, 1805-1812, 3. vol. in 8.º con figure.

MANZINI (RAIMONDO), nato in Bologna circa il 1668, dipinse quadri di genere e spezialmente animali di ogui maniera e fiori con tanta verità, che i suoi quadri collocati ad un certo lume ingannarono più volte gli stessi pittori: onde l'a lulatrice penna de scrittori contemporanei lo rassomigliò a Zeusi. Poche cose dipinse all'olio, perchè guadagoava assai più lavorando di miniatura. Nella galleria Ercolani, in Bologna, conservavasi una preziosa raccolta di vaghissimi quadri di questo raro artista, che morì in patria di 76 anni.

MANZONI (RIDOLFO) nacque a Castelfranco nel 1675, e fu, come il Manzini, sebbene in diversa scuola educato, piuttosto che pittore all' olio, miniatore di animali e di fiori. I pochi quadri, che conservansi in alcune famiglie di Castelfranco, collocano il Manzoni tra i migliori fiamminghi tanto lodati per lavori dello stesso genere; ma la fama nou è sempre in proporzione del merito. Mancò all'arte in patria. nel 1745.

MANZUOLI (Marco) di San Friano, nel territorio fiorentino, nacque del 1536, e fu scolaro di Pier Francesco di Jacopo , poi del Portelli. A chi osserva le sue opere in Firenze a Santa Trinità, nella reale galleria ed altrove, parrà strano o parziale il giudizio del Vasari, che lo colloca a canto al Naldini ed all' Allori; ma a coloro che osservano quel suo quadro della Visita. zione, che da S. Pier Maggiore fu

trasportato a Roma, ed è ora custodito nella galleria vaticana, sembrerà che lo scrittore aretino gli abbia fatto torto: tanta è la vaghezza e la grazia delle figure, la dovizia e varietà de' panni, la bellezza degli edifizi, l'eccellenza della composizione. È noto che fece quest'opera di trent' anni, e le altre in più matura età. Cercò di essere più castigato nel disegno, e diventò secco ed insignificante. Quanto più glorioso non sarebbe il suo nome se la Visitazione fosse stata l'ultima sua opera! Ma egli operava ancora nel 1576.

MARANI (FRANCESCO) chiamato il Terribiglia, fioriva dopo il 1550, e fu uno degli architetti che preseutarono disegui al comune Bolognese per la facciata di S. Petronio. Dicesi, che quello del Marani, nel quale conservavasi tutto il già fabbricato, venne dal reggimento prescelto, ma che per ignote cagioni non ebbe poi esecuzione. Oltre la perfetta analogia con quanto erasi precedentèmente fatto, il disegno del Marani manteneva l'esterno carattere della facciata, proprio dell'interna sua costruzione.

MARASCA (Jacopino), probabilmente della famiglia di Cristoloro, operava nel 1450, ma ora non può additarsi veruna sua pittura certa.

(CRISTOFORO) trovasi annoverato tra i pittori cremonesi che fiorivano nel 1450. Si dice autore di una B. Vergine a fresco, col Bambino in collo, che dalla demolita chiesa dei Santi Simone e Giuda fu trasportata a Sant Apollinare, e da questa chiesa probabilmente trasferito in S. Carlo.

MARATTI (CARLO) nato a Camerino, nella Marca d'Ancona, nel 1625, manifestò fino dall'infanzia la sua inclinazione per la pittura. Fu mandato a Roma di undici anni, e posto sotto la direzione di Andrea Sacchi. Dopo alcuni anni di

studio, venuto a contesa con suo fratel maggiore Barnaba, presso al quale alloggiava, tornò in patria, e vi si trattenne, finchè il cardinale Albrizio governatore d' Ancona lo ricondusse a Roma l'anno 1650. Allora dipinse il quadro della Natività, che lo fece vantaggiosamente conoscere e gli procurò protezione e commissioni d'importanza. In breve fu risguardato tra i primi dell'arte, e Raffaello Mengs, scrive che il Maratli sostenne solo la pittura a Roma, ed impedi che declinasse come nelle altre parti d'Italia. Il sommo amore per le cose di Raffaello, lo indusse a consaccare il sno ingegno e le suc cure a rimettere in buon stato le pittore delle sale del Vaticano e della Farnesina, onde conservarle all' ammirazione dei posteri; e la previdenza ed il rispetto adoperato in così importante ristaurazione non possono abbastanza lodarsi. Sebbene non amasse di dipingere freschi o vasti quadri all' olio, non ricusò di dipingere la cupola del duomo d'Urbino, che poi peri nel terremoto del 1782. Più ch' altro dipingeva volontieri quadri di galleria e d'al-

Le sue Madonne, dice un moderno scrittore, hanno un' espréssione di modestia in pari tempo tutta grazia e nobiltà; onde fu da Salvator Rosa chiamato Carluccio delle Madonnine. Più stimati degli altri sono i quadri vicini allo stile del Sacchi, come il San Saverio del Bambino Gesù e la Madonna del palazzo Pamiili. Compose peraltro anche quadri di grandi dimensioni, quali sono il San Carlo, nella chiesa di S. Carlo al Corso . il Battesimo di Gesù della Certosa, ec. La diligenza, onde conduceva i suoi quadri, lo rendeva talvolta minuzioso, e l'artifizio sta sovente a spese dell'inspirazione. Ne' panneggiamenti non è sempre felice, e manca di trasparenza nell'armonia generale di molti suoi dipinti. lu massima, la sua grande arte fu quella di raccogliere tutta la luce sopra un oggetto solo, e di smorzare, forse soverchiamente, i chiari nelle altre parti. I suoi allievi esagerarono tale maniera, e spinsero l'eccesso a non dipingere. dirò così, che sfumature. Carlo Maratta, pittore di grazia, di accuratezza d'ingegno e di nobiltà, ha sparsi tutti questi pregi ne' suoi quadri di devoto argomento, di storia e di allegoria. Ai meriti di valente pittore aggiunse quelli d'intagliatore all'acqua forte con maniera pittoresca, ma con punta assai finita. Le più rinomate stampe di lui sono le seguenti:

Vita di Maria Vergine rappresentata in dodici stampe di sua com-

posizione.

Eliodoro scacciato dal tempio da un Angelo, stampe in due fugli, da Raffaello.

Flagellazione di S. Andrea, dal Domenichino.

La Samaritana, da Annibale Ca-

Giuseppe che si fa riconoscere dai suoi fratelli.

S. Carlo Borromeo che fa orazione per liberar Milano dalla peste.

MARATTI (MARIA ZAPPI)sua figlia ed allieva, avendo sposato Giambattista Zappì, celeberrimo poeta, pospose, per far cosa grata al consorte, la pittura alla poesia, ed ottenne un assai distinto grado tra le poetesse italiane. A Roma, nella galleria del principe Corsini, conservasi il suo ritratto, dipinto da lei medesima.

MARCA (GIOVAN BATTISTA LUM-BARDELLI DELLA) era nato nel 1532, e fu imitatore di Raffaellino da Reggio. Ebbe grande ingegno, ma intollerante d'ogni fatica, onde le sue opere non ottennero quel grado di bontà, che avrebbe potuto dar loro terminandole con maggiore diligenza ed amore. Più cose fece in Roma ed in Perugia a fresco ed all'olio, ma si vuole che le migliori siano quelle di Montenovo, sua patria, dove morì di 55 anni.

MARCA(LATTANZIO PAGANI DEL-LA) chiamato pure Lattanzio da Rimini, operava nel 1553 in compagnia di suo padre Vincenzo Pagani, buon pittore, e suo vero maestro (e non già, come alcuni scrissero, Giambellini o Pietro Perugino, che, forse erano morti quando nacque Lattanzio). È noto che dopo la morte di Pietro Perugino, Vincenzo Pagani ed in appresso Latanzio eseguirono in Perugia molte opere di grande importanza, siccome furono quelle delle camere della fortezza, che Lattanzio condusse coll'aiuto di Raffaellino del Colle, del Ghirardi, del Doni, del Paperello, Troviamo che Lattanzio ottenne in età avanzata la : carica, di que' tempi assai onorevole, di Bargello di Perugia, nella quale si mantenne fino alla morte, senza però trascurare la pittura. Ignoransi più circostanziate notizie della sua vita.

MARCACCI (GIACOMO) è conosciuto tra gl'intagliatori a bulino per l'incisione delle pitture di Polidoro da Caravaggio.

MARCANTONIO, (DA VICENZA), nipote di Andrea Palladio, operava in patria nel 4553 intorno al palazzo della Ragione di Vicenza, trovandosi in un registro dell'amministrazione del precitato edifizio, tenutosi dal cavaliere Francesco Trissino, essere stati pagati in tale anno a Marcantonio a bon conto de una testa umana che lavora, troni 6. — ed a bon conto d'una testa de vacca che lavora, troni 3. 10.

MARCELLO (LAZZARO), probabilmente romano, fu uno dei molti scolari del Bernini, ai quali fu dato di lasciare in Roma pubbliche testimonianze della virtu loro, e dei loro difetti. Marcello, tra l'altre cose, fece le due statue laterali, che ornano il monumento di papa Clemeute X; nelle quali opere, comunque sia manifesto lo stile della scuola del Bernini, scorgonsi molte parti che lo dichiarauo valente scultore. Operava in sul declinare del diciassettesimo secolo.

MARCELLO (N), intagliatore fiorentino, fece le stampe di Giulia, che si trovano nella Racculta delle

Statne di Venezia,

MARCELLIS (OTTONE) olandese, nato nel 1613, prese la via d'Italia poi ch'ebbe terminatión patria gli studj della pittura. Trattenutosi in Parigi per conoscere da vicino i buoni maestri che allora fiorivano in quella capitale, fu alcun tempo impiegato ai servigi della regina, che generosamente ricompensava i suoi lavori; e che vedendolo al tutto disposto a passare in Italia, lo raccomandava al Gran Duca di Toscana. Fece in Firenze per questo principe diversi quadri di storia naturale; ed altri, ma in minor numero, ne condusse a Napoli; indi stabilì in Roma la sua dimora. Fu il Marcellis diligentissimo pittore d'insetti e di rettili. che soleva ritrarre dal naturale con felicità somma e perfetta verità. Dopo alcuni anni rivide la patria, e mori in Amsterdam nel 1673. I suoi quadri formano tuttavia le delizie dei naturalisti, perocchè alla perfetta somiglianza aggiunge le attitudiui o costumi degli animali rappresentati. E perchè molti dimorano e ritraggono il loro nutrimento da diverse piante, arricchi i suoi quadri di bellissime piante e quali si convengono alle diverse specie di bruchi, farfalle, ninfe, ec.

MARCH delle Battaglie (STE-FANO) pacque a Valenza in sul declinare del sedicesimo secolo, e fu scolaro dell' Oronte, che lo rese imitatore dei Bassani, per i quali aveva grandissima stima. Ma hen tosto Stefano si allontanò dai consueti argomenti bassaneschi, per darsi esc'usivamente alle battaglie. Dicesi, che per dare vita e verità alle sue invenzioni, usasse di avventarsi, armato da capo a' piedi ed a suono di tamburri e di trombe, contro le pareti del suo studio. Forse questo racconto non avrà fondamento, ma certa cosa è , che le sue battaglie formano l'ammirazione dei dilettanti; e ben ne sono degne per la facilità del pennello, per la freschezza del colurito, per la verità dei fatti rappresentati, e per quell' atmosfera, che sembra addensarsi nel calore della zufla, Valenza, Madrid ed altre principali città della Spagna possedono pregevoli quadri di quest'artista, che inori in patria nel 1660, lasciando di già ammaestrato nella pittura il figliuolo

- ( MICHELE) il quale, desiderando di aggiugnere ai paterni insegnamenti l'esempio de'grandi maestri, passò in Italia, e lunga-mente vi si trattenne. Certo è che tornò in patria più castigato disegnatore e migliore esecutore; ma è vero altresì, che non potè in verun modo uguagliare la forza e l'espressione delle opere del genitore. Si volse quindi a trattare più nobili argomenti, e dipinse quadri storici di grandi dimensioni. Fra questi ottennero grandissimo nome la Storia di S. Francesco fatta pei Cappuccini di Valenza, il Calvario per la chiesa parrocchiale di San Michele, ed otto quadri della Passione per la parrocchia di Carcaxente. Morì in Valenza di 37 anni. nel 1670:

MARCHANT (GABRIELLO), era ancor giovane quando il Basan pubblicava, nel 1789, la sua Notizia degl' intagliatori. Gabriello studiò l'arte sotto Voysard, ed era di poco uscito dalla scuola di lui, quando pubblicò alcune stampe, tra le quali

La Partenza ed il ritorno del

guerriero, da le Barbier.

Muzio Scevola, copiato da una stampa di Schmuzer. La Convinzione e la Difesa, dal

pittore tedesco Schalles.

MARCHANT (N) uno tra i moderni intagliatori di pietre dure, che potentemente contribuirono nel diciottesimo secolo al rinnovamento (mi si permetta il dirlo senza offesa de' grandi maestri del sedicesimo secolo) di un'arte che Pirgoteli tra i Greci, Dioscoride in Roma avevano portata al più sublime grado di eccellenza, e che nell'età de'nostri padri fu richiamata all'antica gloria da Pazzaglia, da Amastini, Pickler, Caparroni, Cades, Cerbara e Marchant, predecessori e maestri di altri egregi intagliatori che onorano l'età presente.

MARCHESI (GIUSEPPE), chiamato il Sansone, nacque in Bologna del 1699, e fu da prima scolaro del Franceschini, poscia del Milani; e da l'un maestro e dall'altro preudendo le parti migliori, formossi uno stile, che si potrebbe chiamare originale, ma che sgraziatamente piega alquanto al caricato: difetto che non può rinfacciarsi a'suoi istitutori. Sono sue lodate opere il ca-. tino della Madonna di Galiera, ove nella perizia del sotto in su si mostrò uguale al Franceschini; il quadro del Martirio di S. Prisca nel duomo di Rimini, nel quale felicemente imitò la S. Agnese del Domenichino. Mancò all' arte in patria nel 1771.

MARCHESINI (GIUSEPPE) Veneziano, eccellente lavoratore di pietre dure, trovavasi ai servigi del gran duca di Toscana, Francesco I, insieme a quattro artisti milanesi pei commessi in pietre dure che si cseguivano nel Casino mediceo a S. Marco iu Firenze. Nè soltanto lavorava co'suoi compagni milanesi di commesso, ma d'intaglio, perocchè sappiamo aver eseguiti stupendi lavori di Cristallo di monte e di altre pietre dure, come riferisce il Gori nella sua Dactyl. Smyt. Vol. II, cap. IV.

MARCHESINI (PIETRO) nato in Pistoja in sul declinare del diciassettesimo secolo, apprese il disegno e la pittura sotto Anton Domenico Galbiani. Nel 1728 era di già conosciuto per buou pittore, quando dipiose nella chiesa d'Ogni Santi di Firenze una S. Margarina da Cortona consolata da Gesù Cristo in un deliquio della sua contrizione. Incoraggiato dagli universali applausi prese ad intagliare questa sua invenzione all'acqua forte, e riusci lodevole opera.

- (ALESSANDRO), veronese nacque nel 1664 ed apprese la pittura nella scuola del Cignani. Poche cose vedonsi in pubblico di questo valent' uomo, perche venne adoperato assai nel dipingere fatti mitologici e storici con sigure alla pussinesca. I primi suoi quadri erano profondamente studiati per conto della invenzione e distribuzione delle parti non meno che per bella esecuzione: onde cominciò ad avere così frequenti commissioni, che volendo a tutte soddisfare, operava assai più presto che bene; di modo che le ultime sono le più lontane dal merito delle prime. È probabile, che morisse nel 1738.

MARCHETTI (MARCO) da Faenza, nacque in principio del sedicesimo secolo, ed operava nell' ctà di Giorgio Vasari, il quale lo dice pratico oltremodo nelle cose a fresco, fiero, risoluto, terribile e massimamente nel fare grottesche, non avendo in ciò oggi pari. Ma il Marchetti non faceva grottesche che per ornamento a Storie di piccole figure piene di vivacità e di eleganza, e con ignudi tanto belli che possono servire per scuola di disegno. Tale è, per tacere di tutt'altre, la Strage degl' Innocenti dipinta in Vaticano. Pochissime cose all' olio lasciò in patria, ed una volta a fresco in una pubblica strada, che per conto di erudizione mitologica, direbbesi dipinta nel secolo di Augusto. Succedette al Sabattini nei lavori ordinatigli da Gregorio XIII, e servi il gran duca Cosimo I nelle opere di Palazzo Vecchio con somma lode. Morì nel 1588.

MARCHI (GIUSEPPE) nato in Londra circa il 1748, era nel 1770 annoverato tra i buoni intagliatori alla maniera nera di quella capi-

tale. Sono celebri i seguenti ri-

tratti.

Principessa Czartoryski, 1777. Busto del dottore Goldsmith, da Reynolds, 1770.

Miss Oliver, dallo stesso.

Miss. Francis Cholmondely con un canino bolognese, dallo stesso.

Miss. Crew e Miss. Bouverie che stanno osservando un quadro con la celebre iscrizione: Et in Arcadia ego; invenzione di Poussin, imitata da Reynolds

— ( VINCENZO ), plastico cremonese, operava nel 1814.

MARCHIONE ( ARETINO ), uno de' più antichi scultori ed architetti italiani del medio evo, di cui siasi conservato il nome, fu l'autore della celebre torre de' Conti erctta in Roma, c della fabbrica della Pieve d' Arezzo, a tre ordini sovrapposti di colonne ora grosse, ora sottili, ora spirali, ora attorte, ora aggruppate, ora a guisa di cariatidi, sostenenti stravaganti capitelli, ne' quali vedonsi scolpite figure d'ogni maniera. In mezzo a tante stranezze alcuni dilettanti dell'arte non lasciano di osservare qualche traccia di avvicinamento ai tempi in cui la scultura cominciò a risorgere.

MARCHIONI (LA) di Rovigo, celebre pittrice di fiori, operava nel 1700. Non istituirò odiosi confronti fra questa ed un' altra valente pittrice dello stesso genere. Certa cosa è, che assai maggior fama ebbe Laura Bernasconi della Marchioni; ma la prima faceva pompa della sua virtù in Roma capitale delle belle arti, l'altra in piccola città

Diz. degli Arch, ecc. T. II.

del dominio veneto; ed abbiamo di già altrove osservato, che estrance cagioni contribuiscono alla celebrità di molti artelici, mentre altri di uguale o maggior merito rimangono nella oscurita. Diremo quindi che la Bernasconi fu la prima pittrice di genere della scuola romana, come la Marchioni lo fu della scuola veneta. Le private quadrerie di Rovigo ed alcune di Padova, di Venezia e di altre città conservano gloriose opere di questa illustre artista.

MARCHIORI (GIOVANNI) di Canal d'Agordo, appartenente alla provincia di Belluno, fiori circa la metà del diciassettesimo, e fu uno de' migliori scultori che abbia avuto Venezia in tempi di così grande decadimento dell' arte. Le sue più rinomate opere esistono in Venezia; tra le quali ricorderò le statue in marmo di Davidde e di Sauta Cecilia eseguite per la chiesa di S. Rocco, le due Sibille che vedonsi nella chiesa degli Scalzi, ed il basso rilievo con figure quasi totalmenté staccate dal fondo, rappresentante la Probatica piscina, posto presso alla sagrestia de'Santi Simone e Giuda, nel quale ammiransi diligenza somma di lavoro e dottrina di scalpello. Vi si vede a poca distanza il proprio ritratto. Sono ancora conosciuti alcuni suoi lavori di basso rilievo in legno; e sono celebri quelli rappresentanti in venti comparti la Vita di San Rocco, che si conservano nella grau sala della confraternità sotto il titolo di questo Santo, in Venezia.

MARCHIROLO (Maestro BATTISTA) architetto napolitano, che fioriva nel 1573, nel quale anno riedificò il pubblicopalazzo dell'Aquila, in occasione che vi andò a risiedere Margarita d'Austria figlia naturale dell'imperatore Carlo Ve moglie di Ottavio Farnese duca di Parma: grandioso edifizio in gran parte ruinato dal tremuoto

50

del 1703 e non ristaurato che in

MARCHIS (ALESSIO DE) napolitano, che fioriva in principio del diciottesimo secolo, dipinse in Roma nei palazzi. Ruspoli ed Albani, e molti lavori fece in Perugia, in Urbino ed in altre città di quelle parti. L'incendio di Troja dipinto in Urbino in casa Semproni risguardasi come una delle sue migliori opere. Fu detto che Alessio, per dipingere gl' incendj al naturale, appiccò il fuoco ad un fenile, onde fu condannato a più anni di galera sotto il ponteficato di Clemente XI, nel di cui palazzo in Urbino aveva dipinte belle architetture e marine, che ricordano la maniera di Salvator Rosa.

MARCI (GIOVANNI) da Siena, orelice cesellatore, ebbe fama di eccelleute maestro circa la metà del quattordicesimo secolo, onde fu, nel 1369, da papa Urbano V incaricato di eseguire insieme a Giovanni Bartoli, i husti in argento de' Santi Pietro e Paolo per la chiesa di San Giovanni Laterauo.

MARCIA, figlia di Marco Varrone, ebbe grande celebrità tra i pittori che nell'età sua fiorivano in Roma. Ritrasse molte matrone romane, e superò in speditezza i pit-

tori Sopilo e Dionisio.

MARCILLA (GUGLIELMO DA). nato nel 1476, andò giovane a domiciliarsi in Arezzo, e seppe rendersi talmente caro a quegli abitauti, che gli diedero un podere da sfruttare finchè vivea, in ricompensa delle belle opere onde ornò la sua patria adottiva. Erasi in freschissima età l'atto frate domenicano; e tornato al secolo, chiamavasi il Priore. Sotto Giulio II lavorò in Roma diverse opere a fresco, e dipinse vetri secondo lo stile dell'antica scuola; ma durante la lunga sua dimora in quella città, acquistò miglior fondamento di disegno che prima non aveva, e cercò d'accostarsi al moderno stile, che andava rendendosì universale in tutta l'Italia. Perchè chiamato a dipingere in Arezzo i vetri di quella cattedrale, mostrossi castigato disegnatore, ed aggiunse al buon disegno felice espressione e vaghezza di colorito. Nello stesso tempio esegui pure alcune pitture a fresco, che s'accostano al fare del Buonarrotti, ma non hanno il florido colorito delle sue pitture sul vetro, forse perchè non conobbe i migliori metodi del colorire a fresco. Secondo il Vasari, la più stupenda sua opera sul vetro è la vocazione di S. Matteo dipinta sopra una finestra della detta cattedrale, nella quale sono i tempj di prospettiva, le scale e le figure talmente composte ed i paesi sì propri fatti, che mai non si penserà che siano vetri, ma cosa piovuta dal cielo a consolazione degli uomini. Furono quelle d' Arezzo l' ultime opere del Marcilla, colà morto nel 1557.

MARCO di Pino, ossia MARCO da Siena, fu allievo in patria del Beccafumi, poi di Daniele da Volterra e di Pierino del Vaga; e sotto la direzione di così valenti maestri riusci buon pittore, intagliatore, ar-

chitetto, ec.

Tra le sue migliori opere di pittura è celebre una Vergine addolorata, che sorregge e teneramente abbraccia il divin Figlio morto; come pure il Crocifisso della chiesa di S. Maria Nuova di Napoli, posto sull' altar maggiore della cappella della famiglia Scozia, ove a' piè della croce stanno la divina Madre. la Maddalena e S. Giovanni: e queste due pitture pubblicò intagliate nel 1571. Durante il suo lungo soggiorno in Napoli, fece varie piante di palazzi, e di chiese, tra le quali il tempio del Gesu Vecchio. Il Lomazzo, nel suo Tempio della Pittura, parla con lode di un libro pubblicato da Marco di Pino intorno all' architettura, presentemente diventato rarissimo.

MARCO da CARONNO e MAR-CO di FRISONE furono due dei molti architetti, che nel secolo decimoquarto ebbero parte ai lavori del duomo di Milano.

MARCO (SESTO), uno de' primi coniatori di medaglie che si conoscano dopo il rinnovamento delle arti in Italia, fioriva in Venezia dopo il 1365. La medaglia di Marco, che tramandò ali' età presente la memoria di questo artista, è coniata e non fusa. Porta un'esligie di Galba da un lato e nel rovescio una douna in piedi sulla ruota, tenente una bandiera col leone alato, e le parole: Venetia Pax tibi 1565. Sotto all'effigie di Galba leggesi Marcus Sesto me fecit V.

MARCOLA (MARCO), nato in Verona nel 1728, fu pittore universale, ferace d'invenzioni, e sollecito esecutore, ma non fece tali opere che gli meritassero un distinto posto tra gli artefici del suo tempo. Morì nel 1790.

MARCOLINI (Francesco) stam. patore, intagliatore in legno ed architetto, nacque in Forli circa il 1500, e si stabili in Venezia nel 1540, dove non tardò ad essere ammesso nella celebre società di Tiziano Vecellio, Pietro Aretino, Giacomo del Sansovino, ec. Nulla dirò delle sue tipografiche fatiche, come non attinenti direttamente al nostro istituto; ma non debbo passare sotto silenzio le stampe in legno che ornano il libro intitolato: Giardino dei Pensieri, intagliate da lui sui disegni di Giuseppe Porta garfa-guino. Celebre è il suo progetto di un ponte che unirebbe Murano a Venezia, il quale ebbe l'approvazione del Sansovino, ma che non si tentò pure di edificare perchè soverchiamente dispendioso. Ebbe hella e dotta consorte, che veniva pure ammessa nella società di così illustri uomiui.

MARCONI (MARCO), comasco, operava del 1500. Dal suo stile, che

si accosta al giorgionesco, argomentarono alcuni che potesse essere allievo di quel sommo maestro, senza riflettere che vi si oppone l'età, perciocchè quando Marco operava nel 1500, Giorgione non aveva più di venti in ventun' anni.

- (Rocco) trivigiano, contemporaneo del precedente, operava nel priucipio del 16.º secolo. Fu scolaro di Giovanni Bellini, che seppe emulare nel colorito e nella diligenza; ma ne' contorni fu alquanto aspro, e non seppe dare nobiltà ai volti. Le sue più rinomate opere sono la tavola di S. Nicolò di Trevigi, ed il Gindizio dell' Adultera, ch'era nel capitolo di San Giorgio Maggiore di Venezia, che sembra di mano del Giorgione, e del quale trovasi una replica o copia nella sagristia di S. Pantaleone. Non è nota l'epoca della sua morte.

MARCUARD (ROBERTO) che Basan chiama ancora Roberto-Samuelle, nacque in Inghilterra circa il 1750, e fu uno non de valenti intagliatori alla maniera nera inglese ed a granito, anzi il più nobile allievo uscito dalla scuola del Bartolozzi. Soggiungo un breve indice di alcune stampe :

Person Francesco ucciso in un combattimento contro i Francesi uell'isola di Jersey, nel 1781.

La Bella studiosa.

Edwin ed Angelina, da S. Flax-

Francesco Bartolozzi, da Rey-

Eurico ed Emma, da Th. Sto-

L' Innocenza, da Angelica Kauf-

L' Amicizia, dalla stessa.

Cupido e Psiche e suo accompagnamento.

Venere coronata da Cupido, dalla

MARCUCCI ( Agostino ), nato di parenti sienesi, emigrati in paesi esteri, era scolaro de'Caracci quando insorsero le celebri contese tra Annibale e Pietro Facini. Il Marcucci aderì al Facini, col quale aprì una nuova Accademia per contrapporla a quella dei Caracci. A dispetto della fama di così rinomati avversarj e de' loro illustri allievi, non mancò in Bologna nè di allievi, nè di opere, godendovi, finchè visse, riputazione di valente dipintore. La più celebre sua pittura è la Concezione.

MARESCALCO. V. Bonconsiglio. - ( PIETRO DA FELTRE), visse nella seconda metà del 16.º secolo. Lasciò in patria alcune tavole pregevoli per bontà di disegno, e per certo carattere di grandiosità non comune ai pittori della scuola veneta in sul declinare del 16.º secolo. Anzi avendo egli un colorito alquanto più languido di quello de pittori veneti, rendesi probabile che apprendesse la pittura in iscuola straniera. Una sua lodevole tavola ho veduto nella quadreria del signor conte Marino Pagani in Belluno, ed un'altra conservavasi in Feltre colla soscrizione:

Petrus Marescalcus P.

MARESCOTTI (BARTOLOMEO), bolognese, nato circa il 1680, viene annoverato fra gl'imitatori di Guido, quando altro non fu che un cattivo pratico, che con biasimevole ardire riprodusse alcune belle invenzioni di quel grande maestro. Morì nel 1650.

MARESCOTTO, fonditore di medaglie ferrarese, operava in sul declinare del quindicesimo secolo. Se non fu de' più illustri coniatori di quel secolo, non fu certamente degli ultimi; come ne fanno testimonianza quattro medaglioni, di San Bernardino, di Paolo Vencto, di Giovanni Tossignano vescovo di Ferrara, ed il proprio ritratto.

MARGARITONE D'Arezzo, architetto, scultore e pittore, fu uno de' più celebri artisti che fiorirono

nel tredicesimo secolo. Uomo dí genio vigoroso, seguì da principio la maniera de' greci bizantini ; ma quando vide le opere di Niccola da Pisa e di Arnolfo, si pose in su la buona via: come ne fa testimonianza il deposito di papa Gregorio X scolpito da lui in Arezzo nel 1275. Troyansi in questo monumento una bella semplicità, pochi cenni di pieghe, ma ragionevoli, e forme non barbare, non esagerate, non convenzionali, ma desunte dall'imitazione della natura. Fidato alle forze del proprio ingegno, e ricco di cognizioni teoriche e pratiche, non dubitò di assumere la direzione di molti ed importanti edifizi, tra i quali non ricorderò che il palazzo dei Governatori in Aucona, che ebbe cominciamento nel 1270. Scolpi forse più in legno che in marmo, dipinse a tempera ed a fresco. Gli si da merito d'aver rendute le pitture più durevoli, e meno soggetti i quadri a fenditure. Stendeva su le tavole una tela, attacandovela con forte colla, fatta di ritagli di carta pecora, poi la copriva di gesso. Conservansi in Arezzo alcuni suoi Crocifissi ed uno in Firenze a Santa Croce, a canto a quello fatto da Cimabue suo contemporaneo. che seppe, più del pittore aretino, rendersi benemerito dell'arte.

MARI (ALESSANDRO), torinese, nato nel 1650, si applicò giovanetto allo studio delle lettere, ed in particolare della poesia; poi studiò la pittura sotto varj maestri, e per ultimo sotto il cav. Liberi e sotto il Pasinelli, esercitandosi alternativamente nella pittura e nella poesia. Fu alcun tempo in Milano, ove si acquistò nome di straordinario pittore, copiando opere di altri maestri, o inventando soggetti simbolici. Passò nella Spagna, ove morì impiegato a quella corte, nel 1707.

ANTONIO). Molte circostanze concorrono a farlo credere un solo pittore con Alessandro. Ad ogni modo non lasciò tali opere che meritino accurate ricerche per dilucidamento di questo dubbio.

MARIA (caval. ERCOLE DE), celebre scolaro di Guido e tauto caro al maestro, ch'ebbe il soprannome di Ercolino di Guido. Lavorando in Roma sotto il pontificato di Urbano VIII, fu pel suo merito da quel pontefice creato cavaliere, sebbene non sia nota verun' opera di sua invenzione. Ma egli fu eccel-Jente, anzi il più eccellente copista di Guido. Si dice che avendo questo formato un quadro solo per metà, Ercole glielo copiò, e sostituita la sua copia nel cavalletto del maestro, Guido, senza accorgersene, lo condusse a fine come fosse l'originale. Perciò il maestro lo adoperava volontieri nel replicare le sue invenzioni con un tale possesso e pieghevolezza di pennello, che in Roma ed in Bologna non se ne accorgevano i più esperti artisti. Di queste pitture due ne fece in Roma, che gli meritarono l'onore del cavalierato, e molte per private quadrerie, venerate come belle operc di Guido. È noto che questi, ne' suoi più infelici tempi fece cose men degne del suo gran nome. Compratori di originali posporreste le migliori sue opere copiate dal de Maria ai cattivi originali del Maestro I Così non giudicheranno le persone dell'arte. Ercole morì nel fiore dell'età e della sua fortuna.

MARIA (FRANCESCO DI), napolitano, nacque nel 1625, e fu in patria scolaro del Domenichino, e suo perfetto imitatore. Ancor esso fu come il maestro tacciato d'irrisolutezza, ma lesue non molte opere furono assai più lodate che le molte de' più risoluti e solleciti suoi rivali. Tali sono le storie di S. Lorenzo ne' Conventuali di Napoli, ed altri quadri che si scambierebhero con quelli del Domenichino, se, come nelle altre parti, avesse potuto imitarlo nella grazia. Si dice

che un suo ritratto esposto in Roma con uno di van Dyck ed un altro di Rubens, fu a tutti preferito dal Poussin, dal Cortona e dal Sacchi. Morì del 1690.

MARIANI da Siena, scultore e fonditore che operava circa il 1550, sarebbe per avventura dimenticato dagli storici dell'arte, se non avesse avuto tra i suoi allievi Francesco Mocchi, cui procacciarono celebrità le statue equestri erette in su la piazza di Piacenza. Tanto gli è vero, che eziandio alla gloria degli artisti ha non piccola parte la fortuna, come osservò Plinio, parlando

di molti greci artisti.

- ( CAMILLO ) vicentino, ma nato di padre Sanese dopo la metà del sedicesimo secolo, cominciò a l'arsi conoscere valente scultore in patria, lavorando alcune cose nel teatro Olimpico eretto in Vicenza sul disegno d'Andrea Palladio. Passava poi a Roma, dove fece nella cappella Paola, a Santa Maria Maggiore, la statua di S. Giovanni evangelista; il basso rilievo allusivo alla presa di Strigonia, che orna il deposito di Clemente VIII nella stessa cappella, e tutti i modelli degli angeli in bronzo che ornano l'altare, gettati poi da Domenico Ferrari. Altre opere esegui in Roma ed altrove, che lo fecero annoverare tra gli scultori di second' ordine dell'età sua.

——(DOMENICO), pittor milanese, lavorava dopo la metà del 17.º secolo, e tenne scuola in patria, dalla quale uscì il Castellino di Monza e suo figliuolo

— (GIUSEPPE), il quale, dalla scuola paterna passato a Bologna, migliorò in modo la sua maniera. che venne molto adoperato in diverse città d'Italia e della Germania. Operava ancora nel 1718.

—— (GIOVAN MARIA), d'Ascoli, nacque avanti la metà del 17.º secolo, e fu compagno di Valerio Castello per le cose di quadratura.

Ma Giovan Maria era pure valente pittore di figure, ed in Roma nell'oratorio di S. Giacomo dipinse il Battesimo di questo Santo in competenza de' migliori contemporanei, e non fu superato da veruno. Operò molto ancora in Firenze per quadrerie; ed in quella reale Galleria si ammira un suo bel quadro del Ratto delle Sabine, di cui fece una replica più in grande per la famiglia Brignole. Ignorasi l'epoca della sua morte.

MARIANI (CAMILLO), nato di padre Senese in Vicenza, sebbene professasse più che altro la scultura, fece pure molti ragionevoli quadri da stanza in Roma, ove morì di 46

anni.

(CARLO) architetto cremonese, che fioriva in sul declinare del sedicesimo secolo e nei primi del susseguente, fece il disegno per raffazzonare ed abbellire l'antica chiesa di S. Clemente in Gonzaga. Era questi egualmente versato negli studi delle matematiche come dell'architettura, ed ebbe un tempo celebrità il suo libro, stampato in Cremona nel 1599: De Circuli quadratura.

— (GIOVANNI ANTONIO), scolaro del Bacciccia, lavorò molto in Piemonte negli ultimi anni del 17.º secolo, ed in Torino vedesi una bella tavola indicata dalla Guida

come sua opera certa.

— (GIOVANNI) pittore di architetture, rabeschi ed ornati, fioriva in Cremona sua patria circa il 1670, e dipinse, tra l'altre cose, con molta eleganza il coro ed il preshiterio di quella cattedrale.

MARIENHOF, nacque in Gorum nel 1650. Si occupò d'ordinario nel copiare le opere di Rubens, lo che sapeva fare meglio di ogni altro. Ma compose ancora alcuni quadretti di propria invenzione, nei quali si sente l'imitazione di Rubens.

MARIESCHI (Michele) nato in

Venezia da meno che mediocre pittore, nel 1696, studiò egli stesso l'architettura e la quadratura sotto il padre, da cui potè presto staccarsi, per andare in Germania, dove fu adoperato in grandi e piccole cose, ed acquistò ragguardevoli ricchezze. Di ritorno in patria dipinse le belle vedute del Canal grande, ed altre vedute di chiese e palazzi: tutte le quali opere di pittura diede poscia alle stampe intagliate all'acquaforte. Morì nel 1743.

MARIETTE (GIOVANNI) nacque in Parigi nel 1664, ed apprese gli elementi della pittura in patria sotto un suo congiunto, J. B. Corneille. Introdottosi poscia presso Carlo Le Brun, su da questi consigliato a lasciare la pittura per darsi interamente all'incisione. Nè del consiglio dell'illustre artista ebbe il Mariette a pentirsi, perocchè diventato in breve abile intagliatore ed intendentissimo di stampe, pote aprire un negozio di tal genere, che lo fece in pochi anni abbastanza ricco per vivere una vita agiata e formare un raro gabinetto di stampe e di altri oggetti d'arti, che fu poi a dismisura accresciuto da suo figlio. V. Mariette Pietro. Per conto del suo lavoro, le teste sono d'ordinario bene caratterizzate, il disegno assai corretto, ma tal volta manierato. Intagliò alla punta ed a bulino, e lasció, secondo il ragionato catalogo di Pietro suo figlio, 860 stampe in esso citate.

Soggiungo un breve indice delle più note.

Stanislao Giovanni Jablonowski S. Pietro liberato dalla prigione, dal Domenichino.

Gesù Cristo nel deserto, servito dagli Angeli, da le Brun.

Deposizione della Croce, del me-

Mosè trovato sulle sponde del Nilo, dal Poussin.

Due Ninfe, sedute vicino al fonte,

ove Narciso si specchia, bel paesaggio.

Giuseppe che si fa conoscere dai suoi fratelli, da M. Corneille.

Il Paralitico risanato, dallo stesso. S. Luigi che riceve il Viatico, da G. B. Corneille.

S. Luigi ricevuto in Paradiso,

dallo stesso.

MARIETTE (PIETRO GIOVANNI) nato in Parigi nel 1694 da Giovanni Mariette, ebbe nella paterna casa un' educazione conforme allo stato suo ed a' suoi talenti; di modo che divenne uno de' più celebri antiquari dell'età sua, e disegnatore castigato ed intagliatore all'acquaforte. Il suo Gabinetto d'oggetti d'arte e di antichità d'ogni maniera riscosse l'universale ammirazione. Lo fece egli stesso conoscere all'Europa per mezzo del suo ragionato Catalogo dei disegni e dei quadri del Gabinetto di Crozat, e soprattutto pel suo Trattato delle Pietre antiche incise del Gabinetto del re di Francia. Fu studioso assai, perspicace critico ed istrutto in tutte le facoltà, onde il suo epistolare carteggio si estende ad ogni ramo di letteratura. Intagliò pure alcuni paesaggi dagli originali di Guercino, e poche teste tratte dai Caracci e da Perino del Vaga. Mancò alle lettere ed alle arti in Parigi in età d'ottant'anni.

MARIGNOLLI (LIONARDO) plastico e stuccatore fiorentino, fu uno di coloro che sotto la direzione di Giorgio Vasari, rinnovarono gli eleganti stucchi delle colonne di Palazzo Vecchio, in occasione delle nozze del principe Francesco dei Medici coll'arciduchessa Giovanna

d'Austria, nel 1566.

MARILIANO (ANDREA), pavese, viene annoverato dall'Orlandi come scolaro di Bernardino Campi, nella di cui scuola entrò nel 4580.

MARILLIER (CLEMENTE PIETRO) nacque a Parigi circa il 1744 ed apprese gli elementi della pittura in patria, dove ebbe nome di valente disegnatore, ma non egual lode per conto del colorito. Perciò, abbandonata quasi totalmente la pittura, si diede all'intaglio. Operava aucora in sul declinare del diciottesimo secolo.

Le più conosciute sue opere d'in-

taglio sono:

Il Giudizio di Paride, da Queveodt.

La Fanciulla sorpresa, dallo

Il Giorno, conversazione galante,

da Eisen.

La Notte, soggetto galante, dallo stesso.

Enrico IV, che lascia entrar vittovaglie in Parigi, da Careme.

Avvenimento al trono di Luigi XVI e Maria Antonietta d'Austria cc. Ma la sua più importante opera sono i rami intagliati pel Viaggio della Svizzera.

MARIN (Luigi). Di questo moderno intagliatore trovansi in commercio diverse stampe a colori, tratte

da diversi maestri.

MARINARI (ONOFRIO), fiorentino, tracque nel 1627, e fu scolaro e cugino di Carlo Dolci. Segui da principio in tutto lo stile del maestro, ma in appresso ingrandi la maniera, come ne fanno prova alcune sue opere in S. Maria Maggiore ed in diverse quadrerie di Firenze. Non v'ha dubbio che avrebbe aggiunto nuova bellezza alle cose del maestro, e sarebbesi sollevato sopra la sfera comune de' pittori, se, vissuto in migliori tempi, non si fosse lasciato traviare dal manierismo. Morì del 1715.

MARINAS (Enrico), così nominato per la bravura, con cui seppo rappresentare porti, marine, navi, ec. Nacque in Cadice nel 1620: ignoransi i suoi maestri, ma pare che non avesse altro modello che la natura, che seppe maravigliosamente esprimere ne principali suoi effetti, vedendosi nelle sue marine le onde

trasparenti, il vapore e l'interposizione dell' aria per giugnere alla profondità dell' estremo orizzonte. Egli lavorò molto e molto guadagnò, ed in ultimo gli venne voglia di vedere l'Italia. Giunto a Roma. s' invaghì delle cose di quella capitale. onde vi si trattenne fino alla morte, che lo sorprese in età di 60 appi. Pare che colà non facesse molte opere, ma aveva disegnati molti antichi monumenti, di cui pensava di arricchire i suoi porti.

MARINELLI (GIROLAMO) di Assisi, fioriva avanti la metà del sedicesimo secolo, e lasciò alcune ragionevoli pitture iu S. Francesco

di Perugia.

MARINETTI (ANTONIO), detto dalla patria il Chiozzotto, era nato circa il 1700, e fu scolaro del Piazzetta. Nelle sue opere, non rarc in Venezia, vedesi che cercava di raddolcire lo stile del maestro, ma con discapito dell'originalità. Non è nota l'epoca della sua morte.

MARINI (ANGELO), valente scultore siciliano, fu del numero dei grandi artisti che in sul declinare del quindicesimo secolo e ne'primi anni del susseguente ornarono la facciata della chiesa della Certosa presso Pavia di nobilissimi lavori

di Scultura.

-- (ANGELO) orefice e pittore cremonese, se crediamo allo Zani, nel 1517 scrisse sotto ad un suo dipinto: Angelo Marini orefice 1517; e visse fino al 1586; onde avrebbe operato per lo meno 69 anni.

- (BENEDETTO), di Urbino, dopo avere imparati i principj dell'arte in patria, frequentò la scuola del Ridolfi, poi stabili la sua dimora in Piacenza, onde si formò uno stile misto del barroccesco, del veneto e del lombardo. La sua più famosa opera è il Miracolo della Moltiplicazione dei pani, che dipinse pel refettorio dei Conventuali di Piacenza, l'anno 1625;

colla quale opera, per comune sentimento, superò lo stesso maestro. Nella sua patria operò pochissimo, ed in pubblico non vedesi che il S. Carlo alla Trinità, quadro assai pregevole per una bella Gloria di angeli, ma non tale che possa sostenere il confronto di quelli fatti posteriormente in Lombardia, ove perciò è assai più conosciuto, Fiori nella prima metà del 17.º secolo.

- (ANTONIO) padovano, celebre pittore di paesi, ne'quali il più delle volte aggiunse belle figurine il Brusaferro. Nelle quadrerie di Padova non sono infrequenti i suoi quadri, ma sono altrove rarissimi.

Operava circa il 1700.

--- ( GIOVANNI ANTONIO), lavorò di musaico in S. Marco, e fu scolaro del Bozza. Viveva avanti

il 1600.

- (N.) di S. Severino, fu scolaro di mediocre pittore, ed ancor esso poco più che mediocre lasciò alcune discrete opere nella sua patria, ove morì circa il 1720.

MARINUS (IGNAZIO), nato nelle Fiandre nel 1626, fu pittore ed intagliatore de'più riputati d'Anversa dopo la metà del diciassettesimo secolo. Sono conosciute le seguenti

La Fuga in Egitto, da Rubens. L' Adorazione dei Pastori, da

Jordaens.

Gesù innanzi a Caifasso, dallo

Il Martirio di S. Apollonia, dallo stesso

Diverse stampe tratte da van

Dvck e dal Caravaggio.

MARIOTTI(GIOVANNI BATTISTA) veneziano, nato circa il 1700, fu allievo del Balestra e suo fedele imitatore, particolarmente ne'ritratti. Gli dobbiamo inoltre essere grati per avere nell'età sua con poc'altri artisti sostenuto alla meglio il decoro della scuola veneta. Morì circa il 1765.

- (IGNAZIO) nato in Roma

circa il 1675, intagliò varie stampe di non spregievole maniera; e tra queste l'ornato dell'altare di S. Ignazio nella chiesa del Gesù in Roma

MARIOTTI (VINCENZO) contemporaneo e forse fratello d' Ignazio, studiò la pratica della prospettiva sotto l'architetto P. Andrea Pozzi, e sotto la sua direzione intagliò le non poche stampe che ornano le opere di prospettiva di questo artista lojalita, ponendovi la seguente iscrizione: Vincentius Mariotti in praxim Facultatis, quam ab auctore dedicerat, sculpsit, an. 1695.

MARK (QUIRINO) nacque in Littau, nella Moravia, nel 1753; studiò l'arte dell'intaglio sotto il celebre Schmutzer, ed era ancogiovane quaudo fu ricevuto membro dell' accademia reale di Vienna.

Le sue opere d'intaglio eseguite fino al 1786, sono le seguenti

Carlo Conte de Pellegrini. Plenk dottore in Chirurgia.

La Vergine cel Bambino e San Giovanni, da Lucca Giordano

Susanua con i Vecchi, da Rubens.

Diogene ed Alessandro, dallo

Cleopatra che mostra ad Augusto il busto di Giulio Cesare, da Pomp. Battoni

L' Avaro amoroso, da Baun, ec. MARLIA (RENATA ELISABETTA), sposa di Bernardo Lépicié, intagliatrice francese, pubblicò varie stampe dal 1748 al 1755, tra le quali

La Gioventii sotto gli abbiglia-

menti della decrepitezza.

La Benedicite e la Madre laboriosa, da S. Chardin.

La Cuciniera olandese, da David Teniers.

MARLIANO da NOLA. Vedi Nola:

MARMITTA (Francesco e Lo-Diz. degli Arch. ecc. T. II.

DOVICO) padre e figlio, che fiorirono in sul declinare del quindicesimo secolo e ne' primi anni del susseguente, hanno diritto ad un distinto luogo tra gli artisti. Il padre, dopo avere lungo tempo esercitata la pittura, si diede all' intaglio, e si segnalò sommamente nei lavori in pietre dure, nella quale arte istrui suo figlio Lodovico, che non fu da meno di lui. Osservarono ad ogni modo gli scrittori dell'arte, che Lodovico venne molto distolto dall'intaglio delle pietre dal più lucroso esercizio di contrassare le antiche medaglie, onde saziare in qualche maniera l'avidità dei curiosi e dei collettori d'ogni preziosa vetustà. Maravigliosamente belli, dice Pietro Mariette, sono l'intaglio del Marmitta padre rappresentante un Antonino Comodo che già appartenue alla Collezione delle gemme dello Zanetti, e la testa di Socrate in un Cammeo eseguita dal Marmitta figlio, forse per il cardinale Giovanni Salviati, suo parzialissimo protet-

MARNE (L. A. DE) nato in Francia nel 1675, fu architetto ed intagliatore del re. Dietro i suoi ordini, disegnò ed incise non poche delle più belle statue greche e romane; poscia intagliò i 500 rami che adornano la Bibbia stampata in Parigi, in an solo volume in foglio, nel 1629, e dedicata alla re-

gina. MARNULLES (Gio. Antonio DE ) siciliano , figlio del Duca di Gio. Paolo, che fu costretto a salvarsi in Francia colla sua famiglia, quando i Francesi abhandonarono Messina nel 1674. Dilettossi di pittura, ed intagliò varj piccoli rami di soggetti tratti dal Parmigianino, con molto spirito. Possedeva un infinito numero di stampe d'ogni maniera, tra le quali non poche d'una straordinaria rarità e non replicate. Questa preziosa Raccolta di un uomo intelligentissimo passò, dopo

la morte di lui, accaduta nel 1726, nella reale libreria di Parigi.

MAROLI (DOMENICO) nato a Messina nel 1612, recossi in età giovanile a Venezia, di già ammaestrato negli elementi della pittura, e colà studiando particolarmente le migliori opere di Giacomo da Ponte, e de' suoi imitatori, riuscì valente pittore di argomenti pastorali. Il Boschini, nella Carta del navegar pittoresco, lo loda assai, cd in prova del suo merito offre una stampa tratta da un suo disegno, rappresentante un pastore con un cane ed alcune giovenche, tutte figure lodevolmente disegnate ed in belle mosse. Mancò all' arte nel 1676.

MARONE (JACOPO) di Alessandria, fioriva nel secolo quindicesimo. Di questo valente pittore di antico stile conservansi in Savona, a S. Jacopo, una tavola a tempra divisa in vari compartimenti, nel principale dei quali dipinse un paese con bel Presepio, ed in Genova a S. Brigicia vedevansi due tavole fatte del 1481 e 1484, condotte con grandissima diligenza e molto amore.

MAROT ( GIOVANNI ) nato a Parigi nel 1640 si fece vantaggio. samente conoscere come valente architetto, disegnatore ed intagliatore alla punta. Fece egli il disegno del convento delle Feuillantines nel borgo S. Giacomo a Parigi, e coll'ajuto di suo figlio Daniello, intagliò una raccolta di chiese, palazzi, giardini, fontane, ec. di loro composizione, conosciuta in commercio sotto il titolo di Les grandes et les petits Marots. Di questi rami si valse Blondel nella sua Architecture française, e J. le Pautre e Cochin nelle 22 stampe rappresentanti l'ingresso in Parigi di Luigi XIV colla sua sposa. Tra le stampe staccate di Giovanni Marot indicherò le seguenti:

Riposo nella fuga in Egitto.

Alzata del Louvre Pianta e Vedute del castello di Vincennes.

— (DANIELLO) figlio del precedente, uacque nel 1630, ed è spezialmente conosciuto sotto il titolo di Architetto di Guglielmo III d'Orange. Oltre le opere eseguite unitamente al padre, fece i disegni della gran sala di Haja. Pubblicò la gran stampa dell'Assemblea degli Stati generali d'Olanda ed incise alla punta le statue ed i vasi del reale palazzo di Loo. Sono pure sue opere

La Gran fiera dell' Haja La Gran fiera d' Amsterdam

Veduta e prospettiva di Voorst, cc. MAROT (FRANCESCO) figliuolo ed allievo di pittore dozzinale, passò dalla scuola paterna a quella di Carlo la Fosse, e fu uno de' suoi più vicini imitatori. Tra le sue più rinomate opere contansi il Martirio di S. Lorenzo fatto per una chiesa di Rotterdam, ed alcuni quadri che fino alla fine del diciottesimo secolo si conservarono in alcune chiese di Parigi, nella qual capitale era professore della reale accademia di pittura in principio del diciottesimo secolo.

MARPEGANI (CAMILLO), veneziano, nato circa il 1580, fu scolaro in patria dell'Aliense. Poche cose fece di pittura, ma lasciò molti disegni ed invenzioni, che utilmente servirono al di lui figliuolo

avanti la metà del diciassettesimo secolo, viene da Carlo Ridoffi, accurato biografo de'pittori veneziani, dichiarato uno de'buoni pittori dell' età sua.

MARQUEZ JOYA (FERDINAN-DO) dimorava in Siviglia nel 1649, nel quale anno fece il ritratto del cardinale di Siviglia, che fu poscia intagliato da vander Gouwen. Dai suoi ritratti direbbesi allievo del Murillo; ma non avendo fatte, per quanto è noto, opere di Storia, non è possibile il darne fondato giudizio. Probabilmente morì nel 1672, dopo avere ammaestrato nell'arte

suo nipote

MARQUEZ JOYA (STEFANO), che fu pure uno de' felici imitatori del Murillo. Le sue principali opere sono gli otto quadri eseguiti per i Trinitarj scalzi di Siviglia. Dipinse 'pure i dodici Apostoli di grandezza naturale per lo Spedale della Saugra, ed altri quadri per il convento e per la chiesa degli Agostiniani, ec. Morì in Siviglia nel 1720.

MARRA (FRANCESCO LA) nato in Napoli circa il 1700, fu allievo del Solimene, ma non tardò ad abbandonare la pittura per darsi all'intaglio, dopo per altro aver lasciato in patria alcune testimonianze della sua virtù pittorica. Le sue

principali stampe sono;

Soslitta della sagrestia di S. Domenico maggiore, dipinta da Solimene

Frontespizio istorico del Vitruvio del marchese Galliani, stampato in Napoli nel 1758.

Simile per il libro di Antonio Genovesi de Jure et Officiis, stam-

pato nel 1765.

MARRACCI (GIOVANNI ED IP-POLITO FRATELLI), nati in Lucca, il primo nel 1657, l'altro circa il 1640. Giovanni fu scolaro del Berettini, e ne imitò lo stile in molte belle opere a fresco e ad olio fatte in Lucca ed altrove; Ippolito studiò sotto il Metelli, ed ugnagliò il maestro. L'uno e l'altro fratello dipinsero da soli, e molte cose fecero in compagnia. Le più riputate opere di Giovanni sono la cupola di Sant Ignazio in S. Giovanni di Lucca, diverse tavole ad olio nell' oratorio di S. Lorenzo, è nella collegiata di S. Michele; siccome alla Rotonda della stessa città vedonsi le più helle cose d'Ippolito. Morirono ambidue nei primi anui del 18.9 secolo.

MARRESCIII (JACOPO), scolaro del Diziani, nacque in Venezia nel 1711, e fu lodato pittore di quadri di architetture. Conobbe ancora la figura, ed è per questo conto superiore al Vigentini suo contemporaneo, al quale facevano le figure il Tiepolo elo Zuccarelli. Nelle quadrerie di Venezia sono varj suoi quadri d'architettura. Morì di 83 anni.

MARSHALL (GUGLIELMO), nacque in Inghilterra circa il 1616, ed ebbe nome tra i buoni diseguatori ed intagliatori a bulino. Di vent'anni aveva di già pubblicate in Londra alcune stampe, eseguite per ornamento di fibri. Lavorò a bulino con assai piacevole stile, e mai non usò la frase ad vivum. Sono probabilmente di sua invenzione undici ritratti, tra i quali quelli di

Guglielmo, conte Sterlin.
La regina Elisabetta.

Il re Carlo I.

Tommaso Fairfax a cavallo.

Shakespeare con un tralcio di lauro in mano.

MARSY (GASPARE E BALDAS-SARRE ), scultori francesi, che fiorirono sotto lo splendido regno di Luigi XIV, pare che l'ungamente siano stati ai servigi di questo Monarca, che segnò la seconda gloriosa epoca delle arti e delle lettere in Francia. I Marsy, egualmente versati ne' lavori di marmo e di bronzo, scolpirono e fusero per tutti i reali giardini svariatissime opere, tra le quali non rammenteremo, che il famosissimo gruppo in marmo dei Tritoni che abbeverano i cavalli del Sole, posto nei bagni d' Apollo a Versailles.

MARTELLI (LORENZO E BAL-DINI TADDEO), fiorentini, meritano appena di aver luogo in un Dizionario Pittorico, non essendo conosciuti che come servili copisti ed imitatori di Salvator Rosa,

- (LUCA DI MASSA), cono-

sciuto soltanto per un grande quadro dipinto per la chiesa di S. Bar-

naba di Brescia.

MARTENASIÈ (PIETRO), allievo di Le Bas, chbe nome tra i buoni intagliatori del p. p. secolo. Era nato in Anversa, dove, tra le altre stampe, pubblicò le seguenti

L' Abbeveratojo campestre, da

Berghem.

Il Padre di famiglia, da Greuze. Il Ratto delle Sabine, da Ru-

bens.

MARTIN (DAVIDE), nato in Inghilterra nel 1734, o in quel torno, operava in Londra nel 1765, nel quale anno pubblicò alcune stampe alla maniera nera, rappresentanti Luigi Francesco Roubilac scul-

tore.

Lady Francesca Manners

Giovan Giacomo Rousseau, vestito all' Americana

David Hume.

— (ELIA) ancor esso inglese, intagliò in Londra molti piccoli soggetti e teste a granito, di propria invenzione.

--- (M.), nato in Francia nel diciassettesimo secolo, fu pittore di Luigi XV, ed intagliò varie stampe di propria invenzione, o tratte da altri autori.

- (TOMMASO), che operava in Siviglia dopo il 1668, fu scolaro di Alfonso Faxardo, e lasciò in quella città molti ragionevoli quadri di storia sacra e profana.

MARTINELLI (GIOVANNI), fiorentino, viveva verso il 1650. Di questo artefice, a torto avuto in poco concetto dagli storici dell'arte, conservansi ne'Frati conventuali di Pescia la stupenda opera del Miracolo di S. Antonio, e nella reale Gal-Ieria del gran duca il Convitto di Baldassarre, opere pregevolissime che non temono il confronto delle migliori di altri artelici suoi contemporanei.

— (Luca e Giulio, Fratelli),

nati in Bassano circa il 1550, furono scolari ed imitatori di Jacopo da Ponte, Poche opere pubbliche e private, che tuttavia conservansi nella loro patria e nei vicini paesi, li mostrano seguaci della buona maniera bassanesca, dalla quale tanto si scostarono gli allievi dei figliuoli di Jacopo.

MARTINELLI (DOMENICO), lucchese, nacque nel 1650. Abbracciò in gioventù lo stato ecclesiastico, che non gl' impedi di proseguire i suoi prediletti studi del disegno e dell'architettura. Fu lungamente a Roma, dove cuoprì la carica di Custode dell' Accademia di S. Lucca, e fu pubblico professore di prospettiva e di architettura. Fu chiamato a Vienna per fare il disegno del palazzo del principe di Liechtentstein, che riusci opera grandiosa; e diresse pure non poche fabbriche di altri palazzi, di ponti e di fortificazioni. Dicesi ch' era collerico, intollerante, risoluto ed interessato all'accesso. Le sue opere architettoniche dimostrano magnificenza; e si ammira un suo bel quadro del Ratto delle Sabine, di cui fece una replica più in grande per la famiglia Brignole, Ignorasi l'epoca della sua morte.

MARTINET (Francesco Nicco. LA ) intagliatore, che operava dopo la metà del secolo decimottavo; tra diverse stampe fatte per libri, meritano distinta ricordanza quelle formanti l'intera raccolta degli Uccelli che ornano la Storia naturale di Buffon. Era sua sorella

- (LUISA) la quale apprese l'intaglio da Nicolò Dupui. Era nata in Parigi nel 1731. Oltre diverse vignette ed ornamenti per libri, intagliò ancora

La Morte di Adone con molto

garbo

MARTINEZ (AMBROGIO), imparò l'arte in Granata, nella scuola di Alfonso Cano, e dava speranze di riuscire uno dei migliori suoi

allievi; ma il desiderio di superarlo lo pricipitò nel manierato, e se piacque in un' età, in cui dominò il cattivo gusto, doveva necessariamente essere annoverato tra i viziosi artefici quando la Spagnarinvenne da quella generale depravazione delle arti, che dominò più o meno in tutta l'Europa dalla metà del 17.º secolo fin oltre il 1750. Ambrogio morì in Granata uel 1674.

MARTINEZ(GREGORIO DIVALLA-DOLID) operava del 1594, nel quale anno, com'era costume di quei tempi nella Spagua, fece, con Giacomo d'Urbino di Madrid, le dorature dell'altar maggior della cattedrale di Burgos, pel prezzo di undici mille ducati d'oro. Conservansi alcuni bei paesi di Gregorio in Valladolid, ed una pittura in rame rappresentante la Vergine col fanciullo, San Giuseppe e S. Francesco', del miglior colorito che abbia la scuola veneziana.

--- (GIUSEPPE), nacque in Saragozza nel 1612, e fu da suo padre mandato giovanetto a Roma per apprendere l'arte. Era di poco tornato in patria, quando alcune sue opere lo fecero vantaggiosamente conoscere a Filippo IV, che lo nominò sno pittore l'anno 1642. Velasquez da Silva lo stimava assai, onde don Giovanni d'Austria lo dichiarò pure suo pittore. A dispetto di tante distinzioni, Giuseppe non volle abbandonare Saragozza dove non gli mancavano opere di grandissima importanza, che gli produssero di che vivere splendida. mente lino al 1682, in cui mori. Se questo artefice avesse avuto così buon fondamento di disegno, come ebbe vaghezza di colorito, dovrebbe collocarsi tra i migliori pittori della Spagna. Fu per altro nomo dottissimo, ed è danno grandissimo dell'arte, che non siasi mai pubblicata la curiosa sua opera: Discursos praticables del nobilissimo arte de la pintura: sus rudimentos, medios y sines, que ensenna la experiencia, con los exemplares de obras insignes de artifices ilustres.

- (GIUSEPPE), fiori alcun tempo prima in Valladolid, ove operò molto ad olio ed a fresco pel convento di S. Agostino. Gli si attribuiscono pure i bei grotteschi della cappella dell' Incarnazione esegniti nel 1598, ec. Le sue opere, lodevolmente composte, si rendono pure pregevoli per correzione di disegno o per tenerezza di colorito, ma non conobbe ne dottrina di costume.

nè nobiltà di espressione.

- (SEBASTIANO) nato in Taën nel 1602, fu allievo d'uno scolaro di Cespedes. Selihene si fosse reso uno de' migliori disegnatori della sua patria, e sapesse graziosamente colorire, non fece che pochi quadri di storia. Dipingeva invece bellissimi paesi, onde Filippo IV lo creò, nel 1760, suo pittore, e l'onorò più volte della sua presenza mentre lavorava nel suo studio. Morì nell'anno 1667, lasciando molti quadri di stanza assai stimati; e sono famosi, tra i pochi suoi quadri storici, quelli della Concezione e di S. Sebastiano della cattedrale di Taën.

- (ANTONIO), figlio ed allievo di Giuseppe pittore di Filippo IV, nato in Saragozza nel 1639, fu dal padre mandato a Roma perchè si avanzasse nell'arte. Tornato in patria, ajutò il genitore nelle molte opere che gli erano commesse dal re e da don Giovanni d' Austria; ma mentre dipingeva i quattro quadri pel Collegio della Manteria, a dispetto delle rimostranze del padre, si sece in quel convento frate laico. Dopo tale epoca non lavorò che alcuni quadri delle storie di S. Brunone pel suo convento, in cui morì l'anno 1690.

- (Grisostomo), nato in Valenza circa il 1650, si applicò alternativamente alla pittura ed all'intaglio. Nel 1680 dipinse S. Pasquale ed altri santi per la Congregazione di S. Filippo Neri, e per altri conventi di Valenza: ma pare che dopo tale epoca si consacrasse tutt'affatto all' intaglio, nella quale arte si esercitò lungamente. Morì nei Paesi Bassi nel 1694.

MARTINEZ (DOMENICO), nato in Siviglia in sul finire del 17.ºsccolo fu ammaestrato nell'arte da un pittor dozzinale, detto Maestro Giovanni Antonio. Ma il suo buon genio, l'amore del lavoro, ed alcuni buoni esemplari lo resero in breve uno de' più rinomati pittori di Siviglia, onde gli venivano affidate le opere della più grande importanza. In breve Domenico si trovò ricco in modo, che potè rifiutare la carica di pittore di Filippo V. e rendersi utile alle arti ed alla patria, continuando ad ammaestrare i numerosi allievi che da tutto il regno accorrevano alla sua scuola provveduta di modelli e di una copiosissima raccolta di stampe. Se Domenico avesse avuto miglior disegno e maggior cognizione di prospettiva, avrebbe arricchita la sua patria di migliori allievi che non furono Giovanni de Espinal e don Andrea Rubira. Morì in patria, ricco ed onorato, l'anno 1750.

- ( TOMMASO ), nato in Siviglia circa il 1670, fu allievo d'un allievo di Murillo, che lo rese imitatore dello stile di quel grande maestro. Si dice che fosse uomo di singolarissime costumanze, e che vivesse nella città come se si fosse trovato in un deserto. Una sua Madonna addolorata, che dal convento della Mercede di Siviglia fu trasportata all'Alcazar come cosa rarissima, è la sola opera degna di Murillo, che si conosca di questo uomo singolare, morto nella sua patria nel 1754.

DE BARRANCO (DON BERNARDO), nacque nel 1758, nel villaggio di Cuesta, nella pro-

vincia della Rioja. Dopo avere imparati i principi dell'arte in Madrid, del 1765 partì alla volta d' Italia, e vi si trattenne alcun tempo studiando in Roma, in Napoli, in Parma, ove in particolar modo si affezionò alle opere del Coreggio. Tornato in Ispagna del 1769, fu poco dopo ricevuto membro dell' Accademia di S. Fernando, ed incaricato di alcuni lavori, sotto la direzione di Mengs, per la real corte. Tra le più rinomate sue opere contansi il ritratto tutto intero di grandezza naturale, del conte di Florida Bianca, e vari disegni per l'edizione del don Onichotte fatta dall'Accademia nel 1788. Don Bernardo morì in Madrid nel 1791.

--- DE CAYORLA(Francesco). allievo di Valdes, ebbe nome in Siviglia di buon pittore in sul finire del 17.º secolo. Una sua Concezione, nella sagristia del Convento della Mercede di Siviglia, lo mostra coloritore eccellente, cattivo di-

segnatore.

--- DE LA GRADILLA (GIO-VANNI), fu scolaro in Siviglia di Francesco Zubaran. In questa città fu celebre il refettorio della Mercede da lui dipinto a fresco, che più volte ritoccato, non lascia adesso conoscere il vero merito dell'autore. Fu il Martinez uno de londatori dell' Accademia di Siviglia, della quale fu console dal 1660 al 1675.

- DE PAZ ( MATTEO), altro dei benemeriti artefici dell' Accademia Sivigliana, avendo contribuito al di lei mantenimento coll'opera e col danaro.

MARTINI(PIETRO ANTONIO), nato in Parma nel 1739, poi ch'ebbe appresi gli elementi del disegno in patria, passò a Parigi, e disegnò ed incise diversi soggetti tratti da pittori francesi e framminghi, che lo fecero annoverare tra i buoni intagliatori. Le sue acque forti risguardaronsi quali cose preziose; e Le

Bas le terminò a bulino. Recatosi poi a Londra, intagliò diverse stampe alla punta ed a bulino, ed alcune eziandio alla maniera nera. Aveva questo dotto artista formato il progetto di dare in lingua italiana un' opera intorno all' incisione ed agli incisori di tutte le scuole; la quale, uscendo di mauo di un profoudo conoscitore delle teorie e delle pratiche dell'arte, non poteva che riuscire utilissima. Questo pensiero, circa trent' anni dopo la morte del Martini, ricorse alla mente di più illustre intagliatore, il caval. Giuseppe Longhi; ma non ebbe intero compimento, perocchè non era ancora terminata la stampa del primo volume, quando il nostro Longhi fu colpito da accedente apoplettico, che lo trasse in due giorni al sepolcro. Io ignoro quale metodo pensasse di tenere il Martini nel trattare quest' argomento, ma è da credersi, che difficilmente avrebbe fatto meglio del Longhi, comunque non abbia questi corrisposto alla troppo grande aspettazione. Operava ancora negli ultimi anni del p. p. secolo.

Le più celebri sue opere sono

Lucio Albino, che scende dal suo carro per collocarvi le Vestali, da una scultura di Pajou.

I Romani, che sorprendono i Vai

nel tempio, dal medesimo.

Veduta della città d' Avignone, da Vernet, con altre tre simili, dei Piaceri della state, veduta di Spoleto e veduta di Port' Ercole.

Il Ritorno d'Ulisse in Itaca. Esposizione della Sala di Londra,

eseguita nel 1787.

MARTINI (GIOVANNI) da Udine fu uno dei molti scolari di Giovan Bellini, chiamato comunemente Giovanni di Martino, di cui nella confraternità di S. Cristofano di Udine si conservò fino all'età in cui fu soppressa, un gonfalone dipinto nel 1507. Altre sue pitture si possono tuttavia vedere nella sua patria e

ne'vicini paesi, di maniera alquanto più tagliente che non è la belliniana, ma con graziose arie di volto e dolcemente colorite. Pare che morisse circa il 1515.

— (INNOCENZO), parmigiano, nato in principio del sedicesimo secolo, è conosciuto per i freschi eseguiti in Parma alla Steccata ed in S. Giovanni; le quali opere sarebbero assai più ammirate se non fossero sbattute dal confronto delle maravigliose pitture del Correggio, del Mazzuola e di altri insigni maestri.

di Siena, probabilmente fratelli, fiorirono in patria dopo il 1570, nella quale epoca si hanno memorie, che fecero la scala del pulpito di quella cattedrale, per i tempi in cui fu eseguita, assai lodevole e bastante a mostrare, che l'arte della scultura continuava in quella città a tenersi in credito.

MARTINO, uno degli antichi scultori veronesi, che operarono in quella città dagli ultimi tempi longobardici fino all'età degli Scaligeri, come i Briolotti, gli Orsi, i Gioventini, i Gioviani, i Pacifici, gli Adamini, i Calzari ed altri, di tutti i quali, ci conservò memoria l'illustre autore della Verona illustrata, e di pochi vedonsi tuttavia alcune opere.

— (DI BARTOLOMMEO), Senese, nato circa il 1350, dipingeva del 1406 nel duomo di Siena la Storia della Traslazione del corpo di S. Crescenzio. In S. Antonio Abate della stessa città conservasi ancora un'altra tavola della miglior maniera di que'tempi, con grado dipinto di piccole figure ancora migliori e più amorosamente dipinte che le grandi della tavola. Non è noto di qual tempo morisse.

MARTINOTTI (EVANGELISTA) di Casalmonferrato, recatosi giovanetto a Roma, fu allievo di Salvator Rosa, e riputatissimo pittore di paesi con belle figure di uomini e di bestie

d'ogni genere. Ad esempio del maestro si provò ancora in opere più grandi, ma si mostrò da meno che nelle piccole, come ne fa prova il Battesimo di N. S. fatto pel duomo di Casale, quadro assai studiato e pieno di belle considerazioni. Morì in età avanzata, nel 1694.

MARTORANA (GIOVACHINO), palermitano, pittore macchinoso, lasciò in alcune chiese della sua patria diverse grandiose opere, tra le quali sono lodatissimi i quattro quadri delle Gesta di S. Benedetto, a S. Rosalia. Fioriva verso la metà

del 18.º secolo.

MARTORIELLO (GAETANO), napolitano, scolaro di Nicola Massaro, era e nato circa il 1670, si acquistò nome di bizzarro e leggiadro paesista, sebbeue lasciasse il più delle volte i suoi quadri poco più che abbozzati, e non fosse troppo felice coloritore. Morì di circa 50 anni.

MARTIS (OTTAVIANO), nato in Gubbio circa il 1375, fu uno dei buoni pittori dell'antica scuola di Perugia, della quale obbe la matricola nel 1400. Nella chiesa di S. Maria Nuova della sua patria conservasi tuttavia una bella tavola fatta nel 1403. Rappresentò. N. Signore circondato da un coro d'angioletti di forme assai gentili ed in graziose attitudini, ma di sembianze quasi affatto simili, come costumavasi di que' tempi, credendosi che tra perfette creature, come gli angioli, non vi dovessero essere volti più o meno belli. Lavorava aucora nel 1444.

MARVIE (MARINO) nato in Parigi nel 1723, fu buon disegnatore, ed intagliò con qualche merito all'acquaforte alcune stampe, tra le quali

Una gran Festa data in occasione della nascita del duca di Borgogna, che su terminata a bulino da J. Ouvrer,

MARUCELLI, o MARSCELLI (GIOVANNI STEFANO), non è ben noto se appartenga alla Toscana o all' Umbria. Sappiamo soltanto, che venne giovanetto in Toscana e si domiciliò in Pisa poco dopo il 1600, ove fu scolaro dell' Ascoli. Fu ingegnere e pittore, e nell' una professione e nell'altra fu molto ado. perato in quella sua patria adot-tiva. Conservasi nella cattedrale il suo Convito d' Abramo ai tre Angeli, ammirato per la felicità dell'invenzione, non meno che per la vagliezza delle tinte. Morì del 1656.

- ( VALERIO ), mediocre scolaro di Santo Titi, fece qualche lodevole opera, ma non tale che lo distingua dalla folla de' suoi con-

temporanei.

MARULLO (Giuseppe), di Casale d' Orta, fu uno degli allievi dello Stanzioni, e forse il più vicino suo imitatore, onde diverse sue prime opere venivano ancora dai piltori attribuite al maestro. Bellissime sono in fatti quelle che eseguì a S. Severino. Ma in appresso, prendendo maggior sicurezza nel lavoro, incominciò ad allargarsi d'all' immitazione del maestro, ed a colorire più risentitamente che non faceva; onde i contorni divennero crudi e taglienti, non essendo permesso che ai grandi ingegni il formarsi uno stile originale. Morì nel 1685.

MARŽI, o MAZZI (VENTURA), d'Urbino, uno degli scolari di Federico Barocci, che non seguì lo stile del maestro, per abbandonarsi ad uno peggiore, come lo dimostra il suo quadro di S. Omobuono nella sagristia della cattedrale di Urbino. In altre opere si mostrò più valente pittore, ma non tale da far onore all'illustre scuola da cui usciva. Ignoransi le precise epoche della di lui nascita e morte.

MARZIALE (MARCO), nato in Venezia circa il 1440, appartiene alla scuola dei Bellini. Diverse sue pitture di sacre immagini si conservano nella sua patria colla soscrizione: Marcus Martialis Venetus; e due con nota dell'anno, una cioè del 1488, l'altra del 1506. Si vede imitatore dei Bellini, ma di loro più arido, e più languido coloritore.

MARZO (URBANO), di Valenza. Di questo poco conosciuto pittore, nato circa il 1620, conservasi nella sua patria un Cristo che porta la croce, lodevole figura, colla soscrizione. Urbano Marzo. Ma il di

lui fratello

(Andrea), allievo del Ribalta, si rese celebre in patria coi quadri di S. Antonio di Padova per la chiesa di Santa Croce e per quella di Santa Caterina. Ebbe parte nel 1662 all'incisione della celebre opera: Descrizione della feste fatte in Valenza per il Mistero della Concezione, della quale è suo lavoro il

frontispizio.

MASACCIO di SAN GIOVAN-NI, terra del contado fiorentino, naeque nel 1401, e fu il primo ad aprire la strada al moderno stile del susseguente secolo; or de il Vasari chhe a dire, che le cose fatte innanzi a lui si possono chiamare dipinte e le sue veraci e naturali. Dicesi che apprendesse l'arte da Masolino, ma in fatto si fece grand' uomo studiando le opere degli scultori Donatelo e Ghiberti, e la prospettiva nella scuola del Brunelleschi. È noto che Masaccio andò a Roma; e le opere eseguite dopo il suo ritorno a Firenze, non permettono di porre in dubbio i suoi studi sugli antichi marmi di quella capitale. Ne siano prova le pitture della celebre cappella del Carmine, nelle quali vedonsi le figure ben piantate, vesti ragionevolmente panneggiate, comunque talvolta alquanto meschine, belle arie di teste ed espressioni così svariate e nobili, che per testimonianza di Mengs presagiscono il gusto di Raffaello. Ed è pur vero clie Masaccio e F. Filippo Lippi nato due anni avanti di lui, seppero i primi dipingere gli animi e

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

segnare il nudo con verità. Il colorito di Masaccio è bello e vero. teneri le carni, grande il rilievo delle figure, la prospettiva di già uscita dall'infanzia, il tutto insieme ben armonizzato. Aveva, prima di andare a Roma , fatta la tavola di Sant'Anna, in Sant' Ambrogio di Firenze: e subito giunto a Roma dipinse la cappella di S. Caterina in S. Clemente: ma quale distanza da questa cappella a quella del Carmine in Firenze, nella quale la sola figura del nudo hattezzato da S. Pietro, che vedesi tremare abbrividita dal freddo, supera di lunga mano quanto aveva egli e gli altri pittori fatti prima d'allora l Non aveva ancora terminata così stupenda cappella quando Masaccio morì, non senza sospetto di veleno, in età di 41 anni. Altre opere aveva fatte in Firenze ed altrove, che poi tutte perirono, tranne alcuni rarissimi quadri conservati nelle gallerie, tra i quali quello di Palazzo Pitti, rappresentante un giovane, che direbbesi vivo. Le pitture del Carmine furono pure miracolosa-mente salvate dall' incendio che guastò tutta quella chiesa; e furono la scuola di tutti i grandi artisti della bassa Italia; di Domenico del Ghirlandajo, Leonardo da Vinci, Pietro Perugino, Michelangelo, Raffaello, ec. Forse verun altro artista ha uguali 'diritti alla riconoscenza dell'arte: imitatore di nessuno, non fu, per lo spazio d'oltre mezzo secolo, uguagliato da'suoi grandi imitatori.

MASO (GIUSEPPINO DEL) chiamato il Macerata, probabilmente allievo di Agostino Caracci, ma senza verun dubbio uscito dalla scuola dei Caracci, dipinse a Fabriano un S. Nicolò ad olio ed altre cose a fresco, che lo dichiarano ottimo caraccesco. Anche la sua patria possedeva una Maria Vergine in gloria con varj Santi nella chiesa de'Carmelitani ed un S. Pietro in quella

de' Cappuccini, che con soverchia lícenza copiò quasi per intero dal quadro del S. Pietro di Guido, che stava ai Filippini di Fano. Giuseppino operava ancora nel 1630.

MASON (GIACOMO), nato in Inghilterra circa il 1710, fit uno dei buoni disegnatori ed intagliatori alla punta ed a bulino, di cui fu fecouda l'Inghilterra nel secolo decimottavo. Unitosi con Canot, cui non fu al certo inferiore, pubblicò alcune Raccolte. Fece molte ineisioni a colori, ritenendo perfettamente le tinte dei quadri originali.

Tra le sue stampe ricorderò le

seguenti:

I Contadini felici, paesaggio dove si vede una danza di abitatori di villaggi, da Swanevelt.

Paesaggio eroico, in cui si vede Venere nel bagno circondata dagli Amori, da Andrea Sacchi.

Due paesaggi mentagnosi con fi-

gure, da Gaspare Poussin.

Veduta sul Po in una sera d'esstate, da Claudio Lorenese.

Discesa d' Enea in Italia, ossia il Mattino allegorico dell' Impero romano, dallo stesso.

Due Vedute di Costantinopoli, da

J. B. Chatelin.

Sei Vedute d'Halifax, dipinte da Serres.

Dieci Vedute diverse, disegnate da Ballers.

Quattro Vedute di Roma antica,

dipinte da Guhn Smith.

MASQUELIER (LUIGI GIUSEPPE) nato a Lilla nel 1751, fu uno dei migliori allievi di Le Bas; ed intagliò con egual merito alla punta ed a bulino molti paesaggi toccati con molto spirito.

Tra tanti ricorderò i seguenti.

Arrivo di Voltaire ai Campi Elisi, da Barbier.

Veduta di Fiandra, da Teniers. Paesaggio con alquanti bestiami, da Potter. Il Ponte del diavolo, ad Cha-telet.

Veduta d' Italia, da Vernet. I Ressidui di un naufragio, dal

medesimo.

Una delle sedici battaglie dell'imperatore della China, ec.

MASSARD (GIOVANNI), nato a Parigi nel 1760, apprese il disegno e l'intaglio nella scuola di Giovan Giorgio Wille, e lo imitò con tanta diligenza, che senza una perfetta cognizione delle loro opere, non distinguonsi da quelle del maestro quelle dell'allievo: e forse le stampe del secondo son eseguite con maggiore purità.

Tra le sue stampe sono celebri:

Maria Antonietta d'Austria, delfina di Francia

Luigi Augusto delfino di Francia, che serve di accompagnamento

La Famiglia di Carlo I re d'Inghilterra, da van Dyck.

Agar ed Abramo, dal medesimo. Eva che presenta il pomo ad A-

damo, dal Cignani.

MASSARI (Lucio) bolognese, nato nel 1569, fu prima scolaro del Passarotti, poi di Lodovico Caracci. E cosa singolare che quest'artefice, il quale in alcune opere si avvicinò al maestro, in altre uguagliò l' Albani suo condiscepolo ed amico, non partecipasse ancora alla gloria loro, e sia quasi sconosciuto fuori di Bologna. Si dice, che la caccia ed un delizioso giardino che lavorava colle sue mani gli rapissero gran parte di quel tempo che avrebbe dovuto consacrare all' arte. E veramente non operò quanto alcuno de'Caracci, e meno quanto l'Albani; ma le sue opere dipinte soltanto quando il suo buon genio lo voleva, spirano tutte grazia ed ilarità, e sono così amorosamente finite, che nulla lasciano a desiderare. Andò a Roma mentre colà lavorava Annibale, e così da questi consigliato, disegnò i più bei pezzi dell'antica scultura, e vi ag-

giunse alcune copie dei freschi di Annibale egregiamente copiati. In conseguenza di tali studi il suo stile si avvicina più a quello di Annibale che di Lodovico, ma vi si scorge, più che tutt'altro, la leggiadria dell' Albani, col quale visse unito in istrettissima domestichezza. ed ebbe comunione di studi, di lavori, di società, di villa. Lo Sposalizio di S. Caterina a S. Benedetto ed il Noli me tangere dei Celestini sono riguardati come le sue più belle opere di Bologna; ma il San Gaetano ai Teatini della stessa città ha tali graziosi angioli, arie di volto soavi, dilicatezza di carni, leggiadri pensieri, ed altre così fatte gentilezze, che non si trovano che nell'Albani e nel Massari. Trattò ancora argomenti tragici con somma intelligenza dell'arte, ma senza far pompa di difficili scorti e di nudi. Tale è quel suo nobilissimo quadro della Strage degli Innocenti nel palazzo Bonfigliuoli, ed altri di simile carattere, che per quantità e varietà di figure, per espressione, per evidenza, forse avanza qualunque opera dell'Albani. Morì del 1633, lasciando alcuni allievi degni del suo nome.

MASSARI (GIORGIO ) architetto veneto, che fioriva nel diciassettesimo secolo, su uomo di non comuni talenti, e di grande immaginazione dotato, che se vissuto fosse in tempi migliori, sarebbe riuscito artista di sommo merito. Tra gli edifizi eretti sni disegni di lui, ricorderemo la facciata della chiesa dei Gesuiti in Venezia, la di cui magnificenza basta a far testimonianza del grandioso immaginare

di quest'architetto.

MASSARO (NICCOLA), napolitano, celebre paesista, scolaro di Salvator Rosa', fiorì dopo la metà del 17.º secolo. Le sue opere non cedono nel disegno e nella disposizione delle parti a quelle del maestro, e sarebbero quasi ugualmente pregiate se avesse saputo imitarne ancora la forza del colorito. I più bei paesi del Massaro sono quelli colle figure del Martoriello.

MASSAROTTI (ANGELO) nato in Cremona nel 1645, poi ch'ebbe appresi in patria gli elementi della pittura, recossi a Roma, dove frequentò la scuola del Cesi. Nelle opere di lui si conosce la dottrina. ma nou la forza della scuola romana; ed il colorito, le arie dei volti tratti dal naturale, il panneggiamento ricordano la scuola Cremonese, ma di già decaduta dall'eccellenza dei Campi. Dipinse in Roma a S. Salvatore del Lauro abbastanza lodevolmente ond' essere ascritto all'accademia di S. Luca nel 1680. Di ritorno in patria, ebbe continue occasioni di lavoro: ma le più lodate sue opere furono la Concezione diointa in S. Ilario, il quadro grande sopra la porta maggiore di S. Agostino, rappresentante il Santo tilolare, con molte altre figure tutte in attitudini ed abiti diversi. Mancò all'arte in patria nel 1723.

MASSE (GIO. BATTISTA), nato a Parigi nel 1681, esercitò con lode la pittura e l'intaglio all'acqua forte, e tratto la miniatura con grande spirito e gusto. Era stato nominato Ispettore dei quadri del re e con-sigliere della reale accademia di pittura, quando mancò alle arti nel 1769. Debboosi a Masse le belle stampe di Le Brun della galleria di Versailles, avendone disegnate egli stesso la maggior parte, e diretti gl' intagli fino alla fine. Quest' opera porta il titolo di

Grande Gallerie de Versailles et

les deux

Salons qui l'accompagnent, dessinée par

J. B. Masse et gravée par le mailleurs

Maitres du temps. en. 520 planches. Paris 1752, gr. in fol. Furono incise da Masse le tre

seguenti stampe

Antonio Coispel primario pittore

Maria de' Medici, moglie d' Enrico IV. da Rubens.

Venere che invia Mercurio a disporre Didone in favore d'Enea, da J. Catelle.

MASSEI (GIROLAMO), lucchese, nato avanti il 1530, sirecò a Roma in matura gioventù e di già ammaestrato nell'arte, onde fu adoperato nelle opere di papa Sisto V e di Gregorio XIII, poi dal Danti impiegato nella continuazione della loggia di Raffaello in Vaticano, col Tempesti, con Raffaellino da Reggio e col giovane Palma.

MASSI (DON ANTONIO), da Jesi, che visse circa il 1580, è noto per alcune pitture fatte in Bologua.

(GASPARE) operava in Roma circa la metà del secolo diciottesimo. Intagliò a bulino un S. Giovanni Nepomuceno tratto da Bartolommeo Poli.

S, Niccolò che scaccia i demoni. da Gio. Calandrucci.

Un arco trionfale in occasione del

possesso di papa Clemente XII. Ritratto del poeta improvvisatore cavaliere Perfetti, dall'originale pit-

tura di Prospero Clori, ed altri ritratti di distiuti personaggi.

MASSINI (PIETRO) che operava in Roma nel 1729, si fece conoscere tra gl'intagliatori per il frontespizio del libro intitolato: Primatus Hispaniarum vindicatus, e per la stampa della B. Vergine col hambino che dorme, tratta da un quadro di Guido Revi.

MASSON (ANTONIO) nato nella provincia d' Orleans nel 1636, e morto in Parigi nel 1700, recossi in età giovanile a Parigi, dove non tardò a farsi distinguere come disegnatore e pittore in sul fare di Nautevil, suo parziale amico e condiscepolo. Dicono i conoscitori, che il miglior merito delle sue opere deriva dalla rara intelligenza ch'egli ebbe dei colori. Fu forse non a torto

creduto, che le bellezze sono di lunga mano superate dai difetti. onde lo stesso Watelet, che ne scrisse l'elogio, non dubitò di asserire; che les beautes ne compensent pas avantageusement les défauts. Ad ogni modo fu nno dei più copiosi e grandi intagliatori a bulino; e le sue stampe, di cui offro un breve indice, furono lungamente avute in pregio.

### Ritratti di varie dimensioni.

Antonio Masson, intagliatore ordinario del Re.

Federico Guglielmo, elettore di Brandeburgo.

Guido Tatin, medico Parigino. Pietro Dupuis, pittore del re. Luigi duca di Veudome. Maria di Lorena, duchessa di

Guise.

Anna d'Austria, regina di Francia.

Conte di Harcourt, due terzi figura, stampa oltremodo celebre. conosciuta sotto il titolo del Cadetto della perla: capolavoro dell'incisione.

### Soggetti Storici.

S. Girolamo meditante nella sua grotta, di propria invenzione.

Gesii Cristo seduto a mensa con Pellegrini in Emaus: stampa famosa, chimata la nape, da Tiziano Vecellio.

Assunzione di Maria Vergine, ricevuta in cielo da Gesù Cristo: stanipa rarissima, da Pietro Paolo Rubens.

Il Serpente in bronzo, pezzo capitale, da Carlo le Brun.

Gesù Nazareno in fondo ad un

paesaggio.

MASSON (MADDALENA), figlia di Antonio, nacque a Parigi nel 1656, e fu dal genitore ammaestrata nel disegno e nell' intaglio. Di diciotto anni pubblicò la prima stampa, che fu sommamente applaudita; e le successive non furono nè

meno belle, nè meno rare di quelle del padre, cui sopravvisse pochi auni.

Eccone un breve catalogo.

Lisabetta Carlotta Pulatina, duchessa d' Orleans; testa grande al naturale. Exc. Madd. Masson, sotto la direzione paterna.

Maria Teresa d'Austria, regina

di Francia e di Navarra.

Vittorio Amedeo II, duca di Sa-

voia, ec.

MASSON (GIACOMO) operava in Londra in sul declinare del prossimo passato secolo, ed ottenne celebrità con diverse stampe di paesaggi, tratti da vander Neer, Pillemont ed altri maestri.

MASSONE (GIOVANNI), nato in Alessandria avanti il 1450. Di questo insigne artefice, sebbene poco celebre, conservasi in Savona una tavola rappresentante la Vergine, ai di cui piedi vedonsi ritratti al naturale papa Sisto IV ed il cardinale Giuliano suo nipote, che fu poi Giulio II. Questa tavola, fatta per la chiesa destinata da Sisto IV a ricevere le ceneri dei suoi parenti, gli fu pagata 192 ducati di camera; prezzo per quei tempi assai ragguardevole, onde convien credere che il Massone avesse nome di eccellente pittore.

MASTELLETTA (ANDREA DON-DUCCI, DETTO IL), nato in Bologna nel 1575, fu scolaro dei Caracci, e forse il solo allievo di così dotta scuola, che ne uscisse senza buon fondamento di disegno. Quest'uomo singolare ebbe non pertanto ammiratori e seguaci della sua maniera. Non sapendo ne' disegnare correttamente un nudo, nè fare opera da maestro, cercava di guadaguare l'occhio con l'effetto, caricando talmente le pitture di scuri, che ne rimanessero celati i contorni. Tale fu pure il sistema del Caravaggio, e di quella setta dei tenebrosi, che di quei tempi aveva invasi i paesi

veneti e parte della Lombardia. Fu però infelice nelle grandi opere, onde cercò di mutare stile, e non fu più fortunato. Nelle piccole riusci assai meglio, onde Annibale Caracci lo consigliava a non fare che quadri da stanza, ne' quali cercava d'imitare il Parmigianino, il solo pittore che gli piacesse; ma il Mastelletta, che voleva spaziare in più largo campo, tornò alle grandi opere, e non essendone lodato, entrò nei Canonici di S. Salvatore, tra i quali morì di 80 anni.

MASTROLEO (GIUSEPPE), napolitano, nacque nel 1744, e fu forse il migliore allievo di Paolo de' Matteis, del quale vedesi in Santa Maria Nuova il quadro di S. Erasmo, che molto s'avvicina al fare del Giordano. Pare per altro che facesse poche opere pubbliche per soddisfare alle molte commissioni per quadri da cavalletto. Non è nota l'epoca della sua morte;

MASTURSO (MARZIO), pure napolitano, dopo avere alcun tempo
frequentata la scuola di Aniello
Falcone, fu scolaro di Salvator Rosa
e suo ajuto in Roma. Se Marzio
avesse alquanto più dolcemente contornate le sue figure, e fatte le carnagioni meno rossicce, difficilmente
le sue opere potrebbero distinguersi
da quelle del maestro.

MASUCCI (AGOSTINO) ultimo allievo del Maratta, nacque del 1691. Conoscendosi di poco elevato ingegno, abbandonò i soggetti macchinosi, e si ridusse a dipingere Madonne e Santi isolati. Nelle quali opere riusci felicemente: e sarebbe eziandio stato più lodato, se invece di dare alle Madonne la dignitosa maestà di quelle dal maestro, avesse cercato d'esprimere nelloro volti la dolcezza e l'amabilità delle raffaellesche. Fece pure poche cose a fresco, e fu assai lodato uno sfondo dipinto, per ordine di Benedetto XIV, in una camera entro al giardino del Quiripale. Tra le tavole

d'altare dipinte in Roma, distinguesi la S. Anna, al Nome SS. di Maria, e tra quelle fatte per lo stato il S. Bonaventura d'Urbino, nella quale si vedono molti ritratti somigliantissimi di persone allora viventi. Morì nel 1658, lasciando ammaestrato nell'arte, ma assai lontano dal proprio merito, il figlio

MASUCCI (LORENZO) che non fece di sua invenzione alcuna lodata opera, ma soltanto qualche fedele copia o imitazione delle paterne pitture.

MASUCCIO I, nato in Napoli, nel 1230, esercitò, come costumavasi nell' età sua, l'architettura e la scultura: Egli terminò Castel-Nuovo e Santa Maria della Nuova. che avevano avuto cominciamento sui disegni e sotto la direzione di Niccola da Pisa. Eresse il palazzo arcivescovile di gotica architettura, poscia la chiesa di S. Domenico Maggiore, nella quale osservasi qualche lampo di miglior gusto. Masuccio andava sempre più avvantaggiando nell' arte; e la chiesa di S. Giovauni Maggiore superò in bontà la precedente di S. Domenico. Architettò molti palazzi; e per questi e per le chiese che si eseguivano sotto la sua direzione fece tutte le opere di scultura. È uno de'palazzi architettato da Masuccio quello che presentemente appartiene al principe di Colombrano. Mori nel 1505.

- MASUCCIO II (STEFANO) allievo del primo, ebbe in architettura più purgato stile del Maestro, perocchè aveva in Roma veduti e studiati alcuni degli antichi monumenti risparmiati dal tempo e dall' ignoranza. Colà si trovava allorche fu chiamato a Napoli dal re Roberto per dirigere la fabbrica della chiesa di Santa Chiara. Ma perchè Stefano non potè recarvisi subito, quando v' andò vide quell' edifizio già molto inoltrato, tutto di uno stile pesantissimo. Ebbe parte nella fabbrica della chiesa di Santa Maria delle Grazie presso a Sant Agnello, come ebbe pur parte in tutte le fabbriche erette sotto il nome di Giacomo de Sanctis, suo scolaro, eseguite prima del 1388, in cui Masuccio II mori.

Non sarà inutile l'osservare, che le epoche dei due Masucci offrono giusti motivi di critica, Dicesi morto il I nel 1305, e nato il II nel 1291, onde converrebbe ammettere, che avesse appresa l'arte di quattordici anni. Dicesi morto questi in età di 97 anni, e che lo scolaro de Sanctis gli sopravvisse quarantasette anni: cou che troverebbesi di questi tre architetti allievi l'uno dell'altro un periodo di oltre dugent'anni.

MATARANA (BARTOLOMMEO) di Valenza, fece ne'primi anni del diciassettesimo secolo alcuni bei freschi nel collegio del Chorpus Christi, rappresentanti storie de'Santi Vincenzo Martire e Vincenzo Ferrerio. Ad ogni modo le più riputate sue opere sono la Visitazione e la Fuga in Egitto della cappella della Madonna, nell'antica cattedrale di Siviglia ed alcune storie de'Maccabei nella cappella dell' Angelo della Guardia, per le quali ebbe in pagamento circa ventimila franchi. Ignorasi l'epoca della sua morte.

MATEOS (GIOVANNI) uno dei molti fondatori della celebre accademia di Siviglia, della quale era

fiscale nel 1667.

MATHAM (GIACOMO) nacque in Harlem nel 1671; apprese il disegno e l'intaglio da Enrico Goltzius, che gli accordò sua figlia iu isposa, poi venne in Italia, dove collo studio sui grandi originali, aquistò miglior gusto che non era quello del suocero. Di ritorno in patria, si sece ad intagliare le opere de' migliori maestri de'Paesi Bassi. Tratteggiò il bulino con molta libertà ed intelligenza: ma non seppe d'ordinario date alle sue stampe grande forza e più colore. Morì in patria nel 1631 lasciando un figlio ammaestrato nell' arte.

Tra le più rinomate sue stampe contansi le seguenti

Ritratto di Filippo Winghius,

fatto in Roma.

Ritratto di Abramo Bloemaert. Altro di Michelangelo Bonarroti. La Statua di Mosè, dal Bonarroti. Sacra Famiglia, da Raffaello.

Simile con S. Caterina, da Ti-

L' Adorazione dei Magi, da Federico Zuccari.

L'Alleanza di Venere, di Cerere e di Bacco, da Tiziano

Il Peccato de'nostri Progenitori,

da Vischer

Gesù Cristo che mostrasi alla Maddalena sotto le forme di Giardiniere.

Venere che ordina a Cupido di scoccare i suoi dardi sopra Plutone Tavola di Cebete, ossia Tipo dell'umana vita, rame grandissimo, da Golzius; pezzo capitale dell'incisione: stampa rarissima.

Seguito di cinque stampe rarissime, da Pietro il Lungo.

MATHAM (TEODORO) figlio di Giacomo, nato in Harlem nel 1600, apprese gli elementi del disegno e della pittura dal padre, indi scese in Italia, e frequentò la scuola di Carlo Bloemaert. Datosi all'incisione, intagliò, in compagnia del maestro, di Persyn Natalis e di altri artisti, le statue della galleria Giustiniani. Intagliò a bulino, aiutandosi spesso colla punta. Non omise totalmente la pittura, e nella reale villa, la Veneria, presso Torino, conservansi diverse sue opere.

## Indice di alcune stampe

Gerardo Vossio, da Sandrart. Michele le Blon, da van Dyck. Sacra Famiglia, da Sandrart. Atteone cangiato in cervo, di sua

Atteone cangiato in cervo, di sua invenzione ec.

in tenzione ec.

Harlem nel 1600, e probabilmente nella famiglia del precedente, fu ragionevole disegnatore ed intagliatore, e preseri al serio il genere grottesco. Intagliò una parte dei rami che ornano l'opera: Académie de l'Espée. Amsterdam 1628.

### Le stampe isolate sono:

L' età dell' Oro, da Golzio Un Vecchio che abbraccia una donna, cui offre, una borsa, dal medesimo

Due mendici, uomo e donna, mentre il primo con una gamba di legno suona la viola, l'altra canta con una carta di musica in mano, da vander Venne

Combattimento di sei Sfingi grottesche, con strumenti di cucina ec.

MATHISSENS (ABRAMO) d'Anversa, nato circa il 1570, seppe distinguersi tra i pittori di storia e di paesaggio. Ebbero grande celebrità i suoi quadri fatti per la cattedrale di Anversa e per la chiesa de' Rocchettini della stessa città, rappresentanti il Transito della Vergine ed il Bambino Gesù e San Francesco. Morì vecchio in patria.

MATSYS MET, o METENSIS (Cornelio) nato circa il 1500 nei Paesi Bassi, su contemporaneo di Luca di Leyden; ma venne presto in Italia, dove sembra che abbia avuta stabile dimora. Castigatissimo disegnatore, qual egli era, non tardò a lasciare la maniera fiamminga per accostarsi all'italiana; e le sue figure sono di lunga mano più eleganti e proporzionate di quelle di Luca di Leyden. Viene ad ogni modo accusato di mancanza d'espressione particularmente nelle teste femminili. Iguoriamo l'epoca della morte. Tra le sue stampe a bulino ebbero celebrità le seguenti

Enea conte di Mansfeld. Cleopatra coll'aspide.

Giuditta colla testa d'Oloserne Sacra Famiglia, da Rassaello.

La Pesca Miracolosa, da un disegno del medesimo per gli arazzi del Vaticano La Peste. Stampa conosciuta in Italia sotto il nome Morbetto, che fu prima incisa da Marcantonio e replicata da Matsys o Met, col nome proprio e quello di Raffaello.

Cristo deposto nel sepolcro, da un'acquaforte del Parmigianino.

MATTEI (SILVESTRO) nacque in Ascoli nel 1633, e frequentò la scuola del celebre, pittore Maratta. Non è noto che abbia operato per grandi città; ma lasciò in patria e ne' vicini paesi varie opere non prive di merito, comunque loutane dalla maniera dell'illustre suo maestro.

MATTEIN (BALDASSABRE) di Anversa. Era pittore di Corte in Torino nel 1656. Tra le molte sue opere lasciate nel Piemonte, si pregia una Cena di Nostro Signore fatta

pel refettorio dell' Eremo.

MATTEIS (PAOLO), nato a Cilento, presso Napoli, fu uno de'più illustri allievi di Luca Giordano e del Morandi, Chiamato, quand'era ancora giovane, in Francia, si fece gran nome coi lavori eseguiti in corte ed in diverse parti del regno. Credevasi però che avrebbe accettata l'offerta di stabile pensionato di quel re, quando fu da papa Benedetto XIII chiamato a Roma con larghe promesse per dipingere alla Minerva ed in Ara Coeli. Fu in appresso alcun tempo a Genova, dove lasciò due bellissimi quadri eseguiti per la chiesa di S. Girolamo. All' ultimo rivide la patria, nella quale lasciò le più importanti cose. È cosa veramente maravigliosa la cupola del Gesù Nuovo dipinta in sessantasei giorni, nella quale, con felice ardimento, imitando il Lanfranco, introdusse un infinito numero di figure tutte in belle e svariatissime attitudini e dottamente gruppate. Conviene ad ogni modo confessare, che rispetto alla bonta del lavoro, rimase a grande distanza dal Lanfranchi; onde ebbe ragione il Solimene di rispondere a coloro

che facevauo le maraviglie sul breve tempo impiegato in così vasta pittura: lo dice l'opera. Sia questa una lezione per i giovani artisti. Coloro che danno con fondamento giudizio delle opere d'arti, non prendono norma dal tempo, ma dali' intrinseca bontà del lavoro; e l'età giovanile, e la sollecitudine possono bene scusare l'artista che non potè far meglio, ma non sottrarre l'opera al severo giudizio dell' imparziale posterità. Il Matteis intagliò pure varie stampe, e tra queste una contenente gli elementi del disegno, ridotti a poche figure e mezze figure di tutte le parti del corpo. Morì in Napoli nel 1728.

MATTEO, scultore spagnuolo, che dicesi essere fiorito nel secolo dodicesimo, viene risguardato come l'autore delle statue eseguite nel suddetto secolo per ornamento della cattedrale di S. Giacomo di Galizia. Sarebbe a desiderarsi che persone versate nelle cose delle belle arti attentamente esaminassero gli avanzi di tali sculture, onde rilevare, ove possibile fia, se appartengono agli ultimi periodi dell'arte, o a quelli del risorgimento.

MATTIOLI (Luigi) nato in Crevalcore nel territorio bolognese nel 1662, studiò il disegno e la pittura sotto Carlo Cignani. Non tardò a prender piacere nel disegnare il paesaggio dal vero, ed alcuni graziosissimi ne dipinse ancora nei quadri storici, i quali fanno testimonianza della irresistibile sua inclinazione per questo genere di pittura, nel quale fece assai migliori cose che non nella figura. Ignoro se più esistano quadri di lui in luoghi pubblici: alcuni vedonsi in private quadrerie. S'invogliò poscia d'incidere, e pubblicò diverse cose di una punta facile ad un tempo e ricercata. Mori in Bologna nel 1747.

Tra le sue stampe ebbero fama le seguenti

Paesaggio ornato di ruine e fabbriche con belle figure.

L' Annunziazione, da Lodovico Caracci, stampa ora rarissima.

La Natività di Gesù, da Agostino Caracci.

La Morte di S. Giuseppe, dal Franceschini.

Le figure che organo il poema di Bertoldo e Bertoldino, sui disegni del Cresni. ec.

MATTIOLI (DOMENICO) conosciuto per alcune stampe campestri ornate di architetture e stampate in

Bologna nel 1695.

(GIROLAMO), nato nel territorio bolognese circa la metà del sedicesimo secolo, fu uno di coloro, che abbandonarono i propri maestri, per seguire la mova maniera dei Caracci, che posero la loro scuola a fronte dell'allagamento del cattivo gusto. Del Mattioli morto di circa trent'anni non rimangeno che pochi ma pregevoli quadri presso al-

cune famiglie di Bologna.

MATURINO di Firenze. Questi fu il fedele compagno, e ben degno di esserlo, di Polidoro da Caravaggio. Peccato che i maravigliosi freschi monocroni, dipinti da questi sommi artisti, sulle facciate di alcuni palazzi di Roma, siano quasi tutti, o periti, o grandemente guasti. È probabile che Maturino sia morto in Roma di peste prima che il compagno fosse dal servo assassinato in Sicilia. Osserva un dotto scrittore, che con questo pajo d'amici parve che perissero l'invenzione, la grazia, la bravura, la dottrina, il costume. La Favola di Niohe alla Maschera d'oro, ch' era uno delle loro più insigni opere, fu fortunatamente una delle più rispettate dal tempo e dalla barbarie. Cherubino Alberti e Santi Bartoli, hanno intagliato, avanti che del tutto perissero, molti lavori dei due valent'uomini.

Diz, degli Arch. ecc, T. II.

MAUCOURA (CARLO) nato in Parigi circa il 1743, esercitò da principio la pittura, poi si diede all'incisione alla maniera nera, e pubblicò in Londra molti soggetti satirici, relativi agli avvenimenti del sno tempo. La più celebre sua stampa, ora sommamente rara, è quella rappresentante l'espulsione dei Gesuiti dalla Spagna, alla quale l'autore sopravvisse poco tempo, essendo morto in Londra nella freschissima età di venticinque anni.

MAUPAIN (PAOLO) di Abbeville fiorì nel diciassettesimo secolo in Roma, dove intagliò in legno, sui disegui di Giovanni Maggi, quella città in pianta, con tutte le strade, piazze, chiese e palazzi. Pubblicò pure diversi ritratti intagliati

da lui.

la città di Lione ed altre cose in

legno

MAURER (CRISTOFANO) nacque a Zurigo nel 1558, da Giosuè Maurer, mediocre intagliatore. Poichè ebbe sotto al padre appresi i primi elementi dell'arte, passò a Strasburgo presso Tobia Himmer, col quale incise in società una importante opera intitolata, Kitaslische, wolgeris ene figuren und Attildungen etlicher jagdbaren Thiere, ec.

Pubblicò poi sotto il proprio nome le figure della Bibbia in le-

guo; cc., ec.

Fu pure pittore di ritratti, che sapeva fare somigliantissimi.

Operava ancora nel 1622.

MAUSSERCIIE (ENRICO) nacque a Parigi nel 1606, dove apprese la pittura. Sebbene non fosse che pittore di paesaggi, fu nel 1655 nominato professore della reale accademia, ma in pari tempo fu decretato che niun paesista otterrebbe in avvenire quel grado. Tra le sue pitture sono celebri i quattordici paesaggi dipinti a Fontainebleau. Intagliò pure con punta ferma ed intelligente i seguenti soggetti:

Serie di sei fogli, rappresentanti la Vita di Maria Vergine.

Raccolta di dodici paesaggi, da Swanevelt.

Paesaggio con la favola di Marsia, ec.

MAUZANTI (CAVAL. LODOVICO) di Orvieto, fu allievo del Baciccia, di cui tentò alla meglio d'imitarne lo stile; ma non ebbe ingegno corrispondente al suo buon desiderio, onde non potè uscire dalla folla dei mediocri pittori. Operava nel 1660.

MAYNO (GIULIO) astigiano, nato dopo la metà del sedicesimo secolo, non fu a dir vero un distinto artista, ma non tanto spregevole da essere escluso da un dizionario pittorico, avendo lasciato in patria diverse ragionevoli pitture

fatte dal 1608 al 1627.

– (P. Giovan Battista) era di già risguardato come uno de'migliori pittori di Toledo quando nel 1611 il capitolo di quella cattedrale gli commise di colorire in una vasta tela la storia di S. Idelfonso; e terminata quest' opera, fecesi frate domenicano in S. Pietro Martire di Toledo. Rispettato non meno pel suo sapere, che per le morali virtù, fu poco dopo nominato maestro di disegno del principe Filippo, che diventato re col nome di Filippo IV, incaricò il suo precettore della direzione di tutti i lavori della corte. Il P. Mayno, per confessione degli scrittori spagnuoli, mostrossi in allora il più splendido ed illuminato protettore degli artisti, ed a lui deve la Spagna Alfonso Cano. Aveva questi fatto, per la chiesa di S. Maria, il Miracolo di S. Isidoro. Il P. Mayno consigliò il re a vederlo, e da quest'istante la fortuna di Cano fu compiuta. Mayno morì in Madrid di 80 anni, lasciando presso tutti gli artisti grata Memoria de' suoi benefizj, e varie pitture a Madrid, Toledo, Salamauca, ec.

MAYR (TEODORO) intagliatore all'acquaforte, non so se appartenente alla famiglia di Dielerigo, visse ed operò in Zurigo nel diciassettesimo secolo; ma non ebbe la fama de'seguenti artisti suoi compatriotti.

—— ( DIETERICO ) uscito da distinta famiglia di Zurigo, esercitò simultaneamente la pittura e l'incisione; ma deve più che a tutt'altro la sua fama alle seguenti opere intagliate all'acqua forte.

Il proprio ritratto.

Ritratti degli uomini più illustri di Zurigo. Morì in patria in età di 87 anni nel 1658, lasciando ammaestrati nell'arte due figliuoli

—— (RIDOLFO) valente disegnatore ed intagli atore, che fece all'acqua forte una numerosa serie di ritratti che furono pubblicati in Francfort da Matteo Merian. Si vuole che abbia avuto parte eziandio in alcune opere pubblicate dal fratello

- ( CORRADO ). Costui, nato nel 1618, intagliò, in sul esempio del padre e del maggior fratello, diversi ritratti, fra i quali il proprio, e quelli dei pittori Sandrart, di Jodoco Maurer, di Tobia Stimmer, ec; poscia intrapprese ad incidere sui disegni di Giovanni Corrado Gyger tutto il territorio degli Svizzeri. Ma la sua maggior opera. esegnita probabilmente coll'ajuto di Ridolfo, fu il libro intitolato: Ballo della Morte, nel quale introdusse persone d'ogni grado e condizione: onde ebbe grandissima fama in Svizzera ed in Germania non tanto per le capricciose e strane invenzioni quanto per la bonta del la-

MAZZA (CAMILLO) celebratissimo plastico lombardo, nacque in Bologna nel 1602. Esercitò alcun tempo la professione di doratore; poscia apprese gli elementi del disegno da Carlo Cignani e da Giuseppe del Sole, che lo diressero ai lavori di plastica. Non avendo ve-

duta Roma, che quando ebbe eseguite le più importanti opere, non fu seguace delle dominanti stravaganze, nè costretto a piegare sotto la dittatura di Lorenzo Bernivi. Tra le più celebri sue opere sono annoverati i bassi rilievi che veggonsi a Venezia nella chiesa de'Santi Giovanni e Paolo rappresentanti le gesta di San Domenico, il grande basso rilievo che fuse in bronzo nell'arsenale di Venezia per la chiesa dei Camaldolesi, nell' isola di S. Clemente; le figure in bronzo che ornano l'altar maggiore della chiesa del Redentore; gli Evangelisti per la chiesa di S. Domenico di Modena, che se non fossero di stucco potrebbero contarsi tra le più ragionevoli opere del diciassettesimo secolo; diverse altre cose in bronzo ed in plastica per Venezia, Roma, Bologna, ec. Morì in patria d'anni 70, lasciando ammaestrato nell'arte il figlio

MAZZA (GIUSEPPE) nato in Bologna nel 1652, aggiunse agli ammaestramenti paterni lo studio delle opere dei Caracci e si diede alla scultura ed in particolare alla plastica con tanto amore, che si sollevò tra i plastici a breve distanza dall' eccellenza paterna. Aveva pure frequentata la scuola del Pasinelli, sui disegni del quale si è, non saprei con quale fondamento, creduto aver condotti diversi bassi rilievi in marmo ed in bronzo. Operava in Bologna in principio del diciottesimo secolo.

— (DAMIANO) nato in Padova, ed uno de'valenti allievi di Tiziano, morì in fresca gioventù, poi che ebbe arricchita la patria di un Ganimede rapito dall' aquila, che per la singolare sua bellezza fu creduto opera del maestro e venduto a gran prezzo. Maggiori opere lasciò in diverse chiese di Venezia, tutte condotte con molta forza e vaghezza somma di colori, ondeva si sperava di vederlo uguale, se non su-

periore al suo concittadino e condiscepolo, Domenico Campagnola.

MAZZAFORTE (PIETRO DI) conosciuto per una tavola, che conservossi fino all' età nostra a Sant Francesco di Cagli, fioriva nel 1461, come rilevasi da una memoria risguardante la suddetta tavola dipinta in compagnia di Niccolò Deliberatore per il prezzo di 115 du-

MAZZAROPPI (MARCO) di San Germano, nel regno di Napoli, operava nel 1590. Fu vivace ad un tempo e finitissimo pittore di paesaggio, di uno stile che per alcuni rispetti accostasi al fiammingo. Trovansi quadri di lui non infrequenti nelle gallerie di Napoli; pochi o nessuno altrove. Morì nel 1620.

MAZZEL (PIETRO), intagliatore inglese, che operava in sul declinare del diciottesimo secolo, pubblicò diverse vedute marittime, ed i combattimenti marittimi del 1782.

MAZZELINE, scultore fiammingo del diciassettesimo secolo, ottenno celebrità tra gli scultori di grandi opere in bronzo, per avere modellata e fusa, insieme ad un suo compatriotto, chiamato Utrels, la statua equestre di Luigi XIV re di Francia, per la città di Montpellier. Sebbene nulla avessero questi artisti trascurato di quanto può contribuire alla bellezza e solidità di un gran masso di bronzo, la loro statua fusa in Parigi soffri nel trasporto tutte le sventure che possono accadere in lungo viaggio da eseguirsi in più modi per acqua e per terra.

MAZZELLI (GIOVAN MARCO) di Carpi, scolaro del Griffoni, su valente lavoratore di scagliola, ed il primo per avventura a dissondere il gusto dell'arte in Roma, dove molto operò in compagnia del Paltroniert. Viveva ancora del 1709.

MAZZIERI (ANTONIO) fiorentino e scolaro del Franciabigio, era nato ne'primi anni del sedicesimo secolo, e fu de'primi pittori italiani che facessero paesi senza figure. Il Vasari lo chiama fiero disegnatore e singolare nel far cavalli e paesi.

MAZZO MARTINEZ (GIOVAN BATTISTA DEL ) nacque in Madrid circa il 1620, e fu uno de' più illustri allievi di Giacomo Velasquez. Le sue opere furono somigliantissime copie di alcuni quadri del maestro: ma ben tosto, lasciata la professione di copista, che mai non forma il vero artista, prese a far cose originali, fu in breve un dei migliori ritrattisti di Madrid ed il più grande pittore di paesaggio. I migliori quadri di lui trovansi raccolti nella sala delle Guardie d'Aranjuez, e nella galleria del real palazzo di Madrid si conserva la Veduta di Saragozza, che passa per il suo capolavoro. Il grande Velasquez, suo maestro, sebbene allora annoverato tra i più illustri personaggi della Corte, non isdegnò di accordargli sua figlia in isposa; aprendogli in tal modo la via ad essere, dopo la sua morte, pittore del re; nella quale carica, ottenuta del 1661, morì l'anno 1687.

MAZZOLA (PANTALEONE) operava in Cremona sua patria nel 1467 in compagnia di Bonifazio Bembo. Di che si ha indubitata testimonianza nel seguente estratto di convenzione colla fabbriceria del Duomo: 1467, die ultima aprilis magister Bonifacius de Bembis et Pantaleon de Mazzolis debent habere pro solutione deaurandi et pingendi unam anconam cum figuris etc. ad rationem et computum librarum trium imperialium pro quolibet Centenarium foglionum auri quod posuerunt in opera in laborario

praedicto.

MAZZOLA (FRANCESCO), detto il Parmigianino nacque in Parma nel 1503, o 1504 ed apprese i principi dell'arte dal padre e dagli zii. In età di 14 anni dipinse quel Battesimo di Cristo posseduto dai conti Sanyitali, che sebbene opera debole,

sarà da tutti trovata superiore all'età di giovanetto artista. Pare che dopo il 1517 prendesse ad imitare le opere del Correggio, che di quei tempi cominciava ad aver nome di eccellente pittore, e fece una Sacra Famiglia ed il S. Bernardino degli Osservanti di Parma, di stile veramente correggesco. Riflettendo poi il Mazzola che non può essere pittore originale colni, che si ferma nell' imitazione di un altro, risolsedi formarsi un nuovo stile; al quale oggetto recossi prima a Mantova per vedere le cose di Giulio Romano, indi a Roma per studiare quelle di Raffaello. Dice il Lanzi che collo studio delle une e delle altre e col fondamento della maniera correggesca formossi uno stile grande, nobile, dignitoso, non abbondante di figure, ma che sa far trionfare le poche anche in vasto campo, spargendo in ogni cosa tanta grazia, che i Romani, vedute le prime opere fatte nella loro città, dissero che lo spirito di Raffaello era passato in Francesco. Ad ogni modo egli rimase a grandissima distanza da Raffaello, e da Correggio, e le sue ottime qualità pittoriche non vanno disgiunte da gravi difetti. Egli cercò la grazia in tutte le parti della persona, nell'aria del volto, nell' eleganza della figura, nella mossa, nella leggerezza de' panni, nelle acconciature de' capelli, ecc. Troppo servilmente imitando le statue greche, parve a taluno, che per timore di cadere nel tozzo e nel pesante, non siasi salvato dall'opposto vizio. Cercò la grazia, scrisse Francesco Milizia, e trovò la smorsia. Volle rendere servo della grazia anche il colorito, tenendolo basso e moderato; e se dobbiamo dar fede all' Albani, egli trascurò l' espressione per timor di dare alle figure volto led attispoco aggraziati. Dicesi che fosse lento nell'ideare, c che non dasse mano al pennello prima di avere tutta presente alla

fantasia l'opera che intendeva di fare. Allora eseguiva il suo pensiere con una sorprendente rapidità e con certi risoluti colpi, che l'Albani chiama divini. Tra le più rinomate sue opere di pittura sono celebri l'Amore che fabbrica l'arco, presso al quale stanno due fauciulli, de' quali uno piange e l'altro ride, composizione più volte replicata da lui; la Vergine, detta dal collo lungo; la S. Margarita di Bologna; la Predicazione di Cristo del real palazzo di Colorno, ecc. Erasi il Parmigianino obbligato a dipingere a fresco la chiesa della Steccata; e già vi aveva dipinti Mosè, Adamo ed Eva, ed altre figure; quando protraendo d'uno in altro giorno la continuazione del lavoro, venne carcerato. Così severo e brutale procedere tanto vivamente lo punse, che appena uscito di carcere, abbandonò la patria, e - riparossi a Casalmaggiore, dove, dicesi, aver condotta la più bella e studiata opera che mai facesse, la Nunziata, per la principale chiesa di Viadana, onde far sentire all' ingrata patria quale artista avesse in lui perduto. Ma poco sopravvisse al suo volontario esiglio, perocchè maneò all'arte nel 1510, quando non era forse giunto all' età di Rassaello.

Intagliò bene tanto la storia quanto i ritratti ed il paesaggio. Soprattutto egli incise all' acquaforte, di cui vien creduto inventore. " Nulla » di più spiritoso, scrive un dilet-" tante dell'arte, quanto queste sue " incisioni. Ma è difficilissimo ri-" trovar buone prove, essendo state » tutte ritoccate. Belli sono i suoi " chiariscuri in legno. Queste stampe " furono eseguite sui suoi disegni " da Ugo da Carpi, inventore di " questa maniera. Altre ne esegui " Antonio da Trento; e furono ac-» cresciute da Anton Maria Zanetti

» che ne pubblicò una raccolta di

» 90, tratte in gran parte del Par-

migianino ».

Soggiungo il catalogo delle acqueforti.

Dio che parla a Mosè nel rogo

2. Giuditta, che con una mano tiene la sciabola e con l'altra la testa d'Oloserne, che ripone in un sacco presentatole dalla serva.

 Giuseppe tentato dalla moglie di Putifarre, cui lascia il proprio mantello.

4. Antico Sagrifizio. Il fuoco arde sull' ara,

- 5. Serie di tredici stampe, rappresentanti G. C. ed i dodici Apostoli.
- 18. La Vergine Maria in estasi, che riceve l'inspirazione dello Spirito Santo.
- 19. La Natività e l' Adorazione dei Pastori.
- 20. Lo sposalizio di Santa Caterina.
- 21. La Sacra Famiglia; S. Giovannino presenta al divino infante un cestello di fiori.

22. Simile, col sacerdote Zac-

23. Simile con un vescovo ed un santo. 24. Simile in un paesaggio, ove

S. Giovanni abbraccia il divin Bambino. Bella e rarissima stampa intagliata a bulino.

25. Cristo nel sepolcro colle tre Marie.

26. La Risurrezione del Redentore con soldati.

27. Un uomo seduto, veduto dal dorso, e presso a lui una donna in un Paesaggio.

28. Un Pastore appoggiato al suo bastone.

29. Un Giovinotto con due Vecchi.

50. Una donna che tiene un arco in mano, con tre altre donne che si riposano in terra.

51. S. Pietro e S. Giovanni, che raddrizzano lo zoppo , senza nome dell' intagliatore. Soggetto tolto dagli arazzi del Vaticano.

52. Penelope che lavora colle sue donne.

55. Diogene seduto sulla sua botte, con strumenti di matematica sparsi sul terreno.

54. L'Adorazione dei re in chiaroscuro.

MAZZOLA (GIROLAMO) cugino, erede e probabilmente allievo di Francesco, o come alcuni vogliono, suo condiscepolo sotto Correggio, non avendo vedute le cose di Raffaello in Roma, s'accostò forse più allo stile del Correggio. Ma Girolamo è pochissimo conoscinto fuori di Parma, sebbene artista di sommo merito. Parma abbonda di belle opere di lui. Oltre le pitture a fresco alla Steccata ed in duomo, celebri sono lo Sposalizio di S. Caterina nella chiesa del Carmine e la Cena di Pasqua nel refettorio di S. Giovanni, Fuori di Parma è celebre il suo miracolo della Moltiplicazione dei pani, fatto per San Benedetto di Mantova, nei quali trovansi a grandı bellezze frammischiati grandi difetti; e forse è sua opera la Nnoziata attribuita a Francesco. Morì vecchissimo dopo il 1580, suo figlio chiamato

(ALESSANDRO) è conosciuto per alcune deboli pitture fatte nel duomo di Parma nel 1571, le quali non offrono che un ombra dello stile paterno, ed il vano desiderio di non mostrarsi degenere discendente d'una famiglia pittorica. Motì

nel 1588.

— (GIUSEPPE) di Volterra, studiò la scultura sotto Ercole Ferrata e Melchiorre Cassa; e su per avventura da meno di loro non per i mezzi e bontà d'esecuzione, ma per non lodevole stile. Le principali sue opere furono la statoa della Carità scolpita sui disegni di Lorenzo Bernini per il deposito di Alessandro VII; il San Filippo posto in S. Giovanni Laterano, tenente una croce nella sinistra, un dragone sotto ai pie si, vesti de la carità scolpita sui diserra un dragone sotto ai pie si, vesti con la carità sono della sinistra, un dragone sotto ai pie si, vesti con la carità car

stito di tunica e di pallio, con una spalla discinta ed il petto ignudo, ed in ogni parte di forme ingrate e meschine. Pure quest'artista di pessino gusto fece moltissime statue per Roma, Toscana, Malta, e per altri paesi d'Italia; ed inoltre fu dal Gran Duca di Toscana nominato direttore dell'accademia de' Fiorentini in Roma. Fioriva in sul declinare del diciassettesimo secolo-

MAZZOLINI (Lodovico) nato in Ferrara circa il 1481, sebbene eccellente pittore, è cusì poco conosciuto dagli stessi suoi compatriotti, che reputo prezzo dell'opera il riferire quanto ne scrisse diflusamente il Lanzi. " Il Malini del " Vasari, egli scrive, ed il Ma-" solini, non sono che nomi cor-" rotti del Mazzolini, il quale fu » scolaro del Costa; e non sola-" mente pittore non spregevole, " come lo qualifica il Baruffaldi, " ma pittore singolarissimo, spe-" zialmente nelle piccole figure. " Ed invero tale lo dimostrano la disputa del fanciullo Gesìn che stava a S. Francesco di Bologna e diversi piccoli quadri lasciati alla Galleria del Campidoglio dal cardinale Pio. Finitissima era la sua maniera, ed assai studiate non solo le figure, ma aucora i bassi rilievi, le architetture ed i paesi. Le teste, sebbene prese dal naturale e non sempre scelte, hanno vivacità ed evidenza. La rassomiglianza del cognome dell' uno con quello della patria dell' altro, fece attribuire a Gaudenzio Ferrari vari quadri del Mazzolini. Un quadretto della Vcrgine col Bambino, cui S. Anna porge alcune frutta, trovasi nel catalogo della real galleria di Firenze attribuito al Gaudenzio, ed è opera di Lodovico. Morì di 49 anni.

MAZZONI (FILIPPO) eccellente lavoratore di bassi rilievi in plastica ed in terra cotta, fioriva in Cremona nel 1565, nel quale anno inventò ed esegui quelli che tuttavia si conservano nella casa Dusi, dove avea il proprio domicilio. Trovasi di quest'artefice, in un antico elenco delle famiglie cremonesi abitanti in vicinanza di S. Sofia, il seguente ricordo: Philippus Mazzonus excellens laborator in plastica.

MAZZONI (GIULIO) di Piacenza, assai dal Vasari lodato tra gli allievi da Daniello da Volterra, dipinse nella cattedrale della sua patria gli Evangelisti e la volta di Santa Maria della Campagna. Sono gueste assai pregiate opere; ma perchè Giulio non conosceva le regole della prospettiva, rimasero per questo rispetto assai difettose. Gli Evangelisti vedonsi tuttavia molto ben conservati, ed attestano la bravura del maestro che vivea ancora nel 1568.

MAZZONI (FRANCESCO) operava d'intaglio dal 1746 (epoca in cui si pubblicò la Vita di Michelangelo Bonarroti col ritratto del senatore Filippo Bonarroti inciso dal Mazzoni) al 1759, nel quale anno fece l'imagine della Vergine delle Grazie della cattedrale di Grosseto, coronata dal capitolo di S. Pietro di Roma.

-- (Guido), chiamato pure il Modanino, aveva di già nome di valente scultore nell'epora della discesa in Italia di Carlo VIII re di Francia. Probabilmente il Mazzoni lavorava allora in Napoli; onde. vedute alcune sue opere, quel re lo condusse in Francia. Sgraziatamente questo raro artefice lavorava ogui cosa in creta, ed in altre fragili materie, e le sue opere sono pressocché tutte perite o grandemente danneggiate. Bastano peraltro a dare una vantaggiosa idea della maestria con cui egli modellava la creta le due figure genuflesse ed alcune tolte forse dal vero, che ornano il gruppo della Pietà, che conservasi a Napoli nella chiesa di Monte Oliveto. Vivea a'suoi tempi il celebre scienziato Pomponio Guarico, il quale non chhe difficoltà di annoverarlo tra i principali artisti che fiorivano negli ultimi anni del quindicesimo secolo, scrivendo: In Italia laudatissimus est nostra actate Guidus Mazon Mutinensis, quem nuper nobis Gallia cum plerisque rebus abstulit. In Modena, secondo il Vedriani, conservasi una Pietà che stava a S. Giovanni della Morte, la Madonna con alcuni augioletti in piazza sopra il monumento Sadoleti e l'altare della famiglia Porrini in S. Margherita. Isabella Discalzi sua consorte, trattò pure la scultura con grande bravura unitamente alla figlia da immatura morte rapita alle arti.

Vedi: Discalzi Isabella.

( SEBASTIANO ), fiorentino , nato circa il 1615 , probabilmente apprese a dipingere in Venezia , onde rimase quasi totalmente ignoto ai Toscani. È pittore naturalista con un maneggio di pennello cd una tenerezza di colorito propri della scuola veneta. Aggiugneva all'esercizio della pittura quello dell'architettura , ed il caval. Liberi si valse di Sebastiano per la fabbrica del suo signorile palazzo di Vicenza. Credesi morto nel 1685.

o MORZONI (CESARE) di Bologua, nacque nel 1678, su ascritto all'accademia Clementina, e molto operò in patria ed in Faenza Fu aucora a Torino ed a Roma; ma o sosse colpa della fortuna o della sua mediocrità, dovette ripatriare senza aver molto guadagnato. Morì

nel 1765.

MAZZUCCHELLI. V Morazzone, MAZZUOLA (PIER LABIO) detto anche Mazzoli o Mazzola da Parma, era prohabilmente nato avanti il 1500, perocchè del 1533 aveva di già nome di provetto pittore. Conservasi tuttora nella sagristia di S. Lucia di Parma una sua tavola locevolmente condotta. Erano suoi fratelli

MAZZUOLA (MICHELE), di cui non resta verun'opera certa, e

— (FILIPPO), detto dall'Erbette; al quale appartiene il Battesimo di Gesù Cristo che conservasi nel Battisterio di Parma; mediocre opera che non avrebbe tramandato alla posterità il nome del padre di

— (ANNIBALE) nato in Siena poco dopo il 1650, lavorò molto a fresco in patria ed in Roma, ed ebbe lode forse superiore al merito. Morì assai vecchio nel 1743.

- (FILIPPO) chiamato il Bastaruolo, nacque in Ferrara circa il 1530, e fu probabilmente allievo del Surchi. Chiamato a terminare il palco di Gesù, lasciato dal maestro imperfetto, quando non conosceva perfettamente le ragioni del sotto in su vi l'ece alcune figure troppo grandi, che fecero torto al suo nome. La qual cosa gli recò danno grandissimo, perocchè, sebbene in appresso si formasse una nuova più grandiosa maniera e più studiata per conto del colorito e del chiaroscuro, non chhe mai fama corrispondente al non comune suo merito. Ferrara possiede molte sue opere pubbliche a private, delle quali basterà accennare l'Ascensione che esisteva ai Cappuccini, e la Santa Barbara della chiesa delle Zitelle. Bagnandosi nel Po, per trovar sollievo ai mali che da lungo tempo lo travagliavano, vi morì affogato nel 1589.

MECHAU (GIACOMO) nacque in Lipsia nel 1748, e fu allievo in Berlino di Bernardino Rode e di Niccolò le Sueur, Tornato in patria cgualmente esperto nel disegno che nella pittura e nell'intaglio, si fece vautaggiosamente conoscere trattando la Storia ed il paesaggio. Mirando alla perfezione venne in Italia e si stabilì in Roma, dove attese unicamente allo studio de'grandi originali.Rivedendo la Sassonia carico de'suoi disegni, dipinse

qualche quadro, fece molti disegni a bistro ed a colori, ed intagliò una quantità di rami all'acquaforte. Dopo alcun tempo ripassò in Italia per disegnare le migliori vedute. Era tuttavia in Roma nel 1794. Soggiungo un breve indice di alcune sue stampe.

Ritratto di Martino Schoen, inventore dell'intaglio in Germania. S. Michele che abbatte il Demonio

La Risurrezione di Lazzaro Sei paesaggi d'Italia sul gusto di Swanevelt, ornati di fabbriche. Le Vedute romane.

Vedute di Castel Gandolfo, e dell'entrata del basso di Marino. Due vedute selvagge d'Italia.

MECHEL (CRISTIANO DE) intagliatore alla punta ed al bulino, nacque in Basilea nel 1757. Apprese l'arte a Norimberga ed in Amburgo, indi Passò a Parigi sotto il celebre Wille. Per la bella stampa dell'anno secolare della fondazione dell'università di Basilea, celebrata nel 1760, fu dichiarato intagliatore di quella università. Venne nel 1756 in Italia, e strinse domestichezza con Gio. Winckelmann. Fu ricevuto membro dell'Accademia di belle arti di Firenze; e tornato in patria carico di disegni, aprì un ricco negozio di stampe, disegni e quadri. visitato dall' Imp. Giuseppe II, che lo invitò a Vienna per allestirvi una galleria di quadri. V' andò, e dopo pochi anni pubblicò il suo: Catalogue des Tableaux de la gallerie Imp. et Royale de Vienne composè par Chrètien de Mechel ec.

Tra le sue stampe sono vantaggiosamente conosciuti i ritratti di Stefano Schultz di Halle

Stefano Schultz di Halle Giorgio-Augusto Elliot Michele Schuppach medico

# Come pure

Amore che minaccia di scagliare un dardo, da Vanloo. Giuseppe II imper, a cavallo.

ME Le tre Grazie di Gauguisberg.

I tre Bacci, ec. MECHELN (ISRAELE), o Mekenen, padre e figlio, s' intitolarono da Mckenen borgata della Westfalia, loro patria. Il padre, nato circa il 1424, si stabili a Bockolt, nella diocesi di Munster. Colà morì, non è noto in quale anno, lasciandovi il figlio, morto nello stesso villaggio nel 1523. Colà esercitarono l' uno e l'altro l'Oreficcria e l'Intaglio. Il loro stile non rassomiglia a quello di Martino Schven ed ignorasi quale fosse il loro maestro. Le opere di questi intagliatori consistono in 250 pezzi originali, tra i quali quelli rappresentanti

Un uomo in ginocchioni che sta disegnando Maria Vergine col di-

vin Figlio ed un angelo.

Giuditta nella tenda di Olo-

La gran Danza della famiglia di Erodiade.

S. Giorgio a cavallo.

S. Antonio tormentato dai Dia-

La Morte di Lucrezia.

Il Cavaliere e la Dama al passeggio ec. ec.

MECHENICH (ISRAEL VAN), intagliatore alemanno del quindicesimo secolo, e forse non diverso dal Mecheln padre, è uno del numero dei Vecchi Maestri, e dicesi avere intagliato con Martino Schoen una considerevole raccolta di stampe.

MECCHERINI o MACCARINI.

V. Beccafumi.

MECOFANE, discepolo di Pausia, di cui parla Plinio nel lib. XXXV, c. 11, veniva accusato di colorire con soverchia durezza; ma le sue opere piacevano a coloro i quali preferiscono a tutt'altre quelle pitture, le di cui bellezze non sono conosciute che dai soli artisti.

MEDA (GIUSEPPE), celebre architetto milanese del diciassettesimo secolo, è l'autore del gran-

Diz. degli Arch. ece. T. II.

dioso cortile, del Seminario con doppio porticato a colonne binate, dei palazzi Durini, Annoni, ec., forse con ornati soverchiamente pesanti, ma lontani dalle bizzarrie borrominesche che avevano cominciato nell' età del Meda ad introdursi in tutta l'Italia. Fu pure ragionevole pittore, e lo Scanelli ed il Bianconi ricordano diverse sue opere all' olio ed a fresco eseguite in Milano.

- ( CARLO ), di Milano, scolaro ed ajuto di Bernardino Campi, siori circa il 1590; e si crede autore della pittura dell'organo destro della cattedrale di Milano rappresentante Davide che suona l'arpa. Fu probabilmente suo fratello, o della sua famiglia Giuseppe

MEDICI (GIOVANNI) allievo di Wagner, intagliò nel 1747 Gesù Bambino in atto di mostrarsi a San Francesco, sopra disegno dell'Amiconi.

- (MARIA DE ) sposa di Enrico IV re di Francia, principessa troppo celebre perchè abbisogni di illustrazioni biografiche, non vuol essere esclusa da un dizionario degli artisti, siccome quella che fu valente disegnatrice, ed intagliò in legno una testa di giovane dama in profilo, creduta il proprio ritratto nell' età di 18 anni.

MEDICI (IACOPO DE') állievo in Venezia del Sansovino, lasciò diverse opere di Scultura in Venezia, Brescia ed altrove, ma non corrispondenti, per sentenza dell' Autore della Storia della Scultura alla grande aspettazione, che si ebbe di questo artista; e le poche cose conservate in Brescia sua patria non sono fatte per smentire il giudizio dell' illustre scrittore.

MEDINA (ANDREA DA), scolaro di Giovanni del Castillo, conoscendo di riuscire nella pittura alquanto duro, si volse all'intaglio con poco migliore riuscita. Mori in Siviglia

circa il 1663.

MEDINA (MosèCasimiro), nacque a S. Filippo nel 1671, e professò la pittura in Valenza, ove si era fatto ordinar prete dopo la morte della moglie. Fece alcuni mediocri ritratti, e mancando d'invenzione e di buon fondamento di disegno, si valeva, per le opere di storia, delle stampe e dei disegni di altri mae-

- (Luigi), fu uno de' tre pittori scelti per dipingere il teatro dell' Università d'Alcalà. Lavorò pure a tempra ed a fresco per il capitolo di Toledo negli ultimi anni del quindicesimo secolo, e

ne' primi del 16.º.

- VALBUENA (PIETRO DI). fu uno de' più rinomati frescanti di Siviglia circa la metà del 17.º secolo, ed uno de' fondatori di quell' Accademia, della quale fu presidente nel 1667 e 1671, e console nel 1674. Fece gli ornamenti del gran monumento della cattedrale di Siviglia, e diresse le pitture fatte dal 1668 all'altare di Sant Antonio di Padova. Non è ben nota l'epoca della sua morte.

MEDLAND (T.) intagliò a Londra nel 1786 diversi paesaggi, tratti

da alcuni pittori inglesi.

MEDONTE LAČEDEMONIO, fratello di Doriclida, apprese la scultura da Dipeno e da Scillide. e secondo Pausania, scolpi una statua di Minerva armata di corazza.

di scudo e di asta.

MEEL (GIOVANNI), detto in Francia Miel, nacque in Fiandra nel 1599, ed imparò i principi dell'arte sotto Gherardo Seghers. Allora passò in Italia, e fu ricevuto da Andrea Sacchi come allievo ed ajuto. Poco per altro si trattenne con questo maestro, perchè avendogli dato da colorire un quadro della Cavalcata del papa per casa Barberini, scordatosi la dignità del soggetto, v'introdusse tante facezie, che diede motivo a qualche pasquinata; onde il Sacchi dovette cac-

ciarlo dalla sua scuola per salvarsi dalla taccia di aver trattato comicamente un argomento così serio. Nello stesso tempo faceva Giovanni per Alessandro VII, nella Galleria di Monte Cavallo, la storia di Mose che percuote la rupe; e la trattò così dignitosamente e con tauta bravura, che gli furono date importantissime commissioni pubbliche e private. Del 1648 Carlo Emanuele, duca di Savoja, lo chiamò alla sua corte col titolo di suo primo pittore; e lo creò cavaliere di S. Maurizio. Le più rinomate opere fatte a quella corte furono undeci Storie mitologiche, e dieci caccie dipinte nel palazzo della Venerie. Ma ne le prove di stima che gli davano il re ed i principali cortigiani, nè gli onori e le ricchezze ond' erano ricompensati i suoi lavori, ebbero forza di fargli dimenticare la sua prediletta Roma. Perchè dal re, che moltissimo lo amava, non potendo ottenere il congedo, infermò per malinconia, e morì nel 1664.

MEER (GIOVANNI VANDER), comunemente creduto di Utrecht, sebbene nascesse del 1650 in Schoonhoven, e vi avesse stabile domicilio fino alla morte. Essendo ancora giovanetto si portò a Roma, ove seppe farsi ammirare per la sua applicazione allo studio e pel buon uso che fece delle sue ricchezze, sovvenendo ai bisogni degli artefici suoi compatriotti. Tornato in patria ebbe la fortuna, o la sventura di sposare, una ricchissima vedova, che fu cagione che preferisse all'arte la caccia ed i divertimenti. Qui finisce la vita pittorica di Meer, il quale sarebbe affatto dimenticato, se non avesse provveduto alla propria fama colle belle opere della gioventù fatte

in Roma.

- (GIOVANNI), nato circa il 1665 da mediocre pittore di paesi, perdette il padre quando appena cominciava a tenere in mano la matita, onde passò nella scuola di Nicola Berghem, ed in breve si distinse tra i migliori allievi. Uscito appena da quella scuola ebbe la fortuna di vedere assai ricercati i suoi paesi; ma non pertanto visse sempre povero, perchè tutto consumava negli stravizi. Le sue opere non sono dello stesso merito, perchè il bisogno lo spingeva a far presto e non bene, ed anche le migliori sono lontane assai da quelle del maestro. Non è nota l'epoca della sua morte.

MEERKERCK (DIRCK), era nato in Gouda circa il 1620. Scese giovane in Italia, e si trattenne lungo tempo in Roma. Tornando in patria, fu conosciuto dal vescovo di Nantes, che lo stipendiò perchè dipingesse gli appartamenti del vescovado ed alcune chiese. Dopo varjanni l'amor di patria lo ricondusse a Gouda; ove poco sopravvisse, essendo caduto in un canale presso alla propria casa, senza che veruna persona potesse soccorrerlo.

MEERT (PIETRO), nato in Brusselles circa il 1618, ebbe fama di eccellente ritrattista. Diverse sale delle Fraterne di quella città sono ornate de'suoi ritratti dei capi delle medesime, nell'età di Meert. Cornelio de Bie lo paragona a Van-Dick. Sebbene non debba prendersi alla lettera, conviene però formarsi una vantaggiosa idea di questo artelice, di cui ci sono affatto ignoti tutti gli avvenimenti della vita privata.

MEGACLE in compagnia di Poteo e di Antifilo fabbricò nella città d'Olimpia un Tesuro per i Cartaginesi, nel quale si vedeva una bella ed alta statua di Giove e diverse spoglie acquistate dai Cartaginesi nella guerra combattuta contro i Siracusani. Crede il Milizia: appoggiato, più che all'autorità di antichi autori, a probabili conghietture, che questi tesori fossero una spezie di cappelle, fatte erigere in Olimpia ed altrove da varie nazioni, o da personaggi illustri per qualche vittoria, o qualsiasi altro felice avvenimento, collocandovi entro trofei, statue ed ogni maniera di ricchi monumenti in riconoscenza de' segnalati favori ricevuti dagli Dei.

MEGLIAVACCA (MELCHIORRE) uno degli architetti di Milano, che nel sedicesimo secolo, soprintesero ai lavori di quella cattedrale, seguendo i disegni de' precedenti architetti.

MEHUS (Livio), di Oudenard nelle Fiandre, nacque nel 1630, ed andò giovanetto a Milano, ove su istrutto nell'arte da certo Carlo fiammingo, mediocre pittore. Passato in Toscana, ottenne la protezione del principe Mattias, che lo raccomandò al Berettini, il quale seco lo tenne alcun tempo in Firenze ed in Roma. Ma sebbene il Mehus si fosse fatto buon disegnatore copiando l'autico, ed imitasse nella composizione il Berettini, aveva preso però il colore e la sveltezza del peonello veneziano. Poche cose dipinse per altari, ma molte per camere, e particolarmente per la corte, di cui era stipendiato. Riguardasi come il suo capo d'opera il Riposo di Bacco e di Arianna fatto per i marchesi Gerini in concorrenza di Ciro Ferri, che ne diventò geloso quando Livio dipinse la cupola della Pace. Nelle opere del Mehus vedonsi vivaci mosse, tinte leggiadre, graziose macchie, ingegnose invenzioni. Morì nel 1691.

MEI (BERNARDO), Sienese. contemporaneo del cav. Raffaello Vanni e suo emulo in Roma ed in Siena, tenne nel dipingere diverse maniere, onde si fece credere ora initatore de' Caracci, ora di Paolo, ora del Guercino. Tra le migliori sue opere ricordasi un'Aurora dipinta in una volta della casa Bandinelli, pittura copiosissima di belle figure, con

maravigliose arie di teste. Operava

ancora del 1653.

MEIRE (GHERARDO), nato in Gand circa il 1450, fu, dopo Van Eyck, uno dei più lodati pittori ad olio. Ebbe castigato disegno, buon colore, e tutte le opere finiva con estremo amore e diligenza.

MEISSONIER (GIULIO CESARE) nacque in Torino nel 1695, dove da principio esercitò, e con molta lode, l'arte dell' oreficeria. Ma egli era buon disegnatore, aveva appreso inoltre a dipingere ed a modellare, e volle essere ancora architetto. Recossi, preceduto da buon nome, a Parigi, dove non gli mancarono commissioni in tutte le arti da lui professate. Ebbe pure quella di fare un disegno per la facciata della chiesa di S. Sulpizio, che fu ben accolta da alcuni, ma dagl' intelligenti risguardata come un complesso di errori. Morì in Parigi nel 1750.

MELAMPO, illustre architetto greco, acquistò più che dagli edifizi sotto la sua direzione costrutti , grande celebrità dal suo libro intorno alle proporzioni, ricordato da Vitruvio nel proemio al settimo li-

bro dell' Architettura.

MELANI (CAV. GIUSEPPE), di Pisa, nato circa il 1680, fu uno de' buoni frescanti dell' età sua, e fedele seguace dello stile cortonesco in modo, che non solo nelle bnone sue parti, ma lo segui ancora nelle cose meno lodate. Dipinse in vasta tela pel duomo di Pisa il Transito di S. Ranieri, la quale opera, sebbene cercasse di superare sè stesso nell'invenzione e nella prospettiva, riusci delle meno lodate di quel grande santuario delle helle arti. Soleva popolare di figure le architetture e prospettive di suo fratello

—-(FRANCESCO), altro seguace del Cortona che fu dottissimo quadraturista. È stato osservato che le migliori cose dei due fratelli sono quelle fatte assiéme, come la volta

di S. Matteo a Pisa, ed altre opere grandi in Siena ed altrove. Francesco morì nel 1742, e Giuseppe cinque anni più tardi.

MELANZIO, o MELANTE di Sicione, fu condiscepolo di Apelle nella scuola di Pamfilo, ed ebbe pochi eguali nella prefonda cognizione dei fondamenti della pittura, comunque in altre parti rimanesse a qualche distanza dal suo illustre condiscepolo. Pure i suoi quadri furono in gran conto tenuti, e Tolommeo re d'Egitto ne acquistò alcuni ad altissimo prezzo. Si dice che questo dotto artista scrisse vari precetti intorno alla pittura: opera perduta come tutte le preziose scritture di arti dell'antica Grecia.

MELCHIORI (MELCHIORRE), di Castelfranco, nacque nel 1641 e fu scolaro di Giovanni Bittonte; cattivo maestro di pittura e di ballo. Operò molto in patria, e chiamato a dipingere in Venezia in casa Morosini, ebbe il coraggio di sostenere la concorrenza del cay. Liberi. Morì

nel 1786.

MELDER (GHERARDO), nacque in Amsterdam nel 1695 da Cornelio Melder celebre ingegnere militare, ai di cui disegni debbonsi le più belle pitture del nostro artefice. Egli si può strettamente chiamare scolaro di sè stesso, essendosi fatto pittore collo studio delle stampe e delle pitture che poteva copiare. In ultimo Melder acquisto da certo Wilkius diverse miniature di RosalbaCarrera, e collo studio di queste avanzò in modo nell'arte, che le sue copie erano pagate non meno degli originali. All' imitazione della Rosalba aggiunse quella di Rotenhamer e di Vander Werf, e si formò uno stile, che può dirsi originale. Tra i ritratti che sapeva fare somigliantissimi e con una sorpreodente tenerezza, sono assai rinomati quelli del giovane principe di Baden Dourlach, e del principe d' Hesse Philipsdhal. Ma le più riputate sue opere sono i paesi con figure, nei quali ammiransi finezza di disegno, e colorito armonioso e vero. Erasi stabilmente domiciliato in Utrecht nel 1735, ove morì molti anni

dopo.

MELDOLLA o MELDOLA (An-DREA), probabilmente di Casalmaggiore, fioriva circa la metà del sedicesimo secolo. Imitatore di Ugo di Carpi e del Parmigianino, fu de'primi ad incidere stampe con due o tre tavole a chiaroscuro. Anzi dal trovarsi in tutti i gabinetti le stampe del Maldola confuse con quelle del Parmigianino. e dal sapersi, che questi morì a Casalmaggiore del 1540, quando Andrea doveva essere ancora giovane, si è da non pochi creduto essere stato il Meldola allievo di così grande maestro. Tra le stampe di questo intagliatore è celebre quella rappresentante il Ratto di Proserpina, avente l'iscrizione - Andreas Meldolla inventor - ed inoltre le iniziali A. M.

Casalmaggiore e vivente nell'anno 1552, fu più che mediocre pittore, e secondo lo Zani, figlio del marchese Vitaliano di Viadana: perchè, trovandosi bastantemente proveduto di beni di fortuna, avrà probabilmente poco operato, e soltanto fatti quadri di piccole dimensioni, di medo chè presentemente non si conosce veruna opera certa

di questo pittore.

MELGAREJO (IL PADRE GIRO-LAMO), religioso agostiniano, viveva nel monastero di Granata circa il 1650, nella quale epoca fece pel suo monastero tre quadri che mostrano quanto il padre Girolamo fosse buon compositore, e quanto sapesse ben colorire.

MELISTI (AGOSTINO), di Firenze, più che per i suoi quadri ad olio, lodato per i contorni degli arazzi fatti per il gran duca, fioriva nel

1675.

MELLAN (CLAUDIO) nato in ·Abeville nel 1601, fu in Roma scolaro di Simone Vovet, imitando il quale e diretto dai suoi insegnamenti, non tardò ad aver fama di buon pittore; ma datosi all'intaglio, e guadagnando assai più col bulino che col pennello, pare che abbandonasse totalmente la pittura. Per l'ordinario le sue stampe sono tratte dai propri disegni. Le figure hanno buoni e puri contorni; i suoi tratti sono fluidi; le teste maschili hanno carattere e grazia le femminili. " Mellan, scrive il Milizia, è " l'idolo degli amatori per la de-" strezza di rappresentare le forme " e i chiariscuri con un sol rango " di tagli gonfi o diminuiti secondo " il bisogno ". Dopo aver molto lavorato in Roma, rivide la patria, ed in Parigi ebbe stanza al Louvre e pensione da Luigi XIV. Morì di 87 anni, nel 1688. Il catalogo delle sue stampe viene portato a più di cento. I suoi capi lavori sono:

La Figlia di Jetro.

Il S. Francesco nel deserto. Il Volto Santo rimasto nel velo della Veronica.

Il Ritratto di Pieresse.
Gesù Cristo nell' Orto degli U-

S. Pietro Nolasco.

La Rebecca, dal Tintoretto. Il ritratto di Urbano VIII, dal Bergino.

La Morte di S. Alessio.

Una donna nuda chi giace sopra un letto, cni sta dietro una Strega, e davanti alcuni Amorini, uno dei quali le alza le gambe, e l'altro le presenta un grappolo di uva. È finita per metà.

MELONE (ALTOBELLO), nato dopo il 1450, operava ancora in Cremona, sna patria nel 1517. È questo uno de' valenti maestri cui la pittura va debitrice dell'eccellenza ottenuta nel sedicesimo secelo, spezialmente per conto della prospettiva e del robusto colorire.

Paolo Lomazzo ne fa onorata memoria, senza peraltro somministrarci alcun lume intorno a' suoi studi : il Vasari ed altri biografi non ricordano che alcune delle sue opere. Nella cattedrale di Cremona sopra l'arco susseguente áll'organo dipinse a fresco in due spartimenti la Fuza in Egitto e la Strage degl' Innocenti, e vi segnò Altobellus de Melonibus P. MDXVIII. Fece sopra l'arcata verso il coro l' Ultima Cena, la Lavanda dei piedi, l' Orazione nell' Orto, la Cattura di Cristo, Cristo condotto a Caifasso, ecc., ecc., vi si legge pure: Altobellus de Melonibus. Nella stessa cattedrale conservasi nella sagrestia del Sacramento un quadro in tavola, in cui Altobello rappresentò il Redentore nel Limbo de' Santi Padri circondato da una sorprendente quantità di figure d'ogni sesso ed età, ed in svariatissime attitudini collocate. In altra chiesa di Cremona, chiamata San Michele, conservansi due quadri a tempera che Altobello aveva fatti per servire di sportelli all'organo dell'ora soppressa chiesa di Sant Antonio, e rappresentò in una S. Antonio Abate e S. Girolamo, e nell' altra una Nunziata. Un'altr'opera d'Altobello vedesi in S. Abondio; ma in Cremona più non esiste il capo lavoro di questo suo insigne artista. Era questi il quadro dell'altar maggiore della distrutta chiesa di San Mattia, rappresentante in bel paese Maria Vergine che adora Gesù bambino, intorno alla quale stanno i Santi Mattia, Antonio di Padova. Alberto di Villa d'Ogna, oltre il ritratto di un divoto ed una gloria d'angeli. Si dicono trovarsi nella chiesa di S. Agostino vari altri dipinti d'Altobello, che l'amore di brevità non ci permette di descrivere, per dar luogo ad alcune storiche notizie relative alle sue pitture del duomo di Cremona. Dalle carte di quella fabbriceria rilevasi che il di

11 Dicembre del 1516 fu convenuto che dovesse dipingere sopra un'arcata la fuga in Egitto e la strage degl'Innocenti, dover terminare il lavoro per il giorno dell' Assunta, per il prezzo di lire 350 imperiali. qualora le sue pitture vengano giudicate migliori di quelle fatte nella stessa cattedrale dal Boccarcino. Avendo l'Altobello fatta ogni cosa a dovere, in Marzo del susseguente anno gli furono dati altri lavori pel prezzo di Lir. 1,000 imperiali, purchè le move pitture vincano in bontà le già fatte della fuga in Egitto e della strage degl' Innocenti, da essere giudicate da tre periti intendenti.

Così fu eseguito 1517 die primo octobris. Nota come in tal di il soprascritto magistro Hieronimo de Romani filio che fu de Maistro Romano de Breza (il famoso pittor Romanino) Paulo da Drizzona . . . da Cremona et Jo. Battista da Piadena . . . . in presenza de li magnifici . . . . massari de la prefata fabbrica, riferiscono che el soprascritto maestro Altobello pittore aver facto et depinto il suo capitolo, secondo che se contiene in li suoi capitoli: Presenti ec . . . De le predicte cose ne, consta con istromento rogato per Paolo de Felino ec. . .

Chiuderemo questo ormai troppo lungo articolo, osservando, che in alcune opere si accosta all'eccellenza dei Bellini, e de' loro scolari; comunque conservi sempre alcune

parti dell' antico stile.

MELONE (ANTONIO) non so se appartenente alla famiglia d' Altobello, fioriva circa il 1550, ed è ricordato dal Campi come eccellente architetto militare. Alla scienza architettonica aggingueva straordinaria forza e tale da potersi paragonare agli antichi atleti. Militò da principio in qualità di colonnello d'infanteria nell' esercito di Francesco I re di Francia, poi fu governatore per la repubblica Veneta in

Creta; dove fabbricò sui propri disegni alcune fortezze. Passato di nuovo ai servigi della Francia durante il regno d'Enrico II; morì gloriosamente mentre faceva chiudere il porto di Bologna in Piccardia; per la quale opera il presidio inglese dovette rendersi prigioniero.

MELONI (MARCO) di Carpi, visse nella prima metà del sedicesimo secolo. Viene comunemente creduto allievo di Francesco Francia; la quale supposizione viene appoggiata dalla qualità delle sue pitture conservate in S. Bernardino di Carpi ed altrove, butte di stile dell' illu-

stre bolognese.

MELZI (FRANCESCO) nato in Milano da patrizia famiglia in sul declinare del quindicesimo secolo, frequentò fino dalla prima adolescenza la scuola di Lionardo da Vinci; e sarebbe per avventura annoverato tra i suoi migliori allievi, se avesse trattata la pittura per professione e non per semplice divagamento, come s'addice a dovizioso signore. Era singolarmente amato da Lionardo, perchè giovane di bellissimo aspetto e di gentili creanze; onde grato all'affetto di così illustre maestro ed amico, lo accompagnava in Francia nell'ultimo viaggio. A lui, sentendosi il Vinci prossimo alla morte, affidava i suoi più cari interessi, e lo chiamava poi erede de' suoi disegni, de' suoi stromenti, de' suoi libri e manoscritti. Tra le poche pitture di Fraucesco non rammenterò che una tavola appartenente alla reale pinacoteca di Milano, nella quale trovasi l'arieggiare dei volti del maestro e lo studio delle belle fomme. Era di già vecchio nel 1568, quando Giorgio Vasari pubblicava le vite dei Pittori.

MEMMI (OSSIA SIMONE DI GU-GLIELMO) Sanese, nato da certo maestro Martino nel 1284, fu uno de' più illustri pittori del suo se-

colo; che ad ogni modo, Più che all'intrinsico merito personale, deve la sua celebrità all'amicizia di Francesco Petrarca ed al ritratto di madonna Laura. Oltre l'averlo lodato in due sonetti, l'innamorato cantore volle lasciare memoria dell'amico pittore nelle lettere familiari, onde non si credessero esagerate le sue lodi per gratitudine o per poetica libertà. Non oserei peraltro assidarmi alla cieca al giudizio del Petrarca, che lo dichiara uguale a Giotto. Pensa il Vasari che Simone frequentasse in Roma la scuola dello stesso Giotto; circostanza renduta piucchè dubbiosa dal silenzio del cantore di Laura, dove parla di questi due artisti. Oltre di che è noto che Giotto dipingeva in Roma nel 1298, quando Simone non contava che quattordici anni. Ma o fosse pur scolaro di Giotto; o di Mino, come vogliono i Sanesi, certa cosa è, che ritoccò un quadro a fresco di Mino, e fu in alcune opere aiuto di Giotto e studioso delle sue opere. Ebbe però il colorito assai più florido dei giotteschi, come ne fanno prova le sue pitture del Campo Santo di Pisa, ed altre che tuttavia si conservano in Firenze ed in Siena. Aveva pure lavorato in S. Pietro di Roma, dove sembra che si studiasse di contraffare lo stile di Giotto, che aveva colà lasciata così illustre testimonianza del suo valore nella così detta Navicella. Ma secondo il Vasari le più belle opere del Memmi furono quelle del Capitolo degli Spagnuoli in Firenze, le quali, a suo dire, non erono da maestro di quell'età, ma da moderno eccellentissimo. Chiamato dal papa in Avignone nel 1336, vi si trattcone alcuni anni. La morte di questo valente maestro viene universalmente protratta al 1544. Prima di chiudere quest'articolo non ometterò di far parola della celebre miniatura appartenente alla biblioteca Ambrosiana, Trovasi questa in un

codice di Virgilio col commento di Servio, il di cui frontespizio è ornato da una miniatura coi seguenti versi:

Mantua Virgilium, qui talia carmina finxit:

Sena tulit Simonem digito qui talia pinxit.

In questa pittura Virgilio viene rappresentato sedente in atto di scrivere col viso rivolto al cielo, invocando le Muse. Enea in abito ed atteggiamento da guerriero gli sta innanzi ed accennando la sua spada, figura il soggetto dell'Eneide: la Bucolica è rappresentata da un pastore, e le Georgiche da un agricoltore, posti ambidue in più basso piano, ed intenti al canto del poeta. Frattanto Servio tira a sè un cortinaggio di finissimo trasparente velo, onde accennare ch'egli disvela colle sue glosse le cose oscure del poema. L' invenzione, l' armonia delle parti e del tutto, il colorito, la varietà delle vesti, il piegar naturale, sono tutte cose, avuto riguardo all' età di Simone, veramente maravigliose. Confesserò peraltro, che il disegno non risponde alle boutà delle altre parti, e che le teste sono più vere che belle.

MEMMI (LIPPO ) cognato ed allievo di Simone, cui sopravvisse molti anni, perocchè operava tuttavia nel 1361. Sebbene si rimanesse di molto a dietro al maestro, seppe ad ogni modo imitarne talmente lo stile, valendosi delle sue invenzioni e disegni, che le sue pitture si crederebbero opere di Simone. Conservasi in S. Antonio di Castelvecchio di Siena una tavola colla sottoscrizione: Simon Martini et Lippus Memmi de Senis me pinxerunt. In Ancona ed in Assisi vedonsi opere cominciate da Simone e terminate da Lippo; ed in S. Paolo di Pisa, come pure in alcuna chiesa di Siena trovansi tavole interamente fatte da

Lippo.

MENAGEOT (ROBERTO) nato in Parigi circa il 1748, apprese gli elementi della pittura sotto diversi maestri e l'intaglio da Boucher. Passò giovane a Londra, dove dipinse diversi soggetti ed intagliò non pochi rami alla maniera inglese, tra i quali furono lodati

L'Innocenza, di sua invenzione. L'Amicizia, tratta dal Correggio. La Madonna col Bambino e Santa

Elisabetta da Guido.

Una Signora affricana, da Lau-

terbourg. MENAROLA (Cristoforo), vicentino, nato alla metà del diciassettesimo secolo in quel torno, fu allievo del Volpato. Ebbe molte commissioni in patria, e le sue pitture s'accostano per molti rispetti al più moderno stile del diciottesimo secolo; rassomigliando assai più al fare del Carpioni che del Volpato.

MENECMO greco scultore, di cui parla Pausania nel lib. VII e Plinio nel lib. XXXIV, fece una Diana cacciatrice d'avorio ornata di oro, e scrisse un utile libro intorno all'arte sua. Operava nell'O-

limpiade ottantasettesima.

MENELAO. Questo valente antico scultore sarebbe totalmente dimenticato, se non avesse provveduto alla immortalità del proprio nome, scolpendolo nel gruppo delle due statue che si vedono a Roma nel giardino Aldobrandini a Monte Magnanapoli, rappresentanti, secondo la comune opinione, una Madre ed il figlio, come simbolo di reciproco innocente affetto.

MENENDEZ (MICHELE) nacque in Oviedo del 1679, ed apprese gli elementi della pittura in Madrid. Avendo Filippo IV vedute alcune sue opere, lo nominò suo pittore dopo la morte di Manuele da Castro, morto nel 1712. Tra i più lodati quadri di Menendez sono ricordati i due eseguiti per i Carmelitani Scalzi allusivi al profeta

Elia. Stava apparecchiando i cartoni per dipingere la chiesa di San Filippo le R jal, quando fu sorpreso dalla morte. Andreà della Calleja terminò coi disegni di Michele l'incominciata opera, con reciproco onore. Suo fratello

MENENDEZ (FRANCESCO ANTO-NIO), nato in Oviedo nel 1682, fu dai genitori mandato ancora giovinetto a Madrid, affinche sotto il maggior fratello Michele apprendesse i principi dell'arte; ma nel 1699 abbandonò la capitale della Spagna per venire in Italia, dove, sebbene da povertà costretto a prendere servigio nell' infanteria Spagnuola, non lasciò di continuare in Napoli, poscia in Roma, lo studio dell'arte. Uscito dopo pochi anni della milizia, si accasò in Roma, dove si trattenne fino al 1717, nella quale epoca, abbandonando i beni della consorte, seco la condusse coi figlinoli a Madrid. Colà obbligato ad occuparsi intorno a quel genere di pittura che poteva riuscirgli più utile, scelse la miniatura, e sece, oltre diverse cose di storia, ritratti assai belli. Ma, più che per tutt'altro , la sua memoria sarà sempre cara a tutti gli artisti spagnuoli per la bella e vigorosa rappresentanza fatta al re nel 1726, intorno alla necessità di stabilire in Madrid una accademia di belle arti, ed i suoi voti furono esauditi coll'istituzione di quella di S. Fernandez quando egli era già morto. Il più bel quadro che sacesse Meneudez, appena giunto a Madrid, rappresenta la burrasca di mare che sostenne colla propria famiglia nel viaggio da Roma a Barcelluna.

MENESES OSORIO (FRANCEsco) fu scolaro di Murillo, cui più d'ogni altro si avvicinò, non meno per conto del disegno, che per la grazia ed il colorito. Contrasse stretta famigliarità con Giovanni Garzon, ed insieme lavorarono in più luoghi. Nominato Menescs maggior-

Diz. degli Arch. ccc. T. 11.

domo dell'accademia di Siviglia pel 1668, e 1669 le fece dono di una Concezione, che fu ricevuta con entusiasmo, e collocata nella sala delle adunanze. Visse fino al principio del diciottesimo secolo, arricchendo Siviglia ed altre città della Spagna di pregevoli quadri, il migliore dei quali credesi essere quello dell'altar maggiore dei Cappuccini di Cadice d'invenzione di Murillo, ed eseguito da Meneses.

MENESTE, celebre architetto greco, che alcuni credono avere edificato il tempio d'Apollo in Maguesia, da Vitruvio viene ricordato nel capitolo primo del Lib. III,

sotto il nome d'Amneste.

MENESTRATE, uno de'celebri scultori che lavorarono intorno al tempio di Diana Esesia, sece, tra l'altre cose, un Ercole ed un' Ecate in marmo così rilucenti, che i sacerdoti avvisavano coloro che entravano, a non fissarvi troppo lo sguardo, per non rimanerne abbagliati. Secondo Taziano avrebbe Menestrate scolpita eziandio la statua della cortigiana Learchide.

MENGOZZI COLONNA (GI-ROLAMO), nato in Ferrara da genitori tirolesi dopo il 1680, fu probabilmente scolaro del Ferrari. Recavasi poscia a Venezia, dove fece gli ornati per diversi pittori, espezialmente per lo Zampini ed il Tiepolo nelle opere che eseguivano nella chiesa degli Scalzi e nel palazzo ducale. Vivea ancora nel 1766.

MENGS (CAV. ANTONIO RAFFAELLO), nato in Aussing, nella Sassonia, l'anno 1728, fu ammaestrato ne' principi della pittura dal padre, non volgare miniatore, ma che sarebbe ormai dimenticato senza i riverberi del figliuolo, che, sebene con soverchia asprezza, fu con particolar cura da lui educato. Di questo sommo artista sono troppo universalmente conosciute le pitture e gli scritti pubblicati intorno alle cose dell'arte, perchè sia necessario

di venir minutamente le une e le altre dichiarando; onde non farò che storicamente parlare delle prin-

cipali.

Finchè visse in patria sembra che non si esercitasse che nel disegno .e nel dipingere ritratti a pastello, che trovati superiori all'età, gli procacciarono la splendida protezione dell'elettore suo Signore, che gli somministrava i mezzi per passare a Roma col padre e con tutta la famiglia. Colà, sempre sotto la paterna direzione, studiando le opere di Raffaello, riusci in breve così dotto e finito artista, che per lo meno uguagliò i più grandi pittori che allora avesse Roma: Battoni e Cavallucci. Tornato a Dresda col grado di pittore elettorale, vi condusse diverse opere; osservando le quali cronologicamente, vedonsi manifesti i progressi che andava facendo grandissimi nell' arte. Ma nou tardò a sentire il bisogno di rivedere l' Italia, e la rivide conservando sempre lo stipendio assegnatogli dall'amoroso sovrano. A tale epoca la fama di Mengs era già grande, e le opere, condotte in Roma dopo il suo ritorno, giustificarono per molti rispetti l'opinione di coloro, che dichiaravanlo non da meno dei grandi artisti del miglior secolo. Incaricato dal re delle due Sicilie del principal quadro della real cappella di Caserta e dei ritratti della reale famiglia, si aprì la strada alla luminosa carica di primo pittore del re della Spagna, che gli assegnò uno stipendio proporzionato alla virth del pittore ed alla grandezza della monarchia. Colà si fece ammirare per le stupende pitture fatte. ne'reali palazzi, ma in pari tempo, mostra ndosi solenne sprezzatore della scuola spagnuola, s' inimicò i più riputati pittori della capitale coi troppo s everi giudizi dati intorno alle moderne opere, e colle astruse teorie filosofiche, per non dir altro, dietro le quali voleva che si riformasse l'accademia di S. Fernando.

Le prime opere eseguite a fresco dal pittor sassone nella reale residenza di Madrid, rappresentanti l' Olimpo, le stagioni, le tre parti del giorno, ec. sono sensibilmente inferiori a quelle che poscia condusse quando vi ritornò dopo aver rivednta Roma, e spezialmente all'Apoteosi di Trajano. Ma esisteva io Madrid la maravigliosa apoteosi di Carlo V, fatta da Tiziano; e la dottrina del moderno pittore trovò nell' invenzione, nella magnificenza e nel colorito del pittor cadorino un troppo pericoloso confronto.

Continuamente esposto alla malevolenza de'suoi nemici, ed ai pessimi effetti del continuo dipingere a fresco, cadde, se non infermo, gravemente indisposto in modo, che altro rimedio non vedeva a'suoi mali che quello di raggiugnere la consorte ed i figli. Il re accondiscese ai suoi desideri. Gli artisti italiani gli fecero scordare colla loro accoglienza i torti che credeva aver ricevuti in Spagna; ed il suo ingresso in Roma fu un vero trionfo.

Parve che l'aria d'Italia gli rendesse la salute; ma la morte della sposa, che teneramente amava, fu un colpo fatale al suo cnore, che lo trasse al sepolcro nel 1779. Nulla abbiam detto delle opere eseguite in Roma, per Roma e per altri paesi. Le tre più insigni di Roma sono la volta di Sant' Eusebio, il Parnaso della Villa Albani e la sala dei Papiri al Vaticano. Pietroburgo, Londra, Firenze, ec. hanno più quadri degli ultime tempi. La reale pinacoteca di Milano conserva il proprio ritratto da lui dipinto; un bel quadro possedeva la contessa Bigli rappresentante S. Giovanni nel deserto, che Mengs pregiava assai, e che ora passò altrove.

Rispetto alle sue scritture mal può darsene adeguato giudizio, rimpastate come sono dai suoi amici e raccoglitori Azara e Bianconi. Il

suo Parallelo dei tre principali pittori mostra la sua inclinazione a sentir bassamente 'dei più grandi maestri; e non può in verun modo scusarsi l'amara critica fatta ai Caracci, a Guido, a Domenichino. Chiamato a dar giudizio di alcuni quadri acquistati ad alto prezzo dal pontelice Clemente XIV, sentendo dire che Battoni li aveva lodati: il pittor lucchese, disse al papa, loda ciò che far non potrebbe; io di-sprezzo le opere inferiori alle mie. Tiziano fu più maltrattato degli altri due del triunvirato, non accordandogli che l'ideale del colorito e qualche accidentale bravura di chiaro-scuro. Pure è noto chementre lavorava nella galleria di Firenze, mai non toccava pennello che prima non si fosse qualche ora trattenuto intorno alla Venere tizianesca della Tribuna. Mostrava di avere poca stima di Battoni, sebbene fosse il migliore de'suoi contemporanci. Battoni scutiva vantaggiosamente di Mengs, ma ne biasimava il colorito; ed il tempo mostrò che aveva ragione. Ora le carni del pittor sassone non sono vere, e si direbbero di cera dipinta. Il Milizia ed altri suoi ammiratori non si vergognarono di chiamarlo superiore allo stesso Raffaello; ma l'imparziale posterità non tardò a collocare ad una infinita distanza dal Sanzio il pittore, che l'adulatrice musa di de' Giorgi Bertola chiamò

il secondo Reffaello.
MENGUCCI (GIANFRANCESCO), da Pesaro, allievo del Lanfranco, ed ajuto nella sua più famosa opera della cupola di S. Andrea, pochissime cose, e forse niun fece da sè per luoghi pubblici, ma lavorò assai per private case. Il Malvasia loda diversi quadri che ne' suoi tempi si vedevano nelle quadrerie di Bologna. Fioriva verso la metà del 17.0

secolo.

--- (DOMENICO), forse fratello di Gianfrancesco, ebbe nome ai suoi tempi di buon paesista; e se deve gindicarsi dello stile, fu scolaro del Mastelletta. Molti suoi quadri conservansi in Bologna.

MENINI (LORENZO), nato circa il 1600 in Bologua, frequentò la scuola del Gessi, che poi lo condusse per suo ajuto nell'opera che doveva fare alla cappella del Tesoro di Napoli. Ma il Menini condotto con altro suo compagno a vedere una galea, più non potè mettere piede a terra, e su condotto via, senza che il maestro, finchè rimase in Napoli, ne avesse più novella.

MENIPPO. Di tal nome, oltre un filosofo, la Grecia ne ebbe due che trattarono la pittura, ed un altro la scultura. Rispetto all'ultimo troviamo in Laerzio Lib. VI, in Menippo, che fu il quartus fictor statuarum. Per conto dei due pittori non troviamo nelle opere di questo biografo dei greci filosofi, che il solo nome.

MENKER ( GIOVANNI ENRICO ), disegnatore, pittore ed intagliatore all'acquaforte ed alla maniera nera, nacque in Brema circa il 1764. Fu da principio dedito al traffico; ed all'ultimo, stanco di una professione che gl'impediva di consacrarsi agli studi delle belle arti, per le quali sentivasi gagliardamente inclinato, recossi di 24 anni a Dresda e fino ai 50 vi si trattenne stu. diando la pittura sotto Casanova e Klengel. Seguendo il proprio gusto si diede, più che ad ogni altro genere, al paesaggio, prendendo a snoi favoriti esemplari Ruysdael, Berghem, Vouwerman ed altri; e le sue opere ottennero il suffragio dei dilettanti. Intagliò poscia all'acquaforte ed alla maniera nera alcune

Un paesaggio con mulino rustico

sue invenzioni, tra le quali e con animali nell'acqua.

Simile, nel davanti del quale vedesi una vacca, e tre altre in loutananza. È inciso alla maniera nera; come pure i seguenti.

Paesaggio coperto, con cavalli e vacche all'ingresso.

Simile ottuso, con case rustiche,

e con animali all'ingresso.

MENNONE, architetto in Ecbatania, città della Media, fabbricò il palazzo di Ciro il grande re di Persia, di pietre diverse legate in oro, il quale secondo Igino ed altri antichi scrittori, fu annoverato tra le sette maraviglie del mondo

--- Antichissimo pittore e scultore egiziano, esercitò l'insigne carica di custode delle sacre immagini. Dicesi che le sue statue erano talmente belle e somiglianti al vero, che percosse dai raggi del nascente sole, pareva che movessero il labro in atto di chi vuol parlare. Formò tre statue di colossale grandezza per ornamento del sepolcro di Simandio re dell' Egitto, il piede di una delle quali aveva più di sette cubiti. Nè queste statue erano sproporzionate alla grandezza del Mausoleo, al quale da taluno vien dato il circuito di un miglio.

MENODORO, ateniese, viene annoverato tra gli scultori che fecero lottatori, soldati, cacciatori e saccerdoti, ossia sagrificatori. Scrive Pausania nel Lib. IX, che nell'età sua conservavasi di quest'artista in Tespi un Amore fatto ad imitatazione di uno di Prassitele.

MENTON (FRANCESCO), nato in Alcmear circa il 1550, fu scolaro di Franc-Flore, sotto al quale rinsci huon disegnatore e spiritoso coloritore. Pochissime opere fece di storia, allettato dalla maggiore facilità e dal guadagno dei ritratti, nei quali aveva riputazione di singolare fisionomista. Si diede in ultimo all'intaglio, e nell'una e nell'altra professione fece molti huoni allievi. Viveva ancora nel 1604.

MENTORE, intagliatore in argento ed in bronzo, occupa uno dei più distinti gradi tra i greci artisti di tal genere. Plinio non dubitò, in certo qual modo di paragonarlo a Fidia, scrivendo nel lib. VII della storia natur. Di Fidia rende gloriosa testimonianza ancora al presente il Giove Olimpico; e di Mentore i templi del Campidoglio, di Diana efesia, cui furono consacrati i suoi vasi. Osserva altrove lo stesso scrittore (Lib. XXXIII) non essersi acquistato gran nome veruno intagliatore in oro, molti in argento, tra i quali viene singolarmente lodato Mentore; ma che sgraziatamente giacciono inceneriti il Campidoglio ed il tempio di Diana in Efeso. Di due calici, cui davasi il nome d'erculei, scolpiti da Mentore con maraviglioso artifizio, era possessore Verre: Cicer. IV contra Verr. E tanto erano tra i Romani in pregio le opere di Mentore, che Properzio, Giovenale, Marziale ed altri poeti le ricordano tra i più preziosi arredi del lusso e della tiù ricercata delicatezza de' Romani.

Lesbia Mentoreo vina bibas opere.

Prop. lib. III, eleg. 9.

Rarae sine Mentore mensae. Ju-

ven. Sat. VIII.

E Marziale in più Inoghi, ma particolarmente nell'epig. 41 del Lib. III, 49 del IV, 50 dell'VIII, e 91 del XIV.

MENZ, (ISRAEL). V. Mechenich. MENZANI (FILIPPO), bologoese, nato in sul finire del 16.º secolo, viene lodato come amorevolissimo allievo di Francesco Albani. Pare che conoscendosi incapace d'inventare da sè, si limitasse a copiare tedelmente i quadri del maestro. Era ancora vivo nel 1660.

MEO di CECCO o CHECCO, fu uno degli scultori, ed in pari tempo architetti, che lavoravano iu Ferrara alla metà del quindicesimo secolo. Meo non solamente ebbe la soprintendenza della fabbrica della torre della cattedrale, ma scolpì tutte le trabeazioni degli ordini, facendosi ajutare da messer Lorenzo de Frixi comasco.

MEOLE (MATTEO) scolaro di

Pietro Lely, nacque nel 1664. Quando si credette abbastanza avanzato nell'arte per lavorare da sè, abbandonò Londra e si domiciliò all' Aja, ove non tardò ad aver nome di eccellente ritrattista. Ma avendo colà sposata una donna assai ricca, accontentandosi dell'onore di presedere all' Accademia di pittura dell'Aja, più non fece veruna cosa d'importanza. Morì nel 1724.

MEOUS (N.) intagliatore, nato a Douvres nel 1614, è conosciuto tra gl'intagliatori inglesi per alcune stampe alla maniera nera, e specialmente per quella rappresentante il Marchand de Mort-aux-rat, da

C. Vischer.

MERA (PIETRO), sebbene fiammingo, vuole annoverarsi tra i pittori italiani, perciocche, recatosi ancora giovane a Venezia, formò il suo stile in quella scuola, e colà fece le principali sue opere ne'SS. Giovanni e Paolo, alla Madonna del Orto, ec. Alcuni supposero che fosse scolaro del Vassillacchi: ma oltre che non trovasene cenno negli scrittori di quei tempi, il suo stile non lo mostra tale.

--- (GIUSEPPE), nato a Villanuova della Serena, imparò l'arte sotto Barnaba d' Yala. Stabili la sua dimora in Siviglia, ove sarebbe stato considerato tra i buoni pittori dell' età sua per il hel colore e per le masse che sapeva artificiosamente preparare, se non fosse caduto nel manierismo, ed avesse avuto miglior fondamento di dise-

gno: Mori nel 1754.

MERANO (GIO. BATTISTA) genovese, nato nel 1632, fu allievo di Valerio Castello, che lo consigliava a continuare i suoi studi pittorici in Parma sulle opere del Correggio. Colà si fece in breve conoscere valente pittore, e fu adoperato in lavori d'importanza dal principe e da alcune tra le principali famiglie. Ritornande alla patria preceduto da meritata fama, ebbe subito commissioni per quadri da chiesa, tra i quali fu molto lodato quello della chiesa del Gesu, rappresentante la Strage degl' Innocenti. Morì circa il 1700.

- (FRANCESCO) detto il Paggio dalla sua prima professione, apprese gli elementi della pittura dal Fiasella, e ne imitò a tanta vicinanza lo stile, che difficilmente le sue opere distinguerebbersi da quelle del maestro, se, come seppe conservarne tutti i difetti, avesse potuto farne rivivere eziandio le bellezze. Moi ì avanti di giugnere ai 40 anni.

MERCADIER (MARE), nato nel 1725, si fece conoscere tra gl'incisori per mediocre intagliatore di vignette e di altri soggetti per uso

de' librai.

MERCAND (PIETRO) intagliatore ormai quasi alfatto dimenticato, ebbe costume di seguare le sue stampe colle lettere p m legate

insieme.

MERCATI (GIO. BATTISTA) uno de'più lodati pittori di Città di Castello, fiorì circa la metà del diciassettesimo secolo, ed operò in molte città d'Italia; in Roma, Venezia, Livorno, Forlì, Cesena ec. Forse la più pregevole opera ch'egli abbia fatto è il quadro de'Cinque Santi eseguito per la cattedrale di Livorno. Il suo stile ricorda quello dei Caracci; se non che ha maggior morbidezza, onde non a torto supposero alcuni, che abbia fatti i suoi studi in Bologna ed in Venezia.

Il Mercati si esercitò pure nell'incidere all'acquaforte, ed intagliò tra l'altre cose, quattro medaglioni, dell' arco di Costantino, lo Sposalizio di S. Caterina del Correggio, e molti soggetti di sua invenzione.

MERCATOR (GERARDO) cosmografo del duca di Cleves e di Giuliers, fu il primo che si prese il pensiero di pubblicare carte geografiche impresse a Duishourg in 12

pezzi, che aveva egli stesso incise in legno. Intagliò purc diverse vedute di città ed altri soggetti ana-

loghi.

MERCIER (GIACOMO) nato in Parigi in sul declinare del sedicesimo secolo, costruì in quella capitale, il gran padiglione del cortile del Louvre, l'avancorpo dell'antica facciata dello stesso palazzo dalla banda della Senna, il Palazzo reale . la chiesa della Nunziata a Tours, la Villa, il Castello e la chiesa parrocchiale di Richelieu. Nel 1629 edificava per ordine del cardinale ministro Richelieu il collegio della Sorbona, e nel 1655 la chiesa delio stesso nome. La facciata della qual chiesa dalla parte del collegio è trattata grandiosamente, esente da quella odiosa disparità, che spesso si vede nelle masse è nella divisione de dettagli: i contrafforti per sostenere la spinta delle volte sono maneggiati con rara intelligenza, ed alloutanandosi dal gotico, danno alla chiesa quello stile quieto e sacro che le compete. Per lo contrario la facciata principale ridonda di difetti. Ordini troppo delicati, dettagli negletti, pilastri mal distribuiti, nicchie soverchiamente piccole per così grandi statue, porta troppo bassa ed annicchiata in un arco troppo alto. La cupola è sul gusto di quella di Val-de-Grace, ma più piccola. Il cardinale di Richelieu aveva scelta la Sorbona per sua sepoltura, e l'architetto diede un'aria sepolcrale all'interno della chiesa. L'oscurità, lo stile troppo severo dell'architettura, la secchezza della maggior parte de'suoi membri, la moltiplicità delle nicchie, il tono de'marmi rimbruniti, le sculture, il pavimento, tutto risveglia l'idea di Mausoleo; e non manca pure l'umidità. La tomba di questo famoso , cardinale è di un marmo bianco, ed è forse il capolavoro di Girardon.

MERCORI (BERNARDINO) fu scolaro del Massarotti in Cremona sua patria; sotto al quale si fece valente pittore e statuario in plastica. Fra le non poche sue opere eseguite in più luoghi, non ricorderò che le statue ed altri lavori esistenti nella chiesa di S. Domenico in Cremona. Ebbe Bernardino un figlio chiamato

elementi del disegno dal padre, indi passò a stabilirsi in Milano, e vi esercitò con lode la professione d'intagliatore in rame. Operava ancora nel 1778. Le più conosciute sue

stampe sono:

Il ritratto di Domenico Zani traduttore in versi latini della Gerusalemme del Tasso.

Le tavole che ornano la genealogia dell'Augusta Casa d'Austria, compilata da Claudio Caccia e stampata in Cremona nel 1778.

Simulacro miracoloso della B. V. di Trapani, a piè del quale leggesi: Jac. Mercorus sculpsit.

MEREN (ARRIGO) scultore veneto, operava in patria, nel 1688, intorno alle statue che arricchischono, ma non rendono bella la facciata della chiesa di S. Moisè. Fece pure le statue del maggior altare della stessa chiesa; tutte egualmente del più pessimo gusto che signoreggiava in quella infelicissima epoca delle arti.

MERENDEN (GIOVANNI) d'origine non italiana, esércitava la scultura in Venezia in sul declinare del diciassettesimo secolo, e fu uno di coloro che propagarono in quella capitale un nuovo gusto che partecipava dello stile in allora corrotto della scuola italiana, e del gusto tedesco ch'egli traeva da straniera scuola; onde si venne a formare un cattivissimo stile, che si mintenne fino alla metà del diciottesimo secolo.

MERGOLINO da CENTO, è conosciuto tra gl'intagliatori italiani per una stampa tratta dal Guercino, suo compatriotto, rappresentante una Natività, che il Barbieri aveva dipinta per la confraternita del Gesù in Cento.

MERIAN (MATTEO) nacque in Schwalbach nel 1595, e studiò gli elementi della pittura in Zurigo presso Dietrich Meyer, pittore sul vetro ed intagliatore all'acquaforte. Dopo alcuni anni fu chiamato a Naucy per intagliare i catafalchi del duca di Lorena, e di là, essendosi fatto conoscere valente incisore, passò a Parigi, dove ebbe in breve la fortuna di stringere domestichezza con Giacomo Callot. Il Lorenese era vivo e collerico: lo Svizzero di dolce e melanconico temperamento. Si comunicarono le rispettive scoperte ed arricchirono il pubblico delle loro opere. Ricondottosi Matteo in patria, prese in breve la via dell' Italia, ma imperversando in alcuni paesi un mal contaggioso, passò a Francfort sul Meno, dove conobbe Teodoro de' Bry, che condottolo ad Oppenheim, gli accordò la sua maggior figlia in isposa. Di ritorno in patria, prese ad incidere le vedute de contorni d'Heidelberg, Stuttgard, ec. da lui stesso ritratti dalla natura. Si riuni poi col suocero in Basilea, dove pubblicò le grandi opere che gli assicurarono un distinto lungo tra gl'intagliatori. Colà terminò di vivere in età di 52 anni lasciando ammaestrati nell'arte sua due figli maschi ed una femmina, cioè Matteo, Gaspare e Maria Sibilla.

Le principali stampe di Matteo

il padre sono:

La Sacra Cena.

La Tavola di Cebete, contenente la descrizione di tutta la vita umana.

Seguito disetteVedute di Francia. Altri quattro Seguiti di Vedute di Germania e Svizzeta, di giardini e paesaggi diversi; in tutto 58 stampe. - (MATTEO) il giovane e Guspare suo fratello. Il primò fu valente pittore di ritratti, l'altro ragionevole intagliatore, ma lontani dal merito del padre. Gaspare si fece nome colle stampe rappresentanti le ceremonie ch' ebbero luogo in occasione dell'elezione dell'imperatore Leopoldo.

- (MARIA SIBILLA) nacque in Franciort nel 1547, e mostrando fino dalla fanciullezza inclinazione per la pittura, fu dal genitore raccomandata ad Abramo Mignon, sotto alla direzione del quale fece rapidissimi progressi. Ma inoltrandosi nelle cose dell' arte, vide che sarebbe alla condizione di fanciulla sconveniente lo studio del nudo; ed in età di 18 anni sposava Giovanni Graff, rinomatissimo architetto di Norimberga, che si era perdutamente invaghito di lei. Allo studio delle belle arti aggiugueva Maria Sibilla quello della Storia naturale, onde risolse di volgere le sue cure pittoriche agl'insetti, che formavano la più interessante parte delle sue erudite indagini, e dipinse, indi intagliò tutti quelli che gli venne fatto di ritrarre dal naturale.

Nel 1679 pubblicava il primo volume dell'eruditissima sua opera. - Storia degl' insetti d' Europa, disegnati dal vero e spiegati da Maria Sibilla Merian, ove si tratta della generazione e varie metamorfosi degl'insetti e delle piante di cui si alimentano. Diede alla luce il secondo volume in Norimberga nel 1685. Avea Sibilla fatta quest'edizione a sue spese, seguando di per sc i disegni e le incisioni, hen sapendo, che anche i migliori artisti, allorchè non fossero istrutti della natura degl'insetti, avrebbero negligentate molte cose, che pure sono di grande importanza, formando l'essenziale differenza della loro specie. E fu questa la vera cagione per la quale si mise ella a tratteggiare la punta con la medesima destrezza con la quale maneggiava

il pennello.

Avvicinavasi ai cinquant'anni, ed aveva di già messa a parte de'suoi studi una delle sue figlie, chiamata Dorotea Maria Enrichetta Graff, quando, consigliata da amor di gloria, risolse di dar effetto ad un suo desiderio che da lungo tempo teneva celato, di cercare fuori d'Europa non conosciuti insetti, onde offrire al pubblico altra più interessante opera della già pubblicata. Da qualche anno, per mal considerati motivi di religione, vivea separata dallo sposo, ed aveva seco la prediletta figlia Dorotea; onde potendo liberamente di sè stessa disporre, e trovandosi bastantemente ricca, più non seppe resistere alla sua dotta passione; ed imbarcossi colla figlia per il Surinan, dove si trattenne due anni, disegnando e dipingendo colla consueta diligenza e precisione gl'insetti, colle piante, fiori e frutti che loro servivano di nudrimento. Reduce alla patria, con una copiosa raccolta di raris. simi insetti, rettili, ragni, mosche, formiche, serpenti, ec. prese ad inciderli coll'ajuto di Dorotea, e ad illustrare ogni cosa con erudite dichiarazioni, di modo che avanti il 1717 ne aveva di già pubblicati due volumi, e teneva pronte più di cinquanta stampe per il terzo, quando fu rapita all'arte ed alla filosofia in età di 70 anni. Dorotea terminò il terzo volume, che pubblicò sotto il titolo di opera postuma della madre. Il titolo dell' intera opera è il seguente. - Metamorfosi degl' Insetti del Surinam, ove trovansi al vivo disegnati e descritti i bruchi ed i vermi del Surinam colle loro trasformazioni, unitamente alle piante, fiori e frutti su quali trovaronsi collocati: come pure una serie di rane, ragni, serpenti, lucertole rare, ec. tutti rappresentati nella naturale loro gran-

dezza da M. S. Merian. I più celebri artisti hanno concordemente dichiarato, che nulla può vedersi di più ben fatto, sì per la correzione del disegno, che per la finitezza del lavoro, come per la verità e freschezza del colorito.

MERLEN (GIACOMO e TEODORO. FRATELLI) disegnatori ed intagliatori, incisero scudi per tesi, scrive il Gandellini, e pubblicarono stampe, tratte da Martino de Vos, e di propria loro invenzione. Ciò è quanto ci è noto di questi due artisti.

MERLI (GIOVAN ANTONIO) viene annoverato tra i pittori lombardi del quindicesimo secolo per aver fatto i ritratti di quattro illustri scienziati, tra i quali quello del relebre scolastico Pietro Lombardo, che si conservano nell'archivio della cattedrale di Novara. È noto che vivea ancora nel 1488.

MERLINI (FRANCESCO) nato in Siena dopo la metà del sedicesimo secolo, apprese la pittura in patria, ma ben tosto si diede all'intaglio, e pubblicò diverse stampe tratte dal Correggio, oltre una rappresentante il Trionfo della morte di sna invenzione. Operava nel 1619.

MESA (GIOVANNI), fioriva in Madrid ne' primi anni del 17.º secolo, ove si rese celebre con quindici quadri fatti per i Gesuiti d'Halcala de Henares, che poi furono

incisi in Fiandra.

MESCIIINO della Quiete, è uno degli scultori toscani che lavorarono sotto la direzione di Giorgio Vasari in occasione degli splendidi apparecchi fattisi in Firenze pel solenne ingresso dell' arciduchessa Regina Giovanna d' Austria, sposa del principe Francesco de' Medici.

MESNIL (ELIA) nacque a Trojes nella Champagna nel 1726, ed apprese il disegno e l'intaglio da Fessard. Tra i non molti rami ch'egli intag'iò, sono preferiti quelli rappresentanti soggetti tratti da Micris e Karel de Moore.

MESSINA (SALVO DI ANTONIO DA) nipote del celebre Antonello, fu uno dei più illustri imitatori di Raffaello, come ne fa prova il quadro del Transito di Maria Vergine, che conservasi nella Sagristia della cattedrale di Messina. Fioriva circa il 1511.

- (GIROLAMO ALIBRANDI DA), nato del 1470, dopo avere imparati i priucipi dell'arte nella scuola patria di Antonello, passò a Venezia e fu l'amico di Giorgione, poi frequentò in Milano alcun tempo la scuola di Lionardo. In Parma volle conoscere il Correggio, che cominciava ad aver nome di eccellente pittore, e giunto a Roma si trattenne álcun tempo, studiando sotto Raffaello, sebbene di lui più giovane. Finalmente ripatriò del 1514. Benchè in questo racconto possa esservi qualche inverisimiglianza cronologica, non è pertanto men certo, che l' Alibrandi fu per antomasia chiamato il Raffaello di Messina. Accadde però a questo valente artefice ciò che accader suole in simili casi, che le sue pitture vennero attribuite ai principali maestri da lui imitati, rimanendone egli spogliato. Ma in ultimo gli furono rivendicate alcune opere, tra le quali lo stupendo quadro della Purificazione di Maria posto nella chiesa della Candeloia, che Polidoro apprezzava a segno, che volle dipingere la tela degli sportelli, rappresentandovi una Deposizione di Croce. Morì Girolamo nella peste del 1524, lasciando deserta la sua scuola, che poi dopo pochi anni Polidoro rialzò a nuova gloria.

(PINO DA) fu uno de migliori allievi di Antonello, che lo ebbe per suo ajuto nelle molte opere fatte in Venezia, ma non è noto che lavorasse ancora in Sicilia, o almeno non è in quell' isola conosciuta alcuna sua opera certa.

—— (P. FELICIANO DA), al secolo chiamato Domenico Guargena, Diz. degli Arch. ecc. T. II.

nato del 1610, fu in patria istrutto nei principi dall' arte da mediocre pittore. Poi fattosi cappuccino, trovandosi nel convento di Bologna, ripigliò lo studio dell' arte sotto Guido, o studiando almeno le sue opere. Una sua Madonna col Bambino, che conservasi nei Cappuccini di Messina, lo fa riguardaro come il miglior pittore dell'ordine, che pure ne conta molti.

MESSIS (GIOVANNI) figliuolo di Quintino, e suo allievo, si mostrò talmente affezionato allo stile paterno, che sebbene a' suoi tempi prevalesse ancora in Fiandra il moderno stile, mai non volle allontanarsi dall'antica maniera, onde sarebbe da due secoli dimenticato senza la partecipazione alla gloria

paterna. - (QUINTINO), secondo la più comune opinione, nacque in Anversa, del 1475, da padre che esercitava la professione di manescalco ed esercitò ancor esso vent'anni l'arte paterna, onde fu poi sempre chiamato, il manescalco di Anversa. Innamoratosi della figlia di un pittore, la quale gli accordò la mano a condizione che diventasse pittore. Amore che dello zotico Cimone ne aveva fatto un garbato gentiluomo, trasformò pure Quintino di manescalco in pittore. Altri biografi attribuiscono a tutt' altra cagione il cambiamento di mestiere. Narrano adunque, che nella convalescenza di una grave malattia, si fece, per intrattenimento, a copiare, come meglio sapeva, una stampa in legno; nel quale esercizio prese tanto affetto alle cose della pittura, che continuando a copiarne altre; indi a colorirle, diventò, senza quasi avvedersene, pittore hello e fatto. Ma queste sono baje da fanciulli; perocchè qualunque sia stato il caso che trasse Quintino all' esercizio della pittura, avrà dovuto lungamente studiare ed esercitarsi in più importanti pratiche che non sono 56

le indicate. La più rinomata sua opera è la Deposizione di Croce, acquistata anolt'anni dopo la sua morte dal corpo dei magistrati di Anversa per 1500 fiorini, e collòcata nel palazzo del comune. Intagliò in legno diverse figure di sacro argomento, ora diventate rarissime. Mori in Anversa nel 1529, dov'ebbe onorata sepoltura, sopra la quale leggesi il seguente epitaffio — Connubialis amor de Mulcibre fecit. Apellem.

METAGENE, figliuolo dell' architetto Ctesifonte, nacque in Creta ed operava 550 anni avanti l' Era volgare. Educato dal padre nell'arte, presidette dopo la sua morte alla costruzione del tempio di Diana in Efeso, disegnato da Ctesifonte. Ved.

L' Art. Ctesisonte.

METICO, architetto ateniese, rese il suo nome immortale e caro ai suoi concittadini, per aver fatto a proprie spese una piazza che portava il suo nome, cd un ragguardevole edifizio, dove tenevasi il tribunale, chiamato pure casa di Metico.

METODIO, romano, scrittore ecclesiastico e uomo per più rispetti venerabile, esercitò pure con lode la pittura. Intorno a quest' artista riferirò ingenuamente quanto fu scritto dallo storico Cedreno, senza rendermi garante dei fatti che riporto, e senza pretendere che altri presti fede al greco scrittore. Visse dunque Metodio nel nono secolo dell'Era cristiana; ed in occasione di certa battaglia data da Bogalo re dei Bulgari ai suoi nemici, restò Metodio prigioniere in poter del re. Questi tanto si compiacque della di lui eloquenza, che l'ammetteva famigliarmente a parlare con lui. Approfittando del favore del principe, cercò Metodio di convertirlo, introducendo frequentemente discorsi relativi alla santa fede; ma vedendo che colle parole non approfittava, diede mano ai pennelli, e segretamente lavorando, dipinse il Giudizio universale; nel quale gli riuscì di esprimere al vivo Gesù Cristo in atto di fulminare l'eterna sentenza contro i dannati. Introdotto Bogalo alla vista di così terribile spettacolo, chiese spiegazione del fatto rappresentato rimase inorridito o confuso al racconto circostanziato di quel futuro avvenimento. Perchè reso d'allora in poi più attento ai discorsi ed ammonizioni di Metodio, ricevette il santo battesimo l'anno 845 insieme a molti sudditi.

METRANA (ANNA), di Torino, figliuola e probabilmente allieva di mediocre pittrice, fioriva ne' primi anni del 18.º secolo, ed aveva nome tra i più distinti ritrattisti di quella

capitale.

METRODORO, nativo di Persia, fioriva nell'età di Costantino il grande. Credesi che studiasse l'architettura in Grecia, e che in età di circa 35 anni passasse nelle Indie, dove costrusse argini, bagni, e non so quali altri edilizi, spiegando cognizioni nuove in que'paesi. Per lo che gli Indiani riconoscenti e lo stesso re lo colmarono di favori e di ricchezze. Di ritorno in Persia, vedendovi i Cristiani perseguitati, recavasi a Costantinopoli, dove colle ricchezze e colle rare gemme ricevute nelle Indie seppe acquistarsi la grazia dell'imperatore a segno di poterlo indurre, se dobbiamo dar fede ad alcuni autori, a muovere guerra alla Persia in favore del Cristianesimo. Non si sa se Metrodoro abbia erette fabbriche, oltre le indiane, in Costantinopoli, o altrove; ma vivendo in una capitale, che rifabbricavasi di nuovo, e bisognoso com egli era di guadagnarsi il favore di Costantino, rendesi prohabile che non sia rimasto lungamente presso la corte imperiale senza dar prove della sua virtù.

METRODORO, egualmente come filosofo e come pittore fioriva in

Atene nell' età di Perseo, Raccontasi adunque, che L. Paolo, poi ch'ebbe sconfitto Perseo, chiese agli Ateniesi di mandargli a Roma un filosofo di sperimentato sapere per istruire i suoi figli, ed un pittore per ornare il suo trionfo: e per questi due ufficj gli Ateniesi scelsero Metrodoro, siccome quello che poteva meglio di altri appagare i desideri del generale romano, il quale fu, dopo fattane esperienza, dallo stesso avviso degli Ateniesi.

METTENHEITER (I. M.) nacque nelle vicinanze della città e Badia di Nérescheim, da padre orologiajo, nel 1765, ed apprese i principi del disegno e dell' intaglio da un suo fratello, mediocre artista, che si era stabilito in Augusta. Giunto ai 18 anni, e conoscendo che poco approfitterebbe sotto il fratello, passava a Monaco, per continuare gli studi presso miglior maestro. In tal epoca perdette il padre, onde costretto a provvedere coi profitti dell' arte al proprio sostentamento, s'accomodò ad incidere per libraj, tesi, culi di lampade ed altri ornamenti. Morto Winter nel 1791, ebbe Mettenheiter il grado e gli emolumenti annessi alla carica d'intagliatore della corte di Baviera. In qualità di disegnatore fece otto disegni colorati pel gabinetto dell'elettore posto nel parco de' Cervi vicino a Nynphenbourg, rappresentanti le Cacce di Diana, che l'elettore sommamente aggradi, e furono da Mettenheiter intagliati. Pubblico molt' altre stampe assai ragguardevoli pel gusto dell'invenzione e per nettezza d'esecuzione. Lavorò pure per l'opera del professore Klein sui costumi e gli uomini illustri della Germania; ed inventò le vignette per gli Almanacchi di Westenrieder, che hanno rapporto alla Storia della Baviera, intorno alle quali operava nel 1796.

METTIDORO (MARIOTTO E RAF-

FAELLO), di Firenze, vivevano circa il 2568, e furono ajuti e compagni di Andrea Feltrini, celebre pittore di grottesche.

METZGER (I. I.) è conosciuto tra gl'intagliatori del diciassettesimo secolo principalmente per il ritratto del conte Galeazzo Gualdo Priorato pubblicato in Vienna nel 1672, e per quello di Goffredo Enrico, conte di Poppenheim che trovasi nella prima parte della Storia dell'imperatore Ferdinando III.

MEYL (GIOVANNI GUGLIELMO) nacque in Altenbourg nel 1732, e di ventuno in ventidue anni fissò la sua dimora in Berlino. Appena aveva sfiorati, dirò così, gli elementi del disegno e dell' intaglio. quando cominció a diseguare per gli oretici e giojellieri, con molto suo prolitto. L' ingegno suppli a tutto. Applicossi all'intaglio in rame, e le sue piccole stampe sono incise con punta spiritosa e leggiera; e vi si scorge apertamente lo stile di Della Bella. Da Torino recavasi a Lipsia, dove fra le altre cose intagliò 112 soggetti per le favole di Gellert. Tra le altre sue stampe ricorderemo le seguenti.

Raccolta di sette piccolissime stampe, che ha per titolo Muse-

nalmach 1777.

Sette soggetti numismatici in tre

fogli.

Quattro paesaggi: il Giardiniere; Cacciatori a piedi ed a cavallo: il Blocksberg: Festa da ballo campestre.

Cinquantadue soggetti per l'opera: Spectaculum Naturae et Artium. Berlino presso Winte, 1766.

di Giovan Guglielmo, fu pure disegnatore ed intagliatore, ed a lui eguale nell'invenzione, ma di lunga mano inferiore nel gusto.

METZU (GABRIELE), nacque in Leyden nel 1615, ove fu scolaro di oscuro artefice; ma formò il suo stile sopra le opere di Gherardo

Donw e di Terburg. Poco o nulla è noto delle private azioni della sua vita, ma le eccellenti pitture lasciate in patria ed in diverse città della Fiandra, dell'Olanda e della Francia ci compensano largamente di tale mancanza; Metzu fu contemporaneo di Mieris, dipinse gli stessi soggetti, ed in molte parti forse lo superò; ma non ottenne la fama del suo illustre emulo. Diligente e finito come Mieris, possedeva miglior gusto di disegno; le sue figure sono più pieghevoli, più calde, più animate; più scelti i sog-getti, nobili, veri. Ebbe un tocco largo e niente stentato, non tormentato il colore, ed assai vicino a quello di Van Dyck. Possedeva l'armonia in eccellente grado, e non aveva bisogno, per dar rilievo alle figure, di opporre un colore ad un altro. Celebre fu un suo quadro rappresentante una donna vestita di rosso, dietro alla quale, selibene trovisi un letto con cortinaggio dello stesso colore, seppe rendere così dolcemente sensibile la diversità della stoffa e del colore, da produrre la più armonica e soave degradazione, secondo la menoma distanza degli oggetti. Tra le opere di questo illustre pittore possedute dalla reale galleria di Parigi sono singolarmente pregiati il Cavaliere che tenendo un bicchiere in mano, s'intrattiene con una giovane signora che sta accordando il liuto, ed il Mercato di Amsterdam, quadro ricchissimo di figure e di uno straordinario effetto. L'Aja, Amsterdam, Roterdam, Dusseldorf ed altre città mostrano hellissimi quadri di Metzu, che di 43 anni sopravvissuto alla pericolosa operazione della pietra, visse in Amsterdam fin dopo il 1670.

MEUCCI (VINCENZO), fiorentino. nato nel 1699, su uno de'più illustri allievi di Giuseppe del Sole. Il Meucci si occupò di preserenza in opere macchinose. Dalle molte cose che sece in diverse città della

Toscana, e nominatamente nella cupola della Basilica di S. Lorenzo di Firenze, apparisce uno de' migliori frescanti dell'età sua, e forse non uguagliato che dal suo condiscepolo Gio. Domenico Ferretti. Il Meucci morì in patria nel 1766.

MEULEN (ANTON FRANCESCO), nacque in Brusselles da ricchi parenti nel 1634, e studiò l'arte sotto Pietro Suavers, celebre pittore di battaglie. Era per lo meno eguale al maestro quando ne abbandonò la scuola, ed alcuni suoi quadri della prima gioventù lo fecero conoscere al ministro Colbert, che a persuasione di Le Brun, lo invitò con oneste condizioni al servizio del suo monarca. Giugneva Vander Meulen alla corte di Lodovico XIV all'epoca, in cui cominciavano i suoi rapidissimi trionfi. In quelle gloriose campagne lo segui il suo pittore, che appena aveva il tempo di disegnare colla più grande esattezza gli accampamenti, le battaglie, gli assedj, ec. Dietro questi studj dipinse poi i ventinove quadri che ornavano il palazzo di Marlì, dalla presa di Lussemburgo sino all' ingresso della regina in Arras. Dipinse pure a fresco, sulle pareti dello scalone di Versailles, le conquiste di Valenciennes, Cambray, e Saint Omer, e la battaglia di Mont-Cassel. Vander Meulen fu un eccellente imitatore della natura. Aveva l'arte di distribuire con tanta intelligenza i lumi, in opposizione alle masse degli scuri, che ne risultavano i più maravigliosi effetti. Morì in Parigi ricco ed onorato del 1690. Sette de' quadri di Marly conservansi tuttavia nella reale Galleria di Parigi.

MEURS (C. STUBER VAN) intaglio in Amsterdam una raccolta di rami tratti dalle opere di Mieris Vander-Werff, ed altri.

MEYER (DIETERICO) nacque a Zurigò nel 1571, e fu uno de'buoni pittori di storia e di ritratti, che ne' tempi posteriori all'Holbenio, abbia prodotti la Svizzera. Intagliò diversi suoi quadri e spezialmente quelli rappresentanti personaggi illustri della sua patria, che formano un Seguito, tenuto in grande stima. Morì di 87 anni lasciando ammaestrati nell'arte due figli, cioè;

MEYER(RIDOLFO) nato nel 1605, che morì molti anni, prima del padre, cui servi di ajuto nell'incisione de'ritratti degl'illustri Svizzeri. Intagliò pure diversi emblemi ed altre opere; ma sembra che poc' o nulla

abbia fatto col pennello.

- ( CORRADO ), nato tredici anni dopo Ridolfo, selibene di debolissima complessione, fu uno dei più laboriosi artisti della Svizzera; peroccliè dipinse un gran numero di ritratti di soggetti storici e di paesaggi, fece molti disegni per incisori, fu ajuto del padre nelle opere di pittura e d'intaglio, ed incise, all'acquaforte, se crediamo a Gasparo Fuesslin che ne fece la Raccolta, più di novecento rami rappresentanti ritratti, storie, paesaggi ed emblemi. Oltre di che lavoro alcun tempo in Francfort presso Matteo Merian parziale amico della famiglia Meyer. Corrado incideva con vernice molle, secondo il metodo insegnatogli dal padre, adottato eziandio da Merian, ne abbandonato dai viventi intagliatori. Sappiamo che mancò all'arte in fresca età, senza sapere in quale anno. Tra le tante sue stampe ricorderò le seguenti

Raccolta di trenta ritratti dei

borgomastri di Zurigo.

Simile di venti ritratti dei ministri del Vangelo della stessa città. Simile di cento tre ritratti di rifor-

matori, di ecclesiastici e di dotti. Cento ventidue incisioni storiche

del Nuovo testamento.

Cinque grandi stampe sul paragone del tempo presente con quello di Lot e di Noè.

- (Felice) nato in Winter-

thour nel 1653, dopo aver tentato diversi generi di pittura sonza successo, passò a Norimberga, dove, sotto la direzione di Francesco Ermels, si fece eccellente paesista. Percorse allora tutti i paesi della Svizzera, tanto belli e tanto ricchi di svariatissimi colpi di vista, e si provvide di quei disegni, per mezzo dei quali acquistò una tal pratica, che facilmente dipingeva poi speditamente i grandi ed i piccoli paesaggi, le figure dei quali appartengono in gran parte a Melchiorre Roos ed a Giorgio Filippo Rugendas. Vogliono alcuni biografi ch'egli, appena tornato in patria da Norimberga, passasse in Italia, dove fece rapidissimi progressi, sebbene trovando il clima non confacente alla sua salute, tornasse presto nella Svizzera. Le sue più rinomate opere sono le pitture a fresco dell'abbazia di S. Floriano d'Austria, ed i quadri all'olio fatti per Ginevra. Felice intagliò ancora molte delle sue opere all'acquaforte, assai lodate per libertà di mano e per intelligenza non comune della composizione, sebbene talvolta privi d'accordo e di forza. Mancò alla gloria della Svizzera e delle arti nel 1713. Soggiungo il catalogo delle stampe.

Dodici piccoli paesaggi della Svizzera sparsi di boschi, rupi, fabbriche

e ruine,

Quattro paesaggi della Svizzera, ornati di monumenti, fabbriche e figure.

Quattro paesaggi simili. Quattro paesaggi montagnosi con

edifizi e ruine.

--- (GIOVANNI) è conosciuto per avere nel 1695 intagliato in Roma diverse fontane, che poi furono stampate in Norimberga.

MÉYERING (ANTONIO) nato in Germania circa il 1656, intagliò all'acquaforte non pochi paesaggi da diversi maestri, che fanno piuttosto testimonianza della sua pa-

zienza che de' suoi talenti.

MEYERING (ALBERTO) nacque in Amsterdam, nel 1645, da Federigo Meyeringh mediocre artista, che lo ammaestrò ne'principi del disegno e della pittura. Conoscendo che poco poteva approfittare nella scuola paterna, recossi giovinetto in Francia, di dove passaya in Italia, fissando il suo soggiorno in Roma. Dopo dieci anni di studi e di lavori eseguiti in compagnia dell'amico Glanber, rivedeva la patria, preceduto da meritata fama; onde fu incaricato di dipingere diverse volte e molti quadri per la casa dell'appartamento reale d'Olanda. In appresso faceva i quadri nella sala da mangiare del castello di Soestdyck, per Maria regina d'Inghilterra. Nulla di più interessante di quei quadri in cui Meyering rappresentò varie vedute di castelli con boschi e figure nel gusto antico. Somma fu la sua facilità nell'eseguire, onde nessun altro mai condusse maggiori opere di Alberto, sempre coll'ajuto dell'inseparabile amico Gluber. Intagliava ancora con punta leggiera e spiritosa uon poche delle proprie composizioni di stile eroico. tra le quali ricorderò le seguenti:

Paesaggio montagnoso con edifizi nel gusto antico, sul davanti del

quale tre figure.

Paesaggio montagnoso, ornato come sopra, con fontana nel davanti, sopra la quale una statua di Dea senza testa: a diritta la morte di Proci.

Paesaggio, ornato di fabbriche e di figure, nel quale rappresentasi un temporale.

Paesaggio simile, rappresentante

il tempo in calma.

Paesaggio antico con sarcofago ed

un antica fontana, ec.

MEYSSENS o MYTTENS (GIO-VANNI) nacque a Brusselles nel 1612, ed apprese i principi del disegno e della pittura sotto Antonio van Obstal, indi passò alla scuola di vander Horst. Dipinse alcuni quadri di

storia e molti ritratti, tra i quali il proprio, quelli del principe di Orange e di altri grandi personaggi, come pure di non pochi illustri artisti. Stanziatosi in Amsterdam, lasciò la pittura per darsi al traffico delle stampe, ed all' intaglio. Fu uno dei direttori della società dei pittori dell' Haja. Nel 1649 pubblicò una raccolta di ritratti di pittori ed intagliatori incisi all'acquaforte, e posteriormente fece altre opere all'acquaforte ed a bulino. Nello stesso anno pubblicava in Anversa un libro, ora diventato rarissimo, che porta il titolo di Speckkraemer.

Soggiungo il catalogo delle stampe.

Giovanni Meyssens, pittore ed intagliatore. Se ipsum pinxit et excud.

Enrico di Keyser, archit. e scult., dipiuto ed inciso da Meyssens Guido Reni. Seip pinx. Meyss.

Francesco Padoanino, come so-

Daniele Seghers, pittor di fiori, da Lievens. Cornelio de Bie, da Quellin

Guglielmo di Niulant pitt. Maria Ruten, moglie d' Antonio van Dyck, da Van Dyck.

Maria Vergine, mezza figura col divin Figliuolo in piedi su di una tavola, da Tiziano.

Meleagro che presenta ad Atalanta la testa del Cignale caledonio,

da Rubens.

- (Cornelio), figlio del precedente, e suo allievo, pare che siasi esclusivamente dato all' intaglio. Era nato in Anversa nel 1646, ed appena uscito dalla scuola paterna, recavasi a Vienna dove lavorò alcuni anni, specialmente intorno alla Raccolta dei ritratti degli imperatori della Casa d'Austria, pubblicata sotto il seguente titolo: Effigies imperatorum Domus Austriacae delineatae per Joannem Meys sens et aeri sculptae per filium suum Cornelium Meyssens. Abbiamo in questo titolo una sicura testimonianza che Cornelio fu figlio e non nipote di Giovanni, come ne dubita il Basan. Un'altra grand'opera di Cornelio è il seguito de' ritratti dei principi e dnchi del Brabante, intitolata: Les effigies des Souverains, Princes et Ducs de Brabant: opera eseguita insieme a Jode, Woumans, van Schuppen ed altri.

Indice di altri ritratti intagliati da Cornelio Meyssens.

Ottavio duca d'Aremberg, Antonio card. Barberino.

Rinaldo principe estense e cardinale.

Giovanni de Witt, signore di Linschoten ec. Pensionario d' Olanda.

Gaspare Keidtwdius, Pastore Davide, conte di Weissenwolff,

signore di Son ed Ensegg.

MEXIA (ANDREA). Di questo pittore, che viveva ne' primi anni del 16.º secolo, non rimane altra opera certa, tranne le dorature e gli ornati delle imposte laterali della maggior cappella della cattedrale di Siviglia.

MEZZADRI (ANTONIO), bolognese, rinomatissimo pittore di fiori e di frutta, fiorì nella seconda metà del 47.º secolo, e le case e le quadrerie della sua patria sono ricche di gentili quadri dell'istancabile

Antonio.

MEZZANO (ANTONIO DEL), orefice piacentino, fiorì in sul declinare del quattordicesimo sccolo e ne' primi anni del susseguente. Sebbene non' abbia uguale celebrità del suo concittadino Antellotto Braccioforte, convien credere, ch'egli andasse del pari nell'eccellenza del lavoro. Tra le molte sue opere fatalmente perite, conservossi fino al 1798 una sua croce nella cattedrale di Piacenza. Aveva questa tre in

quattro piedi d'altezza, ed era d'argento dorato, ricca d'ornamenti, statuine, bassirilievi, smalti ed altre varietà di lavori eseguiti con gusto e diligenza. Gli erano state consegnate, nel 1388, centotrent' oncie d'argento in tanto vassellame; ma l'opera non fu terminata che nel 1416, come resta dimostrato dall'iscrizione in smalto: Hec ( sic. ) est maj. eccl. Plac facta per Anton. De mezzano MCCCCXVI. Ora non conservansi che alcune statuine e laminette che il canon. Boselli sottrasse alla voracità del crogiuolo che stava per fonderle, sostituendovi altra meteria equivalente.

MIAZZI, architetto Veneziano che operò ne'più infelici tempi dell'arte, vuole essere annoverato tra i depravatori della buona architettura, come lo furono il Borromini, il P. Pozzi ed altri non pochi dal principio del diciassettesimo secolo fin oltre la metà del diciottesimo.

MICARINO (N), intagliatore di maniera gotica, pubblicò due stampe colle lettere iniziali del suo nome e cognome. Quest'oscuro artista non deve coufondersi col celebre Beccafumi, chiamato il Me-

MICCIADE, autichissimo greco scultore, fu figlinolo e probabilmente allievo di Mala, il quale fioriva nell'isola di Scio, secondo l'opinione di Plino Lib. XXXVI, cap, 5, circa il cominciamento delle Olimpiadi.

MICCIO pittore, su uno dei non pochi discepoli di Zeusi, e del quale non rimarrebbe memoria, se non sosse ricordato da Luciano nel suo

Zensi

MICHAULT (Giorgio) nato in Abbeville nel 1752, su buon disegnatore ed intagliatore alla punta ed a bulino, ed uno de' più valenti allievi di Aliamet. Tra le altre cose d'importanza intagliò sui disegni di Carmontel una gran parte del giardino di Monceau, terra posta

nelle vicinanze di Parigi, ed appartenente alla famiglia d'Orleans. Inoltre si conoscono altre due stampe abbastanza lodevoli, rappresentanti:

Aci e Galatea, tratta da la Fosse. Un Cristo Morto, da un quadro di Andrea Schiavone esistente nella galleria del Palazzo reale.

MICHEL (GIOVAMBATTISTA) Dacque a Parigi nel 1748; e poichè ebbe appresi in patria il disegno e l'intaglio, passò a Londra, e colà prese stanza, dopo avere pubblicate alcune stampe, che lo fecero vantaggiosamente conoscere. Aveva ancora in Parigi intagliati diversi soggetti a bulino, ma senza uscire dalla mediocrità. In Londra fece moltissime opere alla punta, a bulino ed a granito, e si distinse in ogni genere d'intaglio dal 1782 in poi.

Dard un breve indice di alcune opere.

Ritratto di Pier Luigi Dubry di Preville, celebre comico francese

Altro di Angelica Drovin, moglie di de Preville e celebre attrice comica.

La Gioconda, moglie d'un mercante di ferro, ed amica di Francesco I, da un quadro creduto di Leonardo da Vinci.

Venere che entra nel bagno, da

Boucher.

Venere che esce dal bagno, dallo

I Contadini che giuocano alle carte, da Teniers.

Una Ninfa ed un Pastore, da Carlo Cignani.

Il Figliuol prodigo, da Salvator

Veuere e Cupido, da Carlo Maratta.

Le Tre donne di Rubens, da Rubens, inciso a granito.

L' Adorazione dei Pastori, da Guido Reui.

Alfredo il grande, che divide

l'ultimo pane con un pellegrino . da B. West, stampa capitale di Michel.

Alfredo III che visita Guglielmo d'Albanac, che gli presenta le sue tre figlie nude; serve d'accompagnamento al precedente, dallo stesso ec.

MICHEL (MARIA-OVIDIO) nacque in Parigi nel 1755 e fu allievo d'Aliamet. Pubblicò diverse stampe di paesaggi, tratte da diffe-

renti pittori.

MICHELA, pittore di architet-tura, avanti il 1750 lavorava in Torino nel reale castello, dipingendovi prospettive ed architetture, popolate poi di figure dell'Olivieri. Non è noto di quale scuola, ma era valoroso frescante e tale da sostenere senza scapito il confronto del Locatelli, del Pannini, del Ricci, celebri quadraturisti di quell' età.

MICHELANGELI (FRANCESCO), dell' Aquila, scolaro del Luti, fu dal maestro adoperato nelle cose di maggiore importanza, e particolarmente nel copiare i più pregevoli suoi quadri, qualunque volta gliene veniva fatta richiesta. Il Michelangeli morì assai giovane non è

ben noto in quale anno. MICHELANGELO. V. Bona-

rotti. MICHELANGELO, scultore Senese; fu lungamente in Schiavonia, dove, secondo il Vasari, consumò con altri eccellenti scultori i suoi migliori anni. Il Baldinucci dice che Michelangelo Sanese, non solo dimorò, ma nacque in Schiavonia. Certa cosa è ad ogni modo, che era in Roma quando morì papa Adriano VI, e che fece di marmo la magnifica sepoltura di questo pontefice sul modello datosi dal Baldassarre Peruzzi. Ebbe alcuui ajuti in così grande opera, tra i quali il Tribolo, in allora giovinetto. Terminato il lavoro ebbe dal cardinale Incfort, che lo aveva ordinato, giusto ed onorato premio,

ed avuto sempre caro finchè visse. Osserva il Vasari, che questa sepoltura e gratitudine non ha dato
minor fama al cardinale, che a
Michelangelo si facesse nome in
vita, e fama dopo la morte. Poco
anni dopo morì Michelangelo in
età di cinquant'anni.

MICHELE (PARRASIO) Veneziano, scolaro di Paolo, seppe approfittare dei melti disegni avuti dal
maestro, e della facilità, che aveva
contratta grandissima, di colorire
alla paolesca. Molte sue lodate opere
si conservano in Venezia in l\u00e4oghi
pubblici ed in private case, tra le
quali pregevolissima \u00e5 quella Piet\u00e4
collocata in un altare della sua famiglia nella chiesa di S. Giuseppe,
alla quale aggiunse il proprio ritratto.

MICHELI (MICHELE SAN) pacque in Veroua nel 1484 da Giovanni non ignohile architetto, che unitamente al fratello Bartolommeo, lo ammaestrò ne'principi dell'arte. Di sedici anni recavasi il giovanetto artista a Roma per studiare le antiche opere, e mercè tale studio riuscì uno de'sommi architetti che onorano l'Italia. Stando in Roma, ebbe diverse commissioni d'importanza, tra le quali ricorderemo il duomo di Montefiascone, il tempio di S. Domenico in Orvieto, ed alcuni piccoli palazzi in queste due città. Clemente VII lo spediva con Antonio Sangallo a visitare le fortificazioni dello stato ecclesiastico; e terminata con lode questa commissione, rivedeva la patria, da cui erasi tenuto Ioutano molti anni. Avendo preso gusto per l'architettura militare, si pose in viaggio onde visitare le fortezze del Domi nio veneto. Questa curiosità risvegliò i sospetti del Governo, che lo fece arrestare in Padova, come spia: ma egli pienamente si giustificò, e conoscintolo nomo di singolare merito, fu pregato di restare al servizio della repubblica. Scu-

Diz. degli Arch. ecc. T. II.

savasi egli perchè tuttavia impiegato per il papa, ma prometteva di porsi in libertà , qualora il governo non ricusasse d'interporsi presso Clemente. La cosa sorti presto il desiderato intento, e d'allora in poi operò, linchè visse, in utile ed ornamento della sua patria. Al san Micheli è dovuta la gloria dell'invenzione della moderna architettura militare, ed a torto gli Oltremontani ne usurparono il vauto. Mi si conceda per onore della nostra Italia di entrare brevemente in questa materia. " Prima del " nostro architetto, dice il Milizia, » tutti i baluardi erano rotondi e " quadrati. Egli fu il primo a mn. tar sistema, ed introdusse nuovo " metodo, inventando il bastione " triangolare, o cinquangolare che " dir si voglia, con faccie piane e " fianchi, e con piazze basse, che " raddoppiano le difese, e non 50-" lamente fiancheggiano la cortina. " ma tutta la faccia del baluardo » prossimo, e nettano il fosso e la » strada coperta e lo spalto. L'ar-" cano di quest' atte consisteva a " trovar modo, che ogni punto del " recinto fosse dileso per fianco, " poiche facendo il bastion tondo, o quadrato, la fronte di esso, cioè quello spazio, che resta nel » triaugolo formato dai tiri laterali, rimaneva indifeso. E questo è appunto quel che inventò il San Micheli. Vauhan poi e tanti " altri forestieri, lungo tempo dopo » non hanno fatto altro che mo-" dificare le invenzioni del nostro architetto. " In questa nuova forma fece, in Verona nel 1527, il bastione chiamato delle Madda. lena ed altri quattro; e collo stesso metodo fortificò Legnago, Nuovo e Castello; e la fama del nostro illustre architetto risuonò altissima in tutte le sovrane corti d'Italia. Incaricato di visitare e ristaurare le fortificazioni della repubblica, lasciava a Zara suo nipote

Gian Girolamo, perchè, dietro i suoi disegni, validamente fortificasse Zara ed ergesse dai fondamenti il maraviglioso forte di San Niccolò su la bocca del porto di Sebenico. Egli intanto lavorava a Corfu, e temendo di vicina guerra col Gran Signore, muniva, con maravigliosa sollecitudine, Cipri, Candia, la Canea, Retimo e Napoli di Romania. Di ritorno in Italia, piantò due bastioni in Padova, ed afforzò Brescia, Peschera e la Chiusa; indi dava principio alla più stupenda sua opera, la fortezza di Lido, posta alla bocca del porto di Venezia.

Venendo unovamente alle opere di civile architettura, eresse a Castel Franco il celebre Palazzo Soranzo, architettò il deposito Contarini entro la chiesa del Santo in Padova, inventò le magnifiche porte di Verona; e tutta abbellì questa sua cara patria di edifizi sacri e profani, tra i quali non ricorderò che la cappella Guareschi in San Bernardino, la facciata di Santa Maria dell' Organo, il tempio della Madonna di Campagna, i palazzi, Canossa, Bevilacqua, Pellegrini, Verzi, ec.

Questo grande architetto aggiunse ai meriti architettonici le morali e le religiose virtù; e fu pio, henefico, cortese, esemplarissimo. Per le sue nobili e singolari qualità fu in grandissima stima, non solo presso ai suoi concittadini ed alla nobiltà veneta, ma ancora presso i più distinti personaggi dell' Europa e presso molti sovrani: e quello che più importa, gli stessi professori del disegno, e specialmente il Bonarroti, chbero per lui tutta la venerazione. Mancò alla gloria delle arti e della patria in età di 75 anni, nel 1559.

MICHELI di MONTE. Argentiere e scultore fu uno dei valenti artisti che lavorarono intorno al maraviglioso altare d'argento di S. Giovanni di Firenze, dal 1366 al 1477.

MICHELI. V. Vicentino Andrea.

MICHELINI (GIOVANNI BATTISTA), chiamato, dal nome della patria, il Fulignate, venne risgnardato come uno dei meno felici allievi di Guido Reni. Ad ogni modo diverse sue opere, tra le quali una Pietà che si conserva Gubbio, fanno prova del suo non comune ingegno.

MICHELINO, pittore milanese, che fiori circa il 1550, sebbene dipingesse ancora opere storiche, si fece gran nome con quadri di animali e con soggetti faceti. Paolo Lomazzo, che ci conservò alcune notizie relative a questo artista, lo biasima per avere tenuta l'antica pratica di fare le figure grandi ed i casamenti piccoli. Leggesi nella Noticia Morelli, conservarsi a Venezia presso la famiglia Vendramini un libro in quarto con animali dipinti dal Michelino.

MICHELON, scultore francese, che fioriva circa la metà del diciottesimo secolo, operò molto tempo in Roma; e tra le altre cose degne di ricordanza, fece a S. Maria in via Lata un bel cenotafio, ossia memoria sepolerale, a guisa di Cipso, dalla quale il grande Canova prese forse l'idea di scolpire quei sepolerali monumenti esegniti con dolce semplicità, che escludendo un dispendio superiore al modesto censo de' privati cittadini, servono non per tanto a togliere all' obblio i nomi più cari.

MICHELOZZI (MICHELOZZO), nato in Firenze in sul finire del sedicesimo secolo, apprese il disegno e la scultura da Donatello, ed in appresso datosi all'architettura, fu uno de' più celebri maestri, in tal'arte, de'suoi tempi. Cosimo dei Medici il Vecchio (onorato, per le sue virtù e per i benefici compartiti alla città sua, del titolo di pa-

dre della patria) si fece fare da Michelozzo quel bel palazzo, che fu poi de'Marchesi Ricardi, ed ora appartiene allo stato. Ed è questo il primo palazzo fatto in Firenze di buona maniera, avendo belle e grandiose stanze e comodamente ripartite, onde fu trovato degno di alloggiare re, imperatori e papi in occasione del loro passaggio per quella città. Michelozzo amava con tanta sincerità Cosimo de' Medici . che quando questi fu, nel 1453, esiliato da Firenze, spontaneamente lo segui a Venezia, dove fece mo!ti disegni per private e pubbliche abitazioni; e nel monistero di S. Giorgio de' Monaci Benedettini Neri eresse una famosa libreria a spese di Cosimo, il quale nel suo esiglio non trovò altro piacere che ın quella fabbrica. Ritornati dopo un anno entrambi in patria, Michelozzo riparò il palazzo della Signoria, chiamato presentemente Palazzo vecchio. Era stato quest' edifizio architettato da Arnolfo, che lo piantò fuori di squadra; onde le camere riuscirono shieche e sproporzionate. Il cortile aveva colonne di diversa sagonia, gli archi quali grandi e quali piccoli e le scale scomode ed oscure. Michelozzo lo ingrandì e migliorò, ma non a sufficienza, onde un secolo più tardi vi pose mano Giorgio Vasari, che cambiò in gran parte l'interne forme, e lo rese degna abitazione del duca Cosimo I. Intanto Michelozzo dirigeva le fabbriche del convento de' Domenicani di S. Marco e del Noviziato di Santa Croce, il palazzo di Cafaggiuolo in Mugello a guisa di fortezza, il palazzo della villa Careggi, ed a Fiesole un altro palazzo d'ingegnosa idea, piantato nella scoscesa di un colle, praticando ne' cavi di sotto cantine, stalle, tinai, e tutte le officine; al di sopra poi le camere. Le quali opere tutte facevansi di commissione e col danaro di Cosimo. Mi-

chelozzo fece ancora un disegno c modello per l'ospizio de'Pellegrini, che Cosimo mandò a Gerusalemme, affinche vi si costruisse a sue spese. Pure così splendido nomo e così dovizioso e così caro ai suoi concittadini, che lo risguardavano quale capo della repubblica, visse in famiglia sempre modestamente, e non si distinse dai suoi compatriotti che colle sue beneficenze. Mentre Michelozzo trovavasi in Assisi d'ordine di Cosimo, per fare una fontana ed alcuni risarcimenti al convento, fece il disegno della Cittadella Vecchia di Perugia. Tornato a Firenze architetto il palazzo dei Tornabuoni. Intanto Francesco Sforza, diventato duca di Milano. donò a Cosimo un palazzo in questa città; onde volendo il Medici mostrare al nuovo principe, già suo amicissimo, quanto aggradisse tal dono, mandò Michelozzo a Milano per ingrandirlo ed abbellirlo con ogni maniera di ornamenti. Questo vasto edifizio fu ora rifabbricato dall'attuale possessore Pietro Agnelli. il quale saggiamente conservò intatta la magnifica porta d'ingresso, tutta di marmo carrarese, ricca di più figure a basso rilievo, e di ornati preziosissimi, onde faccia testimonianza del gusto del quindicesimo secolo e del merito di Michelozzo come architetto e come scultore. Per ordine di Piero, figliuol di Cosimo, fece ancora entro la chiesa de' Servi in Firenze, la cappella della Nunziata, ricca di marmi e di dorature, sostenuta da quattro colonne corintie di marmo, alte nove braccia con doppi scanalature e con tutti i membri delle basi e capitelli raddoppiati ed intagliati in varie fantasie. Michelozzi mori in patria di circa 70 anni, ed chhe onorata sepoltura in San Marco.

MICIER (PIETRO) di Sena, operava nel sedicesimo secolo, spezialmente in Saragozza, dove condusse

lavori di grande importanza. Elibero negli andati tempi straordinaria celebrità otto suoi giganteschi quadri alti trenta palmi ed altrettanto larghi, fatti per la chiesa di San Francesco. Fu castigato disegnatore e lodevole coloritore, onde, trovandosi ricco, dispose, avanti di morire, d'una ragguardevole somma a favore dei poveri e di alcune chiese, che gli avevano affidati vari lavori.

MICIER (PAOLO), nato in sul declinare del sedicesimo secolo, apprese in gioventù, non è ben noto sotto quale maestro, i principi della pittura, ed esercitò alcuni anni quest'arte, finchè fu chiamato ad occupare la carica di giudice dell'Udienza in Saragozza. Costretto a rinunciare alla professione di pittore, la esercitò per intrattenimento in quadri di piccole dimensioni. Tra le grandi opere eseguite in gioventù, venne assai lodato il quadro fatto per l'oratorio del conte di S. Clemente. Morì Paolo in Saragozza l'anno 1659.

MICONE (NICCOLò) chiamato lo Zoppo di Genova, nacque in questa città del 1650, e fu uno dei buoni imitatori del paesista Tavella. In Genova ed altrove conservansi in diverse pubbliche e private quadrerie pregevoli quadri di quest' artefice, che morì in patria nel

1750.

MIDDIMAN (Samuelle) nacque in Inghilterra circa il 1740, e fioriva in Londra nel 1780. Nel 1784 pubblicava una Raccolta di piccole vedute della Gran Brettagna, dipinte o disegnate da Barret e da altri artisti tutti inglesi, la quale gli sece molto onore. Intagliò altre stampe separate alla punta, a hulino ed a granito, tra le quali le seguenti;

Paesaggio rappresentante il Mat-

Ferdinando e Miranda, Scena di Shakespeare.

Orlando ed Oliviero, suo accompagnamento.

Altre scene dello stesso autore, ed una con superbo paesaggio.

MIEL (GIOVANNI) nacque in un borgo di Anversa nel 1599, ed apprese gli elementi della pittura da'Seghers. Seguendo la costumanza dei suoi compatriotti, recavasi a Roma, dove frequentò la scuola di Andrea Sacchi, studiando in pari tempo le opere de' grandi pittori d' Italia. Pure, ch'il crederebbe? fini coll'adottare lo stile fiammingo! Non pertanto egli acquistò tanta fama, che Carlo Emanuelle, duca di Savoja, lo invitò a Torino per dipingere la vasta Galleria della sua villa, chiamata la Veneria. Cinque anni colà si trattenne al servigio di quel generoso principe. La moltiplicità degli argomenti mitologici e le caccie ch' egli vi rappresentò, gli procacciarono la considerazione della corte; ed il duca gli diede una luminosa testimonianza della sua stima nella decorazione della Croce di S. Maurizio, arricchita di brillanti di gran prezzo. Ma ciò non potè fargli superare la noja cagionatogli da così lunga dimora in Torino, e dal desiderio di rivedere Roma. Ayendo inutilmente tentate tutte le vie per ottenere la grazia del congedo, e crescendo ogni di più la sua morale indisposizione; all'ultimo cadde gravemente infermo, e mori nel 1634, quando aveva appena compiti i 55 anni. Intagliò all' acquaforte diverse stampe di sua composizione, nelle quali introdusse sigure d'uomini e di animali disegnate ed eseguite con spirito e libertà.

Soggiungo l'indice di alcune stampe.

L' Assunzione di Maria Vergine.

La Sacra Famiglia.

Quattro soggetti campestri. Tre soggetti di battaglie che ser-

-453

virono per la storia della guerra di Fiandra di Flamminio Strada.

Il libro della Veneria, fu intagliato coi disegni di Miel da G. Teniere nel 1647, e contiene ventun soggetti di favole e di caccie.

MIERHOP CUYCK (Francesco VAN ) nacque in Bruges da distinta famiglia circa il 1640. Studiando umane lettere, approfittò dell'amicizia di un pittore, per apprendere gli elementi dell'arte sua; e tanto s' invaghi di tale professione, che al tutto si dispose di lasciare ogni altro studio per consacrarvisi interamente. Ma i pregiudizj proprj di que'tempi e del suo paese non permettendogli di esercitare la pittura, ritirossi a Gand, città più doviziosa e più popolata, e per avventura non tanto dilicata in fatto di blasoneria. Colà non tardò ad avere commissioni di qualche importanza, che lo fecero vantaggiosamente conoscere. Era universale costumanza delle Fiandre, che tutti i corpi di mestiere scegliessero un capo, o protettore, la di cui principale incombenza era quella di conciliare le vertenze che nascevano tra i particolari. Nominato Mierhop protettore della corporazione dei Macellaj, nel 1678 fece a quel Mestiere il dono di un gran quadro, nel quale aveva ritratto sè medesimo ed i decani macellaj di grandezza naturale, colla sottoscrizione; Francesco van Ausck, detto Mierhop, capo della comunità de' Macellai. Un altro suo rinomatissimo quadro vedesi in Gand, alla Carità, rappresentante varie sorta di pesci di mare, un cesto di frutta ed un bel cane.

MIGER (SIMONE CARLO) nato in Parigi circa il 1748, fu allievo di Cochin, ed intagliò con eguale bravura i ritratti e la Storia. Esercitò pure con lode la pittura, senza per altro pareggiare i grandi maestri francesi dell'età sua uell'un'arte o nell' altra.

Soggiango un breve indice d'alcune opere d'intaglio di ritratti e di Storie.

David Hume, da Cochin.

Conte Maurizio de Bruhl, dal medesimo.

Gian Giacomo Rousseau, di suo disegno.

Cristolano Gluck, da Duplessis. Ercole ed Anteo, da Voitriot.

Apollo che fa scotircare Marsia, da Carlo Vanloo.

Amore in sentinella, da Frasonard.

Il Ciarlatano ed il conduttore dell' Orso, da Touzet.

MIGLIÓNICO (ANDREA) allievo di Luca Giordano, ebbe forse, al pari del maestro, facilità d' invenzione e buon gusto di colorito, ma fu poco aggraziato. Operò moltu in Napoli, dove, più d'ogni altra sua opera, vien tenuta in grande stima una tavola fatta per la chiesa della Nunziata, rappresentante la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostuli. Morì poco dopo il maestro, ne' primi anni del diciottesimo secolo.

MIGNARD (Niccolò) nato a Trojes della Champagne, nel 1603, apprese i principj della pittura da Giovanni Boucher, indi continuò i suoi studi dell' arte sulle statue e sui quadri del Primaticcio e del Rosso che si conservano a Fontainebleau. In appresso si pose in via alla volta dell' Italia, è giunto in Avignone, vi si trattenne alcun tempo e vi si ammogliò. All'ultimo riprese il cammino di Roma, dove non perdonò a fatica ed a studio per migliorare nell'arte. Di ritorno da Roma, passando per Parigi, dipinse al palazzo delle Tuilleries molti soggetti storici, e vi fece molti ritratti di ragguardevoli personaggi di ambi i sessi, che gli procurarono molto credito e ricchezze. Intagliò pure pittorescamente otto storie dipinte da Agostino ed Aunibale Caracci nel palazzo Farnese, disegnate da lui mentre studiava le opere dei grandi maestri in Roma. Morì in Parigi di 60 anni, nel 1668.

MIGNARD (PIETRO) fratel cugino di Niccolò, nasceva pure a Trojes nel 1595 ed era ammaestrato nella scuola di Giovanni Boucher, Mostrando di 15 anni grandi talenti pittorici, fu dai parenti mandato a Parigi, perchè studiasse sotto Vouet; ma ben tosto passava a Roma, dove trovò il suo compatriotto Alfonso Dufresnoy, col quale stripse domestichezza. Dietro i suoi cousigli studiò l'antico ed i grandi pittori italiani, e ventidue anni si trattenne in Roma. dove prese moglie. Il cardinale Mazzarino lo chiamò a Parigi a nome del re, ed alla morte di Carlo Le Brun, suo emulo, fu nominato primo pittore di corte. A cagione del suo lungo soggiorno in Roma e per il deciso gusto che mostrava per la scuola italiana, ebbe il soprannome di Romain. Fu uno de' più illustri pittori francesi, e trattò egualmente bene la storia ed i ritratti. Le principali sue opere sono la cupola della chiesa di Val-de-Grace e la Galleria con la gran sala del castello di Saint Cloud. La Raccolta delle sue opere incise dai più valenti artisti e composta di oltre centociuquanta pezzi, è tenuta in grandissima stima: Egli stesso intagliò all'acquaforte un soggetto di sua composizione, rappresentante S. Scolastica ai piedi di Maria Vergine.

— (PAOLO) figlio ed allievo di Niccolò, uacque in Avignoue nel 1659, e fu soltanto pittore di ritratti. Intagliò pure qualche testa all'acquaforte, ch'egli fece colla mira di aver parte alla celebrità del padre e dello zio; ed in fatto per riguardo ad essi più che per le proprie opere, fu ricevuto nella reale accademia di Parigi. Morì a Lione

nel 1671.

MIGNON (ABRAMO), nato a Francfort circa il 1537, fu scolaro

in patria di Giacomo Murel, mediocre pittore, che non potendo insegnargli che il pochissimo ch'egli sapeya, lo condusse in Olanda, e lo raccomandò al suo amico Davide, padre del celebre pittore Giovanni de Heem. Rapidissimi furono i progressi fatti da Abramo sotto il nuovo maestro, il quale avrebbe desiderato di averlo lungamente presso di sè in sua casa; tanto lo amaya non meno per le sue virtù, che per le gentili maniere. Ma Mignon aveva una tenera madre, cui rendevansi necessarj i guadagni del figlio, che andò a stabilirsi a Vedzlar, per dividere con essa i frutti del suo lavoro. Colà ebbe fortuna non inferiore al merito. I suoi quadri di frutta e verzure erano coloriti caldamente e con tanta verità, che pochi, per questo rispetto, seppero far meglio di lui; onde gli venivano pagati ad alto prezzo. Che se Mignon avesse conosciuta al par di Huisum l'arte di spargere la luce con armonia, gli sarebbe per lo meno uguale. Nella Fiandra, in Olanda, in Francia possono vedersi molte belle opere di Mignon, e spezialmente nella reale galleria di Parigi. Ignorasi l'epoca della sua

MIGNOTTO (GIOVANNI), architetto francese, che fioriva in sul declinare del quattordicesimo secolo e ne'primi anni del susseguente, fu mandato a Milano insieme a Giovanni Campamosia, celebre architetto normanno, e provveduto di generoso stipendio fa al servigio della fabbrica del duomo. Dopo averla minutamente esaminata, parve al Mignotto di non ravvisarvi quella soli lità che si conveniva a così grande edifizio, e promosse gravissimi dubbi, che furono cagione delle varie conferenze tenutesi nel 1401 intorno alla solidità della fabbrica.

MILANESE. V. Porta (F. Gu-

MILANESE. V. Cittadini (PIER FRANCESCO.

MILANESI (FILIPPO E CARLO) non ignobili pittori che operavano in Milano nel quindicesimo secolo, trovansi ricordati da Paolo Lomazzo come huoni artisti, senza far me-

moria di alcun lavoro.

MILANI (GIULIO CESARE) allievo e fedel seguace di Flamminio Torre, era nato in Bologna nel 1621. Convien dire che non fosse dotato d'ingegno inventore, perocchè fece pochissimi quadri originali ed infinite copie di cose altrui, che ad ogni modo hanno il merito di una perfetta esecuzione e di conservare il carattere del rispettivo autore. Morì nel 1687, lasciando ammaestrato nell'arte il figliuolo

--- ( CAMILLO ) che non fece cesa come autore o come imitatore che ricordi la maniera paterna. Ebbe costui un figlio chiamato

- ( AURELIANO ), nato in Bologna nel 1675, che appena avuti i principi del disegno dal padre passò alle schole del Pasinelli e del Gennari. Ma non gli soddisfacendo la maniera di questi maestri, li abbandonò per darsi totalmente allo studio delle opere dei Ceracci. Ne andò molto, che potè farsi conoscere come uno de'loro più valenti imitatori: ma per avventura troppo fedele imitatore, perocchè non si l'ece coscienza di prenderne talvolta di peso le intere figure. Varie sue opere possono vedersi in Bologna ed in Roma, dov'erasi recato, sperando di avervi più lucrose commissioni, che gli agevolassero il modo di mantenere con decoro la sua numerosa famiglia. Infatti vi fu molto adoperato con onore della scuola patria. Alcuni però lo accusano di aver meglio disegnato che colorito. Mori in Roma nell' anno 1749.

MILANO ( DOMENICO DEL ) . celebre orelice fiorentino del quindicesimo secolo, formò, in compaguia di Antonio di Jacopo del Pollajolo, la gran Croce di S. Giovanni di Firenze, che è pur uno dei preziosi ornamenti di quel tempio, che contiene i capi lavori di Andrea da Pisa, di Donatello, di Lorenzo Ghiberti, ec.

--- (ANDREA DA ) conosciuto in Venezia per una pregevole tavola d'altare l'atta in Murano. Sebbene nato in Milano, apprese probabilmente a dipingere in Venezia, come lo dimostra lo stile dell'accennata tavola, tutto di scuola ve-

— ( Andrea da ). V. Solati Andrea.

- ( AGOSTINO DA ) fu allievo del Bramantino, e secondo Paolo Lomazzo, quello che a' suoi tempi conobbe meglio d'ogni altro le teorie del sotto in su, onde colla cupola del duomo di Parma soleva Paolo proporre per esempio una pittura di lui, ch' era al Carmine in Milano. Siccome non si conoscono in questa città altre sue opere, sospetta il Lanzi, che dimorasse lungamente lontano dalla patria, e sia quello stesso Agostino delle Prospettice, the nel 1525 operava in Bologna. Anzi spinge le sue induzioni fino al segno di togliere quasi ogni dubbio sulla verità di tale congliettura. Vero è intanto che la perfetta cognizione del sotto in su, di cui diede prova nell' antica chiesa del Carmine in Milano, vedesi eziandio nelle pitture fatte in Bologna, che gli meritarono il preallegato soprannome.

- (FRANCESCO). Dicesi che costui essendosi recato a Venezia per apprendere gli elementi della pittura, si stabili in quel pacse. Conservasi nella Pieve di Soligo, territorio trivigiano, un bel quadro tutto di sapore tizianesco, colla leg. genda: Francesco da Milano F.

1540.

- (GIOVANNI DA) fu per avventura il mighor allievo di Taddeo Gaddi, perocchè a lui raccomandava, morendo, i figli Giovanni ed Angelo, perchè li ammaestrasse nella pittura. Giovanni rivide la patria nel 1570, forse chiamatovi dai Visconti.

MI

MILET, o MILÉ (GIOVAN FRANcesco), chiamato per sopraunome Francisque, nacque in Anversa nel 1614, ed ebbe a maestro ne' principi della pittura Lorenzo Franck. Originario francese, qual egli era, andò a stabilirsi nella patria de'suoi parenti, e vi si fece vantaggiosamente conoscere dipingendo paesaggi in grande e soggetti storici in sullo stile di Poussin. Al dono di una felicissima memoria va dehitore d'aver saputo colorire i paesaggi al naturale e con verità. Volle vedere l'Olanda, le Fiandre e l'Inghilterra, e dovunque lasciò testimoniauze della sua virtù. Di ritorno a Parigi fu ricevuto professore nell'accademia di pittura; ma poco sopravvisse a questa distinzione; e fu da alcuni creduto che per opera di un pittore suo emulo fosse avvelenato con un pesce, quando non contava che 58 anni. Lasciò alcuni figli, due dei quali esercitarono poi la pittura, ma a grande distanza dal padre. Francisque intagliò pure alcuni paesaggi eroici, assai ricercati dai dilettanti intelligenti a cagione dello spirito che si manifesta nella sua punta. Dargenville suppose che non avesse incisi che tre paesaggi, ma altri ne contano per lo meno nove, tra i quali accenneremo i seguenti;

Paesaggio eroico, ricco di grandi alberi, rappresentante la Storia di Mosè bambino salvato dalle acque. Altro simile colla storia mitolo-

gica di Cefalo e Proci.

Paesaggio montagnoso: nel davanti rappresenta la storia della donna Cananea: nel mezzo la veduta di una città: verso il fondo delle alte torri: in alto una gran nuvola. Gran paesaggio eroico, ornato di fabbriche e di figure, sul gusto antico, in mezzo al quale due amanti seduti sul davanti, ed un abbeveratojo nel piano di mezzo.

MINIO (TIZIANO DEL) scultore padovano ed uno de' più illustri allievi di Jacopo del Sansovino, condusse vari lavori in bronzo ed in marmo in Padova ed altre città. ma spezialmente in Venezia, dove per la cappella di S. Giovanni, nella chiesa di S. Marco, modellò e gettò in bronzo un grande bellissimo coperchio della pila battesimale, e nella loggia del campanile di San Marco scolpì in marmo alcune figurette elegantissime in basso rilievo. rappresentanti la caduta di Elle dal montone di Frisso, e la Dea Teti che soccorre il nuotatore Leandro in uno de' suoi tragitti verso la torre abitata da Ero. Questi lavori, senza ricorrere ad altri meno noti, bastano a far sentire ai conoscitori, quale perdita facesse la scultura nell'immatura morte di così valente artista.

MINO DA FIESOLE, nato da Giovanni scultore circa il 1430, fu posto dal padre all'arte dello squadrare le pietre; esercitando la quale professione nella prima adolescenza, e vedendo altri più provetti di lui a modellare, apprese aucor esso a fare di terra figure imitanti le altrui. Sebbene la natura dell'opera mia non mi consenta di entrare in disamine cronologiche, debbo ad ogni modo avvertire di non aver potuto ammettere il racconto del Vasari, che Mino fu allievo di Desiderio da Settignano, quando egli stesso racconta, che questi morì di 28 anni nel 1485, che Mino fece in Roma alcune arme per il palazzo a S. Marco, per commissione di papa Paolo II, che morì nel 1471, val a dire quando Desiderio non contava che 14 anni; e che dopo la morte di Paolo, fu allogata a Mino, di già risguardato

come uno da'principali scultori che fossero in Roma, la sepoltura di questo pontefice, la quale egli dopo due anni diede finita e murata in San Pietro, e ténuta allora la più ricca sepoltura che fosse stata fatta d'ornamenti e di figure a pontefice nessuno: e secondo il biografo aretino così lodato monumento sarehbe opera dello scolaro di un fanciullo di quattordici anni.

Ora tornando alla Storia di Mino, poiche non possiamo assicurarci delle epoche, ci ristringeremo a parlare delle sue principali opere. Dimorando tuttavia in Roma, fece nella Minerva l'avello o cassa sepolcrale di Francesco Tornabuoni con statua di marino al naturale, che fu tenuta assai bella, e condusse diverse altre opere; indi con buon numero di denari avanzati, a Fiesole se ne ritornò e tolse donna. Il ritorno di Mino a Fiesole da Roma può fissarsi circa il 1475, perocche esegui dopo tale anno fino al 1481 tante e tali opere, che non richiedono meno di cinque in sei anni: cioè due tabernacoli di marmo di mezzo rilievo per le donne murate e per le monache di S. Ambrogio; una tavoletta della Vergine col bambino ed altri santi di stiacciato rilievo. che ora conservasi alla Badia di Firenze: per i Monaci della Badia stessa fece un tondo di marmo, dentrovi una nostra Donna di rilievo col suo figliuolo in collo; la sepoltura di Messer Bernardo cavaliere de'Giugni di commissione de' suoi fratelli: e per ultimo il magnifico monumento del conte Ugo di Madde. horgo, commessogli dai Monaci della Badia, che da lui avevano ricevute molte entrate e privilegi; la quale sepoltura, dice il Vasari, costò lire 1600, e la fini nel 1481, della quale acquistò molto onore. Fece in appresso a Fiesole la sepoltura per il vescovo di detta città Leonardo Salutati, che ritrasse simile al vivo; e per lo stesso vescovo una testa Diz. degli Arch. ecc. T. II.

d'un Cristo di marmo grande a vero. Condusse poi nel duomo di Prato un pergamo tutto di marmo, con diverse storie di stiacciato rilievo, alcune allusive a Maria Vergine, altre a S. Stefano, che sono veramente opere rarissime. Fece nello stesso tempo i ritratti di Piero. di Lorenzo de' Medici e della sua moglie e la statua in marmo di una nostra Donna. Passò guindi a Perugia, dove fece una tavola di marmo con le figure de' Santi Giovanni e Girolamo di mezzo rilievo; ed in Volterra fece per quel duomo il tabernacolo del Sagramento con alcune assai lodate figure.

A queste opere ricordate dal Vasari aggiugnerò il tabernacolo per gli oli Santi in S. Maria di Transtevere in Roma, una Madonna col bambino in collo che vedesì a Firenze in testa della scala del palazzo Mozzi, e per ultimo una tavola di marmo in stiacciato rilievo, rappresentante Maria Vergine che adora il divin figliuolo, ora posseduta in Milàno dal signor Giacinto Bossi, di cui non può vedersi più gentil cosa, nè di più prezioso fi-

nito.

Dicesi, che un giorno affaticossi assai nel muovere certe pietre, c che presa una calda se ne morì, e fu dagli amici e parenti onorevolmente seppellito nella canonica di Fiesole, nel 1486.

MINOCCIO (PIETRO PAOLO) da Forlì operava dopo la metà del sedicesimo secolo, ed era risguardato come uno de' più valenti plastici, onde fu chiamato a Firenze in occasione delle nozze del principe Francesco de' Medici con Regina Giovanna arciduchessa d' Austria per eseguire gli stucchi che ornano le colonne del cortile di Palazzo Vecchio.

MINOCCO (ANTONIO), torinese, piuttosto compagno che allievo del caval. Beaumont, operò molto in patria pel principe e per private 58 famiglie nel diciottesimo secolo, e molti suoi quadri vedonsi eziandio in altre città dei domini sardi. Operava con grandissima facilità, ma non può, come taluno asserì, paragonarsi al Beaumont ne per morbidezza di contorni, ne per inven-

zione, ne per dottrina.

MINORELLO (FRANCESCO) nato in Este nel 1624, fu scolaro di Luca Ferrari, che avea studiata la pittura in Bologna presso Guido Reni. Perciò fu il Minorello uno di coloro, che diffusero in Padova qualche gusto della scuola bolognese. Peraltro non vi lasciò molte opere. rapito da immatura morte nel 1657.

MINOT (TEODOSIO) uno dei buoni frescanti spagnuoli del sedicesimo secolo, nacque in Catalogna del 1551, e passò in Italia di già ammaestrato nell'arte. Richiamato da Becerra a Madrid, dipinse nel palazzo del Pardo con Girolamo di Cabrera i freschi dell'appartamento della Regina, ed una delle due torri. Fece pure diverse opere all'olio, nelle quali sono manifesti gli studi che fatti avea dell'anatomia, e la correzione del disegno non comune tra i pittori spagnuoli. Morì di 59 anni.

MINOUFLET (CARLO), pittore sul vetro, che fiori nel diciottesimo secolo, acquistò fama per molte opere perfettamente disegnate e colorite con vaghezza. Ne fanno principalmente, testimonianza le finestre dell'abbazia di San Nicasio di

Bheims.

MINUITI (MARIO), siracusano, nacque del 1577, e recossi a Roma quando vi lavorava Michelangelo da Caravaggio, e fu suo ajuto in molte opere, onde si accostò alla sua maniera, non però in modo da uguagliarlo nella forza del colorire e del contornare: che auzi conservò sempre una tal quale dolcezza di colorito e facilità di contorni. Molte opere di Mario tro-

vansi sparse in tutta la Sicilia, e particolarmente in Messina, dove passò gran parte della vita. Fu detto che facevasi ajutare da dodici giovani, e si limitasse soltanto a ritoccare i loro lavori, che poi vendeva come sue opere, non si curando di far torto al proprio nome: Il Morto di Naim ue' Cappuccini di Messina risguardasi come uno de' suoi più pregevoli quadri.

MINZOCCHI (FRANCESCO) detto il Vecchio di S. Bernardo, nacque in Forli poco dopo il 1500, e studiò la pittura sotto il Parmigianino. Ben tosto gli vennero vedute alcune opere del Genga e del Pordenone, e si affrettò di frequentare le loro scuole. Tra le più studiate sue opere contansi i due laterali della cappella di S. Francesco di Padova nella basilica di Loreto ed una pittura a fresco in S. Maria della Grata a Forlì, rappresentante nella volta un Dio Padre in mezzo a diversi angeli: figure assai maggiori del naturale, e così pronte, svariate, e dipinte con tanta forza ed intelligenza del sotto in su, che lo mostrano degno di maggiore celebrità. Lo stesso può dirsi delle ridette pitture di Loreto, nelle quali seppe dare alle forme ed alle vesti di Melchisedecco e di Mosè tanta maestà, e nello stesso tempo dare, con bel contrapposto, al popolo astante atti, abiti e maniere veramente popolari, che non possono delle prime desiderarsi più grandiose figure, nè più piacevoli delle seconde. Morì di circa sessant'anni, nel 1564, lasciando ammaestrati nell' arte due figli.

TIANO), ma lontani assai dal suo merito, come lo dimostrano alcune pitture del primo ne'Francescani di Forlì, ed una tavola dal secondo fatta nel 1593 per S. Agostino.

MIO (GIOVANNI DE) fioriva in Vicenza sua patria nel 1556, e fu probabilmente scolaro del Maganza,

ma indubitatamente uno de'più distinti pittori dell'età sua, essendo statoannoverato da Tiziano e dal Sansovino tra que valorosi giovani che dovevano dipingere la libreria di S. Marco; cioè lo Schiavone, il Franco, lo Zelotti e Paolo Veronese, che fu poi, di loro unanime consenso, dichiarato il migliore dei cinque.

MIOZZI (Niccolò E MARC' AN-TONIO) di Vicenza, fiorirono dopo la metà del diciassettesimo secolo, ma non lasciarono tali opere che li renda degni d'aver luogo tra i migliori pittori dell'età loro, sebbene il primo venga rammentato

con lode dal Boschini.

MIRADORI (Luigi) chiamato il Genovesino, nacque in Canova dopo il 1600. Fu ammaestrato ne' principj della pittura in patria, indi recossi a Cremona, dove continuò gli studi dell'arte sulle opere del Nuvolone e degli scolari dei Caracci, e forse frequentando la scuola dello stesso, Pamfilo Nuvolone. Renduto celebre da alcuni dipinti eseguiti in Cremona, ebbe importanti commissioni in Milano, Piacenza ed altrove; facendosi dovunque osservare per grandiosa maniera e per vaghezza di colorito. Risguardasi come una delle sue più grandiose invenzioni. quella rappresentante Cristo che sazia le turbe nel deserto; vasto quadro, che ora conservasi nel palazzo municipale di Cremona, nel quale leggesi in un cartello appeso ad un albero: Eleemosinis P. C. Balionis Aloysius Miradorus pennicillo duxit anno 1647.

— (GIOVANNI), nipote di Luigi, operava nel 1670, avendo in tale anno dipinti per una cappella di Cremona alcuni quadri, che nel 1776 furono poi trasportati a Soresina, dove conservansi tuttavia in una chiesa di quella doviziosa borgata:

MIRANDA. V. Garcia de Miranda don Giovanni. — V. Garcia de Mirauda don Niccola. — V.

Rodriguez de Miranda, don Pietro — V. Rodriguez de Rodriguez de Miranda don Francesco — V. Rodrignez de Miranda don Niccola.

MIRANDOLA (DOMENICO), bolognese, frequentava la scuola dei Caracci quando il Facini apri in Bologna la sua accademia di pittura. Perchè, sembrandogli che sotto il nuovo maestro potrebbe apprendere tali pratiche, che lo avvantaggerebbero sopra coloro che strettamente si attengono ai soli inseguamenti dei Caracci, abbandonò, non senza taccia d'ingratitudine, i primi maestri. Accadde però (non saprei additarne il motivo) che sembrandogli più utile la professione della scultura, a questa totalmente si consacrò.

MIRETI (GIROLAMO), padovano, di cui parla il Vasari sotto il co-gnome di Moreto, fu ragionevole pittore, che precedette i tempi dei Bellini e dello Squarcione. Dipingeva costui in patria dal 1425 al 1441, e forse fu fratello di

(GIOVANNI), comunemente chiamato Miretto, il quale fu uno de' pittori che nel Salone di Padova dipinse i segni dello Zodiaco, con diverse altre storie sacre e profane.

MIREVELDT (LEOPOLDO), intagliatore fianmingo, nato circa il 1550, intagliò l'anno 1597 i ritratti dell' arciduca Alberto e della infanta Isabella

(MICHELE IANSON) nato in Delft nell'Olanda da padre orefice nel 1568, apprese la pittura da Blocklandt e l'intaglio da Vierix. Fu spezialmente pittore ritrattista, e di così facile esecuzione, che vantavasi d'averne fatti alcune migliaja. Dipinse eziandio quadri di genere, di selvaggiume, di uccelli, di attrezzi da cucina e simili. Tra le suc opere d'intaglio sono conosciute le due seguenti stampe:

La Samaritana al Pozzo che s'intrattiene con Gesù Cristo, ed a qualche distanza gli Apostoli,

Giuditta che tiene la testa d'O. loferne: si l'una che l'altra di sua

invenzione.

MIRMECIDE, celebratissimo scultore in avorio, probabilmente di Mileto, fu compagno o emulo di Callicrate; ed è da Cicerone, nel Lib. IV Accadem. quaest. chiamato fabbricatore di minutissimi lavori. " Callicrate, secondo Plinio, scolpi in avorio formiche ed altri auimaletti, in così piccole dimensioni, che le diverse parti erapo ai più impercettibili. » Mirmecide si rese nello stesso genere di lavori famosissimo, avendo, tra l'altre cose, formato un carro tirato da quattro cavalli, col loro cocchiere, che una mosca colle sue ali poteva tutt'insieme coprire. Formo pure una nave che stava nascosta sotto d'un'ape. Severamente giudicarono questi lavori gli antichi, perchè, sebbene chiamati maravigliosi, non lasciano di essere futili cose, e perdimenti di tempo. Quid enim haec sunt alind, dice Eliano, quam vana temporis impensa? L'età nostra non fu priva di eccellenti artisti di tal genere, de' quali dovremo parlare altrove.

MIRONE, uno de'più famosi scultori della Grecia, uscì dalla scuola di Agelade, e fiori dopo l'Olimpiade ottantasettesima. Quest' insigne artista modellò e gettò dei, uomini, satiri, animali; e molte opere di lui furono dalla Grecia trasportate a Roma. Tutti i poeti latini celebrarono Mirone, più che per tutt'altro, per una giovenca in bronzo, chiamata da Virgilio: gloria viva Myronis, e da Ovidio: similis verae vacca Myronis opus. Così ne' moderni tempi l'egregio pittore Potter ottenne da una vacca rappresentata in atto meno decente che quella di Mirone, quella fama che non ebbe da più nobili argomenti. Ora verrò brevemente additando le più celebri opere di Mirone. Fece tre statue colossali nell' isola di Samo, rappresentanti Minerva, Ercole e Giove.

le quali furono levate da Antonio e portate a Roma, Augusto però restitui le prime 'due, e l' ultima consacrò in Campidoglio. Un'altra statua di Ercole fece per Agrigento, che Ciceroue dice essere stata rapita da Verre. Fuse in bronzo la statua di Lala, corriere di Alessandro. Un fanciullo portante un vaso d'acqua lustrale e Perseo che uccide Medusa vedevansi nella Rocca di Atene. Fece le statue di Timante Eleoneo, di Filippo Azanide, di Bacco, che su in Roma dedicata da Silla ec. Chi crederebbe che un così eccellente scultore abbia terminati i suoi giorni in estrema povertà ridatto? Lysippum, scrive Petronio Arbitro, statuae unius lineamentis inhaerentem, inopia extinxit: et Myron, qui pene hominum animas ferarumque aere comprehenderat, non invenit haeredem. A quest' esempio si volgano coloro che altamente compiangono la sorte de' moderni artisti. Del resto fu detto dagli antichi, che Mirone riusci maraviglioso, più che in tutt'altro, nello scolpire le teste, come Prassitele le braccia e Policleto il petto. Vi fu un altro

MIRONE della Licia, pure valeute scultore, ma non da paragonarsi all' altro, il quale aveva appresa l'arte nella scuola di Po-

licleto.

MIRUOLI (GIROLAMO), romagnolo, o, come alcuni vogliono, bologuese, nacque circa il 1570, e fu allievo di Pellegrino Tibaldi. Nella chiesa dei Servi, in Bologna, fece una storia a fresco assai lodata, indi passò ad operare in Parma, ove lungamente si trattenne ai servigi di quella ducale corte. Morì di circa quarant' anni.

MIS, o MYS, eccellente intagliatore in metallo, viene pareggiato ad Agraga e Boeto. Plinio, Pausania, e Properzio e Marziale lo celebrarono ne' loro versi. serva Plinio, che nell'isola di Creta

conservavausi opere di tutti questi artisti; ed in particolare di Mis un Sileno ed alcuni Amorini nel tempio di Bacco. Racconta Pausania, che avendo Fidia fatta per gli Ateniesi una statua di Minerva in bronzo colle spoglie del nemico sconfitto a Maratona, Mis scolpi nello scudo della Dea la pugna dei Lapiti e dei Centauri; il quale lavoro fu poscia dipinto da Parrasio, figlio d' Evenore. È celebre il seguente distico di Marziale, Lih. NIV, relativo ad una guastada d'oro intrgliata da Mis:

Quamvis Callaico rubeam generoso metallo, Glorior arte magis;

nam Myos iste labor.

MISCIROLI (TOMMASO) di Faenza, detto il pittore villano. Se costui avesse coi precetti e con più accurati studi ajutato punto i suoi naturali talenti, non è dubbio, che sarebbe riuscito valente pittore. Mentre le sue opere si raccomandano pier prontezza di mosse, per guidesco colorito, per isloggio di vesti alla veneziana, offendono l'intelligente osservatore per la scorrezione del disegno, l'ignobiltà dei volti, la negligenza dei contorni. Il Martirio di S. Cecilia vella, chiesa di tale titolo in Faenza, è forse la miglior pittura ch' egli abbia fatta; ma la figura del manigoldo che avviva il fuoco è tolta di peso da un quadro. di Lionello Spada, che è in San Domenico di Bologna. Morì il Misciroli, in età di 65 anni, nel 1699. L' Orlandi lo suppose siorentino, e lo chiama Missiroli.

MISSERONI (GIROLAMO E GA-SPARE FRATELLI) di Milano, si distinsero tra i valenti intagliatori in gemme d'ogni genere e diamanti nel sediccismo secolo. Avevano essi appresa l'arte in patria dal celebre Iacopo da Trezzo, e la tramandarono poi a Giovan Ambrogio, Ottavio e Giulio rispettivamente loro figli e nipoti, i quali, chiamati in Spagna mentre falbricavasi l'Escuriale, vi fecero cose maravigliose, e diffuscro in tutto il regno il nome loro ed il gusto per questo genere di preziosi lavori.

MITELLI (AGOSTINO) nacque in Bologna nel 1609, e fu prima scolare di Gabriele degli Occhiali, poi del Dentone, sotto al quale si rese valente pittore ornatista e quadraturista frescante. Dipinse in Bologna ed in molt'altre città d'Italia chiese. palazzi, teatri ecc. e dovungue sostenne la gloria patria di questo genere di pittura. Ma perche Agostino portava grandissimo amore all'arte sua, volle offrire ai giovani pittori esemplari di ogni maniera d'ornamenti, onde non cadere nell'arbitrario, e nel capriccioso, cui già vedeva inclinati alcuni suoi contemporanci. Pubblicò adunque, nel 1645, quarantotto pezzi di fregi e fogliami intagliati all' acquaforte, cavati dalle colonne del portico Gozzadini. In appresso pubblicò ventiquattro stampe di arme, targhe, cartocci, fogliami, ecc. di propria invenzione. Oltre di che intagliò le seguenti stampe:

S. Filippo Neri sostenuto da un Angelo, celebre gruppo dell' Al-

gardi.

Diverse Caricature di Stefanino della Bella in sei pezzi; ec.

Trovavasi nel 1660 in Madrid, dove da qualche tempo era stato chiamato per lavori d'importanza,

quando, sorpreso da grave infermità,

numero di opere de'grandi maestri, di cui daremo un indice delle più rinomate. Morì in patria in età di 84 anni, nel 1718.

Sagrifizio d'Abramo, da Tiziano Davidde che tronca il capo a

Golia, dallo stesso.

L' Invenzione della Croce, dal

Tintoretto.

La Natività di Gesù, quadre di Antonio Allegri, conosciuto sotto il nome di *Notte*.

Gesii Cristo caduto sotto la Croce, colla turba degli Ebrei, da Paolo

Veronese.

La Galleria del palazzo Magnani di Bologna, da Annibale Caracci,

col ritratto del pittore.

Gesù Cristo che chiama Matteo dal suo telonio, da Lodovico Caracci.

L'Assunta, da Agostino Caracci. S. Giob riposto in trono, da Guido Reni.

S. Alò, e S. Petronio genuslessi innanzi a Maria Vergine, dal Ca-

vedone.
S. Guglielmo in atto di ricevere l'abito religioso, da Guercin da Cento.

S. Antonio di Padova genuslesso avanti a Gesu Bambino, da Elisa-

betta Sirani ec.

MIXELLE (GIOVAN MARIA) corresse ed intagliò i disegni dei Costumi disegnati nella Calabria da Saint Sauveur, dopo il 1780; indi si fece ad incidere all' acquarello ed a colori più cose di non molta importanza.

MNASITEO, pittore di Sicione, vieue rammentato da Plinio, Lib. XXXV, c. 11, tra i non ignobili

artisti.

MNASITIMO, figlio ed allievo del pittore Aristenide, egualmente lodato nello stesso luogo da Plinio

insieme a Mnasiteo.

MNESARCO, padre del filosofo Pittagora, fu un eccellente intagliatore di gemme e di anelli, il quale, per testimonianza di Apuleo, cercò sempre ne' suoi lavori piuttosto la gloria che il guadagno. Parlarono ancora di quest' artista Laerzio, Jamblico e Porfirio.

MNESICLE, architetto ateniese, fiori nell' età di Pericle, di commissione del quale disegnò e diresse la fabbrica de' Propilei, ossia quei magnifici portici che servivano d'ingresso alla rocca d' Atene. Tutto l'edificio era di marmo pentelico con colonne d'ordine dorico. Veniva fronteggiato da cinque porte. Quella di mezzo, più grande delle altre, aveva un vestibolo interiore ornato di coloune joniche; e per quanto può arguirsi dalle ruine tuttavia esistenti, pare che sotto queste colonne joniche dovesse esservi un piedestallo continuato: e tutta la facciata era ornata di statue equestri poste su piedestalli isolati. Narrasi, che tra i molti artefici che lavoravano intorno a quest'edifizio, vi fu uno schiavo assai caro a Pericle, chiamato Splanchopto; il quale, essendo caduto dall'alto della fabbrica, riportò alcune ferite e contusioni, che Pericle medicò coll'erba parietaria, la di cui virtù non era allora nota agli Ateniesi. Perchè, maravigliandosi tutti della sua pronta guarigione, lo scaltro Pericle finse che Minerva gli avesse rivelata l'efficacia di quell' erba, onde i grati Ateniesi commisero a Fidia la statua d' oro della benefica Dea, chiamata poi della salute, e fecero ergere in pari tempo una statua a Splancuopto, come occasione della scoperta di quell' erba salutare.

Secondo la costumanza d'allora, Mnesicle pubblicò la descrizione del Propileo, dando ragione d'ogui

cosa.

MOCCHI (FRANCESCO) fiorentino, e probabilmente della borgata di Montevarchi, fiori nel diciassettesimo secolo, e fu scolaro in Roma dello scultore vicentino Camillo Mariani. Tra le molte opere eseguite da questo Mocchi, che non deve confondersi

coll'altro scultore dello stesso nome. cognome e patria, che fuse le statue equestri di Piacenza, basterà il dare circostanziata notizia delle più rinomate. Le due prime trovansi nel duomo d'Orvieto e sono l' Angelo annunziatore a Maria. L'ardito scultore lo pose in bilico sopra una nube che poggia sul piedestallo. Alla Vergine annunziata che vista contro manca l'aria dolce e modesta propria del gentil carattere che deve attribuirsi alla Madre del Redentore. La figura è ben atteggiata per qualunque altro soggetto non richieda somma nobiltà d'espressione; ma sarà sempre colpevole licenza quella del libro di moderna forma in mano della Vergine che vivea nell'età d'Augusto. La Statua della Veronica è la terza. Fu questa scolpita per i piloni della cupola di S. Pietro, e da principio sorprese tutti coloro che, risguardando nell'arte le meccaniche dello scalpello, come il principal merito, osservarono una certa quale illusione nello svolazzo di quei panni, quasi agitati da un vento che soffiasse nell'interno del tempio. Su di chè il Bernini, ebbe a fare alcune spiritose osservazioni per deridere coloro che lo chiamavano colpevole delle fenditure manifestatesi nella cupola. Vero è peraltro, che sebbene non si possa rendere ragione di quell'attitudine, l'artista ne trasse profitto per rendere buon conto del nudo.

MOCCHI (FRANCESCO) fu figliuolo d'Orazio, scultore di Montevarchi e sno maestro, prima che passasse alla scuola dello scultore saucse Mariani, diverso dal Mariani maestro del precedente Francesco Mocchi. Era ancora giovane quando nel 1612 assunse l'incarico di modellare e fondere le due grandi statue equestri che ornano la maggior piazza di Piacenza, rappresentanti i Duchi Alessandro e Rannuccio Farnesi. Si gridò allora alla maraviglia;

si coniarono medaglic, e si pubblicarono scritture per eternare la memoria di tali opere, che furono terminate nel 1625. Ora il gusto per le arti si è depurato, e quanti osservano queste statue senza prevenzione, non vi trovano quella purità, sobrietà ed eleganza che costituiscono il vero immutabile bello dell' arte. Oltre la scorretta distribuzione e funzione dei muscoli e delle ossa: oltre la niuna scelta delle teste e delle estremità, le masse e le proporzioni generali della composizione sono deformate dalle chiome e dalle code dei cavalli furiosamente agitate dal vento, dagli svolazzi de' vestimenti de'cavalieri. dagli angoli acuti e dai tanti trafori minuti e taglienti che ruppero ogni linea armonica. Lo scultore tentò d'imporre col maraviglioso, ed ottenne di sorprendere in un epoca di cattivo gusto. Mi si permetta di chiudere quest'articolo col giudizio dato intorno ai bronzi del Mocchi da Anton Rassaello Mengs: " Io parlo, scriveva a Falconet, " dei cavalli de'valenti maestri mo-" derni, che vedonsi a Venezia ed " a Fiorenza, perocché quelli di " Piacenza . . . del Mocchi sono " troppo lontani dall'eccellenza per " farli oggetto di riflessione ".

MOCETTO (GIROLAMO), veneziano, morto in sul finire del quindicesimo secolo, lasciò alcuni quadri di mediocri dimensioni, uno dei quali porta la data del 1484, ed un altro, che conservasi in Verona nella chiesa de' Santi Nazzaro e Celso, quella del 1495. Non è improbabile che questo pittore appartenga a Verona, sebbene inscito dalla scuola dei Bellini. Nella scnola del Nudo in Verona conservasi il di lui ritratto insieme a quelli di altri illustri pittori veronesi.

MODERNI. Questo distinto artista di minuti lavori in basso rilievo tanto in metallo, come in altre materic; non è noto che per

alcune belle opere cui raccomandò il proprio nome incidendovi; Opus Moderni. E perchè trovausi in Italia ed altrove medaglie ed altri piccoli bassi rilievi in bronzo di quest'artista, non si può pure fissarne la patria. L'opera, più insigne di costui è quella osservata dal dottissimo direttore del gabinetto delle medaglie della Zecca di Milano, signor Cattaneo. Nella cappella di Luxemburgo, egli osservò due bassi rilievi in argento di un lavoro sommamente accurato, e di un merito d'arte squisito. L' uno rappresenta la Flagellazione, in cui Cristo è imitato dal Laocoonte, l'altro. una Madonna sedente fra varj santi, in cui fra le altre molte figure si distingue un S. Sebastiano per somma bellezza; non v'è altra iscrizione che la seguente: Opus Moderni.

MOLA (PIETRO FRANCESCO) uacque nella diocesi di Como, nel 1621, da padre addetto alla pittura ed architettura, che ammaestrandolo, come meglio sapeva, negli elementi del disegno, s'accorse delle sue favorevoli disposizioni per le arti; onde, condottolo a Roma, lo collocò presso del celebre Giuseppino. In appresso entrò nella scuola dell'Albano, indi recavasi a Bologna ed a Venezia per conoscere la maniera de' grandi maestri di quelle scuole; e mercè tale studio si formò uno stile suo proprio, che è un misto di Tizianesco e di Bassanesco. Tornato a Roma, non tardò ad avere importanti commissioni, specialmente in tempo de' pontefici Innocenzo X ed Alessandro VII, suoi parziali protettori. Fu egualmente esperto nel dipingere all'olio ed a fresco, onde molti palazzi di Roma hanno volte dipinte a fresco e quadri d'ogni dimensione all'olio; c lo stesso può dirsi delle chiese. Cristina regina di Svezia, per la quale aveva fatte molte opere, lo pensionò. Era principe dell'accademia di San Luca, quando Luigi XIV lo chiamò

in Francia. Dicesi che dipingendo allora la volta d'una sala del principe Panfili, commise a'suoi allievi di terminarla, onde porsi in viaggio per Parigi. Di che, sdegnato il Panfili, venne a calda disputa col Mola, che essendo naturalmente di colle. rico temperamento, fu sorpreso da subita infermità, che in poche ore lo trasse al sepolero nel 1665. Fu il Mola secondo d'invenzione, castigato disegnatore e vivace coloritore, se non che peccò alquanto nel nero: Si . esercitò ancora nell' incisione all' acquaforte ed alla punta. Le più rinomate sue stampe . sono

Maria Vergine che dà il latte al divin Figlio, di sua invenzione

Giuseppe che si manifesta ai snoi fratelli, da un quadro attribuito a Carlo Maratta.

Una Santa Famiglia, ove due angioli inginocchiati offrono fiori

a Gesù, dall'Albano.

— (Gio. Battista) fratello di Pietro Francesco nacque nel 1622, e studiò la pittura insieme al fratello nella scuola dell'Albano. Fu imitatore del maestro, ma rimase a grande distanza da lui. Si esercitò, più che in tutt'altro, nel paesaggio, ma le figure sono magre e dure. Intagliò ancor egli alcune stampe all'acquaforte, tra le quali è celebre quella rappresentante

Cupido sopra un carro tirato da due Amorini, tratto da un quadro dell' Albano.

MONCHY (MARTINO DE) nacque in Parigi nel 1746 ed apprese il disegno e l'intaglio da Saint Anbin. Pare che Martino non sia uscito dalla mediocrità, non conoscendosi di lui nigliori stampe delle sedici che ornano il Telemaco di Fenelon dell' edizione di Monnet e Cochin.

MONCORNET (BALDASSARE), intagliatore francese, che non seppe elevarsi sopra la mediocrità, nacque in Rouen circa il 1640: stabilitosi a Parigi vi esercitò la professione di mercante di stampe. Intagliò molti ritratti, e le seguentistampe;

Battaglia di Costantino contro Massenzio e sconfitta dell' ultimo, da Rubens.

Trionfo della gloria di Costantino. MONDELLA (GALEAZZO E GI-ROLAMO) veronesi e probabilmente fratelii, vogliono essere annoverati tra i più valenti lavoratori di cristalli e di gemme, che operarouo in Italia nel sedicesimo secolo, e ricondussero l'arte a così alto grado di eccellenza, da non avere che poco ad invidiare alla più rinomata antichità per conto di quei minuti lavori, pei quali la più preziosa materia trovasi di lunga mano superata dal valore dell'artista. Tali arti, che dopo il sedicesimo secolo erano cadute in basso stato, si videro poscia rivivere alla metà del secolo diciottesimo, e giugnere di mano in mano a quell'eccellenza, cui le vediamo presentemente condotte.

MONDET (E. I. GLAIRON) apprese il disegno e l'intaglio da Beauvarlet, e nel 1786 incise la Sorpresa d'Amore, tratta da un

quadro di Dietricy.

MONDINI (Fulgenzio) nato in Bologna circa il 1625, apprese la pittura nella scuola del Guercino, e si fece vantaggiosamente conoscere in patria con due storie a fresco risguardanti S. Antonio di Padova, eseguite nella chiesa di S. Petronio. Passava poi a Firenze, dove operò alcun tempo per la corte gran ducale; e stava per intraprendere importanti lavori a fresco nella villa di Colonnata de'marchesi Capponi, quando fu sorpreso nel 1664, da grave malattia, che, secondo il Malvasia, privò l'Italia di un artista, che vivendo, sarebbe per avventura divenuto il miglior frescante de' suoi tempi.

MONEGO (PIETRO) nacque in Belluno il 1738, ed avendo appresi i principi del disegno e dell'inta-Diz. degli Arch ecc. T. II.

glio in patria, recossi a Venezia e vi si stabili. In età di 25 anni pubblicava una collezione di 112 rami, dai quadri esistenti allora ne'principali gabinetti di Venezia, presso che tutti di sacro argomento. Osservarono i conoscitori che le stampe del Monego non sono uguali, trovandosene alcune di bellissima esecuzione, altre assai difettose. Le profonde cognizioni in tutti i rami delle belle arti e le sue morali virtù, lo fecero nominare ispettore dei musaici della chiesa di San Marco. Ignoriamo l'epoca della sua morte.

Soggiungo un breve indice delle sue stumpe.

Giovan Battista Tiepolo, dal ritratto fatto da lui medesimo

Il giovanetto Tobia che restituisce la vista al padre

Gesù Cristo che assolve l' Adultera, da Paolo Calliari.

Loth e le sne figlie, dal caval. Liberi.

Gesù Cristo condotto al Calvario, che consola le donne di Gerusalemme, da Rubeos.

Gesù Cristo a mensa con i Pellegrini di Emaus, da Giovan Bel-

lini. ec.

MONEGRO (GIOVAN BATTISTA) distinto scultore ed architetto di Toledo, fiorì dopo la metà del sedicesimo secolo. Allievo in patria del famoso Berruguete, passò, di già esercitato nelle arti, in Italia, e lungamente si trattenne in Roma studiando le antiche e le moderne opere de'più eccellenti maestri. Di ritorno in patria , fece, per ordine di Filippo II, sei statue al portico dell' Escurial; ed è comune opinione che appartengano al Monegro gli Evangelisti che sono ne'giardini del chiostro principale del detto edifizio. Nel 1600 faceva la cappella del Sacrario a Toledo; ma pare che poco sopravvivesse a questo suo ultimo lavoro.

MONERI (GIOVANNI), nato in Visone, terra vicina ad Acqui, nel 1637, fu mandato a Roma, quando appena conosceva gli elementi della pittura, dove continuò gli studi sotto il Romanelli. Tornato in patria quand'appena giugneva ai vent'anni, dipinse per la cattedrale d'Acqui un quadro all'olio rappresentante l'Assunta, ed un Paradiso a fresco, ne'quali scorgesi lo stile della scuola romana, e le felici disposizioni del Moneri per riuscire valente artista. Ne queste speranze rimasero deluse, perocchè nel quadro della Presentazione eseguito per la chiesa dei Cappuccini, ed in altre pitture che conservansi in quelle vicinanze mostrossi ognor più copioso, espressivo, e di grande rilievo. È noto che molto operò nel Piemonte, nel Genovesato e nel Milanese, e che se non uguagliò i migliori artisti de'suoi tempi, non rimase a grande distanza. Morì nel 1714.

MONES (GIAN ANDREA) nacque in Casalmaggiore nel 1739 ed apprese a dipingere nella scuola dell'abate Chiozzi. Dipinse più cose d'importanza in Mantova nella celebre chiesa di S. Andrea, nel palazzo di corte, in quello della famiglia Guerrieri, ed altrove. Esercitossi eziandio nelle cose d'architettura, ed è di sna invenzione il teatro di Casalmaggiore, che su poscia dipinto da lui. Mori in Mantova, dove teneva stabile domicilio,

nel 1803.

MONFORT (ANTONIO DI) dell'antica famiglia de' baroni di quel paese, nacque presso Dodrecht, in un feudo appartenente alla sua famiglia, l'anno 1532, onde dal nome del suo feudo fu chiamato Blockland. Apprese i principi della pittura in Delft sotto un mediocre maestro, indi passò nella scuola di Franc Flore. Era ancora giovinetto quando si abituò a disegnar le figure dal vero, ed a fare netti ed eleganti contorni. Fornito di copiosa e vivace imaginazione, non si occupo che intorno a grandi storie. Un' Assnuta, una Nunziata ed un'Adorazione de'Pastori fatti per Utrecht superarono la comune aspettazione. Dopo queste opere volle visitare l'Italia, dove alla vista di tanti capi lavoro, ingrandi lo stile. Di ritorno in patria dipinse per Bois-le-Duc una Storia di S. Caterina, ed altri argomenti, che lo stesso Golzio volle intagliare. Grandiose sono tutte le sue composizioni, nobili le arie di testa, dignitose le mosse; e lu osservato che i suoi profili delle donne si avvicinano molto a quelli del Parmigianino. Morì in Utrecht nel 1583 lasciandovi alcuni buoni allievi.

MONGALLI(Cosimo). Trattando quest'articolo ed i due susseguenti, ho seguito di preferenza il Gandelini e non il suo dotto continuatore de Angelis, il quale non parla di Cosimo, e fa nascere Gio. Maria nel 1667, confondendolo probabilmente col padre. Nacque adunque Cosimo in Firenze avanti il 1670, ed operava ancora nel 1730, che fu probabilmente l'ultimo anno di sua vita. Le principali sue stampe sono:

Una Nunziata, da Livio Mehus. Una Natività, dallo stesso. Una Risurrezione, da Sánti di

Tito. Une Sposalizio di S. Caterina,

da Bartolommeo da S. Marco. Un Cristo in Cielo coi simboli

evangelici, da Raffaello

La Vergine genullessa in atto di

adorare il Bambino, da Andrea del Sarto.

S. Sebastiano mezza figura, dallo stesso. Per ordine del principe Ferdinando di Toscana lavorò intorno alla Raccolta delle sue pitture ed intagliò diverse cose, tra le quali

Il Riposo in Egitto dell'Albani Una Sacra Famiglia del Cor-

reggio.

Eva in atto di porgere il fatal pomo ad Adamo, da Calliari.

Il Supplizio di Marzia dal Guer-

cino ec.

MONGALLI (NICCOLÒ) figlio di Cosimo, nacque in Firenze nel 1723. e rimasto privo del padre in età di otto anni apprese il disegno da Francesco Conti, e l'intaglio da Gio. Domenico Picchianti. In età di 14 anni, intagliò il ritratto del gran duca, poi imperatore Francesco I. Passato poscia a Roma, intagliò molte delle statue del museo Kircheriano, e disegnò ed incise quasi tutta l'opera dei Monumenti inediti di Giovanni Winckelmann. Fu ben accolta la sua stampa, tratta da una pittura di Giovanni da San Giovanni, che vedesi in una lunetta nel chiostro degli Zoccolanti di Firenze ed alcune stampe d'architettura.

(TERESA) sorella di Niccolò, apprese il disegno e l'intaglio da Teodoro Verchruys fiammingo, che dimorava in Firenze nella qualità d'intagliatore granducale. Passava poi sotto la direzione del professore Picchianti, che le fece intagliare alcuni quadri del palazzo reale

di Firenze.

MONGE (N. DE LA) distinto architetto, nato probabilmente a Lione in sul declinare del diciassettesimo secolo; poiché ebbe appresi in patria i principi del disegno e dell'architettura, passò in Italia, e vi continuò gli studi sulle antiche opere romane e sui più rinomati edifizi dei Peruzzi, dei Vignoli, dei Palladi ecc. Di ritorno in patria, venue incaricato d'importanti commissioni, che lo tennero esclusivamente occupato nella provincia lionese fino alla morte; lo che fu cagione che non avesse altrove fama proporzionata al merito. Tra le opere eseguite in Lione meritano speciale ricordanza la chiesa dei Certosini, tenuta una delle più belle di quella città ; parte della chiesa collegiale di S. Giusto compresa la facciata di stile grandioso; la porta dell'Hotel-de-dieu; un progetto per l'Ospedale ed il disegno di un piccolo porto sul Rodano, su l'andare di quello di Ripetta a Roma.

MONGI o MOGGI (FERDINAN DO) è conosciuto tra i moderni intagliatori per una stampa di S. Ma-

ria Maddalena de' Pazzi.

MONICO delle isole d' Oro, o di Ieres, nato circa il 1350, appartiene alla nobilissima famiglia dei Cibi di Genova, Coloro che lo registrarono nell'Albero cronologico del papa Innocenzo VIII, asseriscono, che oltre l'essere stato poeta provenziale e storico, fu eziandio valente pittore in miniatura; perchè avendo mandati al re ed alla regina d'Arragona alcuni libri diligentemente miniati di sua mano, si rese a questi principi carissimo. Che quest'nomo apprendesse l'arte da qualche pittore giottesco, o da altri, è ciò che hanno conghietturato il Baldinucci ed altri biografi pittorici. Ma in un tempo in cui era tanta povertà di pittori, e tanta dovizia di buoni e mediocri minia. tori, qual hisogno di chiamare nelle isole di Ieres un allievo di Giotto per insegnare la miniatura ad un nomo che l' escreitava per divagamento?

MONIO (DOMENICO), nato nel territorio ferrarese nel 1550, si anplicò in gioventù a diverse professioni, ed all'ultimo si fermò in quella della pittura. Elibe a Maestro il Bastaruolo, dalla di cui scuola uscendo dopo due anni, espose al pubblico le sue tele, che lo manifestarono pittore fecondo, imaginoso, presto di mano ed erudito. Come però nou era bastantemente fondato nelle teorie e nelle pratiche dell'arte, riusel monotono nelle teste, duro nelle pieghe e mal finito nelle figure, onde i suoi quadri non piacquero in una città a dovizia ornata di ottimi quadri. Cercò di emendarsi, ed in parte vi riusci, come ne fanno prova le due Natività di Gesù Cristo e della Madonna a S. Maria in Vado, e la Deposizione di Gesù nel sepolcro, posta nella sagrestia capitolare del Duomo; osservando la quale ultima, stupisce chiunque la vede, scrive il Baruffaldi, confrontando questa con le altre sue opere. Sgraziatamente il Monio era naturalmente disposto alla pazzia ed alla frenesia, spinto dalla quale uccise un cortigiano del cardinale Aldobrandino, onde fu costretto a cercare asilo presso gli Estensi, ed in seguito alla corte di Parma. Morì nel 1602.

MONNIX, nato a Bois-le-Duc inel 1606, non appena ebbe appresi principi della pittura che abbandonò la patria per continuare gli studi sulle opere de' grandi maestri. In Roma ebbe la fortuna di piacere al papa, che lo nominò suo pittore, e lo fece molto tempo lavorare ne' palazzi pontifici. Tornò in patria già fatto vecchio, onde poche cose trovansi di lui nelle Fiandre. Dipinse soggetti faceti, ed ebbe lode di corretto disegnatore. Morì di 80 anni in patria.

MONNOT (STEFANO) nato a Besanzone, studiò la scultura in Digione sotto un mediocre maestro, chiamato Dubois. Di treut'anni scese in Italia, e si stabili in Roma, dove. tra varj altri lavori, scolpì alcune statue di angeli per la cappella di S. Ignazio al Gesu, poi fece per S. Giovanni Laterano le statue in marmo dei santi apostoli Pietro e Paolo. Convien dire che il Monnot avesse nome di valente artefice. perocche nelle due preallegate chiese operarono i più cospicui artisti suoi contemporanei. Di altre sculture avrebbe questo maestro arricchita Roma, e quindi salito lo vedremmo a più elevato grado di fama che non ha, se non avesse improvvisamente abbandonata l'Italia, per passare a Cassel, chiamatovi da quel Langravio, che lo tenne sedici interi anni occupato nell'ornare con

ogni maniera di sculture il suo veramente principesco bagno. Operava il Monnot alla metà del diciassettesimo secolo.

MONNOYER, o MONOYER (GIAMBATTISTA), comunemente chiamato il Battista, nacque in Lilla nel 1655; fu distinto pittor di fiori e di frutti, ed intagliò alla punta alcuni de' suoi quadri. Recatosi in età giovanile a Parigi, onde perfezionarsi nell'arte, potè in breve farsi conoscere per quel valent'uomo qual egli era, e fu ricevuto in quella reale accademia di pittura. I suoi quadri di fiori sono di una grandissima verità, e di una sorprendente freschezza. Lord Montaigu lo condusse seco a Londra, dove l'oc-cupò in compagnia di la Fosse e Rousseau ad abbellire la sua casa situata a breve distanza dal Museo britannico. Terminati questi lavori con intero soddisfacimento di Montaigu, ebbe uguali commissioni per parte di altri signori. In tutti i quadri ch'egli dipinse nel palazzo di Kensigton per la regina Maria ammiransi bellissimi fiori e frutta; onde acquistò talmente la grazia di quella principessa che andava frequentemente a vederlo lavorare, e largamente lo premiò. Intagliò poi sui propri disegni molte composizioni di vasi e di altre somiglianti cose con mazzi di fiori con istraordi. naria eleganza pittorescamente disposti. Le sue più apprezzate stampe sono le due seguenti:

Un vaso con delle rose, tulipani,

papaveri ed altri fiori.

Altro vaso ornato di un Baccanale con fiori della qualità del precedente.

Morì a Londra nel 1699.

MONOSILIO (SALVATORE) nato in Messina circa il 1700, passò a Roma quando di già conosceva i principi della pittura, e fu ammesso nella scuola di Sebastiano Conca, di cui ne imitò lo stile a breve distanza. Preso domicilio in Roma, non

tardò ad avere buone commissioni. A S. Paolino della Regola dipinse a fresco la volta di una cappella, poscia operò ai Santi Quaranta e nella chiesa de' Polacchi. Recatosi nel Piceno ebbe importanti lavori per chiese e per private famiglie; ed in S. Ginesio lasciò nella chiesa di S. Barnaba un quadro del Santo titolare, che sostiene il paragone colle migliori opere del maestro.

MONREAL (ANTONIO DI) fioriva in Madrid ne' primi anni del diciassettesimo secolo. La sua più lodata pittura conservasi a Madrid nella chiesa della Trinità, e rappresenta S. Giovanni de Mata in

atto di curare gl' infermi.
MONREALESE. V. Morali.

MONSIGNORI (FRANCESCO) nato in Verona nel 1455, lu scolaro di Andrea Mantegna; e con lui recossi a Mantova, dove fermò la sua dimora, trovandosi onorato della confidenza del marchese Francesco, e rimeritato con larghi premi. Forse Monsignori non raggiunse il maestro per conto della purità del disegno e delle belle forme; ma in iscambio si avvicina assai più al moderno gusto, avendo contorni più pieni, panneggiamenti meno triti, maggior morbidezza. Fu inoltre uno dei migliori prospettivi del suo tempo, come ne fa prova una sua pittura nel refettorio de Francescani, dove rappresentò nostro Signore fra gli apostoli, con un'architettura di grande effetto. Altre sue pregiate opere sono nella stessa chiesa i Santi Bernardino e Lodovico, ed altrove alcuni quadri con certe finitissime figurine, che sembrano miniature. Mancò all'arte in Mantova l'anno 1519, un anno dopo la morte di suo fratello

(GIROLAMO). Erasi questo fatto frate nei Domenicani di San Benedetto quand' era di già buon pittore, Mandato a Milano nel convento del suo ordine alle Grazie circa il 1498, fu talmente sorpreso

dal cenacolo che Leonardo da Vinci aveva di fresco terminato, che ottenne di restare in quel convento finchè ne avesse fatta una copia, che da alcuni fu risguardata come la migliore di quante copie si esegnirono di quel miracolo dell'arte. La Cena di Fra Girolamo conservossi fino alla fine del diciottesimo secolo nella libreria di San Benedetto.

MONTAGNA (BENEDETTO) nacque in Vicenza circa il 1458 e fu, se non scolaro, imitatore di Giambellini nelle opere di pittura. Operò quasi sempre in Venezia, dove, tra i non pochi suoi quadri, ebbe celebrità quello fatto per la chiesa di S. Maria di Artona. Era ormai giunto ai cinquant'anni quando s'invogliò d'intagliare le sue migliori opere di pittura. I suoi lavori sono alquanto duri, ed hanno qualche somiglianza alle stampe fatte ai tempi di Marc'Antonio; ma non pertanto sono presentemente rari è ricercati dai raccoglitori di antiche stampe. Benedetto morì a Verona, dov<sup>3</sup>era stato chiamato per eseguire alcune opere pittoriche nel 1550.

Le principali sue stampe sono le seguenti:

Maria Vergine seduta che tiene il Bambino, avendo da un lato S, Giovannino ed alquanto più discosto S. Giuseppe ed in fondo una città, con fiume su cui è un ponte ed in alto il nome di Montagna,

Un giovane seduto sopra uno

scoglio.

Venero ed Amore. Il Ratto d'Europa.

Il Giudizio di Mida.

Figura nuda in piedi.

Tre donne in un paesaggio, una delle quali tira un bambino da un albero, e vi si legge Benedetto Montagna.

MONTAGNA (BARTOLOMMEO) vicentino, allievo del Mantegna,

operava in Vicenza avanti e dopo il 1500. Di quest' illustre pittore, che conservò eziandio negli ultimi suoi anni qualche vestigio di antico stile e di dorature, posson vedersi pregevoli opere in Venezia, in Padova e spezialmente nella sna città patria, che rendono sicura testimonianza della sua virtù. Ebbe torto il Vasari di scrivere, che abitò sempre in Venezia, mentre resta dimostrato, che non abbandonò il suo stabile domicilio di Vicenza che ad intervalli, per eseguire le commissioni che riceveva ner altre città. Nelle pitture di Vicenza troviamo ampia materia per conoscere il suo stile ed i progressi che andava facendo. Non additeremo che le opere più acconce a stabilire il suo merito, quali souo le sue tavole a S. Michele ed a S. Rocco. e quella del Seminario di Padova. In tutte dimostrasi non inferiore alla maggior parte de'suoi contemporanei: regolato disegno, nudo ben inteso, fresco e ridente colorito, angioletti graziosissimi, composizione forse soverchiamente simmetrizata, come costumavasi comunemente nell'età sua. Conobbe in superior grado l'architettura; e quella, introdotta uella tavola a San Michele di Vicenza, sfugge ed inganna l'occhio con un artifizio, che solo basterebbe alla gloria di valente pittore educato nel quindicesimo secolo. Il Vasari nou vide che le sue opere di Venezia, non perciò gli nega la meritata lode.

MONTAGNA (BENEDETTO) suo fratello e condiscepolo lavorò molte cose insieme a Bartolommeo, ma nelle poche eseguite da lui solo, mostrasi lontano dal merito di questi. Ad ogni modo si ravvisa anche in queste l'imitazione mantegnezza e qualche traccia dello stile dei Bellini, le di cui opere sparse in Venezia e nelle vicine città, hanno dovuto potentemente influire sul gusto degli artisti contemporanci.

Ferciò Carlo Ridolfi, biografo dei pittori Veneti, scrisse che i Fratelli Montagna appresero l'arte nella scuola dei Bellini, senza riflettere che ancova il Mautegna addolci il suo stile, studiando la maniera belliniana.

(MARCO TULLIO) romano, fu allievo in Roma di Federigo Zuccari, e suo ajuto in alcune opere d'importanza eseguite in Torino nella galleria ducale e nella chiesa dei Gesuiti. Vien creduta opera del Montagna una piccola tavola di S. Saverio con altri Santi, che conservasi in una chiesa di Torino. In Roma dipinse a San Niccolò in Carcere, alle Grotte vaticane, ed in diversi altri luoghi, mostrandosi dovunque ragionevole pittore, ma lontano assai dal merito del maestro.

- ( RINALDO DELLA ) nato ed educato nella pittura in Olanda, venne giovane in Italia, e vi si trattenne ora in una, ora in altra città fino alla morte, che lo sorprese in Padova nel 1644. Costni lu pittore di marine, come lo fa il Tempesta suo paesano, e le opere loro si scambiano talvolta a vicenda; ma osservarono i più esperti conoscitori, che le arie del Montagna sono più aperte, più fosche le spume ed i marosi. Firenze possiede molte sue opere; altre vedousi in Venezia, Padova, Bologna, ec. Dicesi che Guido Reni apprezzava assai le sue burrasche. Gli si attribuì un gran quadro rappresentante il Diluvio universale, che è a S. Maria Maggiore di Bergamo, le di cui figure sono del caval. Liberi: ma ciò per errore, perocchè il detto quadro fu posto in quella chiesa nel 1668, ed il Montagna cra morto in Padova nel 1642. Tutto ciò scrivo dietro l'autorità del Lanzi, che sommamente risnetto, uon senza peraltro dichiararmi pronto ad ammettere la comune tradizione mantenutasi costantemente

in Bergamo, qualunque volta si distruggesse con plansibili ragioni l'epoca in cui fu fatto il quadro, o quella della morte di Riualdo.

MONTAGNANA (Iacopo) pittor padovano che operava avanti il 1500, meritò un distinto luogo tra i migliori pittori dell' età sca, se non altro, per la copiosa tavola che conservasi a Padova, nella casa vescovile, rappresentante Gesù Cristo risorto, e per i ritratti, che nello stesso luogo si vedono, di tutti i vescovi padovani, unitamente ai husti dei dodici Apostoli con alcune loro gesta dipinte a chiaro scuro con molta eleganza. Presso questi lavori, eseguiti del 1495, leggesi: Iacobus Montagnana. Lo storico Lanzi attribuisce a questo pittore le bellissime storie dipinte a fresco nella sala del consiglio di Belluno, rappresentanti avvenimenti romani; ma queste sono squisite opere di Pomponio Amalteo, che l'illustre scrittore non vide; e stando alle relazioni del suo corrispondente, confuse colle storie romane un quadro che sta in un angolo di detta sala, di stile mantegnesco. È cosa veramente inconcepibile, che il Lauzi, avendo passati parecchi mesi in Bassano, dove recavasi presso ad un illustre letterato suo confratello, non siasi mai attentato di recarsi a Feltre ed a Belluno, posti a così breve distanza da Bassano, dove osservando squisite opere di Tiziano Vecellio, di Cesare suo cugino, dell'Amalteo, di Paris, Bordone, del Morto da Feltre, dei Ricci e di altri illustri artisti, non sarebbe, per soverchia confidenza in alcuni suoi corrispondenti affatto digiuni delle cose delle arti, caduto in frequenti abbagli. Pure egli stesso censurò in più luoghi il Vasari, perchè trovandosi in Venezia, non siasi preso la cura di visitare in persona la patria del Friuli, ed abbia preferito di attenersi alle relazioni di un suo co-

noscente di quel paese. Ma il Vasari non aveva da temere inganno che da qualche parzialità, perchè l'amico suo era buon pittore; mentre il Lanzi doveva temer tutto

dalla ignoranza.

MOÑTAGNANA, architetto veneziano, che operava nel dodicesimo secolo, fu affievo di quell'architetto lombardo , chiamato maestro dei Barattieri che eseguì nella piazzetta di S. Marco l'invalzamento delle due colonne, e diresse alcuni lavori intorno al campanile di San Marco. Non sono individualmente noti i lavori condotti in quella capitale dal Montagnana, ma rilevasi da una cronaca che, dopo la morte del Barattieri, sottentrò nelle sue incombenze il Montagnana, che fu suo discipulo.

MONTAGNANI (PIETRO PAOLO) intagliatore e mercante di stampe in Roma, nel di cui catalogo trovasi un

Seguito di 52 quadri del Vecchio e nuovo Testamento tratti da Raffaello.

Stampe isolate ricercatissime.

L'Aurora che precede il carro del sole, da Guido Reni.

La Notte, dal Guercino

1 Giuocatori, da Michelangelo da Caravaggio.

La Galatea dipinta da Raffaello nella Farnesina.

La Fornarina di Rallaello

Le quattro Sibille dipinte da Raffaello nella chiesa della Pace.

Le Nozze d' Alessandro e Rossane, dallo stesso.

Le Nozze Aldobraudine, dall'anico.

Venti Vedute di Roma.

Pubblicò poscia altro manifesto per l'associazione a 24 vedute delle isole di Sicilia e di Malta in società con Pietro du Cros, pittore Svizzero, autore delle belle vedute romane eseguite a colori insieme al Volpato.

MONTAGNE (MATTEO) nacque iu Anversa circa il 1600, di dove recossi giovanetto in Italia, e lungamente dimorò in Firenze, lavo. rando col suo compatriotta Giovanni Assèlin; da Firenze passò a Parigi, dove cangiò il nome del casato, che era Plattenberg, in quello Plattemontagne, ed all'ultimo semplicemente in Montagne. Dipinse costantemente marine e paesaggi, tenuti in grandissima stima, specialmente in Germania ed in Olanda, per l'eccellente imitazione della natura. Intagliò con punta spiritosa molti soggetti di sua invenzione, consistenti in marine, ed in paesaggi, che s'accostano al gusto di Fouquieres. Morì in Parigi nell' anno 1666.

Soggiungo un breve catalogo di alcune stampe.

Paesaggio ornato di fabbriche e di figure.

Marina con molte navi in mare, ed una quantità di gente occupata in porto.

Marina con torre e fanale e molte

navi

Due grandi paesaggi ornati di figure, con boschi, fiume, battelli, e villaggio ornato di due campanili

nel piano di mezzo, ec.

- (NICCOLÒ) figlio di Matteo, nato probabilmente in Parigi nel 1651, apprese a dipingere da Filippo Champagne suo parente, e ad incidere da Giovanni Morin. Dipinse equalmente bene i ritratti e la storia, come, rispetto agli ultimi ne fanno fede i quadri fatti per le chiese di Parigi, di Notre-Dame, des Filles du Sant Sacrement, e di S. Nicolas des Champs. Ne'suoi ritratti leggesi d'ordinario: Nicolas de Platemontagne. Intagliò alla maniera di Morin, dai propri quadri e da alcuni di Filippo Champagne. Morì in Parigi nel 1706. Sono celebri le seguenti stampe:

Olivier de Castella, ucciso al-

l'assedio di Tarragona.

S. Geneviessa, sigura intera, da Champagne.

Il Corpo di Cristo steso a terra.

dal medesimo.

MONTAIGU (N.) intagliatore, creduto da Basan italiano, operava in Roma nel 1767, nel quale anno pubblicò molte grandi vedute e di chiese e di palazzi di Roma e di Napoli.

MONTANI (GIUSEPPE) da Pesaro, che fioriva nel 1678, fu huon paesista; visse alcun tempo in Venezia, e di ritorno in patria accuratamente raccolse e descrisse le memorie dei pittori di Pesaro e di Urbino. Di quest'opera sgraziatamente smarrita parlano il Malvasia

ed altri scrittori.

MONTANINI (PIETRO) nato in Perugia nel 1619, fu valente paesista, e tale che i suoi quadri di non grandi dimensioni trovarono grazia ancora oltremonti. Operò molto in patria, dove sono assai frequenti i suoi paesi, alcuni dei quali si accostano al fare dei fiamminghi. Non contento di occupare in distinto luogo fra i paesisti, volle pure provarsi nelle cose di figure, e rimase al di sotto della mediocrità: in guisa che gli stessi suoi paesi ornati di figure sono posposti a quelli che ne sono privi. Mori in patria nel 1689.

MONTAUTO (ANTONIO) scultore ed architetto fiorentino fioriva in sul declinare dei diciassettesimo secolo e ne' primi anni del susseguente. Operava il Montauto in Firenze, dov' era conosciuto ed amato per le sue virtù da molti uomini dotti, ed in special modo da Anton Maria Salvini, Nominato alla carica d'architetto soprastante alla fabbrica di S. Pietro, recossi sollecitamente a Roma, e colà dovendo stabilire il suo domicilio, fece venire per mare un suo allievo con bronzi, utensili, disegni e libri; tra i quali trovavasi gelosamente custodito in una cassa un

esemplare della Divina Commedia di Dante col commento del Landino, in foglio ed in grossa carta, con margini di oltre mezzo palmo, disegnato a penna dal Bonarroti coi soggetti analoghi alla poesia, e con innumerabile serie di maravigliosi nudi; e questo libro, con somma cura dal Montauto custodito, e che da sé solo bastava e decorare la libreria di qualunque gran principe, perì di naufragio in un colla nave, col giovane che lo custodiva e con tutte le proprietà dello scultore architetto, a poca distanza da Civitavecchia. È cosa degna di osservazione, che trovandosi il nome di Antonio Montanto associato a tanta sciagura, poco o nulla si parli delle sue opere, per dar luogo al racconto di una irreparabile perdita.

MONTBAGILLO(IL CAVAL.) celebre ritrattista, operava nella corte di Torino circa il 1675, dalla quale, oltre un ragguardevole stipeudio, ottenne il titolo di cavaliere. Sarehbe opera perduta ogni indagine intorno al merito pittorico di un artista chemon seppe preservarsi dal manierismo dominante nell'età sua.

MONTBELLI (Luca) bresciano, nato circa il 1500, fu allievo in patria del Moretto, e suo initatore in gioventà: ma sembrandogli in appresso, che raddolcendo alquanto lo stile del maestro, le sue opere acquisterebbero maggior grazia e novità, procedette tanto in là in questo suo divisamento, che cadde nello snervato, ed in una cotale affettazione, che guasta le altre buone parti de'suoi dipinti. Operava ancora nel 1550.

MONTE (GIOVANNI) cremasco che fioriva del 1580, viene comunemente creduto scolaro di Tiziano, e dallo storico milanese Torre annoverato tra gl'insigni pittori che ornarono Milano. Conservasi nella chiesa di S. Maria a S. Celso un grado d'altare dipinto a chiaro scuro con

Diz. degli Arch, ecc. T. II.

tale eccellenza, che fece ad alcuni supporre avere il Monte studiato ancora sotto il suo compatriotto Aurelio Buso, scolare di Polidoro da Caravaggio. Narrasi che al Monte era stata allogata eziandio la tavola dello stesso altare, ma che tale lavoro gli fu con soverchieria tolto da Antonio Campi, che non fece peraltro cosa migliore del grado.

MONTELATICI (FRANCESCO), chiamato Cecco Bravo a cagione del suo litigioso temperamento, non è bene avverato se nascesse in Firenze o in Pisa. Certo è che fu scolaro di Giovanni Bilivert, e che abbandonò in parte la sua maniera per accostarsi a quella del Passignano. Dopo avere lungamente lavorato in Firenze per chiese, per privati e per principesche quadrerie, passò in Inspruck col titolo di pittore di corte, e colà terminò i snoi giorni nel 1661. Bizzarro e spiritoso disegnatore, colorì con vaghezza, come può argomentarsi da una sua tavola rappresentante Sau Niccolò vescovo, nella chiesa di S. Simone.

MONTELUPO (BACCIO) dopo avere scioperatamente consumati i prim'anni della gioventù, diedesi così di proposito e con tutte le sue forze all'arte della scultura, che in breve diventò eccellente maestro. Era costui nato circa il 1450 nella borgata di Montelupo, studiò in Firenze la scultura, non è ben noto sotto quali maestri. Le prime sue opere furono un Ercole ordinatogli da Pier Francesco de' Medici, una statua in bronzo di San Giovanni evangelista, che fu posta sul canto di S. Michele in Orto, di rimpetto all' Uffizio, la quale fu da Baccio con somma diligenza terminata. Dice il Vasari, che quand'ebbe fatto la figura di terra, chi vide l'ordine delle armadure e le forme fattele addosso, l'ebbe per cosa bellissima; considerando il grande ingegno di Baccio; e che quelli poi che con

tanta facilità la videro gettare, dichiararono che aveva con grandissima maestria saldissimamente fatto un bel getto. Si pose in appresso a lavorare di legno, ed intagliò Crocilissi grandi al vero, che si sparsero per tutta l'Italia, oltre quelli rimasti in Firenze, cioè in S. Marco sopra la porta del coro, in S. Pietro Maggiore, alle Murate, ecc. Era già vecchio quando venne Leon X a Firenze; e non pertanto fra il palagio del Podestà e la Badia fece un arco trionfale bellissimo di legname e di terra. Andò poi a Lucca dove lavorò in servigio di quella città alcune poche cose di architettura e molte di scultura, e particolarmente il vago tempio di S. Paolino, ben inteso di dentro e di fuori, e giudiziosamente ornato. Colà dimorando, fu sorpreso dalla morte in età di 88 anni, ed ebbe onorata sepoltura nella chiesa di S. Paolino, da lui eretta. Lasciava morendo un figliuoló da lui ammaestrato nelle cose della scultura e dall' architettura, per nome

MONTELUPO(RAFFAELLINO DA) il quale in ogni cosa superò lo stesso sno padre. Essendo ancora giovane. fa condotto da Antonio da San Gallo a Firenze, insieme con altri scultori, per dar fine all' ornamento di una camera, secondo l'ordine lasciato da Andrea Sansovino: e Raffaellino fini del tutto la Storia rappresentante lo Sposalizio di nostra donna. Quando terminava quell'opera, il Bonarroti dava mano, per ordine di Clemente VII alla nnova sagristia ed alla libreria di S. Lorenzo in Firenze, onde Michelangelo servivasi di Raffaello in molte di quelle opere. Dopo la morte di Clemente passò ai servigi del duca Alessandro, che gli commise molte opere di scultura per ornamento della fortezza del Prato in Firenze. Altri lavori fece poi per chiese e per private famiglie, finchè

fu dal Bonarroti chiamato a Roma, perchè facesse due grandi figure di marmo per la sepoltura di Giulio II a S. Pietro in Vincola: ma perchè fu quasi sempre infermiccio. non potè condurle colla consueta diligenza. Per ordine di papa Paolo III condusse in occasione della venuta di Carlo V in Roma, quattordici statue di terra e stucchi tanto belle, che furono giudicate le migliori eseguite in tale circostanza. Oltre di che le fece così sollecitamente ch'ebbe tempo di venire a Firenze, dove aspettavasi similmente l'imperatore e farvi in cinque giorni le statue rappresentanti due fiumi, alte nove braccia. Chiamato ad Orvieto, fece di marmo in una cappella diversi ornamenti e bassi rilievi: indi tornava a Roma, e fatto architetto di Castel Sant' Angelo, vi acconciò ed ordinò molte stanze con intagli di più maniere ed ornamenti in plastica . Fece pure per il castellano una statua alta cinque braccia, cioè l'Angelo del Castello, che fu posta sul torrione di mezzo. Per lo stesso Castellano Tiberio Crispo, fatto poi cardinale, lavorò intorno al palazzo che fabbricava a Bolsena. Fece poi la statua di papa Leon X, che è sopra la sua sepoltura nella Minerva di Roma, e nella chiesa di Pescia un deposito per commissione di M. Baldassare Furini, All'ultimo datosi a più guieta vita, ritirossi in Orvieto, dove prese la cura della fabbrica di Santa Maria senza voler più fare opere grandi, e vi si trattenne fino all'estrema vecchiezza.

MONTEMEZZANO (FRANCESCO) veronese, nato dopo la metà del sedicesimo secolo, fu probabilmente educato nella celebre scuola dei Galliari. Fecesi vantaggiosamente conoscere con una Nunziata dipinta nella chiesa degli Osservanti alla Vigna, e con altre opere eseguite nel palazzo ducale, mostrandosi nei volti, nelle vesti e nelle belle imagini prossimo al carattere del capo scuola, ma lontanissimo nelle altre parti, e spezialmente nella vivacità del colorito e nella speditezza del pennello. Fa testimonianza di tale asserzione un suo quadro a San Giorgio in Verona, rappresentante un'Apparizione di Gesu alla Maddalena, che languisce posto a canto ad uno dei brillanti di Paolo. Il Montemezzano morì giovane circa il 1600.

MONTENAUT (DE) intelligentissimo dilettante di cose d'arti, intagliò all'acquaforte sui disegni di Oudry le stampe che ornano la splendida edizione parigina delle favole di la Fontaine in quattro volumi in foglio. Si dice aver pure incise alcune delle piccole favole che trovansi nella Raccolta degli Amatori del gabinetto del re.

MONTEREAU (PIETRO MONTREVIL (EUDE DI rivano in Francia nel tredicesimo secolo insieme a Giovanni de Chelles, e si distinsero sommamente per diverse opere di architettura. Il primo edificò la cappella di Vincenues, il refettorio, il dormitorio, il capitolo e la cappella della Madouna nel mouistero di San Germain-des-Prez, e la Santa cappella di Parigi. Tutte queste cappelle si rassomigliano, e sebbene siano piccole, sono non pertanto stimate per la bellezza e delicatezza delle proporzioni generali. Montercau, uomo d'integerrimi costumi, morì l'anno 1266, ed ebbe onorata sepoltura nella cappella da lui fatta in San Germaindes Prez, dove vedesi effigiato sulla tomba con una riga ed un compasso

Eude di Montrevil, fu in grande stima tenuto da Sau Luigi re di Francia, che lo condusse seco nella malaugurata spedizione di Terra Santa, ed ivi gli fece fortificare il porto e la città di Iasla. Ritornato a Parigi, fece Eude molte chiese per ordine del re, fra le quali ri-

in mano.

corderò quelle di S. Caterina di Val des Ecoliers, de l'Hotel-de-Dieu, di Santa Croce de la Bretonnerie, des Blanes Manteaux, des Mathurins, des Cordeliers, de Chartreux ec. Ebbe quest'architetto due mogli, una delle quali, chiamata Matilde, accompagnò la regina nel viaggio di Terra Santa. Morì Montrevil l'anno 1289.

MONTERO (LORENZO) nacque in Siviglia nel 1656, ed apprese in patria sotto non so quale maestro a dipingere a tempra cose di architettura, ornati, fiori, paesaggi, rabeschi, e simili. Passava poscia a Madrid, dove operò assai negli appartamenti del real palazzo del Retiro. Dipinse ancora la volta della cappella di S. Marta nella chiesa di S. Girolamo, che fu risguardata come la sua :niglior opera. Condusse eziandio alcune cose all'olio, ma meno felicemente assai delle cose a tempra ed a fresco, tranne peraltro il ritratto di Filippo V, che fu assai lodato. Morì in Madrid nell'età di circa cinquant' anni.

— DE ROXAS (GIOVANNI) nato in Madrid nel 1615, fu allievo di Pietro de las Cuevas. Recatosi a Roma, studiò, più che tutt' altro, le opere del Caravaggio, e cercò, appena tornato in patria, di sorprendere i suoi patriotti con alcune opere fatte ad imitazione del pittore italiano. Ad ogni modo tentò in appresso di addolcire alquanto lo stile, e gli furono commessi lavori d'importanza, quali sono l'Assunta eseguita per il collegio di S. Tommaso, il Sogno di Giuseppe dipinto per le Suore d'Alarcon, ed il passaggio del Mar Rosso per la sagrestia della Mercede. Mancò all' arte nel 1688.

MONTEVARCHI (N. DA) non è conosciuto che dal nome della patria, dove lasciò alcune opere, che lo fanno credere allievo di Pietro Perugino, comunque vi si scorga altresi qualche imitazione de lis-

rentini maestri quattrocentisti. Il Montevarchi non ebbe luogo tra gli allievi di second'ordine del Perugioo, e probabilmente studiò sotto di così illustre maestro avanti che la sua scnola acquistasse nome dai valenti giovani che la frequentarono negli ultimi anni del quindicesimo secolo, e ne' primi del

susseguente.

MONTI (GIAN GIACOMO) nacque in Bologna circa il 1620, ed apprese in patria i principi delle belle arti. Senza essere ligio a veruna scuola, trattò la pittura con distinzione; e se avesse saputo colorire come seppe dottamente inventare e disegnare, sarebbesi in quest' arte avvicinato ai sommi maestri della sua patria. Ma egli sentivasi più che a tutt'altro inclinato all'architettura, la quale occupava il giovane artista gran parte del giorno. Tra le sue prime opere architettoniche contansi la chiesa di S. Agostino in Modena, ed un edifizio di non molta importanza in Mantova. Eresse in Bologna la bella chicsa del Corpus Domini; fece i disegni degli ornamenti per gli organi laterali e cantorie del coro della basilica di S. Petronio, ed edificò una grandiosa galleria nella propria casa, ora palazzo Monti. Ma la sua principale opera fu il gran porticato, che dalla porta detta di Saragozza di Bologna per due miglia e mezzo conduce al monte della Guardia, dove conservasi la sacra immagine, che dicesi di S. Luca. Ebbe cominciamento così vasto edifizio nel 1674. Il Monti vi fece il maestoso arco. che serve d'ingresso ai portici; assistè all'opera con indefessa vigilanza, ma non ebbe il conforto di vederla finita, essendo morto nel 1692,

Gian Gioseffo dal Sole. Propenso a trattare con estro copiosi argomenti, fu più allievo della na-

tura che dell'arte. Protetto dai conti Ranuzzi, volle mostrarsi loro grato col quadro rappresentante il Ratto delle Sabine, che lo fece conoscere ancora fuor di Bologna per copioso compositore e per la maestria del colorire. Gli su perciò commesso dalla corte di Torino un vasto quadro rappresentante il Trionfo di Murdoccheo: ed altre commissioni ebbe da più parti per quadri di sacro e profano argomento. Chiamato a Brescia, vi si stabilì colla sua famiglia; ed incaricato di opere a fresco, trovandosi sciolto dalla naturale lentezza del dipingere all'olio, mostrò di che fosse capace il suo fertile ingegno. Molte chiese, ed alcuni palazzi furono ornati da lui di macchinose pitture, che veramente sorprendono per diversi rispetti. Colà morì nel 1768, da tutti compianto e spezialmente da sua figlia

— (FLEONORA), che nata nel 1727, fu dal padre educata nell'arte. Costei però si ristrinse a quadri di piccole dimensioni, e più che a tutt'altro ai ritratti, che sapeva fare somigliantissimi; onde ebbe, fin che visse, continue commissioni.

(FRANCESCO), chiamato il Brescianino delle Battaglie nacque in Brescia nel 1646, e fu scolaro del Ricchi, poscia del Borgognone, che imitò il meglio che seppe nella qualità de'soggetti e nello stile, senza che però potesse mai raggiugnerlo in alcune parti, e specialmente nel colorito. Dipinse in varie città d' Italia, ed all'ultimo si stabili in Parma, dove apri scuola di pittura, ed ammaestio, tra gli altri, un suo figlio. I suoi quadri non sono rari; ma pochissimi ritengono nelle quadrerie il suo nome, onde noterli additare quali lavori del Borgognoue. Morì in Parma nel 1712.

—— (GIOVAN BATTISTA), genovese nato circa il 1600, fu allievo in patria di Luciano Borzoni,

e non ignobile pittore ritrattista anche in piccole dimensioni. Morì nel 1657, colpito da quella pestilenza che privò Genova di tanti illustri artisti.

MONTI(INNOCENZO), nato in Imola dopo la metà del diciassettesimo secolo, poi ch' ebbe fatte alcune tavole in patria, ed una Circoncisione di N. S. al Gesù della Mirandola nel 1690, fu chiamato in Germania, e di la passava poscia in Polonia, dove trovò fortuna proporzionata al merito di pittore diligente.

--- (ANTONIO DE'), pittore romano, fu uno dei molti che ritrassero papa Gregorio XIII con maggiore verità; ed è annoverato tra i migliori ritrattisti del suo tempo. La razza dei pittori ritrattisti occupò sempre l'ultimo Juogo finché non venne la moda di dare il titolo di pittori di corte a coloro che facevano il ritratto del sovrano e della sua famiglia, sebbene non sapessero fare che ritratti. Così il titolo di pittore di corte cadde in discredito. Ardirò io rammentare ai principi, che il pittore d'Alessandro Magno era Appelle, di Carlo V Tiziano Vecellio, di Leon X Raffaello, di Francesco I Leonardo da Vinci, di Enrico VIII l'Holbenio, di Carlo I van Dyck e simili?

MONTICELLI (ANGELO) bolognese, pacque nel 1678, e fu uno de'buoni allievi del Franceschini; perocchè, per testimonianza del biografo bolognese Crespi, niuno nell'età sua seppe meglio degradare i colori; niuno con più naturalezza e varietà colorire le foglie, i terreni, i casamenti, le figure. Ma questo valente artista, che tanto prometteva, perdette la vista quando s'avvicinava all'apice del suo dipingere.

MONTIEL (GIUSEPPE) fa uno degl' infiniti ritrattisti ond'era ricca Madrid in sul declinare del diciassettesimo secolo. Pare ad ogni modo che Montiel si sollevasse alquanto sopra la comune mediocrità. Oltre di che con un Presepio fatto per la chiesa di S. Martino mostrò che non era meno ragionevole pittore di storia che buon ritrattista.

MONTORFANO (GIOVAN DO-NATO DA), illustre pittore milanese, troppo a torto dimenticato dai biografi dell'arte, fioriva in Milano ne' tempi di Leonardo da Vinci: e mentre questi dipingeva nel refettorio de' Domenicani alle Grazie quella Cena che lu risguardata come un miracolo dell'arte, il Montorfano rappresentò nell'opposto lato dello stesso resettorio la Crocifissione, che comunque per molti rispetti non si possa paragonare alla Cena, sarebbe in ogni altro luogo risguardata come un capolavoro del quindicesimo secolo. Non ebbe il Montorsano nè la dottrina, nè lo squisito gusto, nè le helle forme del suo troppo grande emulo, ma seppe dare ai volti ed alle mosse maggiore verità, bellezza ed espressione che non costumavasi dai suoi contemporanei. Mostrò pure di conoscere la prospettiva e l'architettura, onde meritò di aver luogo tra i lombardi quattrocentisti, ai quali si accorda il merito di aver trovata la prospettiva. Conservansi in luoghi pubblici e privati alcuni bei quadri di questo valente maestro, tra i quali non ricorderò che il S. Sebastiano, figura quasi grande al vero posseduta da don Giuseppe Guaita, la quale basta a fare non equivoca testimonianza che il Montorfano aveva profondamente studiata la notomia del corpo umano, e saneva nobilmente esprimere gli affetti. Rispetto al materiale della pittura non fu forse da vernno superato, perocchè, mentre il Cenacolo di Leonardo era di già in qualche deperimento ai tempi del Vasari, e più ancora in quelli di Paolo Lomazzo, la Crocilissione del Montorfano, dopo tre secoli ed a fronte d'infinite vicende ch'ebbe comuni colla Cena, conservasi tuttavia fresca ed intatta.

MONTORSOLL, FRA GIOVAN AN-GELO) nacque iu principio del sedicesimo secolo in un villaggio posto in ameno sito a tre miglia da Firenze; e fino dalla fanciullezza mostrandosi inclinato al disegno, fu dal padre consegnato ad alcuni maestri che lavoravano nelle cave di Fiesole. Colà conobbe Angelo Francesco Ferrucci, che giovinetto ancor esso, e già alquanto inoltrato nelle pratiche dell'arte, amorosamente lo addestrava nel maneggiare i ferri e nel disegno. Nè a ciò si limitarono i buoni uffici dell'amico, perocchè lo faceva conoscere e raccomandava a maestro Andrea da Fiesole, il quale lo tenne col Ferrucci tre anni presso di se; e più lo avrebbe di buon grado tenuto, se Giovan Angelo, rimasto orfano del padre, e potendo disporre di sè stesso, non partiva con altri giovani scarpellini alla volta di Roma. Colà fattosi conoscere ad alcuni maestri fiesolani, che lavoravano nella fabbrica di S. Pietro, ebbe commissione d'intagliare alcuni dei rosoni che sono nella maggior cornice entro al tempio, e n'ebbe buona provvisione. Recavasi poi a Perugia presso un maestro di scalpello, che in capo ad un anno lasciavagli tutto il carico de'suoi lavori. Ma conoscendo Angelo, che stando in Perugia non imparava, andò a Volterra a lavorare intorno al deposito dell'illustre letterato Raffaello Maffei, chiamato il Volterrano. Terminata quell' opera, recavasi a Firenze per lavorare in San Lorenzo sotto la direzione del Bonarroti, il quale conosciutolo dalle prime opere di bello ingeguo, e speditissimo nel lavoro, gli assegnò la stessa provvisione che avevano i più pratici e vecchi, sebbene non contasse che ventitre in ventiquat-

tr'anni. Fermatesi quelle fabbriche nel 1727, recossi a Poggibonzi presso un suo zio canonico di S. Lorenzo, e con lui lungamente si trattenne disegnando e studiando. Venutagli poi volontà di farsi monaco, se n'andò all' eremo di Camaldoli : e nel tempo che vi si trattenne, intagliò alcune teste di bastoni di cui servonsi que' religiosi quando viaggiano; e non gli piacendo la loro troppo austera vita, passò all' Avernia, ma non trovando pure di suo gusto il vivere di que'frati, nè di altri in Arezzo ed altrove, perchè voleva aver comodo di attendere al disegno ed alle orazioni. passò a vestir l'abito dei Gesuati, deposto il quale dopo pochi mesi, andò a professare i voti monastici ne'frati dei Servi della Nunziata di Firenze. Ciò accadde nel 1531, e nel susseguente anno gli fu dai frati suoi commesso di rifare alcune imagini di distinti personaggi ormai guaste dal tempo e dagli uomini. Mentre occupavasi in tali lavori, dietro avviso del Buonarroti, fu da Clemente VII chiamato a Roma per ristaurare alcune antiche statue, tra le quali il Laocoonte, l'Apollo e l'Ercole. E per questi lavori e per la statua in marmo dello stesso Clemente, il Montorsoli entrò tanto nella sua grazia, che ottenne di deporre l'abito monastico, e di tornare a Firenze col Bonarroti, per fare le statue che mancavano nella sagristia e libreria di S. Lorenzo. Tra queste è celebre la statua di San Damiano, la migliore di quante mai facesse il Montorsoli. Andava poscia a Parigi, dov' ebbe buona provvigione dal re Francesco I, che gli commetteva di fare quattro grandi statue. Fatti appena i modelli, trovandosi il re lontano, gli venivano ritardate le sue provvigioni, perchè datone avviso al cardinale di Bournon, ministro del re. andò a Lione, e di là in Italia, e per ultimo rivide Fiorenza. Bentosto

fu adoperato ne lavori ordinati dal duca Alessandro, per l'ingresso di Carlo V; diede l'ultima mano alla statua di S. Cosimo, indi passò a Genova, ai servigi di Andrea Doria. In questa città pose subito mano alla statua di quel principe, che riuscì assai bella; indi prese la via di Napoli, per fare il deposito del poeta Sannazzaro che rinsci opera veramente stupenda. Da Napoli tornava a Genova per il monumento che aveva promesso al principe di Oria d'apparecchiargli in S. Matteo; e senza metter tempo di mezzo, condusse a fine la cappella ed il detto monumento. Fece poi altre opere per quello splendido Signore, indi rivide Roma, dove seppe l'ingiuria fattagli dal Bandinelli in Firenze, spezzandogli il suo Ercole di marmo. Chiamato a Messina, vi condusse la più magoifica fontana, che forse sia mai stata fatta negli antichi o ne'moderni tempi. Operò pure intorno a quel duomo, fece un'altra fontana, ed il disegno della chiesa di S. Lorenzo. Indi passò a Bologna a far l'altar maggiore dei Servi; poi tornato a Firenze, e dispensato tutto quanto aveva ai parenti ed ai poveri, con intenzione di riprendere l'abito monastico, mori nel 1564 e fa posto nel sepolero che per sè stesso aveva preparato.

MONTOYA (F. PIETRO DI) religioso agostiniano, dipinse alcune belle storie nel suo convento di Si-

viglia l'anno 1590.

MONTPER (GIUSEPPE), nato circa il 1580, e morto di settant' anni, fu uno de' pochissimi pittori fiamminghi paesisti, che invece di dare alle loro opere quel prezioso finito che tanto si ammira dai mediocri conoscitori, affettò certa quale sprezzatura lavorando di colpi, che prima di lui non era stata praticata che da qualche maestro nelle grandi Storie. Pure non vi sono quadri di paesaggi che facciano maggior effetto di quelli del Montper

veduti a debita distanza, perocche trasportano ad infinita lontananza l'imaginazione dello spettatore, cui sembra di trovarsi in faccia ad uno interminabile orizzonte. Vien forse non a torto accusato di manierismo, facendo signoreggiare un color giallo che non è in natura.

MONTULÉ (DE) dilettante onorario della reale accademia di pittura di Parigi, intagliò all'acquaforte alcune favole di la Foutaine, sui disegni di Boucher. Operava

nel 1787.

MONVERDE (Luca) Udinese fu scolaro di Pellegrino da San Daniele quand'appena usciva dalla scuola di Giambellino; onde conservando ancora il giovane maestro nella sua integrità lo stile bellinesco, non è a maravigliarsi che Luca tenesse la stessa maniera nel dipingere il bellissimo quadro dell'altar maggiore della chiesa delle Grazie in Udine. Non contava Luca più di vent'anni quando esegui questo raro lavoro, onde speravasi di vederlo in breve pareggiare i più grandi maestri, ma nel susseguente anno fu da quasi subita morte rapito alla gloria dell'arte circa il 1524.

MONZA (NOLFO DA) scolaro di Bramante Lazzari, dipinse coi disegni del maestro in S. Satiro a Milano ed altre cose nella stessa città ed in patria. Operava nel 1500, ed ebbe fama tra i migliori

lombardi di quell' età.

MOOJAERT (CLASSO NICCOLÒ) nacque in Olanda circa il 1600, si stabili in Amsterdam avanti il 1621, dove esercitò la pittura e l'intaglio all' acquaforte. Ebbe nome di valente artista non meno per le proprie opere, nelle quali mostrossi fedele imitatore di Adamo Elzhaimer. che per avere ammaestrati nell'arte Niccolò Berghem, Salomone Koningli, Veenix ed altri rinomati valent' nomini. Basan, forse ingannato dalla diversa maniera con cui trovasi scritto il suo cognome,

ne fece due. Per conto delle opere d'intaglio sono ceiebri le seguenti Loth, con le sue figlie.

Paesaggio, con animali di più

specie.

MOOR ( CARLO DE ) nacque in Leyden nel 1656 ed esercitò la pittura e l'intaglio con pari successo. Egli aveva frequentate le scuole di Gerardo Douw, di Abramo van Temple, di Francesco Mieris ec; Sembra che siasi limitato ai ritratti tanto nella pittura che nell'intaglio a punta; non essendo comunemente ammessa l'asserzione del Basan, di aver Moor incise altre cose all' acquaforte. Sono celebri i suoi ritratti di Gerardo Douw, di van Goven e di Francesco Mieris, che egli poscia intagliò con punta assai facile e spiritosa. Morì all'Aja nel 1658.

MORA (Francesco de ), architetto spagonolo, nato alla metà circa. del sedicesimo secolo, successe a Giovanni d'Herrera nella suprema direzione della fabbrica dell'Escuriale, dove, fra l'altre cose, costruì una chiesa entro la Villa de Arial; a'piedi della salita. È questa tutta di pietra lavorata, e sebbene senza ornamenti, ha quel grande che tanto piace. In Madrid architettò il palazzo de los Consejos, il più grandioso edifizio di quella capitale. Corresse ed a miglior forma ridusse il chiostro del convento di S. Filippo il Reale, cominciato nel 1600 con disegno di certo Andrea di Nantes. Questo chiostro è tutto di granito a due ordini di portici, ciascuno di ventotto archi sostenuti da colonne addossate ai piedritti: il primo è dorico, architravato il secondo. Nel mezzo vedesi una fontana di marmo che ben corrisponde al tutto.

celebre architetto spagnuolo, che

operava sotto Filippo III, diresse la costruzione della piazza maggiore di Madrid, la quale può pregiarsi per ampiezza ed uguaglianza di edifizi, ma non per alcuna bella cosa d'arte. Appartengono pure a quest'architetto la chiesa ed il convento degli Agostiniani scalzi di Madrid, eretti per ordine di Filippo III, il collegio e la chiesa degli estinti Gesuiti in Alcala, fabbriche magnifiche di buona costruzione, cominciate avanti il 1620.

MORA (GIROLAMO), allievo di Alfonso Coello, fu chiamato in principio del diciassettesimo secolo a dipingere la volta della scala che conduce all' appartamento della regina nel palazzo del Pardo. Morto Vincenzo Joanes senza avere terminata la vasta Cena del refettorio di Sant Domenico di Valenza, il solo Mora fu creduto capace di condurre a compimento così hel lavoro: e diccsi, che superò l'aspettazione. Non sono ben avverate le epoche della nascila e della morte.

MORACE (E...) nacque a Stuttgard circa il 1755, e fu probabilmente allievo di Muller, di che ne fauno prova ancora le sue stampe. Ignorasi ogni altra particolare circostanza della sua vita; ina tutti sanno che fu valente intagliatore a bulino, e che le sue migliori stampe sono dai conoscitori in grande stima tenute. Tali sono le seguenti:

Ritratto di Pietro de Carcavil.

— di Giovanni Gottardo Muller di Stuttgard, da Tischbein,

di Angelica Kauffmann, da Raynolds.

Le Quattro Stagioni, da Rubens. Il Piacere Innocente, da Murillo. La Morte d'Archimede, dal Moia.







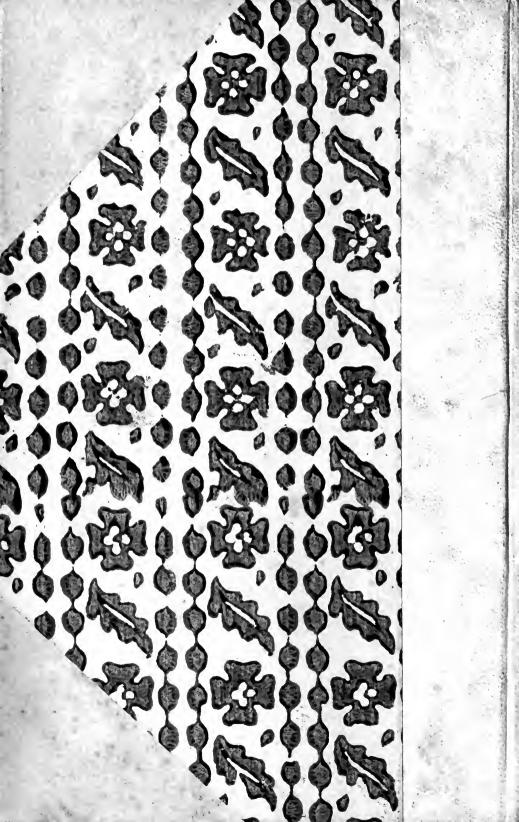